



X1X2) 14

## DISIONARI

PIEMONTÈIS, ITALIAN, LATIN

E FRANSÈIS

DEL PREIVE CASIMIRO ZALLI

SOCIO DEÈ ACADEMIE DII IREQUIÈT D'CHER

VOLUM TERS.



CARMAGNOLA 1815.

Pres Pener Barrie Stanpador dl'Hustrissima Sità,

Jan to The Cif



## SONETTO

L'opera egregia, a cui produr Ti sprona,
Zalli, un gentil desio, oh come grata
A tutti fia! quanto da ognun laudata!
Per essa il nome tuo già chiaro suona;

Anzi giuntane Fama in Elicona, Delle suore di Febo la pregiata Schiera già tesse a Te dell'onorata, E sacra fronde un' immortal corona;

Sudasti, è ver, ma de' sudori tuoi In dolce premio schiuderti la Gloria Veggo il suo Tempio, e gli aurei seggi suoi;

» E Anime belle, e di virtute amiche \*1 Avran sempre di Te grata memoria, Che festi a comun ben tante fatiche.

Del Can. T. CLERICI STEFANO Vicario Arcivescovile in Carmagnola.

<sup>\*1</sup> Petr. 1. P. Son. 106.

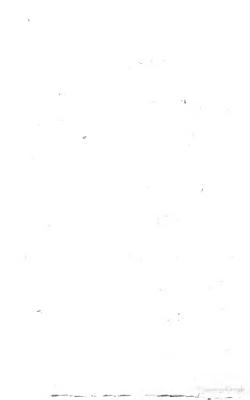

Jquadra , banda , squadra , I del serpente , e di altre cose squadrone, cohors, agmen, escadre, corps, légion. Squadra, strumento, che usano i muratori, fatto in forma triangolare, a cui è appeso un piombo per prendere il piano dei loro lavori; archipeuzolo, perpendiculum, plomb pour niveler, pour prendre les aplombs. V. Squara.

Squadre, render quadro, o ad angoli retti cheechessia, aggiustare colla squadra, squadrare, ad normam exigere, dresser à l'équerre, équarrir, doler, tailler à angles droits. Squadrè, guardar una cosa dal capo al piede, minutamente considerandola ; addocchiare, squadrare, observare, lustrare, attente considerare, examiner depuis les pieds jusqu'à la tête , considérer attentivement.

Squadrilia, schiera piecola di uomini, e per lo più di gente d' arme; quadriglia, globus, manipulus, manus, escouade, ou escadron de gens de gnerre, nue petite bande de personnes. Squadrilia, sorta di giuoco, che si giuoca fra quattro, quadriglio, quartiglio . . . quadrille.

Squadron, un corpo di cavalleria, il cui numero d'uomini non è fisso, ma d'ordiuario è di cento, o degento, squadrone, agmen, cohors, escadron.

Squama, scaglia del pesce,

dure fatte a quella foggia, squama, squama, écaille.

Squara, strumento, col quale si formano, e si riconoscono gli angoli retti ; squadra, norma, équerre. Squara, per quello strumento, che ba i traguardi, e si usa dagli agrimensori per misurare i campi, squadro agrimensorio, . . . alidade. Squara faussa, è una squadra mobile di legno, i cui regoli sono soprapposti a differenza del quader, ( pifferello ) i cui regoli sono internati, e s'incastrano l'un l' altro ; squadra zoppa, calandrino . . . fausse équerre. Squarant, che sdrucciola,

che scorre, sdruccioloso, lubrico, liscio, sdrucciolevole, lubricus , glissant.

Square, sghie, metter it picde sopra cosa lubrica, e scorrere senza ritegno, e dicesi d'ogni altra cosa, che scorra , sdrucciolare , smueciare , labi , delabi fallente vestigio, glisser, couler. Squarè, t. de' legnajuoli , piallare, squadrare, egualire, pulire, far liscio il legname , lignum dolare, quadrare, doler, égaler , applanir , rendre unie la superficie d'un morceau de bois. Square un ass, un trav cc., riquadrare un asse, una trave , onde Trav squara , dicesi quello, che è riqua-

drato colla scure, e da cui

Squareta, pezzo di legno incurvato in mezzo, che s'usa a prender le misure, squa-

druccia . . . . calibre. Squars, taglio, squarcio, fractura, décousure, grande déchirure. Squars, dicesi di uno, o più periodi di opera · letteraria, saggio, squarcio, libamentum, essai. Squars, sbias d' una fnestra, d' n'us, sguancio, schiancio, ostii, vel tenestree latera introrsum paullatim a se discedentia; embrasure, les côtes d'une fenêtre, qui s'élargissent en dedans. Squars, per iscialaequamento, sfarzo, profusio, prodigentia, prodigalité, profusion , dissipation , degat, Fe di squars, scialacquare, spendere profusamente, dissipare le sue fatoltadi , profundere, prodigere, dilapidare, prodiguer, gaspiller, dissiper son bien.

Squarse, rompere, spezzare, stracciare sbranando, squarciere, discindere, discerpere, lacerare, dilaniare, rescindere, disjungere, déchirer, accrocher, dilacérer, délabrer, lacerer, démembrer, Squarse 'l vestì, squareiar la veste, vestem diripere, déchirer ses habits. Squarse n'erbo, fendere, schiantare, rompere con violenza un albero, un panno, c altre cose simili, diffindere, scindere, écuisser, 1 faire éclater un arbre, en l'abattant, casser, briser, arschiantarsi, findi, in assulas charger d'impôts, vexer, faire

S Q si cavano le schegge, trave frangi, disrumpi, dissilire s'écrouler, se fendre, crever, s'entr'ouvrir.

Squarson, stracciatura, rottura, squarcio, conscissura,

déchirure. Squartaire, suddividere i quarti , tritare , dissecare , comminuere, broyer, froisser, håcher, briser. Squartaire. per stracciare sbranando, dilaniare, lacerer, démembrer. Squartaire, sorta di supplicio, che si fa provare ai rei di lesa Macsta, o ad altri reidi enormissimo delitto, col farli stracciare da quattro cavalli, squartare, ridurre in quarti , quatuor religatum equis sontem in diversa distrahere, sontis corpus quadrifarium, vel quatuor in partes discerpere, dissecare, écarteler , tirer à quatre chevaux.

Squarte, dividere in quarti, squartare, dissecure, discerpere, écarteler, mettre en quartiers. Squarte, squartare a quattro cavalli, in diversum quadrigis differre, displicare, écarteler. V. Squartairè.

Squatrinà, senza denaro,. Esse squatrinà, non esser in quattrini, o non aver danaro, nummis carere, n'être pas en argent, n'avoir ni croix, ni pile, n'avoir ni denier, ni maille.

Squatrine, togliere altrui i danari, smugnere la borsa, pelare, angariare, dimittere aliquem excussum, et exhauracher. Squarsesse, fendersi, stum, aliquem tondere auro, aprirsi, spaccarsi, scoscendere, vel argento emungere, sur-

des vexations, extorquer, tirer, obtenir par force, plumer.

Squice, lo scoscendersi, che fa la terra noi luoghi a peudio, frauare, ammottare, delabi, ruere, s'ébouler, crous ler, tomber en s'alfaissant, Squice, parlandosi degli editizi, smottare, alfondarsi, profondarsi nn edifizio, delabi, ruere, s'écrouler.

Squicia il muoversi, che la la terra iu luogo pendio; motta, frana, secondimento, raina, proeruptus locus, précipiee, éboulement, terrain, qui s'est affaissé, éboulé. Squi-cia, per all'undamento, seo-seendimento d'un editizio, scisura, rupes, submersio, écroulement, éboulement, éboulement, eboulement, ebo

Squila, spazie di cipolla, o erba bulbosa, che ha la radice maggiore delle cipolle
volgari, e per la sua troppa
acutenza è quasi velenosa,
serve però per ingrediente di
medicina, squilla, scilla, o
squilla maritima, scille, squille, o ignon marin.

Squitt, sonare, risuonaré, render suono, squillare, vinnire, resonare, resouner, retentir, render, reuvoquer un son échtant. Squitté, stridere interrottamente, e con voce 
sottile, e acuta, proprio de', bracchi, quando levano di 
ficare, e si trasferisce anche 
all'uomo, e ad altira ainmiti, squittire, decuta voce darare, 
uladare, glapir, clatire, jeter 
le haute eras, crier.

Squinterne, sconcertare, che sia liscia, care, tectorium contondere, perturbare, con-

fundere, turbare, inverteré ordinem, permiscere, déconcerter, troubler, bouleverser, brouiller, gâter, déranger, dérègler, mettre en désordre.

Sradichė, sradisė, diradicare, cavar di terra le piante colle radici , sradicare , sbarbare , svellere , sterpare , eradicare, evellere, eruere, radicitus exstirpare, déraciner, extirper, arracher les racines. tirer de terre. Sradiche un visi, na passion, n'eròr, sradicare un vizio, una passione, un errore, vitium, pravam cupidinem, errorem exstirpare, eradere, exstinguere, stirpitus exigere. . . . Sradichè na ca, na sità, un fort, rovinare dalla pianta, spiantare, evellere, deplantare, cradicare, raser, démanteler, dé-

molir de fond en comble. Srèa, srèja, erba odorifera, ed appetitosa, la quale agevola la digestione, e porciò molto usata negli intingoli; santoreggia, satureja hortensis, sarriette.

Stubi, piccola stalla, stalla letta, stabbiuolo v. dell'uso it., parvum stabulum, petite écurie, petite étable.

Stabili, deliberare, ordisnare, assegnare, stabilire, statuere, constituere, decainere, anniere, etabilir, deliberer, assigner, ordenner, statuer, areter, deputer, fixuer, destiuer, determiner, constituer. Stabili, dar l'ultima coperta di calcina sopra l'arricciato del nurvo, in guisa, che sia lisca, politiz, intonacare, tectorium unducere, crepir, endurer.

te Description Gree

Stabilidira, coperta liscia, the si fa al muro colla calcina; intonicato, intonico, tectorium, crépi, crépissure, enduit, croûte.

Stabilia , V. Sodessa.

Staca, o al plur. stache, due strisce di panno, che i seminaristi in Torino portano attaccate alla parte deretana superiore della veste ..... lisière. Staca, e meglio al plurstache, o stachete, due strisce di panno attaccate dietro alle spalle del gounellino de' bambini, per le quali vengono sostenuti nel camminarc . . . lisière. Staca, liassa dle braje. nastro, o altro legame, col quale si legano le brache, o simili cose : usoliere . ligamentum, ganse, lacet, cordon. Staca di causset, Vedi Liassa.

Staca, legato, avvinto, vinctus, ligatus, lié. Staca per soget, an sogesion V.

Stache, strignere con fune, o catena, o altra sorta di legame checchessia o per congiungerlo insieme, o per trattenerlo : legare , vincire , ligare, nectere, connectere, devincire, lier, cramponner, serrer, lacer, nouer. Stache per Destachè V.

Stachin , birro , lictor , accensus, apparitor, archer, sbire.

Stafa, strumento per lo stopia pedem educere, perdre più di ferro, pendente dalla sella, nel quale si mette il piè, sagliendo a cavallo, e cavalcando vi si tien dentro: staffa, stopia, étrier. La stafa serve anche così di riposo,

liere, e a tenerlo fermo, s sodo in sella; stafa è anche uno strumento de' gettatori , per uso di gettare i loro lavori, fatto a somiglianza delle staffe da cavalcare, nel quale si strigne la terra, in cui si gettano medaglie, e altre diverse cose di metallo; staffa, forma, moule. Stafa, si dice anche un ferro . che sostiene. o rinforza, o tiene collegato checchessia, ed è de forma quadra, od anche curva. staffa . . . lien de fer. Stafa. una delle serrature dell' uscio. che è una lama di ferro grossetta, che impernata da un capo nell'imposta, e rinforzando i monachetti dall' altra, serra uscio, o finestra, saliscendo, pessulus, loquet, cadole. Stafe, diconsi dai magnani le spranghe di ferro. con cui armano le testate dei colonnini esposti ai colpi de' carri, o delle carrozze, staffa . . . . Tnì 'l pè an doe stafe, prov. che vale tenere in un medesimo negozio pratica doppia per terminarlo con più vantaggio, e anche prcpararsi per eventi diversi, o

fa, staffeggiare, staffarc, e les étriers. Stafe, palafreniere, staffiere, oggi si prende per famigliare, servidore, famulus, estaffier , laquais.

contrarii; tener il piè in due

staffe, spe duplici uti, avoir

deux, ou plusieurs cordes a son arc. Gave 'l pe dant la

stafa, cavar il piè della staf-

Stafeta, uomo, che corre e sostegno al piè del cava-la cavallo speditamente a porstaffetta . tabellarius . veredarius . estaffette.

Stafil , varie funicelle attaccate ad una bacchetta, ad un bastoncello, colle quali i ragazzi sono battuti dai Maestri; sferza, staffile, disciplina, ferula, verber, flagellum , scutica , fouet , étrivière, chambrière, lanière, longe , ésconrgée.

Stafilà, percossa di sferza, sferzata . staffilata . scutico ictus, coup de fouet, anguillade, estafilade. Stufila, detto pungente , motto satirico , zaffata , staffilata , verbum asperum , mordax , convicium , coup de dent, mot piquant, brocard, raillerie amère.

Stafon, ciò, che serve di sgabello per salire in carrozza, pedana . . . botte.

Stagèra, tavola posta orizzontalmente per mettervi qualche cosa sopra. Stagere, diconsi più tavole insieme poste orizzontalmente ad una certa distanza l' una dall' altra, e sostenute o per assi, o per muri in amendue i significati ; scansia , scancia , scaffale, palchetto, nel 2.0 sign. pluteus, scrinium, armarium, foruli, in amendue i sign. tablette. Stagera da tond , da piat , strumento formato d'alcuni palchetti d'asse, che per lo più si tengono nella cucina, e servono a mettere le stoviglie, scanceria, loculamentum, dressoir. Stagera di bigat, graliccio, crates, elaie, elayon.

Stagiant, colui, che tiene

tare alcuna lettera , o avviso, | casa a pigione , pigionale , inquilinus, locataire.

Stagion, nome comune alle quattro parti dell' auno, cioè primavera, state, autunno, e verno; stagione, anni tempus, tempestas, saison. Sugion , si riferisce anche a quel tempo generalmente, in cui le cose sono nella loro perfezione; stagione, tempus, saison, temps propre pour faire quelque chose. Stagion morta, dicesi il tempo, in cui manca il lavoro agli artisti . . . morte-saison.

Stagionà, maturo, stagionato, maturatus, maturus, mnr, assaisouné, qui est a son point de perfection.

Stagione, condurre a perfezione con proporzionato temperamento, stagionare, maturare, murir, assaisonner. Stagione, per custodire, o conservare diligentemente cheechessia, stagionare, custodire diligenter, conservare, garder, conserver.

Stagn, metallo bianchiccio. pieghevole, più dolce deil argento, ma ussai più duro del piombo, stagno, stannum, étain. Le stagn , dicesi auche ai vasi, o piatteria di stagno, vasa stannea, vaisselle d'étain. Stagn, ricettacolo d'acqua, che si ferma, e muore iu alcun luogo; stagno, stagnum, marais, ctang. Stagn del mulin , luogo , dove si fa la raccolta dell'acque, che da il moto alle pale della ruota del mulino; colta, bottaccio, margone . . . smas d'eau pour faire moudre un moulin.

Stague, coprir di stagno la

superficie de' metalli . V. Sta- fdi capre , caprile , étable à gninė. Stagnė, fermarsi l'acqua senza scorrere per mancanza di deelivio, struare, stagnare, croupir, dornur. Stagne, per fermarsi, consistere, quiescere, s'arrêter. 'L sangh a s' è stagnasse, ristagnossi il sangue, sanguis conquievit, le sang s'arrêta. Stagne, in s. att. far cessare di gemere, o versare, ristagnare, sistere, cohibere cursum, o fluxum, étancher, arrêter l'écoulement d'une chose liquide, qui s'enfuit. Stagnesse, cessare di gemere, di versare, di scorrere, ristagnare, sistere, cursum, o fluxum sistere, cesser de couler . s'arrêter. Stagninè verbo, coprire di

stagno la superficie dei metalli; stagnare, plumbo candido illinere, plumbum incoquere, stanno obtegere, étamer, enduire d'étain fondu le dedans des vaisseaux de cuivre, ou d'autres ouvrages de fer.

Stagninė, colui, che acconcia, e vende stagui, staguatore, stagnajo, stagnajuolo, v. dell' uso it., stannarius, étameur, potier d'étain.

Stala, stanza, dove si tengono le bestie, ma diversifica secondo i diversi usi, che se ne fanno, stalla, stabulum, écurie , étable. Stala da cavaj, che propr. dicesi scularia, V. a suo luogo, stalla di cavalli, equile, écurie. Stala di bēū, vache, stalla di buoi, vaeche, bubile, étable à bœufs, Stala dle feje , stalla di pecore, caula, a, ovile, bercail, ber-

chèvres. Stala di crin, stalla dei porci, hara, ce, suile. étable à cochons. Garson de stala, famiglio, che serve alla stalla, stalliere, cozzone, stabularius, valet d'étable, garcon d'écurie. Sarè la stala pers i beu, serrar la stalla, perduti i buoi, prov. che vale cercar il rimedio, seguito il danno, voler rimediare a un male, quando non è più tempo, amisso grege septa claudere, re comesa rationem putat, clypeum post vulnera sumit, accepto damno janua clauditur , fermer l'étable . quand les chevaux sont dehors.

Stalugi, quel, che si paga all'osteria per l'alloggio delle bestie , stallaggio , stabuli merces, établage.

Stalas, pegg. di Stala, stallaccia, malum stabulum, vilaine étable.

Stale . famiglio . che serve alla stalla, mozzo di stalla, cozzone, stabulario, stalliere, servus stabularius , valet d'écurie , aide d'écurie , garcon d'étable.

Stale, verbo, far cessare di versare, scorrere, gemere, Stale 't sangh , V. Stagne. Stall , agg. a cavallo , vale stato assai in sulla stalla sen-

za essere stato nè adoperato, ne cavaleato, stallio, in stabulo marcens equus, cheval trop reposé. Stalt, arsetà, arsis, agg. di pane non fre- . seo. V. Arsetà.

Stalon, bestia da cavalcare destinata per montare, e far razza, stalloue, equus adgerie. Stala dle crave, stalla missarius, étalou, cheval entier destiné à saillir les ju-

Stato, eosì chiamansi nelle Chiese le sedie di legno, che sono attorno al coro, il eui fondo si alza, e si abbassa, e su eui si assidono i Canonici, li Religiosi, e quei, che cantano nel coro, sedie del coro . . . stalle ; donde viené il verbo Instalè, che vale mettere al possesso, dar il possesso d'una cariea, dignità, beneficio ec., stabilirlo a quella dignità, in possessionem deducere, installer.

Stalot , dim. di stala , stalletta , parvum stabulum , pe-

tite étable.

Stam, la parte più fina della lana; stame, stamen, étaim. Stam , opera di fili di laua intrecciati a maglie, stame, Jorma, archetypus, exemplar, lana contexta, estame. Caussèt d' stam , calze di stame , tibialia, bas d'estame.

Stamatin , questa mane , questa mattina, stamane, hoc

mane, ce matin.

Stamegna, tela fatta di stame, o di pel di capra, per uso di colare, stamigua, textum cilicium , étamine ; dicesi popolarmente A l'an faje passe stamegna, per esprimere, che taluno è stato esaminato sulla sua dottrina , sui suoi costumi, egli è stato nato ben bene, alicujus periculum facere in literis, expendere, recognoscere accurate mores alicujus, excutere, per pendere ejus facta , passer par le tamis.

Stančūit, questa notte, sta-

Stanga, pezzo di travicello. che serve a diversi usi; stanga, pertica , tigillum , vectis, barre. Stanga, uno dei due travicelli, che sostengono la sedia da vettura, stanga, vectis, brancard; se è di una carretta si dice . . . limon. Stanga , tnaja, scaraniana, uomo avaro, spiloreio, mignella, spizzeca, sordidus, avarissimus, taquin, vilain, très avare, ladre, chiche, cancre etc.

Stanpa, effigiamento, impressione, e dicesi ordinariamente quella de'libri, ed anche la cosa, che imprime, ed effigia, stampa, typus, forma, impression, imprimerie, estampe, empreinte. Parlandosi di drappi . . . . . gaufrure. Stanpa, per modello, moule. Stanpa in ram, stampa di rame , typus æneus , ære insculptus, taille douce. Stanpa in bosch, stampa di legno, forma lignea, ligno inscuipta, taille de bois. Stanpa , per qualità , genus , sorte , espèce, qualité. Staupa, ferro quadro, e sfondato nel mezzo, sopra il quale i fabbri mettono il ferro infocato, quando lo vogliono bucare , soffice ..... percoir. Coram stanpa, cuojo stampato . . . . . cuir gaufré. Stanpa da coram, strumento stacciato, crivellato, esami- da stampar il cuojo, stampo . . . emporte-pièce.

Stanpador , Stampatore ; sa di libri , carta , excusor , typographus, imprimeur. Stanpador da pan , stampatore di drappi , impressor , gaufreur: Stanpador mal pratich , stamnotte, hac nocie, cetta muit, patore poco pratico, excuser

imperitus, machurat, impri- | catojo, forica, latrina, primeur sujet à barbouiller, à gater les feuilles qu'il tire.

Stanparia, luogo, dove si stampa, stamperia, officina typographi, officina impressoria, typographia, imprimerie.

Stanpatel, carattere, che imita la stampa, stampatello, lettre moulée.

Stanpe, imprimere, effigiare, formare, stampare, imprimere, imprimer, empreindre. Stanpè, per pubblicare colle stampe alcuna opera, o alcan libro, stampare, typis mandare, edere, publicare, imprimer, mettre au jour.

Stansa, nome generico de' luoghi della casa, divisi per tramezzo di muro, stanza, cubiculum, camera, conclavium , cella , chambre. Stanse d' fuga, riscontro, ordine di stanze in fila, continua cubicula, enfilade de chambres. Stansa dle fomue, camera delle donne, gynecœum, chambre des femmes. Stausa, quella canzone d'otto versi, d'undici sillabe colla rima corrispondente ne'sei primi versi di caffo in caffo, e di pari in pari, gli ultimi due de' quali si corrispondono ancor essi di rima, ottava, stanza, octasticum, cantio octo versibus constans, octave. Stansa sot ai cop, soficta, stanza a tetto all'ultimo piano della casa senz' altro palco che il tetto . . . . galetas, chambre sous le toit. Stansa dji pom, dicesi vol-

gar. il luogo, ove si depone

vé, latrines, garderobe, retrait. Dicesi stansa dji pom, forse dalla somiglianza, che v' ha tra l' odore, che esala dai pomi rinchiusi in una camera, con quello, che esala da una vecchia, e sozza laterina. Antichissima è questa formatello . . . estampille , I frase , e con la stessa si spiega, perchè il Profeta Davide dica nel Salmo 78 v. 1, et posuerunt Jerusalem in pomorum custodiam, e l'an fait d' Gerusalem na stansa dji pou . e ridussero Gerusalemme in una laterina, et de Jérusalem ils en firent une latrine.

Stansiator, stanziatore, stanziante, sanciens, decernens .... Stansiot , stanza piccola , stanzino, parvum cubiculum, chambrette.

Stanta, nome numerale, clie contiene sette decine , settanta, septuaginta, soixante et dix, septante.

Stantis, rancidume, sapor di stantio, rancor, rance, gout rance.

Stantis, aggiunto di ciò, che per troppo tempo ha perduto sua pertezione, stantio, vietus, obsoletus, vieux, rance, fort, croupi.

Staseira, questa sera, stasera, hoc vespere, ce soir. Stasion, fermata, stanza, abitazione, stazione, statio, demeure, sejour. Stasion, visita, che si fa a qualche Chiesa secondo l'ordinazione del Pontefice per adorare, o per pregare Dio, e per guadagnare l'Indulgenza, stazione, suppli-Il superfluo peso del ventre, catio, statio, station. Fe le fogna, laterina, zambra, ca- stasion, visitare le Chiese deper guadagnare le Indulgenze . . . . faire ses stations. anno le spese, che possono Fè le stasion figur., vale anche andar quà, e là, andar di luogo in luogo.

Stat , grado , condizione , l'essere, stato, status, gradus , conditio , état , rang , qualité, condition, l'étre. Stat natural, dicesi l'essere naturale di checchessia prima di alterarsi per qualsivoglia accidente, status naturalis, état naturel. Stat dla frèv, si dice quando la febbre è in colmo, status, vigor, le fort de la fièvre. Stat, per dominio, signoria, potenza, ditio, regnum , imperium , étet , seigneurie, puissance. Stat-magior, dicono i Militari parlando degli Uffiziali dal Maggiore in su, princeps exercitus , Etat-major. Stat , per inventario . V. Inventari. Fe stat, far capitale, contare, esser sicuro, æstimare, ducere, pendere, faire état, compter. Fè stat , far caso , stimare , ducere, faire cas, estimer. Stat al plural., dicevansi in Francia i tre Ordini del Regno, cioè : il Clero , la Nobiltà . e il terzo stato, cioè il popolo, solemnia trium ordinum comitia , assemblée générale des tura eminens, proceritas, grantrois états, états-généraux, les trois ordres du Royaume. bassa, di piccola statura, huscrizione di ciò, che si è ri- ad dignitatem statura, belle scosso, e speso, o si dec ri- taille, riche taille. Portè le scuotere, e spendere per or- scarpe aute d'ialon per fesse

stinate dal Sommo Pontefice anche gli atti d'amministrazione, che figurano ciascun fare le diverse Comuni secondo i loro bisogni, e i loro rispettivi introiti, stato.... budjet des Communes.

Statoder, voce Olandese, che vale Ammiraglio, e Capitano generale, ed era il nome, che davasi al capo, che le Provincie unite eleggevano ciascuna separatamente nel proprio paese, statoder ..... stathouder.

Statua, figura di rilievo o sia scolpita, o di getto, statua, signum, statue. Statua, dicesi figur. d'una persona, che ordinariamente è senza azione, e senza muovimento, statua, simulacrium, statue.

Statuari, artefice, che fa le statue, scultore, statuario, statuarius, plastes, statuarum artifex , fictor , statuaire , sculptenr.

Statuiña, peita statua, statuetta, sigillum, petite statue. Statura, abitudine del corpo in quanto alla grandezza, o alla picciolezza, statura, statura, spatium hominis a vestigio ad verticem, taille, stature , corps , corsage. Aut d' statura, di alta statura, stade taille. Bas d' statura, di Stat, per lista, registro, me- milis corporatura, brevitas, pe-moria, rationes perscriptæ, tite taille. D'una bela statura, état , liste , registre. Stat , de- d'una bella statura , apposita ine del Governo, stato... vede d'una bela statura, per et de l'état. Stat , sono l'fesse vede pi grand , portere

le scarpe alte di calcagno per ( farsi vedere d'alta statura , uti calceamentis altiusculis ut procerior videaris, porter des souliers un peu plus hauts de talon pour rélever d'autant sa taille.

Stè, vaso, col quale si misura grano, biade, e simili, stajo , modius , sextarius , sétier boisseau. Ste o ster . misura di capacità, o di solidità particolarmente per le legna, eguale al metro cubico, ossia al chilolitro, stero,... stère. Stè . dicesi anche altret tanto di terra lavorativa, che si richiede per seminare uno stajo di grano, o hiade, stajo di terreno . . . sctier. Mes stè, mezzo stajo, hemina, demi setier.

Stè verbo, per la varietà de significati, che esprime, e per la moltitudine delle maniere, nelle quali si adopera frequentissimo nella lingua Piemontese, e Toscana, stare, essere, esse, être. Sla cosa sta com' i conte . se la cosa sta . come voi raccontate, si res se se habet ut narras, si la chose est ainsi. 'L fato stà, l' importanza si è, caso è, fatto sta, illud maxime refert, ce qui importe, le plus imporfant est, que ctc. Stè, per consistere, consistere, versari , positum esse , consister. Ant sosì a stà'l mancament. Stè, per abitare, morari, degere, demeurer, loger, habiter. A sta poch lontan da la piassa. Stè, si riferisce alla costitu-

della vita dicendosi : Com'steve. e si risponde colle particelle bin , o mal , cioè esser sano . o ammalato, esser contento, o afflitto, esser bene, o mal agiato, aver bene, o male, come state voi? quomodo vales? comment vous portezvous? bene, o male me habeo, bien, ou mal. Ste, per dimorare, stanziare, posarsi, fermarsi, manere, morari, commorari , demeurer, scjourner, s'arrêter, rester, se tenir. I son stait ant'un di pi bei leugh del mond. I son vnu a stè con voi. Stè, per indugiare, badare, intertenersi, cunctari, immorari, tarder, s'entretenir, demeurer quelque temps. A l'è stait poch a vni. Ste, per astenersi, desistere, cessare, ritenersi; a peul nen stè un moment sensa ciaciarè; a veul stè da maride. Stè, per durare, conservarsi, continuare, permanere, perseverare, durer, continuer, subsister, se conserver, se contenir. A stà nen un pess cha pieuv. Ste, per acquetarsi, contentarsi, acquiescere, stare, s'en tenir, s'en rapporter, se contenter-I ston a lo chi die, mi rimetto a quanto dite, acquiesco sententiae tua, je m'en rapporte. A veul stè a gnune rason. Stè, per vivere, vivere, vivre. Chila s'è maridasse, e chiel a veul stè cosl. Ste, per andare, pergere, abire, proficisci, aller. Jer i son stait a la cassa. Ste, per toccare, appartenere, spezione del corpo, alla quiete, claro, altinere, referre, ape. trauquillità dell'animo , e partenir , toucher , regarder. alle comodità e condizioni A sta a voi a de le carte. Ste.

congiunto col verbo lasse, vale | continere, contenir, compreudesistere, cessar di fare, desistere, désister, cesser de faire. Lasse sie un, vale non l'inquietare, cessar di nojarlo , aliquem minime turbare , vexare, non sollicitare, laisser en repos, laisser tranquille , ne point inquieter. Lasse stè . vale anche non toccare . non ricercare, non muovere, præterire , intactum , immotum relinquere , prætermittere , laisser, ne point toucher, ne point chercher. Fè stè un, tener a dovere, costrignere alcuno a quel, ch'ei non vorrebbe , tenerlo a segno , cohibere, in officio continere, contenir quelqu'un. Stè a scotè, stè a vede, vale ascoltare, vedere; Ste scotand, stè vedend , vale ascoltare , vedere attualmente. Stè , congiunto agli infiniti de'verbi colla particella per, vale esser in procinto, o in rischio di quella tal cosa da quegli infiniti si- demeurer au soleil. Ste du gnificata, come : I ston per marième, i ston per antossie- tenere in loco remoto, in selo, ato per toglier mogliere, sto per avvelenarlo, proximus sum, parum abest quin, je suis sur le point de etc. I ston | habitare , in conductitiis ædiper conprè d'gran, cioè farne bus habitare, habiter une mail'incetta, o esser risoluto di son, qu'on a louce. Sie al comprar grani, frumentum em-proposit, starc al proposito, pturus sum, être sur le point a proposito non aberrare, iu de faire une emplette de ble, proposito permanere, se tenis être prêt à faire etc. Sie, per dans son propos. Sie an docapire, comprendere, contene ] seña, star a dozeina, alienam re : ant cost botal ai stà des habitationem, et mensam pabrinde d'vin, ant costa bissaca ai cto pretio conductam habere, stà des mine d'roha questa bot- vivre en pension. Ste ans le

dre. Stè per dipendere, a stà da voi, dipende da voi, hoc a te pendet, il ne tient qu'à vous. Ste, per convenire. star bene, esser decente, sta ben a la gioventit a parle poch , sta bene ai giovani il parlae poco , decet juvenes pauca loqui, il convient que les jeunes gens parlent pen-Stè an redua, star al dovere, alla ragione, tornare al quia, in officio se continere, venir à jubè, se soumettre. Stè ant' i forniment, vale lo stesso stè atent al discors d'un, star attento, prestar orecchio al discorso d'alcuno, alicui dicenti. aurem attentam præbere, suivre un homme dans un discours, Stè stermà, star nascosto, latere, demeurer en cachette. Ste sospeis, star in dubbio, star sospeso, animi pendere, être indécis, irrésolu, donter. Stè al sol, star al sole, apricari, spart, star in disparte, se cessu esse, se tenir séparement. Sie a cà da fit, star a pigione, domum conductam te cape dieci brente di vino , cojonarie , ans le galantarie . questa sacca cape , o contiene attaccarsi , aver genio alle mine di biade, capere, bagatelle, alle inezie, dilettarlibus rebus delectari, aimer, avoir dinclination pour les niaiseries, les badineries. Steme alegher, conserveve, a rivedersi, addio, conservatevi in salute, rimanetevi in pace, bene vale, conservez-vous bien, portez-vous bien. Stè an aria, an balansa, quasi per casche, star in bilico, dicesi di cosa, che è pericolosissima di cadere, propendere ad casum, être prêt à tomber, être en balance. Ste drit s'un pe, reggersi , sostenersi su d' un piede, altero se pede sustinere, faire le pied de grue. Stesse sul let , rizzarsi , sedersi nel letto, e lecto surgere, lecto incumbere, se mettre sur son scant. Stè an pè, non giacere, non sedere , star in piedi , stare, être, ou se tenir débout. Sie an pe, star nel suo essere, mantenersi, reggersi, manere, in codent statu perseverare, permanere, durer, subsister. Ste descaus, sensa scarpe, star iu peduli, senza scarpe, sine calceis esse, être sans souliers. Stè 'n po' lvà, 'n po' cogià, stè nè bin, nè mal, stè miton, mitèna, esser infermiccio, esser non interamente sano, star tra letto, e lettuccio, integra non esse valetudine, être valetudinaire, être maladif. Stè mal soà, star in apprensione, sospettare, dubitare, apprendere, timere, vereri, pavere, animis pendere, craindre, avoir de l'apprébension. Esse antle man, esser in disposizione, in potere, in balia, penes aliquem esse, in potestate alicujus esse, gratesse la punsa, gratesse

sene, nugis, ineptiis, futi- | être dans les mains, à la disposition de quelqu'un. A l'è antle vostre man, fe voi lo ch' i stime . . . Stè sensa capel an testa, star in zucca, nudato capite esse, demeurer nu-tête, la tête nue, ou déconverte. Stè ant so stat, ant' le stat ch' Idio la batalo, star nella pelle, esser contento dello stato, in cui da Dio fu posto, in propria pelle quiescere, sua esse conditione contentum, être coutent de son élat. Nen podèi stè ant la pel, mostrare per alcuno fortunato accidente sopravvenuto eccessiva allegrezza, lœtitia efferri, omnibus lætitiis lætum esse, ne se connoître pas de joie, être ravi de joie, être transporté de joie, ne pouvoir se contenir, ne pouvoir durer dans sa peau. Nen podèi stè ant la pel, nen podèi ste ferm , dicesi anche di fanciullo vispo, che non può star sodo, che è in continuo moto, se continere non posse, ne pouvoir se contenir. Stè sul so, abitare sul proprio fondo, e si dicono gli uomini di contado del coltivare, e lavorare i propri beni, stare in sul suo, sua praedia, suas possessiones colere , in propriis ædibus habitare, cultiver ses biens. Stè cà d'un per servitor, stè a padron, star a soldo d'alcuno, servire, mcreri apud aliquem, servir, s'employer pour quelqu'un. Stè d' malasi , star in disagio, bistcutare, angi, être mal à son aise. Ste d' bada, ste osios, stè con na man su l'autra,

le mani a cintola, star con le mani in mano, otiari, oscitare, compressis manibus sedere, se tenir oisif, sans rien faire , tenir ses mains croisées. Siè an sla soa, tener il decoro, la gravità, star in contegno, gravitatem præ se ferre , marcher d'un air grave. Stè an sla soa, tnisse fier , fe 'l sostnu , star sul grave, mostrar fasto e alterezza, star contegnoso, clate, ac superbe se gerere, faire le fier, le soutenu, faire le suffisaut, se mettre sur son quant a moi, faire le rancheri. Stè a vacè, stè a osservè , stare alla vedetta , star osservando, speculari, observare, être en vedette, être aux aguets. Siè a l'erta, stè sul chi viv, stè 'n guardia, badare a se, stare all'erta, sibi cavere, se tenir sur ses gardes, être toujours sur le qui vive. Stè an cà, stè antel let, star in casa, star nel letto, domi esse, cubare, garder la maison, garder le lit. Stè reid com un pal, marcè drit, avèi paura chla camisa ai toca l' pertus del cul, gonfiarsi, andar peltoruto, magnifice se efferre, elatum incedere, se rengorger. Stè volonte a ciaciare, star volentieri a eicalare, ineptis locutionibus delectari , aimer à causer. Stè volente ant un teugh, star volentieri in un luogo, aliquo toco delectari, s'aimer dans un lieu. Siè a scotè lo ch'un dis, stare nascoso, e

Tom. III.

enoi, star in ozio, star con lino di secreto, origliare, auribus aucupare sermones, aures admovere, être aux écoutes. Siè astà , star a sedere , sedere, s'assegir. Stesse, sedere, porsi a sedere, insidere, quiescere, s'asseoir, se reposer, prendre repos. Stè sù. raccomandazione, che si fa a qualchedono, acció non palesi il segreto confidato, tenete in voi , non palesate ad alcuno, ne id prodas, ne palam facias , tacitum preme , gardez vous le secret. Siè sul aqua, stè dsor di'eva, stare a gaila, galleggiare, innare, supernature, nager sur l'eau, flotter, suruager. Stè su la fiusa, fidarsi, confidare, sperare, far capitale, far conto, fidere, confidere, magni facere, rationem habere, se confier, compter sur quelqu'un, ou sur quelque chose, en faire cas , l'estimer. Stè su , stè drit, reggersi in piedi, star ritto, sostenersi, se sustinere, se fulcire, se sustentare, stare, être, ou se tenir debout. Stè sù , stè ciuto , stè chict , tacere , non far motto, star zitto, non parlare, silere, tacere, se taire, ne pas parler. Ste al avait, stare in agguato, agguatare, insidias tendere, parare, facere, componere, se tenir aux aguets. Stè al avait , per istare in attenzione, aspettare il tempo, la congiuntuia, tempus, opportunitatem exspectare, attendre le temps, l'opportunité, l'occasion, la rencontre, la conjoncture favorable pour faiattentamente ad ascoltare quel | re quelque chose. Siè d'incanlo, che alcani insieme favel- to, star benissimo, star a

meraviglia, optime se habere, ters, star a detta, e a detto. optime valere, se porter trèsbien. Stè al dsor d'tut lò cha pēussa arive, ste al ripar d' ogui cosa, star mallevadore, aver per suo conto, tener sopra di se, aver a posta sua, spondere , vadem esse , être garant, être caution. Stene d' sot , soccombere , aver la peggio, succumbere, obnoxium esse . avoir le dessous. Stene d' mes, riportar perdita, danno, pregiudizio, essere a svantaggio, detrimentum, damnum, jacturam percipere, être en préjudice, en dommage. Stè ferm, star sodo, non si muovere, quiescere, stare, de loco suo non moveri, tenir ferme, ne pas bouger. Stè ferm , tnì bou, nen lassesse anbroje, star sodo al macchione, non si lasciar persuadere, nè svolgere a checchessia, o a dir quel, ch'altri vorrebbe, inexorabilem esse , constantem , firmum , propositi tenacem, in proposito permanere, macte, et impigro esse animo, se tenir ferme, inebranlable, ne se pas laisser tirer le ver du nez. Sie atent , atension, state attento, age quod agis, hoe age, ad modestiam vos componite, alerte . faites attention . attendez. Ste chiet, tasi, ciuto, lacete, zitto, sileuzio, silete, lingua animoque favete, taisezvous, silence, st, paix là, chut. Stè drit, ste su, state ritto, alzatevi, reggetovi in piedi, erige te in pedes, rectus assiste, tenez-vous droit. Ste sicur, state sicuro, aequiesce . assurez-vous. Stè a la dita . ste a lo ches dirà . nh. chiarlo in fatti , o in purole ,

seguir il detto degli altri, quietarsi all'opinione altrui, aliorum sequi sententiam, ab aliorum sententia stare, aliorun sententiæ acquiescere, assentiri , subscribere , s'en rapporter à ce, qu'un tiers dira-Stè an dieta, cibarsi parcamente, star a dieta, parce comedere, faire diete, se tenir en diète. Stè a la fnèstra. trattenersi affacciato alla finestra, de fenestra aspicere, demeurer à la fenêtre. Sie a la fnèstra, vale anche lo starsi con agio, e sicurezza aspettando l'esito di checchessia, star alla finestra col tappeto, quiete et tuto exitum rei opperiri, attendre à son nise l'issue de quelque chose. Stè a la rason , acquietarsi alla ragione, stare al quia, rationi, aquo se subjecere, se tenir dans le devoir, rester tranquille. Stè con j'orie drite, star intentissimo per sentire, star cogli orecchi tesi, arrectis auribus stare, attente audire, ouvrir bien les oreilles , écouter attentivement. Stesne da spart, star in disparte, seorsim morari, se tenir à l'écart, à part, séparément, à remotis en réserve. Stè com as dev, star a segno, con rispetto . con timore, star a regola , in officio permanere , se continere, retinere, se contonir dans son devoir. Fe ste un . felo stè aut i furniment, fare star a segno, tenere a segno, costriguere ad ubbidire . aliquem in officio continere . . .

Fe Me un , vale anche super-

superare, vincere aliquem, sur- | alquanto , far tiepido , rintiepasser . vainere quelqu'un. Ste | pidare , rintiepidire , tepefaceper la bafra, servire senz'altra merecde, che del vitto, star per le spese, curare res alienas sub cibo, servir pour les alimens, pour l'entretien. Sie al pian d'tera, star a terreno, abitare nelle stanze terrene, in imis ædium enbiculis habitare, interiora domus conclavia colore . Imbitèr au rez de chaussée. Stè da chiel. star di per se, vitam solitariam ducere, fuir le monde. Ste, retto da altri verbi, come pure accompagnato da varie particelle, o da diversi nomi forma moltissime altre locuzioni anche non comprese nelle suddette, V. il Dizion. Univ. dell'Alberti:

Stè, per offarsi; col vesti ai stis ben adös, a sta ben con col vestì, ai va ben a la vita, ai ta giune smörfie ec., quella veste, quell'abito enmpeggia bene indosso a lui, si atta bene alla sua persona, convenire, arridere, decere, al ler bien , ne faire point des grimaces.

S'ebi , specie di piccol muro dentro un edifizio, di cui ve n'ha di due sorta, cioè nuo fatto di mattoni, e di calcina, che si arma di legname, e l'altro tutto fatto di legnami, che dicesi anche trames, antermès d'as, stebi d'as, il primo dicesi transezzo, vallum interpositum, cluison; il secondo chiamasi assito, palancato, tramezzo, paries e.c assibus, o asseribus, vallum, cloison.

re , rendre tiede , attiedir. Stebie, in s. n. divenir tiepido, tepescere, devenir tiède, s'attiedir.

Steca, mazza da spignere le palle nel giuoco del trucco, asticciuola da trucco † maulio, baculus † clava lusoria † mail. Steca, stromento d'avorio, o di bosso per piegare la carta, stecca... plioir, patte. Steca, alcune strisce di cartilaggine, che comunemente si appella osso di balena, che si mettono nei busti delle donne per tenerli distesi , stecca .... busc de baleine , d'os . etc. Steca, stromento da allargare la forma degli stivali. stecca . . . . elef de l'embouchoir. Steca, legnetto, che si mette lungo le fratture d'un braccio, d'una gamba, e simili, stecca . . . . éclisses. Steca, t. de'libraj, stromento da ragguagliare i picglii dopo che sono legati, stecca.... loup. Thi an steca, tenere a stecchetto, tenere altrui col poco magramento, e con iscarsità di vitto, di danaro, o d'

Steila, corpo celeste luminoso, stella, astrum, stella, étoile. S'vila , per destino . fatum, sort, étoile, destin. Na sot a na boña steila, unto sotto buona stella, amico sidere eaitus, né sous une beureuse étoile. Gaai cht nas sot na cativa steila . . . vœ illi , qui malevalente genio nascitur. malheur à qui nait sous une Stebie, in s. att., riscaldar | mauvaise ctoile. Caval con te

altro, arcje, parce tractare,

tenir au filet, tenir court.

lato, che ha nella froute una macchia biauca, equus in fronte alba macula notatus, cheval, qui a une étoile, ou un chanfrein. Steila bovėra, il pianeta di Venere, quando è mattutino . lucisero , luciser , phosphorus, l'étoile du berger, l'étoile du matin, l'étoile du point de jour. Steila dla seira, stella della sera , cioè Venere, così detta, perchè apparisce immediatamente dopo 'l tramontar del sole, ( alla mattina, perchè precede il levar del sole, chiamasi lucifero ) espero, hesperus, l'étoile du soir. Steila , quella parte dello sprone, fatta ad uso di stella, che pugne, spronella, stella dello sprone, calcaris stella, molette d'épéron. Durmi a la bela steila, dormire a cielo scoperto, subdio cubare, dormire sub Jove Irigido, être logé , coucher à la belle étoile. Fè vede le steile, dicesi quando uno sente dolor tale, che gli mnove le lagrime, e pare al paziente di veder per l'aria una infinità di minutissime stelle, simili alle lucciole, il che è cagionato dall' umido delle lagrime, che passando sopra alle pupille offende, ed altera la virtu visiva , far veder le lucciole, far piangere pel dolore . . . faire voir les étoiles en plein jour,

Steiva, il manico dell' aratro : stiva , capulus , stiva , urvum, urbum, manelierons. Stèla, e meglio al plur.

stèle, buscoje, schegge, topglio fanno cadere dal legno, in parole, multa verla facere,

steila antel front , cavallo stel- | che si atterra , o si mette in opera; copponi, assula, a . schidia, arun, copeau. Stèle, buscaje, ramicelli secchi, o schegge, che i poveri vanno raccogliendo nelle foreste, e nei luoghi, ove si souo atterrate piante, ramatelle, stipa, ramicelli, assulæ, ramuli, segmenta, buschettes, copeaux, broussailles, menu bois à brûler.

Stenber, il settimo mese dell'anno, secondo gli astronomi , che principiano l'anno dal mese di marzo, e presenteniente il nono mese, settembre, september, septembre.

Stendard, insegna, o baudiera principale, stendale, stendardo, signum, ve ciilum, étendard, enseigne, drapeau. Stendard, si dice anche quel segno a foggia di banda, che portano innauzi alcuni cleri . e compagnie quando vanuo processionalmente, stendale, stendardo, sacrum vexillum. bannière d'église.

Stende, stendere, distendere, extendere, pandere, porrigere, expandere, explicare, étendre, alonger, déployer . dilater, Stendse, steudersi, distendersi, se extendere, s'étendre, se dilater. Stende la man, steuder la mano, porrigere manum, étendre sa main. Stende mört per tera, rovesciare morto a terra, prosternere, occidere, étendre un homme sur le carreau, le tuer, le renverser mort par terre. Stendse, o distendse, per favellare a lungo, esser pe, che gli strumenti da ta- largo nel ragionare, allungarsi habere , s'étendre dans un di- | dissoudre. Stenpresse , stempes scours, sur quelque sujet. Stende na scritura, comporre, o spiegare i concetti dell'ani mo colla scrittura, scribere, literis tradere, composer, concher par écrit. Stende per tera, metter a giacere, sternere , coucher , étendre. Stendse, per dilatarsi, spargersi, allargare, come di un aibero, che stende i suoi rami, di un esercito, che si stende in una campagna, di un male, che si sparge lontano, se promittere, se extendere, disseminari , intendi , tenir , occuper un espace, s'étendre. Stende le dame sul dame, impostare le dame sul tavoliere, porle in un certo modo determinato . . . bander les danies on damier , an tric-trac. Stende l'airà, stende le giavèle sul aira, o sul era, distendere i covoni sull'aja, inajare, metter in aja, manipulos per aream extendere, étendre les gerbes sur l'aire pour les battre. Stende la lessia; od aitre cose, spicgare all' aria panni, od altre cose simili, sciorinare, vestes, vel quid simile in patenti, sudo que calo expositum habere, extendere , mettre à l'évent , mettre à l'air, étendre du linge, ou autre chose semblable. Stendse per stiressse, distendere le parti del corpo, pandiculari , s'étendre. Stenbo V. Ujà nel 1. sign.

Stenpre, far divenir quasi liquido checchessia, disfacendolo con liquore, stemperare, dissolvera, diluere, liquefacere, detremper , delayer, liquelier,

rarsi, disfarsi, corrompersi, dissolvi , corrumpi , se dissoudre, se détraquer, s'altérer, se gåter. Stenpre, per levare la tempera; stemperare , temperaturam adimere, détremper, ôter la trempe.

Stense , in s. att. impedire il respiro, soffocare, spiritum elidere, animam intercludere, suffocure , intercluso halitu perimere , suffoquer , étouffer , faire perdre la respiration, etrangler. Stense, opprimere, non lusciar sorgère , soffocare, suffocare, opprimer, assommer, accravanter, abymer, accabler. Stense in s. n., perdere il respiro , soffocare , suffocari, prafocari, étouffer, être suffoqué , perdre la respiration. Stense unche in s. n. parlandosi di fuoce, fiamma, calore, vampa, o simili, svampare , exstingui , restingui , occidere, perdre son feu, son activité, s'évaporer, s'éteindre.

Stent , add. da stense , soffocato , suffocatus , suffoqué . étouffé. Stent , add. a fuoco . spento, extinctus, éteint. Stent, per oppresso, oppressus, obentus, vexatus, confectus curis. oppressé, opprimé, abymé, accablé.

Stent , sust. , lo stentare , stento, patimento, calamita, œgritudo, molestia, calamitas, peine, travail, souffrance, difliculte , fatigue. A stent avv. . a stento, con difficoltà, con fatica, appena, a poco a poco, ægre , vix , difficulter , avec peine, avec difficulté, à peine, à grande peine.

Stenta , add. da stente , per

venuto adagio, e a stento, contrario di rigoglioso, scriato, stentato, tenuis, œgre crescens, maigre, foible, venu avec peinc. Stenta, per fatto con istento, o con soverchia fatien, stentato, durus, laboriosus, lourd, guindé, contraint.

Stentatament, con istento, u stento, a poco a poco, steutalamente , difficile , orgre , maigrement, lentement, malaisément, avec peine, avec difficulte, petit à petit.

Stente , patire , o avere scarsità delle cose necessarie, stentare, repus necessariis laborare, summa rerum inopia premi, urgeri, manquer, patir, avoir disette des choses nécessaires. Stente, per patire generalmente , stentare , pati, sustinere , patir. Steute a vive , stentar a vivere, stiracchiar le milze, relus ad victum necessariis laborare, avoir de la peine à vivre, tirer le diable par la queue. Stente a fe na cosa, vale farla con difficoltà, averc difficoltà , argre , difficulter aliquid efficere, peiner, labourer, avoir beaucoup de peine, avoir beaucoup à souffrir pour faire quelque chose. Siepa, legno segato per lo

lungo dell' albero di grossezza sopra a tre dita, pancone, asser, palplanche, madrier. Stepa, quell'asse, che è segata da una banda sola, pialleccio, asser, poutre scié sculement d'un côté.

Sterlin, spezie di moneta d'Inghilterra, sterlino . . . . sterling.

mè, o da sconde; nascoso, nascosto, abditus, occultus, latens , caché. Stè stermà , star nascoso, latere, latitare, delitescere, subesse, se in occulto continere, se cacher, demeurer en cachette.

Stgrine, sottrarre cheechessia dalla vista altrui, acciò non si possa trovar così alla prima, nascondere, occultare, abscondere , abdere , occultare, celare, occulere, cacher, tirer le rideau. Sterme an sengh, nascondere in seno, inscuare. in sinum condere, cacher dans le sein. Stermesse, nascondersi, occultarsi, abdere se, latebris se occultare, se cacher. Stermesse ant la tana , nascondersi nella tana, rintanarsi, in specum se occulere, se clapir, se tanir, se cacher, se fourrer dans un tron, dans ence caverne. Stermesse ant un liosch, imboscarsi, abdere se in silvam , se cacher , se four se dans un bois, dans une forêt. Stermesse ant na bassolà, ins'eparsi, nascondersi in una siepe, in sepe se occulere, se eacher, se fourrer dans un buisson, dans les baies. Stermesse da para a un autr. nascondersi, porsi dietro ad alenno per non esser veduto, per non esser officso, obtegere se corpore alicujus, se cacher derrière quelqu'un. Stermesse per senti, per vede, porsi in agnato, nascondersi per ispiare gli altrui audamenti , aucupari ex iusidiis quam rem gerant , quid dicant etc. , se cacher pour épier etc.

Sterni , sclciare , lastricare, Sigrina , seos , add. da ster- ammattonare , sternere , paver. Serni d' pere , ciottolare ,! selciare, lapidibus viam sternere, paver avec des cailloux, de cailloutage, paver les rues, les chemins avec des cailloux. Sterni d' mon , ammattonare , lastricare di mattoni, lateribus pavimentum sternere, paver de carreaux, carreler. Sternì d' pianele , V. Pianele, Sterni d' lose, coprire il suolo della terra con lastre congegnate insieme, lastricare, lapidibus planis sternere . paver de pierres de taille. Oblighe i particolar a se sterni la contrà duans d' soa cit, obbligare ciascuno a far lastricare la strada avanti la sua abitazione , viam exigere , obliger les particuliers à faire paver les rues devant leurs maisons.

Sterni . pavimento . suolo . spazzo , spalto , solum , pavimentum, pavé. Sterni d pere, pavimento, e strada coperta, o lastricata di pietre, o ciottoli , selciato , eiottolato . opus lapidibus stratum, pavé, on chenrin de cailloutage. Sterni d'mon, pavimento fatto di mattoni, luogo ammattonato, substrati lateritii constructio, carrelage, pavé de terre cuite, de carreaux.

Sternidor, o sternior, colui, che copre i pavimenti, le strade di ciottoli; lastricarreleur, paveur.

qualche colpo violento, o per

captus, debilis, incre, estropié. Sterpiè, guastare le membra, storpiare, mutilare, membra alicujus, brachium, pedem , manum , crus etc. ferro, fustibus, lapidibus etc. debilitare, manu, pede etc. mutilum reddere aliquem. estropier, mutiler, casser, ou disloquer bras, ou jambe, etc. Sterpie, per alterare, o pronunziare erratamente, male, perperam pronuntiare, estropier , ecorcher , prononcer mal. Sterpie, per guastare, scopciare , viliare , corrumpere, gater, endommager, donner une mauvaise forme. Stropie, non osservare le proporzioni nel fare una figura, o simili, vitiare, estropier une figure, n'y pas observer les proportions. Sterpie un pas . un sentiment . troncare . togliere una parte essenziale di un'opera, di un pensiero ec., mutilare, estropier un passage, une pensée, en retranches une partie essentielle equi en altère le sens.

Stervijon , V. Sturvijon. Steina, o steina, tessulo o di giunchi, o d'erba sala (lesca) o di canne sfesse stnoja , teges , natte , store. Steuia da cimes . V. Sturiot. Steure da plafon, steure per le volte, tessuto di canne terrestri sfesse, che servono per catore, pavimentorum structor, coperta delle centine, soprale quali si devon posare le Sterpia, colni, che per volte, stuoja.... calotte. Steure, un tessuto di paglia, malattia la perduto l'uso di o d'altro, di cui si servono i qualche membro come mano, giardinieri per riparare le pianbraccio, gamba, ec., storpiato, te dai venti, dal gelo, stuomatilus, quanu, brachio, crure ja . . . paillasson, abat-vest.

Stil, nella Gnomonica denota l'ago di un oriuolo eretto sul piano di quello per isporgere l'ombra, gnomone, stilus, gnomon, gnomon indagator umbræ, gnomon. Stil, in materia di lingnaggio, è il modo, con cui le parole costrutte secondo le leggi della sintassi sono disposte, ed ordinate conforme al genio della lingua si in prosa, che in verso, stile, stylus, style, facon, manière de composer, et d'écrire. Stil , la particolar forma, o maniera di procedere in ciascun tribunale secondo le leggi, e gli ordini ivi stabiliti , ratio agendi , style. Stil, prendesi anche per usauza, costume, consuetudine, moda, maniera d'operare, consuetudo, usus, mos, ratio agendi, style, manière, facon, contume. Stil, quel ferro acuto , con cui gli Antichi scrivevano sulle tavolette incerate, stile, stilus, poincon, stile, ou grosse niguille, avec laquelle on écrivait sur des tablettes enduites de eire. Stil , per simil , si dice d' altri ferretti acuti, stile, stilus , aiguille , poincon , bro-

Still; uscir a goccie a gocie, saturire, stillare, degoutter, découler, sortir goutte à goutte. Still; in s. sit., vale versure a goccia a goccia, stillare, verser goutte à goutte. Stille; o stilesse, praiteari, costumari, esser in uso, in costume, in usu cuse, obtinere, usurpari, consucere, sollere, ètre le style, la contume, avoir accoutume, a voir accoutume.

Stille, è una sorta di pugnale piccolo, e pericoloso, che si può tener nascosto nella mano, per lo più adoperato in assassinamenti traditoreschi; la sua lama è d'ordinario triamgolare, e così sottile, e da cuta, che la ferita, ch'ella fa, è quasi impercettibile, stilo, stiletto, pugio, stylet, poignard.

Stilicidi, l'acqua, che gronda, e, cade dalla gronda, e dicesi pure al luogo, dov'ella cade, grondaja, stillicidium, l'eau, qui tombe des gouttières, gouttière.

Stitia, colps, o ferita data con istiletto, sitiletto, sitiletto, sitiletto, sitiletto, rapionis ictus, coup de poignard. Cola neisva a m' è stame na stitia ant ej cheirr, una tal muova mi feri il cuore, hoe muncium in corde vultus milli infikrit, cette nouvelle m' ablasse le creer, m'a donné une douleur extrême, un chagrin cuivant.

Stilte, ferire con istiletto, stilettare, pugione ferire, percutere, pagnarder.

Stimador, che stima, stimatore, officiale, che assegua il prezzo alle cose per autorità della Giustizia, astimator, priseur, huissier-priseur, expert.

Simé, giudicare, pensare, imunginare, stimare, existimare, existimare, existimare, existimare, existimare, pensare, judicare, extimer, pensare, judicare, stimare, pensare, simmaginer, erotre. Stimé, per far conto, aver in pregio checchessia, stimate, manni fae:re, probare, in aliquo loco ponere, esti-

all and a second

mer, priser, considérer, faire [convenzioni, patti, e accorcas , apprécier , avoir de l'estime. Stime na cà, un posses, un mobil, si dice per dar giudicio della loro valuta, dichiarandone il prezzo, stimare , judicare , æstimare , rei pretium statuere, estimer, priser, evaluer. Stime, in m. b. e pop. si dice di chi rece per aver isbevazzato o bevuto troppo, o per altra cagione, evomere, vomitu reddere vinum, vomic.

- Stipendi, salario, provvisione , paga , soldo ; ed è quello , che li Principi , e Signori ] danno alle persone di qualità, stipendio, stipendium, salarium , gage , paye , pension , appointement.

Stipendia, che tira stipendio, stipendiario, stipendiato, stipendio conductus, stipendiaire, gagiste, gagé, pensionné, qui est à la solde de quelqu'un.

Stipendie, dare altrui lo stipendio, stipendiare, stipendium dare , stipendier , gager , pensionner.

Stipulà, dicesi di chi si rende molesto per la sua soverchia esattezza, che sta attaccato alle minuzie, che cava il sottile dal sottile , sofistico , difficoltoso , stiticuzzo , difficilis, morosus, nugator, vitiligator , minuticux , vetilleur , trop exact, trop precis, sophistique. Stipula, dicesi anche di persona econonia, che fa molta economia, parsimomid restrictus, aridus, nimis parcus, sordidus, grand-mémager, lésine, chiche. Stipula, add. da stipule, V.

di , che si fanno tra gli uomini; secondo l'uso di Francia le stipulazioni sono le clausule, e le convenzioni por- . tate dai contratti, stipulazione, stipulatio, stipulation.

Stipule, stipulare, dimandare, esigere, far promettere, far convenire delle clausule, e condizioni di un contratto all'effetto che l'accettazione, che ne sarà fatta, regoli il diritto delle parti, e le obblighi all'esecuzione , stipulari, stipulationem stipulari , stipuler.

Stira add. da stire , V. Stira d'pañ , pane a foggia di gressa, ma più grosso, punis, pain, miche, nn pain gros. Stirasse, cavillare, sofisticare, fare interpretazioni sofistiche, stiracchiare, cavillari, tirer un discours par les cheveux, sophistiquer, chicaner, vétiller. Stirasse 'l pressi, stiracchiare il prezzo, vale disputarne con sottiglierza la maggior, o minor quantità, de pretio subtiliter contendore , disputare , marchander sou à sou. Fesse stirasse, ac-

consentir mal volentieri alle altroi dimende , tirare alla staffa , alterius postulata agre facere, se faire tirer l'orcille. Nen fesse stirasse, nen fesse. preghe tröp, nen fesse strassè le faudine, nen fe motoben d'arimonic , non si fare stracciar i panni, non si far pregar troppo, ultro morem gerere , ne se faire pas tirer l' oreille, ne se faire pas bezucoup prier. Stirasse, per tra-Supulation , ogni sorta di scinare , stracieare , irahere , trainer.

26

ST stiracchiatura, cavillatio, tricontorsio, sophistiquerie, chose, qu'on tire par les cheveux , fausse subtilité.

Stire, tirare distendendo, stirare, distendere, ducere, producere, détirer, tirailler, alonger en tirant. Stire na pel con i deut, stirare co' denti una pelle, dentibus pellem producere, détirer la peau, le cuir avec les dents. Stire la lingeria, un bindel, ua stöfa ec., vale render più unito, più proprio, levare le piegbe alla biaucheria, ad un nastro, ad un drappo ec. per mezzo del ferro; stirare, distendere, æquare lintea, tæniam, pannum, repasser du linge, du ruban, une étoffe avec le fer. le rendre plus uni, plus propre, en ôter les mauvais plis. Stire, leve le pieghe, le rupie disfar le pieghe, linteum, pannuu erugare, panni, lintei explicare rugas, defroncer, défaire les plis d'un linge, d'une étofle, déplisser. Stiresse, distender le membra, il che si fa da chi destandosi. o stato a seder con disagio, si rizza, c aprendo le braccia, e scontorceudosi s' allunga, protendersi, distendersi, distender le cuoja, sgranchiare, pandiculari , s'étendre , éteudre ses membres , s'allonger ! en s'éveillant. A baja , e peui a se stira, ci shadiglia, quinci si distende, ( come accade quando uno si sveglia ) paudiculans oscitatur, il baille,

et s'étend.

Stirassira, lo stiracchiare, cella di checchessia; schizzo. e scomuzzolo, minima par-. en , fallaces conclusiunculae , ticula , frustulum , un brin , une miette. Un stiss , un miccino, un pochetto, tantillum, paullulum, un pen, tant soit. pen. Stiss, per Stissa, V.

Stissa, minima parte d'acqua, o di altra materia liquida. simile a lagrima, gocciola, stilla , guttula , gutta , stilla , goutte. Sussa , per piccola quantità di cuecchessia, goccia, ghiozzo, frustulum, un petit morecau, un petit peu, une goutte, quantité peu considérable. Stissa, per quella, fessura, o buca di tetto, o di muro, doude entri l'acqua, e goccioli, gocciola, hiatus, rima, lézarde, fente, crevasse. Stissa, per apoplessia. gocciola, morbus attonitus, apoplexic. Stissa, o pen del nas, gocciola, che stilla dal naso, stiria, roupie. Stissa, per ira, collera, stizza, indignatio, ira, colère, courtoux, dépit, acharnement, furic, boudcrie.

Stissè, cascar a gocciole, versar gocciole, gocciolare, stillare, distillare, dégoutter, tomber, couler goutte à goutte,

distiller, couler.

Stissos , inclinato alla stizza, colleroso, stizzoso, iracundus, colérique, bilieux, dépiteux. colère, fougueux, violeut, emporté, impatient etc.

Stitich , quegli, che con difficolta ha il beneficio del corpo, stitico, cui alvus adstricta, o compressa est, constipe, resserre du ventre, corps glorieux, qui n'a pas le ven-, Stiss , picciolissima part - tre libre. Stifich , si dice a

nomo ritroso, e che mal volenticri s'accomoda alle altrui voglic, stitico, durus, morosus, difficilis, bourru, acariatre, difficile, difficultueux, fâcheux, incommode, revêche, fantasque. Stitich, splörcia, caeastecchi, avaro, spilorcio, avarus, sordidus, avaricienx, pincemaille, crasseux, chiche, taquin. Stitich, suit, freid, sech, dicesi di componimento secco, freddo, debole, insipido, aridus, siccus,

sce, froid, insipide. Stitichessa, stitichezza, austeritas . duritia . constipation. resserrement de ventre.

Stiva , V. Steiva.

Stival , calzare di cuojo per difendere la gamba dall'acqua, o dal fango, che si usa per lo più nel cavalcare, stivale, ocrea, botte. Butesse i stivaj, anstivalesse, mettersi, porsi gli stivali , ocrcas induere , crura ocreis tegere, se botter, mettre ses bottes. Stivul dur, stivale a botta . . . hotte forte. Stival, talora dicesi altrui per disprezzo, e vale minchione, nepulo, sot , badaud, lourdaud, niais, bête, cruebe.

Stivalesse, porsi gli stivali. ocreas induere, se botter. Stivalesse seusa causset, porsi gli stivali senza calze . . . . se

botter à eru.

Stivalet, spezie di calzare a mezza gamba, borzacchino, scarferone, stivaletto, levior gli , che si usano dai Commebrodequin . cothurne.

Stlyta, arnese, che usano le riegatus, étoffe rayée.

donue per tener il corpo di giubba in istato, stecca, palunla pectoralis , buse. Stleta , legnetto, che si mette lungo le fratture d'un braccio, di una gamba, e simili; stecca, .... éclisse, V. Steca, e stèla.

Stoca, colpo di stocco, di spada, o di coltello, ma di punta, stoccata, ictus, estocade, blessure faite de la pointe de l'épée, coup d'épée, de contenu. Stoca figur., domanda, richiesta di danari, che fa un importuno, uno scroccone, che non è in istato, e. non ha intenzione di restituirgli ; efflagitatio argenti mutui , estocade , bote. De na stoca, nel medesimo senso, dar la freccia, frecciare, elicder denari in prestanza, o a titolo di limosina, mutua pecunia argento mutuo ferire . donner des estocades. Colui , che fa tali domande, dicesi arciero . . . . escroc , qui donne des estocades.

Stoch, arme simile alla spada , ma più acuta, e di forma quadrangulare, stocco, gladius , estoc , carrelet à quatre

côtes. Stofa , t. de'euochi , carne . o altra vivanda cotta in una purticolar maniera; stuffato, caro jui ulenta , caro juri incocta, étuvée, deube, vianta de cuite à feu lent, et dans, un vase bien couvert.

Stofa, pezza di drappo, di ocrea, cothurnus, hottinc. Que- seta, o di altra materia, stoffe, panuus lancus, vel bombycidianti, coturno, cothurnus, laus, étoffe. Stofa rigà, panno vergato, celone, pannus fa-Stleta, dim. di stela, Vedi sciolis, o virgis distinctus, va-

togliere il respiro, far perder il respiro, suffocare, prafocare, ctouffer. Stofe d cand, perder il respiro pel troppo calore, assuare ad interclusionem animæ, étouffer de chaud. Stofe, far cuocere in maniera particolare carne, o altra vivanda. . . . .

Stofi , infastidito , annojato , svogliato , ristucco , tadio, molestia fastidiens , fastidio affectus, dégouté, ennuyé, fatigue , las. Stofi , per sazio , satollo, pieno di soverchio, satur, russasie. Stofi, dicesi anche di persona un po' cagionevole, c malazzata, caussarius, valetudinarius, imbecilla valetudinis , maladif , valétudinaire, grabataire.

Stofie, infastidire, annojare, stufare, svogliare, ristuccare, tadio, molestia afficere, avertere, avocare, ennuver, fatiguer, rébuter, dégouter. Stofie, dicesi de cibi, che inducono nojosa sazietà, stuccare , nauscam parere , satietate unuseum afferre . dégoûter, rébuter, rassasier trop. Stofiesse, svogliarsi, unnojarsi , stuccherolarsi , ab homine, vel ab aliqua re abalienari fastidio, et satietate, fastidire, se dégoûter, prendre du dégoût, perdre l'en-

Stofor , sciofor , vaso , in cui si cuoce lo stufato, stufarola, voce dell'uso it.

Stöla , quella striscia di drappo, che si pone il Sacerdote al collo, stola, stola,

Stofe . affogare , soffogare , | s. att. , infustidire , stuccare , fastidium , satietatem afferre , dégoûter, révolter, chagriner, fächer, inquieter, impatienter. Stomachesse, infastidirsi, stuccarsi, stomachari , se dézoûter , se fâcher.

Somatich, agg. a medicamento, che corrobora lo stomaco, e promuove l'officio della digestione; di questa specie sono l'assenzio, il rabarbaro, la menta, il mastice, l'aloè, il pepe, il cinuamomo, e gli amari promatici , così pure il vino buono, stomachico, stomacale, stomacho gratus, utilis, stomachique, stomacal, qui fortifie l'estomac , qui est hon à l'estomac.

Stömi , è la parte organica, cava, e membranosa del corpo dell'animale, formata in figura di sacco, dove si riceve il cibo, e la beranda, e dove si fa la prima concozione degli alimenti, stomaco, stomachus, ventriculus, estoniac. Bon stömi, dicesi di un gran mangiatore, helluo, mangeur, grand gosicr. Bon stomi . dicesi anche di persona , a cui si possa liberamento dire il fatto suo, vilis, abjectusque homo, qui a un bon estomac, qui souffre tout ce, qu'on lui dit. Stômi da prassa, dicesi di nomo robusto, di forte complessione, robustus , fortis , validus , valens , athleticus, robuste, vigoureux, fort , nerveux. Stömi da prassà, animoso, coraggioso, ardito, e in mala parte temerario, sfacciato, andax, audens, impavidus, stremus, Stomache, o stomighe, in intrepidus, hardi, conrageux,

assuré , brave , vaillant , in- | ne fa le veci , vicegerente , trépide, entreprenant. E in vicem gerens, desservant. mala parte, confidens, impudens, temerarins, hardi, effronté, teméraire, audacieux, tier , présomptueux , impudent impertment, insolent. Descurvisse le stômi, scoprirsi il petto, spettogarsi, pectus delegere, nudare, aperire, se débrailler , découvrir sa poitrine. Con le stomi descuvert, col pello scoperto, spettoralamente, pectore nudo, vel nudato, avec la poitrine découverle. Bot dle stomi , colpo dato collo stoniaco. stomacata . . . . coup d'esto-

Stomia, stomigada, V. Magon. Stomia, per colpo dato collo stomaco, stomacata... coup d'estoniac.

Stomiet, decozione d'aromati in vino prezioso, la quale reiteratamente scaldata, e applicata alla regione del cuore conforta la virtu vitale, pittima, fomentum, epithime. emplatie.

Stop , add. turato , chiuso , obstructus, obturatus, occlusus, bouché, étoupé.

Stopa, cocia, crape, materia, che si true dopo'l capecchio nel pettinar lino, o canapa, stoppa, stupa, éloupe, bonrie du chanvie, ou filasse du lin. Stepa , dicesi in m. b. pop. e viliano, e vale taci, non aprir bocca, non ni importunare, tace, ne me obtundas , st , paix-là , taistoi , ne me parle plus , chut , ne me lanterne pas.

mancanza di soggetto migliore plere, boucher les trons, les

Stopa-lim , V. Destissor. Stope, turare, chiudere con turacciolo, riturare, obtarare, obstruere, boucher, tamponner, étouper. Stopè un, rintuzear l'orgoglio d'alcuno , alicujus jaciantium, superbiam obtundere, rehaltie le caquet. Stope un, stopeje la boca, confondere, convincere alcuno con ragioni, con prose evidenti, aliquem convincere, os illi obstruere , convaincre , confondre. Stopesse j'orie, olturarsi gli orecchi per non udire, impeciarsi gli orecchi, non voler udire, aures obserare, obsurdescere, se boucher les oreilles pour ue pas entendre, faire le sourd, no vouloir point entendre. Stopesse l'éui, chiuder gli occhi per non vedere, oculos claudere, obserare, se boucher les yeux, ne vouloir point voir. Stope na fnestra, na pôrta, murare, turare, chiudere con muro una finestra, una porta , fenestram, portam obstruere, boucher, murer une fenetre, une porte. Stope'l botal con le spiniot, serrar la bolle collo zipolo , zipolare , epistomio claudere, boucher avec une broche la caunello d'un tonneau. Stopè con dle spine, con de sussits, se la ciovenda, chiudero di siepe, o con ispine, od altro, for riparo alle vigne, orti ec., assiepare, sepire, circumsepire, enclorie. Stepè i pertus, le filure , o fissure , lurare i Stopa bene, quegii, che per buchi, le fessure, rimas, ex-

feutes. Stope la boca del jorn , l'expurgare , torcher , nettoyer, turare, chindere la bocca di un forno, præfurnium comprimere . boucher l'entrée d' un four. Stope 'n passagi, un sente, chiudere il passo, il varco. aditam intercludere , obsepire, præstruere, houcher le passage, les chemins, les avenues, empleher qu'on y puisse passer. Stope 'n pertus per fe na fuestra , riparare a un male con un mezzo, che piuttosto il faccia unaggiore, spegner il fuoco colla stoppa, subilere ignem, ac materiam malo, jeter, on verser de l' huile sur le fen. Stope'n pertus, vale anche pagur un debito, o riparare ad un danno, risarcirlo, lacunam rea familiaris explere, boucher un trou.

Stopin, quel piccolo anelletto, dove s'infilza il lucignolo della lucerna, detto anche bochin , luminello , my xus , lamperon. Stopin, se si prende per il lucignolo medesimo, dicesi banbas, o lumignon, ellychnium, lumignon d'une lampe, d'une chandelle.

Stopon, stopolon, turacciolo, zalio, lagenæ obturamentone . bouchon.

Storàs, sorta di gomma resinosa, e odorifera, che stilla da un albero Indiano detto storace, ed è di due sorte, liquida, e secca; adoperasi come profumo, e ad uso di medicina; storace, styrax, storax, ou styrax; l'albero dello storace dicesi alibousier.

Storce, nettare, forbire, riphlire, stroppicciare, abstergers , detergere , sordes elucre,

polir, frotter, nettoyer en iruttaut. Storce le scurpe , nettare le scarpe, calceos extergere, toreher les souliers.

Storcion, tauto capecchio, o stoppa, o cencio molle, che si possa tenere in mano, e serve per 'istroppicciare , o strofinare le stoviglie, quando si rigovernano; strofinaccio, strofinacciolo, batuffolo, penicillus, lavette. Storciou ner qualunque cencio, od altra simil cosa atta a stroppicciare; strofinaccio, cencio, penicillus, torchon. Storcion per bocione un caval . . . . peniculus stamineus, vel forneus, torchon à houchonner un cheval. Storcion, cencio, di cai servonsi i pittori per neltare i pennelli, la tavolozza . . . . torchepinceau. Storcion, dicesi anche a donna sudicia, sporca . . . . torchon , femme maipropre et salope. Storcion d' cusiña, fantesca impiegata a lavare le stoviglie, e a far altri vili servigi; guattera . . . . . souillon de cuisine.

Storcione . V. Mastroje. Storia, diffusa narrazione di cose seguite : storia , historia , histoire. Storia , per successo, avvenimento, casus, recit, conte, aventure, histoire. Störia, per cosa lunga, ed intricata . . . . . chose longue et embrouillée, histoire. Fe trope storie, usare molte, e replicate diligenze intorno a checchessia, multi.m. dilígentiæ, et studii conjerre, trainer en longueur, faire des historres.

Storieta , dimin. di Storia ,

vis historia, historiette.

Storn , V. Stronel.

Storsa, o Stossa d'avie, quei buchi, o cellette, ove stanno le pecchie, e depongono i loro favi detta anche cotèi : da questi buchi, o cellette si spreme il mielo, che vi si rinchiude : fiale , favus , gâteau, rayon de miel.

Störsa col , V. Törsacol. Störse, stravolgere, storcere, torquere, distorquere, detorquere, tordre, tourner de travers. Storse, per ispiegare, o interpretare sinistramente, o al contrario stravolgere il senso, vertere, convertere, donner une entorse, fraudare, tromper, duper, détourner de son vrai sens, interpréter mal, biaiser. Störsese , travolgere le proprie membra o per dolore che si senta, o per vedere, o avere a far cosa, che dispiaccia; scontorcersi , lorqueri , ugilari , commoveri , faire des contorsions, tordre la bouche. Störsese un bras, un pè, si dice del muoversi l'osso del braccio, del piede del luogo suo ; slogarsi , dislogarsi , storcersi, distorsione brachium, pedem sibi luxare, se disloquer, se démettre un bras, un pied. Störse, si prende unche per le contrario di torcere, come storse, destorse na corda, storcere una fune, retorquere, détortiller. Storse 'I col a un, storcere il colio a uno, alicui obtorquere colfum, tordre le cou à quelqu'an.

piccola storia, storiella, bre- picòl, storcere il picciuolo. petiolum intorquere, tordre la queue d'un fruit.

Stört add. da störse, storto.

distortus, détors, tourné. Störta, distensione violenta . ed immediata de' tondini, e de' ligamenti di articolazione in conseguenza d'una caduta, o di una percossa, accompagnata da lussazione, la più frequente è quella del piede, storcimento, storta, torsio, distorsio, luxutio, entorse. Piè na störta, Vedi Storsese un bras, ec. Dè la störta, gabbare, giuntare, in-

gannare, decipere, fallere, circumvenire, verba dare, de-Stra, spazio di terreno destinato dal Pubblico per andare da luogo a luogo strada, via, iter, chemin, ruc. Stra real, strada, che conduce dal luogo principale ad altro luogo grande, strada maestra. via publica , militaris , regia , grand chemin. Strà vesinal, strada, che conducc ad alcuna casa particolare, strada vicinale, trames, transversuus iter, chemin, ou ree de traverse. Strà batha, strada, ovo di continuo passan molte genti, strada batteta, via trita, chemin batte. Stra da camos , strada faticosa , scoscosa , alpestre , via prærupta . salebrova, a pera, chemin pierreux, montueux, escarpé. Per drita strà , per dirittara , dirittamente ,' per diritta linea , directe, recto tramite, dire-Storse la boca, storcere la ctement, tout droit. Per conbocca, os distorquere, tordre | venevolmente, giustamente, la bouche, grimacer. Storse'l bene, con equità, recte, aque, jure, equitablement, justement, | cere, viam terere, faire cheavec droiture. Nen andè per min. Fè strà , avanzarsi , prola drita strà, rigirare, simulare, operare con astuzia, parum sincere agere, se servir des mauvaises linesses, n'agir pas sincèrement, rondement, biaiser. Nen andè per la drita strà , parlar fintamente, pensare una cosa, e dirue un'altra, allontanarsi dalla verità, ficte, simulate loqui, a veritate deflectere, biaiser en parlant, ne dire pas sincèrement ce, qu'on pense. Butè ant la boña strà, indirizzar bene altrui in checchessia, rectam viam commonstrare, mettre dans le bon chemin. Destornè un da la bons strà, metter fuori alcuno della buona strada, far che egli erri , de recta via divertere, declinare aliquem; faire égarer , faire quitter le droit chemin. Esse fora d'stra, esser in errore, non camminar bene, errare, decipi, falli, s'égarer, se fourvoyer, être hors du bon chemiu. Scape la stra, vale lo stesso Butesse. canpesse ans na strà, siè ans na stra, assassinare, rubire! i passeggieri per la strade, gettirsi alla strada, grassari, faire le voleur de grand chemin. Tute le strà meño a Ronet, detto proverb., che vale ch' e' si può per più mezzi venir all'intento suo, e' si va per più strade a Roma, non una est ratio id asseguendi, on y pent parvenir par plusieurs chentins. Strit scartà, strada fuor di mane, iter devient, flexun, chemin écar- carro, una carrozza, ed ogni te, detourné. Fe strà , fare simile strumento nel girare , strada, camminare, iter fa- nel rotolare per una strada

gredi , faire de progrès. Fe strà , per incamminare , dirigere, condurre, deducere. viam pandere, dirigere, conduire, mener, tendre. Andè per soa strà, seguitè la soa strà , proseguire il suo cammino, pergere itinere instituto, poursuivre son chemin. aller toujours son chemin. Falisse d' stra, forviare, errare via . labi recto itinere . ac divertere, se manquer de chemin, s'égarer du chemin. Stràt fasend, per istrada, faceudo strada, camminando, ex itinere, inter viant, inter eundum , en chemin faisant. Fà la strà ch'a fan j'aitr, cioè morire, dient supremum obire, mourir, faire comme les autres. A m' tronpa scupre la strà a tut lo ch'im but a fe. sempre mi chiude il passo a tutto ciò, ch'io intraprendo. semper rebus meis adversatur, mihi ad omnia iter impedit, je le trouve toutours en mon cliemin, il met obstacle à tout ce, que l'entreprens. Fà la stra a na ressia term. de'segatori, legnajuoli, torcere i deuti della sega con la licciajuola, serræ dentes retorque. re, touruer les dents d'une scie avec le tourne à-gauche.

Strabaue, il risaltare di qualsivoglia cosa, che nel nunoversi, trovando intoppi, rimbalzi, e faccia moto diverso dall'ordinario, rimbalzo, salto, scossa, balzo, che fa un sio, subsultatio, jactatio, saltus, rebondissement, bond, bricole, cahot.

Strabause, l'ondeggiare, che fa chi non pnò sostenersi in piedi per debolezza, o per altra cagione, balenare, barcollare, tentennare, traballare, e dicesi anche delle cose, che posano male, e non istanno ferme su sostegni loro, titubare, nutare, vacillare, balancer, branler comme une barque à flot , n'être pas ferme sur ses pieds, pencher de côté, et d'autre, vaciller, chancheler. Strabausse, balzare , rimbalzare , scuotere, sucautere, subsultando quassare, rebondir, cahoter, faire des bonds, donner des cahots.

Strabeive . bere smoderatamente, strabere, sbevere, cioncare, ultra modum. immoderate bibere, vino se ingurgitare, boire avec excès. chopiner, chinquer, boire a tirc-larigot, boire comme

un templier.

Strabie, voce contad., risparmiare, sparagnare, parsimoniam adhibere, épargner, ménager, économiser.

Strach , che ha diminuite , e affiebolite le forze, stanco, stracco, fiacco, lasso, fessus, lassus , defessus, fatigatus, defatigatus, delassus, las, fatigué , harassé , abattn , affoibli. Strach , per rovinato, attritus, accisus, rniné, accablé. Strach , per povero , mi- | serabile, inops, miser, pauvre , misérable , disetteux. Vesti strach, veste logora, da naturale indisposizione, vestis contrita, consumta, ha- stanchezza, defatigatio, las-Tom. III.

scabra, ed ineguale, concus. | bit usé, consumé, vicux. Strach, agg. a terreno, vale affaticato per continuate raccolte, terreno stracco, sfruttato , ager effœtus , terrain fa-

tigué, épuisé. Strache, torre, o diminnire le forze, stancare, straccare. spossare , rilassare , defatigare , lassare , lasser , fatiguer , excéder , harasser , affoiblir , accabler de fatigue, lâcher. Strachè, affaticare, rendere stcrile il terreno, sterilem reddere, effætum reddere, épuiser, user, ôter la force de produire, effriter. Strachè, per nojare, infastidire, importunare, seccare, molestia afficere , tædio esse , ennuver . fatiguer , importuner , incom-moder. Strachesse , indebolirsi le forze nell'operare, fatigari, defatigari, fatiscere, defatigare se , lassari , se las-

ser, se fatiguer, se relacher. Stracheuit, trop cheuit, stracotto, più che cotto, nimes coctus, trop cuit.

Strachià, stancato, strac-

cato , defatigatus , fessus , las , fatigué , harassé , V. Struch. Strachin , strassua , voci usate per ischerzo parlando di uomo necessitoso, meschino, povero, spiantato, bretto, senza danari, senza roba ec. , egenus , indigus, inops. mendicus, nécessiteux, indigent, pauvre, misérable. Strachin d' Milan , sorta di cacio . . . . . fromage de Milan.

Strachità, mancamento, diminnimento di forze, cagionato da soverchia fatica , o

ST situdo, harassement, lassitu- | de, épuisement, abattement

de forces, fatigue. Stradeta, strada piccola, stradicciuola, stradella, stradetta, viottola, angiportus

semita , callis , trames , ruelle , petite rue , chemin étroit. Stradon , strada grande ,

via major, grande rue. Stradon, strada grande, che è tramezzo a larghi viali, che metton capo ad una casa di villa, stradone. Stradon, via, che si fa per li poderi con filari di viti, o spalliere, od altra verzura dall'una, e dall' altra banda, viottolo, prædiorum semita, allée de jardin, de vigne. Stradon, corti viottoli ben disposti, ed accomodati nei giardini, andari, semitæ, calles, petites allces.

Stradotal , quella quantità d'effetti, che ha la donna sopra la dote, sopraddote, giunta di dote, parapherna, orum, biens paraphernaux, trousbiens d'une femme . adventices, douaire.

Strafalari , V. Badöla. Per errore gravissimo, sproposilucinatio , faute , bevue , méprise.

Strajogari, sorta d'erba, che cresce ne' prati, ne' pantani, ed altri luoghi umidi, e che uccide i pidocchi, strafizzeca, stafisagra, e stafisagria , herba pedicularis , staphis, idis, staphysagria, delphinium-staphysagria, stafisaigre , herbe aux poux , crête de coq.

Straforsin , fissèla , cordin , cordicella minuta a due fili, macerare, faire amortir des

funicella, sfergino, cordicina, spago, funiculus, resticula, ficelle, cordelet, bitord.

Stragon , erba odorifera , lunga, e minuta, che si usa negli intingoli, e nell'insalata, dragontea, dracunculus, estragon.

Straluna , V. Stravirà. Stralusi, sbesi, dicesi di panno, che traluce in quei luoghi, dove si comincia a rompere, ragnare . . . . être usé, consumé au point, qu' on voit à travers.

Stramadur , stramur , agg. a frutte, e ad altre simili cose da mangiarsi mature, vale lo stesso che troppo maturo , troppo fatto, strafatto, sopraffatto, stramaturo, v. dell' uso it., vietus, decoctus, trop

fait , trop mûr , mûr plus qu' il ne faut. Stramurti, rendere men ardente, men acerbo, men violento, ammortare, spegnere,

ammorzare, extinguere, restinguere , amortir. Stramurti , diminuire la forza, l'impeto, la violenza d'un colpo, attutire, vim ictus frangere, imto , strafalcione , error , hal- | petuni mollire , lenire , reprimere , retundere , amortir un coup, l'affoiblir, faire perdre de la force à un coup de feu. Dicesi pur anche al reciproc. Stramurti, parlandosi d'erbe, vale far loro perdere alquanto della forza, acerbità, amarezza, macerare, amniollire, macerare, emollire, amortir. Stramurti, per far perdere alle erbe la durezza, acerbità ec., col sommergerle in acqua bol-

lente, fervente aqua herbas

Stramurti, parlandosi di colori , vale diminuirne la troppa vivacità con colori scuri abbattere la vivezza de'colori, renderli smorti , dilavati, men vivaci, nimis floridis coloribus austeritatem dare, amortir, affoiblir la vivacité, l'éclat des couleurs par des autres sombres. Stramurti un, far perdere gli spiriti ad alcuno . far venir meno, esanimare per mezzo di qualche colpo od altro, intormentire, exanimare, consternare, mentem alicujus alienare, étourdir faire évanouir, faire défaillir. Stramurtisse, venir meno, smarrire gli spiriti, tramortire, linqui animo, perdre connoissance, tomber en défaillance, en syncope, pa-

Stramurti nome add., ammortito, tramortito, semianimis, animo defectus, évanoui.

Stranb , baranch , si dice di certe cose, che reggonsi su varii piedi , quando alcuno di essi è più corto degli altri. come tavola ec., zoppo, claudus , claudicans , mancus , qui boîte, qui n'est pas solide. Stranb , sira sle ganbe, strambo , shilenco , torto , varus , valgus, tortu, cagneux, qui a les jambes tourtues; bancroche, bancalle, se si parla di donna.

Stranbalà, add. stravagante , strano , insulsus , insanus , absonus, delirans, insolitus, novus , insolens , extravagant , étrange.

berbes dans l'eau bouillante. | gravis error , lourde faute , grosse bétise. Fe , o di dle stranbalade, fare, o dire spropositi , sciocchezze , pazzie , ineptire , deliramenta loqui . faire, dire des extravagances, des bétiscs.

Stranbale , traballare , barcollare, tentennare, V. Strabausè.

Stranbè, andè stranb, zoppicare, claudicare, bolter, clocher.

Stranbe, per stranbale, V. Stranbin, V. Sirognèta.

Strangojon , malore delle glandule della gola , dette tonsille , che impedisce l'inghiottire, stranguglioni, gavine, gangole, glandulæ, tonsillæ, esquinaucie, enflure des amygdales.

Strangola-preive, voce b. e pop., Vedi Gnich-gnöch, ragoût à la Piémontaise.

Strangola, add. da strangole , straugolato , clisus , præfocatus, étranglé. Strangola, dicesi di abito troppo stretto , meschino, serrato forte addosso, angustior, arctior, étranglé. Strangolà, dicesi pur anche di certe cose, che non hauno la targhezza, che dovrebbero avere, troppo stretto, arctior, arctius, étroit, étranglé. Strangolà, dicesi di vaso, che ha il collo stretto, arctior, angustior, o arctius , angustius , étranglé, qui a le goulot étroit. Strangola. dicesi anche di voce soverchiamente acuta, e sottile, s sforzatamento alta , vox aspera, acerba, vois aigre.

Strangole, necidere altrui Stranbalada , spropositone , suffocando , strozzare , alicui collum obstringere, gulam la- | sparuto, e di non buon coqueo frangere, fauces oblidere , spiritum præcludere, viam anima prafocare, aliquem laqueo interimere, étrangler, suffoquer. Strangole, per restrignere troppo, serrare, non dare lo spazio necessario . . . étrangler resserrer trop. Strangolesse, darsi la morte con un laccio, od altro, laqueo se interimere, s'étrangler. Strangolesse, criè auta ganassa, alzar la voce sforzatamente, vocem nimio acutius extollere, crier à tuc-tête, jeter les hauts cris. Strangolesse, dicesi anche in m. pop., mangiar avidamente con gran gusto alcuna cosa, quasi divorarla, glutire, vorare, avaler gonlument, engloutir.

Stranom , è un terzo nome, che si pone a chicchessia per qualche notabile singolarita in lui così in bene, come in male, soprannome, cognomen , suruom, sobriquet.

Stranome , dar un soprannome ad alcuno, e per lo più s'intende in male, soprannomare, alicui cognomen imponere, cognominare, surnommer.

Stranot , poesia , che si canta per lo più in ottava rima, strambotto, strambottolo, cantiuncula amatoria, sorte de poésie italieane, ordinairement en octaves, que les amoureux chantent à leurs maîtresses, rondelet, couplet.

Stranpalesse, stendersi, o sdrajarsi sconciamente sopra qualunque luogo, o cosa, V. Sirojassese.

lore, segrenna, nil præter ossa, et pellem habens, vix ossibus hærens . fort maigre . de peu de mine, et accariâtre. Stransi, giaun com un sitron, del color di pet, in m. basso, malsano, ridotto in cattivo stato di salute, impolminato, pallidus, adversa laborans valetudine, morbo infectus, pale, jaune, pulmonique, ictérique, ruiné. Stransì , meschino , spiautato, bretto, egenus, inops, nécessiteux , juisérable. Stransi , avaro, tenace, avarus, tenax, avare, chiche, mesquin, V. Smils.

Stransiment, malattia, che impedisce la respirazione, asma, difficultas spiritus, difficultas spirandi, vel ducendi spiritus, anhelatio, asthme, difficulté de respirer, courte haleine . ctouffement.

Stranuè, mandar fuori lo starnuto, starnutare, starnutire, sternuere, éternuer. Di ave . o Dio v'agiuta a un cha stranua, augurare salute, fclicità a chi starnuta, salutare sternutamentum, bona precari sternuenti, saluer quand on éternue, ou ceux qui éternuent.

Stranuv, strepito, col quale si manda fuori per le narici, e per la bocca l'aria spinta con violenza per una vceinente contrazione del petto, starnuto, sternuiamentum, sternutatio, éternuemeat.

Straordinari , V. Strasordinari.

Strapaghè, pagare più del Stransi , maire com'un ciov , convenevole , soprappagare , strapagare, plus æquo solvere, guer, excéder un cheval. Strasurpayer. passese, aver poca cura della

Straparlė, parlar troppo, o in mala parte, bissimare, sparlare, obloqui, dégoiser, parler trop, ou parler mal, médire. Straparle, esser in delirio, delirare, esser fuori is e, desipere, et loqui alicua, alicuari mente, mente lab, être en délire, réver.

Strapis, scherno, strazio, contunicia, mépris, outrage, tosulte, muavas traiteune. Strapis, per poca cura della propria sanità, strapazo, negligentia, incuria, excès, désordre. Cösa da strapis, vale cosa da servirsene seuza rispetto, nulla habita ratione, de fatigue, de tous les jours, de fatigue, de tous les jours.

Strapassa-mestè, artelice sciocco, ciabattino, artifex imperitus, maçon. Dicesi anche di colui, che lavora, o da le sue merci a vil prezzo... gale-métier.

Strapassè, far poco conto di checchessia, despectui habere , contemnere , mépriser , dédaigner, faire peu de cas. Strapassè, per maltrattare, vexare, maltraiter, malmener, insulter, fatiguer, tormenter. Strapassè 'I mestè, si dice di chi opera inconsideratamente, o fa alcuna cosa a strapazzo, strapazzare il mestiere, inconsiderate, temere agere, maçonner, travailler à dépêche-compagnon, agir à l'étourdie, à la boulevue. Strapassè ¿ fatighè trop un caval, strapazzare un cavallo, affaticarlo senza discrezione, immoderate equum defatigare,

guer, excéder un cheval. Strapasseze, aver poca cura della propria sanità, affaticarsi di soverchio, parum sanitatem curare, parum sanitati indulgere, nimium elaborare, avoir peu de soin de sa santè, so crever de travail.

Strapien, ras, più che pieno, riboccante, soprappieno, plenissimus, trop plein, trop rempli.

Strapionbè, esser fuori di dirittura, non esser a piomho, e recta linea discedere, surplomber, être hors de l'. aplomb.

Straponta , V. Traponta. Strapontin , V. Corpiè.

Straportè, portar da un luogo a un altro, far nutar luogo, trasportare, trasferire, transporture, exportare, experter, transferre, porter d'un lieu à un autre. Lessee straportè de la colgra, lasciarsi trasporture ggi, repeti che l'arri, se laisser transporter, ou emporter à quelque passion.

Straspört, agitazione, commozion d'animo, animi motus, animi impetus, transport, emportement, agitation, émotion, fouque.

Strapreghè, pregare, e ripregare, strapregare, v. dell' uso it., etiam aique etiam, o vehementer rogare, prier avec chaleur.

passé ffatighé trôp un caval, strapazzare un cavallo, affatiearlo senza discrezione, immoderate equum defatigare, ion, haillon, guenillon, afradelatasure, estipapasare, fiati- la, penaillon, drapeau, tor-

chon. Stras , al plur. , panni, abiti consumati, e stracciati, cencii, sferre, vestis attrita, obsoleta, seruta, orum, chiffons, baillons, peilles, fripperie, vieux habits, vieilleries, vieilles bardes. Stras, pezzo della cosa stracciata, brandello, frustulum, lambeau, loque, loquette, un morceau. Stras, in vece di niente, o punto, nihil, rien, point de tout. Stras per netie i piat, strofinaccio, penicillus, lavette. Stras da lue la pover, strofinaccio, penieillum, torche, frottoir. Stras per netiè i pnèi, straccio da nettar i pennelli, la tavoloz-2a, penicillus, torche-pinceau. I stras a stan senpre a l'ora. le braje d'teila van senpre an aria, ai cench fuoco, le mosche si posano addosso ai cani magri, cinè che le pene, ed i gastighi della Giustizia. ed altri malori giungono più facilmente addosso ai poveri, che ai ricchi, canis percerinam pauperem semper infestat . infortunia obruunt pauperes, le feu va aux baillons, aux pauvres vont les malheurs.

Strasora, ora strana, ora, che è fuor dell'ordine consueto, hora insueta, intempestiva, heure extraordinaire, o mal·à-propos.

Strasordinari, sust., corriere, che non ha giorno determinato a portar le lettere. tabellarius extra ordinem, courrier extraordinaire.

Strasordinari add., non ordinario, che è fuor dell'ordinario, straordinario, extra- che pate, cenciajuolo, centoordinarius, novus, insolitus,

inusitatus, mirificus, extraordinaire, incroyable, bizarre, étrange, étonnant, excessif, qui est hors de l'usage commun. Strassa, dicesi la seta de'

bozzoli, e simili stracciata col pettine di ferro, od in altra guisa, straccio . . . . . fleuret, soie grossière, bourre de soie. Strassa d'Levant, buratto tinto in rosso, che serve per liscio, e vien di Levante , belletto , liscio , bamhagello, pezzetta, purpurissum, sorte de fard composé de l'écume de la pourpre Strassa, un niente, un pelo; I na savi na strassa, non ne sapete uno straccio, uno scomuzzolo, un pelo, un briciolo, nihil, rien, point du tout. Lassè, o restè ant le strasse, lasciare, o rimanere nelle peste, lasciare, rimaner nel pericolo, deserere in discrimine, in discrimen adduci, laisser, on rester dans l'embarras, ou dans le bourbier. Strassà addiett. da strassè. stracciato, laceratus, discissus, déchiré. Strassà com un verm, agg. a uomo, o donna , vale co' vestimenti assai

ques, en lambeaux, fait en cueilleur de pommes. Strassa-sach, pesciolino d' acqua dolce, forse detto cavedine, apua cobitis, petite loche, loche de rivière.

laceri, pannosus, déguenillé,

dépenaillé, couvert de bail-

lons, qui a les habits en lo-

Strasse, quegli, che compra, e vende cencii, detto annarius, chiffonnier. Dicesi pur I sudare, valde sudare, suer anche Strassareul.

Strassè, verbo, dicesi propriamente di panno, di fogli, e simili, stracciare, squarciare, discindere, lacerare, discerpere, déchirer, lacerer, mettre en pièces, V. Scianchè e squarsè.

Strassinė, tirarsi dietro alcuna cosa senza sollevarla da terra, strascinare, trahere, reptare, trainer, entrainer, tirer après soi. Strassinè, rable via dle pere, dji erbo, dle bestie ec., parlandosi di fiume, strascinare pietre, alberi, animali, lapides, arbores raptas, et pecus una volvere, trainer pierres, arbres, bétails, charier. Strassinesse per tera, strascinarsi per terra , repere , reptare , marcher sur ses mains, et sur ses genous . n'aller , qu'avec peine. Strassinesse la vita . V. Strapassesse.

Strasson, stracciato, lacera indutus veste , déguenillé , dépenaillé. Strasson, term. ingiurioso, dicesi di uomo male in arnese, e vagabondo, pannosus, vagus, erro, dépenaillé, vagabond, gaspilleur.

Strussona, donna di mal affare, strofinaccio, pellex, temme débauchée, femme de mauvaise vie.

Strassuà, molle di sudore, sudato, sudore madefactus, suant, qui est mouillé de sueur. Strassuit, agg. a uomo, vale pitocco, spiantato, mendicus , croquant , pauvret , miscrable.

Strassue, sudare assai, tra-

beaucoup. Strassue, metafor. per trapelare, cioè lo scappare il liquore, o simili dal vaso, che lo contiene, uscendo per sottilissima fessura, o pei pori d'esso, trasudare, ejfluere, couler, passer, penétrer insensiblement , transsuder

Strat, tappeto, o panno, che si distende in terra, q altrove in segno di onoranza, strato, stragulum, tapes, tapis.

Stravache, dar la volta . mandar sossopra, rovesciare, ribaltare, subvertere, renverser, faire trébucher, faire tomber. Stravachė, in s. n. pass., capolevare, in caput ruere, procipitare, se ren-verser. Parlandosi di carro, o simile . . . . verser. Stravachè un, vale vincerlo, superarlo, onde parlandosi di liti, esse stravacà, o aveje na stravacà, vale quando taluno vien ributtato dalla sua pretesa, ed ha sentenza contraria , litem perdere , perdre sa cause.

Stravede, ingannarsi nel vedere . vedere una cosa per un' altra . travedere , hallucinari , voir de travers, voir une chose pour une autre, avoir la berlue. Fe stravede, far travedere, oculis caliginem offundere, éblouir, faire voir une chose pour une autre. Fe stravede, per ingannare, decipere, circumvenire, imponere bretto , homo sestertiarius , alicui , verba dare , tromper , surprendre, enchanter, attra-

Stravestisse, mutar la propria veste per non esser conosciuto, stravestirsi, travestirsi, vestem mentiri, se déguiser, se travestir. Travesti in s. att., vestire alcuno degli altrui panni perchè non sia conosciuto , larva induere, déguiser, travestir. Trasvestisse da bergè, travestirsi da pastore, pastoralem cultum induere, se travestir en berger.

Stravirà, stravolto, confuso, turbato, scomposto, alterato, sorpreso, turbatus, turbidus . commotus . confusus, perturbatus, détourné, troublé, bouleversé, dérèglé , renversé , dérangé , embrouillé , confus , en désordre , détonné, effrayé, agité.

Stravis, strano, stravagante, sorprendente, inusitato, nuovo, insolito, fuor dell'ordinario, straordinario, novus, inusitatus, insolitus, admirandus, insolens, étrange, travagant, étonnant, surpre- | nant merveilleux.

liarda, strega , saga , venefica, sorcière, magicienne. Credevano gli Antichi più snperstiziosi, che rapisce i bambini dalle culle. Strega, per altre donniccipole vien nelle l case per la via del cammino del focolare la notte inpanzi l'Epifania, onde fanno che i ragazzi appicchino le calze ai ua, o cattiva secondo che essi del suo, largiorem esse de

si sono bene, o mal comportati, befana, versiera, orco, biliorsa, treutavecchia, trentacanna, larva, goblin, fantôme, loup-garou.

Stregon, strion, mascon, mago, stregone, maliardo, negromante, veneficus, sorcier, magicien.

Streit sust. luogo angusto ; di poca larghezza, stretto, angustia, fauces, lieu étroit, défilé.

Streit addictt. . stretto . riserrato , serrato , strictus , pressus, compressus; antel de a ten la borsa streita, étroit, serré, fermé. A l'è così gelos d'soa fomna, ch' ai fa senpre la guardia, e a la ten ben streita . stretto , angustus , arctus, enfermé, serré, contraint, qui tient de court. Streit , per unito , o serrato insieme, compactus, adhærescens, serré, pressé, joint étroitement , placé près-à-près. Streit , per angusto , contrario extraordinaire, inusité, ex- di largo: I somo passà per na strà streita, angustus, petit . étroit . serré. Streit . agg. di amico, vale intrinseco, confidente, intimus amicus, familier, intime confident. Streit, agg. di parente, vale propinquo, proximior, necessarius, proche, parent. Streit, per quella larra o buona, o cat- rigoroso, severo, rigidus, tiva, che secondo le baile, e severus, rigoureux, sévère. Streit , per angustiato , afflitto, vexatus, anxius, ager, tourmenté. Streit, per nianchevole, parcus, panvre, disetteux. Esse andant dla roba cammini, acciò queste larve dji'aitri, e streit dla soa, esgliele empiano di roba o buo- ser largo dell'altrui, e stretto

sime, tenir quelqu'un à l'é-

troit, le tenir de court. Streita, o streta, spazio, che è tra il letto, e i muro, stradella, cubilis, ac parietis intervallum, spatium inter lectum, et parietem, ruelle de lit . l'espace , qui est entre le lit, et la muraille. Pie un a le streite, stringere fra l'uscio, e 'l muro, violentar uno a risolversi, non gli dando tempo a pensare, cogere, impellere, hio stans delibera, vim afferre, serrer les ponces à quelqu'un, lui faire quelque violence à fin de lui faire avouer ce, qu'on veut savoir de lui , mettre quelqu'un an pied du mur. Esse a le streite, a le toche, si dice del trattare strettamente insieme per conchiudere qualche negozio, o dell' essere in sul conchiuderlo, essere alle strette, deliberare, consultare, être sur le point de conclurre quelque affaire. Esse a le streite , esser ridotto in gran pericolo, o all'estremo, esser oppresso, ad incitas redactum esse, être réduit à l'étroit, être en grand danger. Ini a le streite, V. Thi streit.

Strem, luogo segreto, atte as acondiglio, ripostiglio, hugi-gattolo, sgabuzzino, ecllarium, repositorium, latibulum, late-bra, receptaculum, cacle, cachette, niche, réservoir, récoin, décharge.

coin, occharge.

Sureña, nell'antichità eranpresenti fatti per rispetto il
primo giorno dell'anno come
il felice angurio per l'anno
entrante, strenua, o mancia
del nuovo anno, strena, arum,
munuscula, ettenues. Streia,
o mancia, o boña man, quel,
che si da dal superiore all'
inferiore, o nelle allegrezzo, o nelle solennità per una
certa amorevolezza, strenua,
mancia, strena, d'eranea, le

pot de vin.

Strensai, strensin, legaccia per i capelli, strettoja,
tænia, vinculum, bande, V.
Bando.

Strense, accostare con violenza, e cen forza le partiinsieme, ovvero l'una cosa all'altra, strignere, adstringere , stringere , serrer , presser, lier étroitement. Strense figur. , per costriguere , obbligare, violentare, sforzare, cogere, urgere, astringere, obliger, forcer, violenter, astreindre, contraindre, pousser par force, assujettir, nécessiter. Strense, per diminuire, scemare, rappiccinire, e particolarmente parlandosi di larghezza, strignere, ristrignere, artare, contrahere, restreindre, rapetisser. diminuer , amoindrir , retrancher, rogner, réduire, resserrer, serrer. Strense, per

TO CONTRACT

indurre stitichezza, ristrigue- [ garrotter, lier étroitement ; re, supprimere, sistere, contrahere, constiper, resserrer le ventre, astreindre. Strensere, fè conomia, strignersi, ristriguersi, usar parcità, ristrignersi nello spendere, moderarsi, spender, poco, parcere sumptibus, impensis, lesiner, se mesurer, se ménager, se régler. Strense'l cul, in m. b., aver paura, timore, paventare, temere, timere, pavere, craindre, avoir peur , redouter. Fè strense 'l cul, recar timore, intimorire , timorem incutere , donner de la crainte, de l'appréhension, jeter de la terreur, faire peur, épouvanter, esfrayer, Strense le spale, mettersi in atto di commiserazione, o di sofferenza, ristrignersi nelle spalle, chinar gli omeri, sopportare, commisereri, vel æquo animo ferre, plier les épaules, hausser les épaules. Strense le spale , acconsentire , accordarsi a quello che altri dice . o propone, assentiri, annueconvenir , trouver bon. Strense i le spale, si usa anche in sign. di mostrare ripugnanza , o forzato consentimento a checchessia, acconsentire forzatamente, ristrignersi nelle spalle, annuere, invito animo asscutiri, plier les épaules, marquer de la répugnance. Strense la somà, strignere con randello, che è quel baston corto, piegato in arco, che serve per istrignere, e serrar.

li , arrandellare, constringere .

attacher avec des forts liens.

Strèp, strappata, stratta, torsio, avulsio, secousse pour arracher, arrachement. Strep an tera, caduta, percossa in terra , stramazzata , lapsus , ruina, chûte, rude coup, qu' on se donne en tombant, ou étant jeté par terre. Strèp d' corda, sorta di pena, che si dava ai rei col lasciare scorrere senza punto di ritegno quegli , che era legato alla fune, strappata, tratto di corda, hominis manibus post tergum revinctis ductario fune in altum sublati, proeceps dejectus, estrapade. Strep, per strincon, V.

Streta del let, spazio, che vi è tra il letto, e'l muro, stradella, cubilis, ac parietis intervallum, ruelle de lit.

Stretessa, urgenza, dura contingenta, strettezza, angustia, contrainte, nécessité pressante, dure nécessité. Stretessa, per parsimonia, scarsità, strettezza, parcitas, inore, adhérer à la volonté de . . . pia , defectus , lésine , épargne, misère, disette

Stria, strumento di ferro dentato, col quale si fregano. e si ripuliscono i cavalli, e simili animali , stregghia, striglia , strigilis , étrille. Stria , per strega, V. Strias, Vedi Grondaña.

Strie , fregare , e ripulire colla stregghia, stregghiare, strigliare , strigili defricare . étriller, frotter avec l'étrille. Striè un , dare un buon ben le funi , colle quali si le- rabbuffo , una buona mano di gano le some, o cose simi- stregghia, increpare, objurgare, graviter reprehendere, faire une bonne réprimande, une | xare, duriter habere, inquié-Bonne mercuriale, réprimander, étriller. Strie la nula, V. Mula. Striè un, vale anche csaminare rigorosamente, per minuto alcuno, diligentius excutere, examinare, inspicere, nasute distringere, cribler, faire passer par l'étamine. Strie, in senso di percuotere, cadere, verberare, frapper.

Strincon, scossa, che si dà ad uno tirandolo, succussio, saccade. Strincon, per istrappata, avulsio, secousse pour arracher. Strincon, atto villano, che si fa in segno di disprezzo, o crollando le spalle , o facendo certo atto di braccio con isgarbo, o preudendo ruvidamente qualche cosa , sgarbatezza , ruvidezza , atto incivile, e disobbligante, inconcinnitas, rusticitas, asperitas agrestis, et inconcinna, impolitesse, grossièreté, mauvaise grace. D'strincon, avv., sgarbatamente, inculte, ineleganter, rustice, incondite, invenuste, inconcinniter, impoliment, grossièrement, maussadement, de mauvaise grace, mal-gracieusement, cabin-caha.

Strinconè dicesi del fare certo atto villauo in segno di disprezzo, o crollando le spalle, o facendo certo atto di braccio con isgarbo nel dare, o ricevere qualche cosa, ineleganter, inculte agere, se rudem , inurbanum ostendere , conè un , maltrattare , mal- lacérer , mettre en pièces.

Stringa, pezzo di nastro. o striscia stretta di cuojo con una punta di ottone, o d'altro metallo da ogni capo, e serve per allacciare, stringa, ligula, lorum, lacet, aiguillette.

ter, agiter.

Stringà, compendioso, succinto, breve nel parlare, o nello scrivere , stringato, pressus, brevis, concisus, serré, bref , succinct , abrege, Stringà , per piccolo , o stretto . parvus, angustus, arctus, petit . étroit. Stringà , per uomo parco, ed avaro, parcus, sordidus, avarus, avaricieux, pince-maille, chiche, mesquin-

Stringhe, affibbiare, ususi però quì in senso metaf. , ridurre alle strette, limitare, ristrignere, coartare, adstringere, ad incitas redigere, resserrer, limiter, étrecir, rétrecir. Stringhe, affaticarsi molto , lavorare eccessivamente . elaborare, multum operis, ac laboris impendere, fatiguer, se donner beaucoup de fatigue, s'efforcer.

Stripèla, striplon, strasson, male in arnese, stracciato, straccione , V. Strasson. Stripela, per dissipatore d'abiti , qui lacerat vestes, qui déchire tes habits. Striplà , lacero , cencioso ,

lacerus, pannosus, déchiré, déguenille, dépenaillé, Striple, dicesi de'panni, o

simili, stracciare, lacerare, faire des impolitesses, se por- discindere, lacerare, scindeter de mauvaise grace. Strin- re, discerpere, déchirer, di-

menare, tartassare alcuno, ve- | Strisol, di membra leggia-

dre , e agili , anzi magro che | verberare , percutere , ordere , no, contr. di atticciato, traversato', massiccio, agilis, délié, agile. Strisol, per magripo . sottilino . mingherlino , gracilis , macer , malingre, maigrelet, affilé, d'un corps mince.

Strivassà, colpo di frasta, di verga, sferzata, ferulæ ictus , coup de fouet , de gaule, de verge. Strivassà figurat., per detto mordace, pnngente, satirico, V. Pipa, o

satira.

Strivasse, frustare, sferzare, stathlarc, percuotere con isferza, con frusta, con verga, ferula, virga cædere, fouet-

Strivera , nastro , che attaccansi le donne verso la spalla sinistra per sostegno della rocca da filare . . . .

Striviè, stropicciare, lisciare il filo col striviòr, strebbiare, fricare, frotter, lisser. Strivior, forse dal verbo

strebbiare, pezzo di pelle, che tenendolo fra la mano si fa passar il filo per lisciarlo nell'atto, in cui si aggomitola . . . .

Strobia, quella paglia, che riman nel campo sulle barbe delle biade segate ; e'l campo stesso, nel quale ella è, seccia, stoppia, stipula, chau-

Strobiè, svellere la seccia, o stoppia dalla terra , stipulam evellere, eradicare, chaumer, arracher la chaume.

Stroce, strocion, V. Storcè , storcion.

Stroge, voce contad., dare altrui delle busse, zombare, Stronpà, sustant. trapasse,

frapper, tapoter quelqu'un. Strögia, e meglio al plur. stroge , v. contad., busse , verbera coups, chocs.

Strojassesse, sdrajarsi sconciamente sopra qualunque luogo, o cosa, indecore se sternere, s'éteindre de tout son long, se coucher.

Strojassà, sdrajato sconciamente , indecore stratus , dans une position indécente.

Strologhe, far la ventura, strolagare, far l'orescopo, per cui gli Astrologi pretendono giudicare degli avvenimenti futuri nel corso della vita di alcuno, futura prædicere, faire, tirer, dresser l'horoscope, prédire, prévoir cc, qu' il doit arriver dans le cours

de la vie. Strologia, arte chimerica, secondo le cui regole alcuni si danno a credere che possa veuir fatto di conoscer il futuro per via dell'inspezione degli astri, astrologia, astrologia, sideralis scientia, astrologie. Strologia, sorta d'erba di varie spezie, tutte molto medicinali, aristologia, o aristolochia, aristolochia, ari-

Strologo, che fa altrui la natività, astrolago, astrologus, genethliaque. Per professore d'astrologia, astrolago, sideralis scientice peritus, astrologue.

stoloche.

Stronèl, uccello nericcio, picchiettato di bigio, che vola a schiere, stornello, storno, sturnus, étourneau, sausonnet.

luogo, onde si trapassa, tra-1 getto, traversa, strada, che abbrevia il cammino, come tra l'un filare, e l'altro delle viti, siepi ec., trames, callis transversus, trajet, senticr, petit chemin de traverse, passage . eliemin , qui coupe , chemin de traverse.

Stronpė, mozzare, spiccare, tagliar di netto, troncare, amputare, abscindere, resecare, desecare, trongner, trancher, retrancher, couper. Stronpè tate le strà, stronpè la strà a un, tagliare, impedire la strada, il ritorno . viam , reditum proecludere, couper le chemin. In s. prop. e figur., stroupe, per terminare, far cessare, recidere, exscindere, resecare, finir , termiuer , faire cesser.

Strons , quello sterco sodo , e rotondo, che in una volta fa l'uomo, stronzo, stronzolo stercus durum, merda, étron. Strop , moltitudine di animali adunati insieme, branco, pecudum caterva, troupeau. Un strop d' crave , d' erin , d'feje , branco , mano di capre, di porci, di pecore, grex caprinus, suillus, ovillus, troupeau de chèvres, de cochons, de brébis. Strop agaline, strop, o völi d'osèi, un branco di polli, un branco d'uccelli, uno stormo d'uccelli, pullorum, alitum turma, un troupeau de poules, un vol d'oiseaux. Strop d'beu d'vache, branco, mandra di buoi, di vacche, armentum, grex armentorum, un troupeau de bœuis, de vaches. pia , sterpie.

Strosse, strozzare, spiritum præcludere , étrangler , égorger. Strossè, in senso figur.. vale spedire precipitosamente . spacciare, spedire in fretta, expedire, trousser. La frèv a la strossalo an doi dì, la febbre violenta lo strozzò, l'uecise , lo spacció per le poste all'altro Mondo, I ha sbrigato , I'ha morto in due giorni , febris biduo ægrum præcipitavit, celerrime rapuit, exanimavit, la fièvre l'a troussé , l'a enlevé en deux jours. Strumèla, strimèla, cosa

seteute, onde : fiaire com na strumela, forse cadavere d'animale morto, e fetente, carogna, o latrina, cesso, fogna , cloaca , res patris , o cloaca, charogne, ou retrait, latrines, privé, cloaque.

Strument, quello, col quale, o per mezzo del quale si opera, strumento, instrumentum , instrument. Strument , per macchina, ordigno per facilitare l'operazione di checchessia; vi sono strumenti da taglio, strumenti a molla, e strumenti da punta, machina , instrumentum , instrument, outil, engin, machine. Strument, t. di musica, strumeuto, onde da suonatori si trae il suono. Strument da fià, diconsi strumenti da fiato a distinzione degli strumenti a corde, e da quegli della spezie pulsatile, come il flauto, la corpanusa, l'oboè, la tromba , l'organo , e simili , instrumentum musicum, instrument de musique. Strument, o istrument, per contratto, e scrit-Stropia, stropie, V. Ster- tura pubblica, instrumento,

atti pubblici, ed autentici. Al presente si usa la voce Francese titre per indicare uno scritto qualunque, col quale rare, consumere, terere, consi può far prova di qualche terere, user, consumer. cosa.

Strut, suono, che resta dopo qualche grande scoppio , rimbombamento, frastuono, murmur, fremitus, bombus, bruit, son rendu, ou renvoyé avec éclat , rétentissement , bruissement. Strun, dicesi anche del rumore prolungato nel suono delle campane, rombo, rimbombo, rombus, strepitus, murmur, bruit, rétentissement.

Strus, frust, logoro, Vedi Strusà.

Strus, uecello alto sei, o sette picdi, ha le penne come gli altri uccelli , le gambe , e Stua , presso i caffettieri è na piedi come cammello, si piccol gabinetto ben chiuso

fave , di ossa , inghiotte altresi il ferro, il ranic, e digerisce tutto colla rottura, e coll'attenuazione, che se ne fa nel suo stomaco, ma non ne trae alcun nodrimento , struzzo, struzzolo, struthio camelus, autruche. Siccome quest'necello mangia assai voracemente, così in m. basso dicesi Gola da strus a nomo,

che mangia assai, ventre di

struzzolo , ventre insaziahile .

gola disabitata, helluo, gour-

mand, goinfre, glouton, ventre affamé, grand gosier, estomac d'autruche. Strusa . v. b. ed oscena . V. Strassona.

Strusà, logoro, disusato, consumtus, tritus, contritus, usé, consumé, vieux. Strusa-fer, dissipatore di

abiti, V. Stripèla. Struse, consumare, logo-

Stua , stanza riscaldata da fuoco, che le si fa sotto, o da lato , stufa , hyppocaustum , étuve. Stua per le piante, stufa . . . . . serre. Stua, turacciolo di carta, cencii, stoppa, ficno, paglia, e simili cacciato a forza dentro un cannone sopra la polvere per tener questa chiusa, e stretta nella camera del cannoue stesso, od applicato e calcato sulla palla, o palle in cannone, o in archibuso per impedire che fuora nen ne rotoli la muni-

zioue , stoppaccio , stoppaccio-

lo, obturamentum, bourre.

varii piani , o ordini di scaffali fatti di fili di ferro l'nno sopra l'altro per farvi seccare le confetture. Stua per i botaj , stufa , che si fa alla botte per levarle il cattivo odore , pampanata , medicamen nurgandis doliis, étuvée, qu' on fait aux tonneaux.

Stuc, cassettina adattata alla figura, e grossezza di alcuna cosa, che si vuol tener dentro per custodirla, guaina , astuccio , busta , fodero , vagina , theca , étui , gaine , coutelière. I stuc, servono per riporvi coltelli, lancette, cesoje, puntcruoli, stuzzicorecchi, stuzzicadenti, ed altri simili stromenti. Stuc dle aguce da cusì, agorajo, acuum theca , aiguillier. Stuc dle aguce da testa, bocciuolo, in cui si tengono gli spilletti, acicularum theca, étui à mettre des épingles, des camions. Stuc d'anèi, astuccio d'anelli , dactylotheca , étui à mettre des bagues. Stuc, o custodia da liber , busta , theca, étui des livres.

Stuc da pruchè, da barbè, borsa da barbiere, parrucchiere . . . . trousse , étui , où les barbiers, les peigneurs mettent tout ce qui est nécessaire pour faire la barbe, et tondre les cheveux.

Stuca, dicesi de' presenti, che si danno, o si prendono per vendere, o alterare la Giustizia, o per far monopolio di checchessia, palmata, ingolfo , donativo , regalo , imbeccata , donum , munus , pré-

ST da ogni parte, in cui sono | quelqu'un. Dè la stuca, dare la palmata, lo 'ngoffo, l' imbeccata, corrompere con doni , pretio habere addictam fidem , muneribus corrumpere . graisser la patte, corrompre par des présens. Piè la stuca, pigliare la palmata, l'ingoffo, lasciarsi corrompere dai regali, muneribus corrumpi, muneribus judicia vendere, sa

laisser graisser la patte. Stucador, artefice, che lavora di stucchi, stuccatore, qui albarium opus facit, stucateur.

Stuch , composizione di marmo bianco polverizzato, e misto con ismalto, o calcina, il tutto stacciato, ed impastato con acqua da servirsenc a guisa di smalto comune. Di questo si fanno statue, bustibassi rilievi, ed altri ornamenti d'architettura, stucco, albarium , stuc. Stuch , composizione di gesso, e colla, o di altre materie tegnenti per nso propriamente d'appiccare insieme, o di riturare fessure, stucco . . . stuc, sorte de mastic.

Stuche, lavorare di stucco, stuccare, opere plastico exornare, travailler en stuc. Stuche, o mastighe, riturare le fessure del legname, o appiccare con istucco, obturare, conglutinare, boucher avec du platre, enduire avec du stuc-Stuche, stofie, dicesi de'cibi, che inducon nojosa sazicta, stuccare, nauseam parere, satietatem afferre, dégoûter, rébuter, rassasier trop. Stuche, stofie, fig. si dice di qualunque cosa, che arrechi nausent, don pour faire taire sea, e fastidio, stuccare, nauesam parere, dégoûter, ennuyer, révolter, fatiguer.

Student, che studia, che dà opera alle scienze, stndente, literarum studiosus, qui dat operam literis, literarum amans, étudiant, candidat.

Studi , lo studiare , studio , studium, literarum studia, étude, application d'esprit. Studi, per luogo, o scuola, o Università, dove si studia, gymnasium, museum, lyceum, academia, école, classes. Siudi, per la stanza, ove si sta a studiare, studio, serittojo . . . . cabinet. Studi , per diligenza, industria, cura, studium , diligentia , industria, eura, sedula opera, sollertia,

Studià , addiet. da studiè , studiato . . . . étudié. Studia . per bramato, coltivato, optatus , expetitus , cultus , souhaité, désiré, cultivé, soigné. Studià, per ricercato, inventato , exquisitus , excogitatus, inventus, alambiqué, recherché, affecté.

soin , diligence , industric.

Studiè, dar opera alle scienze, studiare, studere, studio literarum operam dare, operam alicui rei impertire, literas discere, animum ad scientias adjicere, étudier, appliquer son esprit pour apprendre. Studie, per attendere a qualunque altra cosa, stndiare, studere, ad aliquid auintum, o mentem appellere alicui rei attendere étudier, vaquer, s'appliquer, s'adouncr à quelque chose. Studie, studiesse, per affati-

| laborare , quærere , niti , curare, conari, s'étudier, s'appliquer , s'efforcer , tacher de faire, s'exercer à faire quelque chose. Studiesse, per 'ricereare, exquirere, rechercher.

Studieul , piccola stanza appartata per uso di leggere, scrivere, e conservare scritture , serittojo , zothècula scriptoria , bureau , cabinet , où l'on étudie. Studiëul, piecolo stipo, serigno, studiolo, scrinium, armariolum, étudiole, petit cabinet à tiroirs.

Studios, che studia, che si compiace, e diletta nello studiare, studioso, studiosus doctrinarum, studiis, literisque deditus, studieux, appliqué, qui aime l'étude.

Stuè, riempiere il voto, e le fessure con istoppa, bambagia, calcina, e simili cosc, rinzaffare, turare, obtúrare, rimas explere, obstruere, obturamento claudere. boucher, étouper, serrer, tamponner, bouchonner, bondonner , calleutrer.

Stufa , stufor , V. Stofa , stofor.

Stufor , stuforas , tuf , V. Scarmas.

Stupì, empiere di stupore, stupcture, stupefacere, étonner, étourdir, surprendre, stupefier. Stupisse, empiersi di stupore, stupirsi, stupefarsi, obstupescere , s'étonner , être surpris, s'ébahir , s'émerveiller. Sturdi verbo, offendere con

soverchio rumore l'udito, stordire, intronare, terere, obtundere, percellere, étourdir. Sturdi, nome, shalordito, carsi, industriarsi, studere, attonito, stupido, confuso, stupidus , stupefactus , étonné , surpris , étourdi, Sturdi, vale auche stolido, inseusato, sciocco , balordo , stordito, inconsultus, inconsideratus, præceps animi, étourdi, hébeté, grossier, lourd, endormi.

Sturion, pesce marino, che. ama l'acqua dolce, ed è ottimo per mangiare, storione, attilus, acipenser, éturgcon.

Sturiot, stuoja, che si pone iu capo del letto, acció andandovi dentro le cimici si possa render mondo da queste, stuoja . . . .

Sturni , V. Sturdi.

Sturnie, andar vagando colla immaginazione per ritrovare, iuventare, funtasticare, mulinare, ghiribizzare, arzigogolare, girandolare, meditari, secum cogitare, animo obvolvere, imaginer, songer, ruminer, méditer, rouler dans son esprit, s'alambiquer la cervelle.

Sturnii, sturnion, v. pop., che ghiribizza, che va sempre fantasticando, capriccioso, fantastico, ghiribizzatore, cerebrosus, morosus, capricieux , fantasque, bourru , sujet à des fantaisies, à des caprices.

Sturvuje, desturvuje, coutr. di anturvuje, svolgere, sviluppare, evolvere, explicare, développer, détortiller, dérouler, détordre, déployer. Sturvujón , scarbói , cosa

ravviluppata, o ravvolta insieme, e senza ordine, e si dice di stoppa, di lino, di Tons. III.

volte in confuso , luffo , batuffolo, viluppo, scompigliame, strofinaccio, complexio, volumen, congeries, confusio, toute, toupilton, assemblage confus de fils , soie , laine , cheveux, etc.

Smsiche, frugacchiare leggiermente con alcuna cosa appuntata , stuzzicare , leviter tangere, scalpere, piquer, picoter légèrement. Stusiche, per istimolare, persuadere, incitare, excitare, impellere, urgere, instigare, infestare, exstimulare, presser, inciter, exciter, aiguillonner. Stusichè, per irritare, commuovere, lacessere, provocare, émonvoir, exciter, irriter, piquer. Stusichè l'apetit, la veuia, stuzzicare l'appetito, la voglia, movere, ciere, excitare appetitum, libidinem, aiguiser , mettre en curée. Stusichè 'l can, cha deurm, stuzzicare il can, che dorme, le pecchie, il formicajo, il vespajo, il naso dell'orso quando fuma, cioè irritare chi ti può nuocere, o chi è adirato, o chi può più di te, famantem nasum ne lu tentaveris ursi, éveiller le chat qui dort.

Stuv , turato , stivato , rinzaffatto, obturatus, obstructus, occlusus, bouché, etoupé, serré, houchonné, calfeutré.

Su avverb. , contr. di giù , su, sopra, super, supra, dessus. Sis, talora vale ad alto, alla parte superiore , sursnm , pars superior , en haut. Loc su , lvesse su , sorgere , rizzarsi, levarsi su, surgere, se bambagia , seta , lana , pan- lever. Vnì sù , crescere , veni , e simili cose insieme av- nir su, crescere, augeri croitre.

Butè sù , metter fuori dana- | agedum , macte , age porro , ri per giueare, metter su... jouer argent bas. Bute sù , per iscommettere, deponere, dare pignus , parier. Butè sù , per comineiar ad usare, introdurre, inducere, introducere, faire venir la mode, commencer à introduire, mettre en vogue. Sul fe del di a la ponta del di, sul farsi del giorno, sublucanis temporibus , primo diluculo , prima luce, sur le point du jour. entre chien et loup. Sul mesdi , verso il mezzogiorno , circa meridiem, sur le midi. Sul fe dla neuit, sul farsi delia notte, verso notte, sub noctem, aux approches de la nuit. Sul prinsipi dl'istà, sul principiar della state, incunte estate, à l'entrée de l'été. Su la fin dl'istà, su la fin dl'invern , sul finir della state, verso la fine dell'inverno, quum prope exacta jam cessas esset, extrema hieme, desistente hieme, sur la fin de l'été, de l'hiver. Sul timor de, sul timore di, ob metura, præ timore, de crainte que, de peur de etc. Su la ponta dla lenga, sulla punta della lingua, in primoribus labiis, sur le bord des lèvres. Sul canp, tosto, subito, ad un tratto. ex tempore, sur le champ, d'abord. Sul inbruni, sull'imbrunire, sul farsi della sera, primis tenebris, aux approches de la nuit, sur le soir. Su, particella esortativa, su, age, sus. Su, su, lvève, su, su, levatevi, eja, age, o agite, sus, débout, vite. Su, animo, corage . . . . eja, age,

courage, courage. Su andomo, sit travajomo, su via. andiamo, su lavoriamo, age, perge, agitedum, ça, allons, ça travaillons etc.

Sua, o cicuta, erba velenosa, molto simile al prezzemolo, col eui sugo fu dagli Atenicsi ávvelenato Socrate . eieuta, cicuta, corium maculatum , eiguë.

Svache, dileguarsi, dissolversi, sparire, svanire, cessare, mancare, resolvi, dilabi, evanescere, diffluere, se dissiper, s'évanouir, se perdre, cesser, disparoltre, manquer, devenir à rien.

Svaghesse, V. Svariesse. Svajassese, allontanarsi dall' oggetto, che si dee eonsiderare , svagarsi , evagari , animum revocare se dissiper . se détourner.

Svalisè, spogliare altrui violentemente delle eose proprie, svaligiare, expilare, expeculiare, expoliare, depeculiari, dévaliser, détrousser, voler, dépouiller les passans. Svalisè, per vincere altrui tutti i suoi danari, sbusare, pecunia omni spoliare, dépouiller quelqu'un , lui gaguer tout son argent.

Svaluri, torre il eolore . scolorare, decolorare, colorem diluere, décolorer, déteindre, ôter, effaeer la couleur. Svalurisse, perder il colore, scolorirsi, scolorarsi, decolorari, colorem perdere, se déteindre, se décharger, palir, perdre la couleur, devenir nioins chargé en couleur. Syaluri addiett., dilayato,

sbiadito, smorto, scolorito, to, sbiadito, smontato, senza indebolito, decolor, dilutus, pallidus, décoloré, déteint, pâle , blafard , défait , abattu , blême, terni. Svalurisse, per l'esalare, che fanno i liquori , o quelle cose , che evaporano le parti loro più sottili, onde rimangono senza sapore, odore, colore, e simili, svanire, evanescere, s' exhaler, s'évanouir, s'évaporer . se dissiper , se perdre.

Suaman, un pezzo di panno lino lungo circa due braccia per uso di rasciugarsi, sciugatojo, baudinella, sudarium, linteum abstergendis manibus, essuie-main, frottoir.

Svani, l'esalore, che fauno i liquori, o quelle cose, che svaporano le parti loro più sottili, onde rimangono senza sapore, odore, colore, e simili, svanire, evanescere, s' exhaler, s'évanouir, s'évaporer, se dissiper, se perdre, s'en aller en fumée, Svani, pori, svaporare, exhalure, parlandosi di colore, scolorirsi . impallidire . . . pálir , perdre la couleur. Svani , nen tnì, dicesi delle tinture, che ternir. Svani, sparire, cessa- dre. re, mancare, evanescere, desinere, desiderari, s'évanouir, ferensa, divario, svario, difdisparoître, cesser, manquer, ferentia, discrimen, varietas, devenir à rien. Scant, per varieté, différence, dispronon riuscire, e sententia non portion, inégalite, disconvé-contingere, infélices exitus ha-uence, disparité. bere, perperam succedere, manquer, ne pas réussir.

lustro , pallidus , dilutus , pale, terne, décoloré, blême, terni, blafard. Svani, agg. di liquori spiritosi, vale guasto, insipido. Vin svanì, svalurì, vinum vapidum, vappa, ga-té, insipide, sans gat. Svaniment, V. Sveniment.

Svantà, alzare in alto spon-

dendo al vento, agitare checchessia in aria per forza di vento . sventolare . ventilare . éventer, déployer au vent, battre, secouer, agiter, ou faire flotter au vent. Svante, in sign. neutro , vale il muoversi, che fa la cosa esposta al vento, sventolare, vento moveri, agitari, crispari, dejoner, badiner, voltiger, ou flotter au gré du vent. Svantè, per isvanire, svaporare, ire in auras, in vapores solvi, abire, evanescere, s'éventer. Svaporè, mandar fuori i va-

ructare, vaporare, évaporer, exhaler, dissiper, pousser des vapeurs. Svapore, in sign, n, si dice dell'uscir fuora i vanon mantengono il fiore, e pori, esalare, svaporare, evala vivezza del lor colore, smon- porare, in vapores solvi, s'évature , decolorari , chauger , se porer , s'exhaler , se répan-

Svari , divari , verietà , dif-

Svariesse, ricrearsi, spassarsi, divertirsi, svagarsi, Svani add., dicesi di co-ore, che non è vivo, co-lazzo, animum recreare, reore dilavato , pallido , smor- | mittere, relaxare, otiari, pren -

dre un peu de relâche, s'a- | trionfare, far buona cera, far muser, se récréer, se divertir un peu. Svariesse, divaghesse, non s'applicare di continuo a checchessia, ma divertirsi in altre operazioni, o pensieri, svagarsi, vagari, avocare, se dissiper, se detourner.

Svas, sfoggio, scialacquamento, profusio, prodigitas, prodigentia, luxus, lautitia, pompa, prodigalité, profusion, dissipation, dégât, somptuo-

sité excessive.

Svasse, dibatter l'acqua, o altro fluido nei vasi, diguazzare , dimenare , agitare , battre , brouiller , mêler. Svasse , dimenar un vaso, affin di diguazzare ciò, che vi si contiene, diguazzare, agitare, remner un vase, où il y a de l'eau,ou quelque autre liqueur. Svasse, per battere, sciacquare, o diguazzare alcuna cosa nell'acqua per pulirla, sciaguattare, agitando eluere, égayer, laver, essanger. Svassè un caval, megarlo al guazzo, e farvelo camminar per entro l'acqua, guazzare un cavallo, agere ad flumen, ad aquas, guéer un cheval , le baigner , le laver dans l'eau, l'y faire promener, l'y rafratchir, l'y faire entrer jusqu'au ventre, nigayer un cheval. Svassese la boca , leggiermente lavarsi , o pulirsi la bocca con acqua, vino ec., risciacquarsi, os aqua fovere, rincer la boutlie. Svassèla , fela ande , dissipare , sciulacquare , prodigere , dilapidare , dissiper , manger , schio , fischiare , sibilare , sifprodiguer, dépenser foliement | fler. Subie, sonar il zufolo, Svassela, godesla, godere, zufolare, fistula canere, jouer

SU

tempone, sguazzare, genio indulgere, saturnalia agere, faire gogaille, faire ripaille. se divertir, faire bonne chère,

Subafitè, sublochè, affittare. o appigionare ad nn altro una cosa affittata per se, o in tutto, o in parte, sottaffittare, v. dell'uso . . . sousfermer, sous louer.

Subi , sottomettersi , assoggettarsi, sottoporsi, se subjicere, se soumettre, Subi 'l castigh, sottomettersi al castigo, tollerare, patire la pena, subire pænam, se soumettre à la poine, subir le châtiment. Subì l'esame, la tortura, esser posto all'esame, alla tortura, ad interrogata respondere, quæstionem subire, subir l'examen, subir la question, être mis à l'examen , à la question.

Subi, strumento ritondo come un cilindro, sopra cui i tessitori avvolgono il filo per fare la tela. Subi , altro ordigno pur anche fatto a cilindro, ma più piecolo, su oui si avvolge la tela ordita, subbio, jugum, ensuple. Subi, suono acuto, e simile al canto degli uecelli, che si fa colla bocca, con varie posture di labbra, e di lingua, fischio, sibilus, sifflet, sifflement, coup de siflet. Subi dla griva, quella voce acuta , e tronca , che fa il tordo. cich-cich , zirlo , sibilus , eri

de la grive. Subie, mandar fuori il fi-

de la flûte. Subié per boré i | bocca al fiasco, che pare che cavaj ec., fischiare per allet- suoni il zufolo, bibere, boitare i cavalli, i buoi a bere, sibilo allectare equos, boves, quo libentius bibant , siffler pour faire boire les chevaux, les bœufs. T'as bel subiè, tu puoi zufelare, tu puoi dire quel, che vuoi, ch'io non ne farò niente, nihil agis, tu as beau dire, tu as bien prêcher, je n'en ferai rien. Subiè ant' orie, zufolar negli orecchi, dar qualche segreta notizia, favellar di segreto, andar conpide, un bon badaud. tinuamente istigando, che dicesi anche ciusiè aj orle . . . . insussurare in aures, corner aux orcilles de quelqu'uu, lui insinuer, lui suggérer avec importunité quelque chose, souffler aux oreilles de quelqu'un. J'orie a m' subio, gli orecchi mi rombano, mi fischiano, ció dicesi quando taluno sente un certo bucinamento, o zufolamento d'orecchi, mihi tinniunt aures, les oreilles nic cornent. Credesi dal volgo, che quando a taluno fischiano gli orecchi, si parli di lui in sua assenza. receptum est apud vulgum absentes tinnitu aurium præsentire sermones de se, c'est une chose reque comme vraie, que si les oreilles nous cornent, nous jugeons qu'on parle de nous en notre absence. Subiè, dicesi d'ogni cosa, con velocità, fischiare, sibilum edere , bruire , siffler , souf-

Subiè ben, in m. b., vale gli poi, che prende a sottafbere, zufolare, così detto dall' fitto, dicesi sottaffittatore, v. atto di chi tiene attaccata la dell'uso it.... sous fermier.

re. Subiè, parlandosi di serpe, che fischia in sul lido iuvaghito della murena, scivolare, sibilare, fischiare, sibilare, siffler.

Subièt, strumento di fiato, che ajuta a fischiare, zufeletto, fischietto, parva fistula, parva tibia, petite flûte. Subjeul , minchione , zufolo, zugo, bardus, stipes, baro , blennus , sot , miais , stu-

Subiöla, strumento a fiato, rusticale, fatto a guisa di flauto , zufolo , tibia , fistula, arundo; flûte, larigot-Subiola, per minchione, V. Subicul.

Subit avver. , subitamente , subito, senza indugio, immantinenti, tosto, incontanente, statim, illico, repente, protinus, extemplo, cito, confestim, sur le champ, d' abord , aussitot, dans l'instant, sur l'heure , tout court , soudain.

Subit add. veloce presto. subito, celer, velox, subitus, repentinus, subitaneus, subit, prompt, soudain, vite. Subit, dicesi anche di chi tosto s'adira , subito , præceps , iracundus , celer irasci , prompt , colère, bilieux.

Sublochè , V. Subafitè.

Sublocator , quegli , che da che fa sibilo, rompendo l'aria in affitto una cosa affittata per se o in tutto, o in parte, sublocatore, v. dell'uso it. . . . . sous locataire. One-

Subodore, arrivare espertamente alla notizia d'alcuna cosa, averne seutore, subodorare, subolere, præsentire, seatir, avoir le vent de quelque chose.

Subisse, suborne, V. Sobis-

sè , sobornè .

Subri, stromento di legno lungo tre braccia circa, che serve per portar sulle spalle bigoncie, o secchie piene d' acqua, o d'altro, spranga... palanche.

Subrich , sofistico , V. Subrichet. Subrich, per sorta di vivanda fatta d'erbe trite, uova dibettute, e simili a foguia di frittata, e ridotta in pezzetti rotondi . . . friture.

Subrichet , subrich , sufrin , sufrinet, moschin, schifo, sdegnosetto, dispettoso, solistico, stizzoso, puntiglioso, schizzinoso; per maloso, che piglia in male gli altrai detti, che lia per male ogni cosa, indignabundus, iracundus, morosus, difficilis, fastidiens, tastidiosus , dillicile , revêche . accariatre , capricieux , fautasque, inquiet, bourru, bilieux, dépiteux, emporté, pointilleux, chatouilleux, dédaigneux, qui fait le dégoùte, qui prend tout à mal.

Subrisco , il soprappiù, pars redundans, subrecot, sureroit , V. Swriscot.

Suca, sepa, base, e piede dell'albero, a cui son attacente le radici, ceppaja, caudex , chicot , trone d'un ar bre du vôté des racines. Suca, piede dell'aibero, quando SU

dere, e per varii altri usi. ceppo, toppo, caudex, stipes, truncus, chicot, souche, billot, tronc d'arbre coupé. Suca, quella tavola, o pancone, sul quale si taglia la carne alla beccheria, banco del beccajo, desco, mensa lanii, bachoir, étau de boucher.

Sucà, testà, percossa, che si dà col capo, o si tocca dal capo di checchessia, capata, capitis ictus, coup de tête. Sucè, o ciuciè, attrarre a

se l'umore, e'l sugo, succhiare, succiare, sugere, exsugere, sucer, attirer. Sucè, per imbeversi, sugere, imbui , s'imbiber. Sucè un , appropriarsi a poco a poco l'altrui denaro, o le sostanze, exhaurire bona aliena, sucer, tirer à peu à peu le bien, l'argent d'une personne. Sucè na piaga succiare una piaga, e vulnere cruorem ebibere, sucer une plaie. Suce, è anche quel tirare, che, si fa del fiato a se, ristringendosi in se stesso, quando o per colpo, o per altro si sente grave dolore, succiare, ingemiscere, retirer son haleine à soi lorsqu'on ressent quelque douleur. Sucè. per surbi , V.

Sucesion, surrogazione, che si fa dei diritti, e pesi d'un defunto nella persona del suo erede, successione, successio, succession. L'ordine delle successioni è determinato dalla Legge per gli eredi legittimi, in mancanza di cui passano i beni a' figlinoli natue tagliato, che serve per ar- | rali, quindi al consorte su; perstite, e se non v'è, allo zucchero bianco, zucchero ros-Stato.

Such, travone, parte dellecase del telso, Vedi Cassic-Such, ceppo da ardere, ciocco, toppo, caudex, chicet, billot. Such, narmo, sucia, agg. a persona ignorante, sotico, ciocco, ceppo, nom, 70 donna incapace d'istravione, codex, silpez, une cruche, une souche, une vraie souche, un bonome stapide, ct sans esprit. Spé un s'un such, V. Seté.

Such d' Natal, term. usato in alcuni luoghi, ceppo di Natale . . . treffeau.

Sucher , materia dolce di color bianco, che si cava per via d'espressione da certa suezie di canne simili alla suggina, che crescono in gran copia nelle Indie Occidentali, ed Orientali, specialmente in Madera , Brasile , c nell'Isole Caribbe, zucchero, saccharum , sucre. Sucher d' ördi , pasta fatta di farina d'orzo, e di zucchero, buona a mollificare la tosse cagionata da infreddatura, pennito, zucchero d'orzo, pastillus, sucre d'orge, caramel, alphenix, carafon, sucre tors. Sucher candi, si dice lo zucchero raffinato, e rassodato col cimento del fuoco, zucchero candi, o candito, saccharum, quod candum vocant, sucre candi. Sucher an pan, dicesi lo zucchero raffinato e assodato e ridotto in forma dicono zucchero in pani, sacchari meta, sucre en pain. Sucher bianch, sucher ros, si dicono

zucchero bianco, zucchero rosso.... sucre royal, sucre noir. Smiè sucher, aversi per buono, c soave, parere uno zucchero, sibi præstantissimum videri, paroître excellent.

Suchèt, diminut. di such, pezzetto di pedale; cepperello, toppetto, caudex, chi-

cot, petit trone. Sucin, sugo di certi alberi della specie del pino, dai quali stilla una gomma, che cadendo nell'Occano, e indurandosi viene al lido, e dai pescatori si trae dall' acqua, e se ne trova specialmente nell'Isole a Settentrione; altri poi pretendono che sia una specie di bitume, che stilla da pietre, in prima liquido, indi condensato dalla freddezza delle acque del mare si fa duro, e fragile, elettro, carabe, ambra gialla, succino, sucinum electrum, carabe, ambre jaune. Sucint add., agg. ad abito. vale semplice, negletto, simplex, simple, uni, negligé. Sucint , agg. a parlare , o scrivere, vale breve, compendioso , brevis, compendiarius, non prolixus; succinct, bref,

Sucotrin, V. Socotrin.

Sucrèra, vasetto per tenere lo zucchero, zuccheriera, v. dell'uso it., sacchari cistella, sucrier.

Sucursal, dicesi di quelle Chiese, le quali servono in vece d'una Parrocchia, ch'è troppo discosta, succursale..... succursale, aide.

bianch, sucher ros, si dicono Sudari, sciugatojo, sudadiverse spezie di zuccare, rium, sudaire. Sudari, per quel

i and ing

giata l'immagine di Cristo. sudario, syndon , suaire. Questa vocc Sudari oggi è solamente riusasa a quello per rivereuza. Sude, mandar fuora il su-

dore, sudare, sudorem emittere , sudare , exsudare , sucr. Sude, si dice anche del mandar fuora qualunque umore. sudare, sudare, exsudare, suer. Fè sudè un sensa cha l'abia caud , far sudare senz' aver caldo , cioè dar da fare , travagliare, negotium alicui exhibere, molestiam facere, duras alicui facessere, darc, faire suer, donner bien de la besogne. Fe sude, far sudare, muover il sudore, sudorem elicere, movere, ciere.... Sudè da la testa ai pè, strassuè, esser tutto molle di sudore, sudore diffluere, suer à grosses gouttes, être tout en sueur. Sude sangh per riussi ant un afe, usare tutti i possibili suoi sforzi per venir a capo d'un affare, in re aliqua nervos intendere, nervis omnibus contendere, omni ope, atque opera eniti, suer sang pour venir à bout d'une affaire, y faire tous ses efforts. Nen canbiesse quand'un è sudà , non cangiarsi d'abito quaudo taluno è sudato, in sudata veste durare, sudorem exsugere, boire sa sueur, ne changer point quand on suc. Sudor , nella medicina è un

umido sensibile, ch'esce dai pori delle pelli degli animali per troppo calore, o affanno,

panno. nel quale restò effi- | dor , sueur. Sudor , per mercede, o premio di fatica, o servitù , sudore , merces , præmium, récompense, prix de ses peines, de ses sucurs. Un pöver cha viv d'sö sudor, un povero, che vive col sudor della sua fronte, pauper, cui opera vita est, un pauvre qui gagne sa vie à la sueur de son front, qui vit de son travail. Ronpe 'l sudor, impedire il sudore, sudorem reprimere, coercere, inhibere, empêcher de suer, arrêter la sueur.

Sue, consumare, e levar l'umido alle cose molli, asciugare, disseccare, prosciugare, rascingare, siccare, exsiccare, abstergere, sécher, dessecher, rendre see, essuyer. Sue, in s. n., divenir secco, asciutto, siccari, exsiccari, arescere, sécher, se dessécher, devenir see, sans humidité. Snè un fiasch, un botal, sgocciolare un fiasco, una botte, versarvi il liquore inchiuso sino all'ultima gocciola, ad extremam guttulam exhaurire, égoutter, dégoutter, couler goutte à goutte. Fè suè, rasciugare, suzzare, siccare, égoutter, faire sécher , essuyer. Fè suè la camisa, la vesta al sol, far asciugare al sole, sventolare la camicia, la veste, vestem, indusium dispendere, insolare, in sole siccare, ventilare, faire sécher ses habits. Suesse le man, raseingarsi le mani, sibi pianus extergere, o per soverchia fatica, o de- s'essuver les mains. Suesse, bolezza, o per l'azione di cer- sempi., rasciugar il sudore, u medicamenti, sudore, su- sibi sudorem abstergere, s'es-

suyer lorsqu'on sue. Sue un pos, un fos, votar l'acqua di un pozzo, d'un fosso, exhaurire aquam puteo, épuiser, vuider toute l'eau d'un pults, d'un fossé, faire tarir, L'aria arsùa'l corp . . . a membris humores exsugit aer . l'air desséche le corps. Suesse le lagrime , rascingare il pianto , temperare oculis, vel a lacrymis, sécher ses pleurs, ces-ser de pleurer. L gran caud a la fait suè fina le joutane, I fos a l'è sua per I gran calor , il caldo eccessivo rasciugo, seccò i fonti, i fossi ec., evanuerunt, exaruerunt, penitus siccati sunt fontes, ipsi fontes situant, les sources tarirent, les sources sout taries, et demandent de l'eau. Pos, cha sua mai, pozzo d'acqua perenne, inesaueto, jugis, perennis, qui ne tarit point, qui coule toujours.

Sveliarin, la squilla degli oriuoli, che suoma a tempo determinato per destare, sveglia, tintinnabulum horis statutis a somno suscitans, un réveil, réveille-matin.

Seef. ags. a persona, vale di membra sciole, e di graudezza proportionata, e poco aggravato di carne, vetto, e georgia de la consultata di membra sciole, e di graudezza proportionata, e poco aggravato di carne, vetto, e georgia gile, e giundi del consultata di carne, la combillard, degrillard, viri, gia, ercille. Seef., per destro, accorto, a vetduto, sagne, a oders, industrius, sagar, in-genum versulta da domini, adroit, subtil, fin, a visé, habile, qui a de l'adresse, de l'babilitet, ou de l'esprit pour faire quelque chose.

Sveni, vni mal, venirsi meno, perder il sentimento,
smarrire gli spiriti, patire di
sincope, sincopizzare, svenirsi, o svenire, ammo linqui,
ammis conridere, defacere animo, s'evanour, defaillir,
tomber en syncope, eu de
faillance, se pamer, perdre
connoissance.

· Sveniment . è uno smarrimento di spiriti, in cui il paziente perde tutta la sua forza . ed anche il senso , e l'intendimento, e può esser cagionato da alcuna cosa, che altera, corrompe, o dissipa gli spiriti vitali, come una lunga veglia, dolori violenti, evacuazioni grandi, e subitanee, vapori putridi, che sorgouo da posteme, e nelle parti uotabili , sincope , sveuimento, deliquio, sfinimento, deliquium, animi defectio lipothymia syntexis . évanouissement, détaillance syncope, pamoison.

Sventà add., privo di senno, senza giudizio, sventato, levis, vanus, ventosus, léger, évaporé, éventé. Testa sventà... cerebro vacuum ca-

put, écervelé.

Sventajė, alzare in alto, spandendo al vento, agitare checchessia in aria per forza di vento, sventolare, ventilare, eventore, Sventaje, in n. dicesi del muoversi, cha la cosa esposta al vento, sventolare, vento moveri, agitari, voltiger, ou flotter au gre du vent.

adroit, subtil, fin, avisé, Sventè, e svantè, e sventahabile, qui a de l'adresse, jè, sventare, sventolare, vende l'babilité, ou de l'esprit tilare, éventer, donner l'évent, donner de l'air. Svente, si dice anche dell'impedire, o render vano l'effetto delle mine per mezzo delle contrammine, sventare, transversis cuniculis hostium cuniculos excipere, hostilem cuniculum difflave, irritum reddere adverso cuniculo, éventer la mine , l'éventer par des contre-mines. Svente, fè 'ndè n'aria, si dice di qualunque negozio trattato, o disegno, che si guasti, o non abbia effetto, sventare la mina, irritum facere, dolum aperire, consilium clandestinum detegere, arcanum vulgare, conjurationem patefacere, éventer la mine, découvrir un dessein, un secret, une conjuration. Sventė, per isvaporare, svanire, ire in auras, in vapores solvi, abire, evanescere, s'éventer, s'évaporer.

Sverginė, torre altrui la verginità, sverginare, virginem depudicare, déflorer. Svergine, si dice dell'incominciar ad usar checchessia . sverginare, incipere uti, commencer à se servir de quelque chose . entamer.

Svergna, smörfia, contorsione di bocca, di volto, V. Smörfia.

Svergognè, fare altrui vituperevolmente vergogna, svergognare, pudorem incutere, déshonorer, confondre, couvrir de honte, rendre confus.

Suest, separare, o mettere di per se cose di qualità diversa per distinguerle, o per eleggerne la migliore, secgliere, scerre, scernere, seligere, deligere, choisir.

Suesl add., scelto, delectus, choisi. Suesi, per buono, squisito, bonus, delibatus, bon, exquis, excellent, particulier, curieux.

Suf, ardire, coraggio, animo, prontezza, intrepidità nell'intraprendere cose difficili , e pericolose , animus fidens, fidentia, præsens animus , hardiesse , courage , assurance, intrépidité, valeur. fermeté dans le péril. Avei bon suf , bute bon suf , arrischiarsi , nietter ardire , audere, confidere, animos tollere , aver la hardiesse , prendre courage.

Sufistich . V. Subrichet. Sufri, comportare, patire, sofferire, pati, tolerare, perferre , sufferre , sustinere , perpeti , concoquere , soulirir , supporter, tolérer, comporter, soutenir, endurer. Sufrit di dolor ai pè, a la testa, soffrir dolori ai piedi, al capo, pedum, capitis dolore laborare, souffrir du pied, de la tête. Sufri di desgust contra soa veiia, travonde di bocon amer, soffrir dissapori a malincorpo, bere il calice, injurias concoquere, boire le calice, avaler des injures. Sufri con rasegnasion, supportare con rasseguazione, æquo animo ferre, prendre en gré.

Sufrin, sufranin, fuscelletto di gambo di canapa, o di altra materia , intinto di zolfo dalli due capi per uso di accender il fuoco, zolfanello, solfanello, ramentum 'sulphuratum, o sulphurata, orum, allumette. Sufrin , per subrichèt, V.

Sufrinet, V. Subrichet. Sufrineta, stoppino coperto di zolfo per uso di accender il lume, zolfino, ellychnium sulphuratum, coton soulré.

sugh, e pop. gius, umore delle pinnte, quando viene alla corteccia, e rendela agevole ad essere staccata dal legno, e per virtà di quello cominciano esse piante a muovere, generando le foglie, e i fiori, sugo, succhio, succus, sève, suc nourricier des plantes. Dicesi in piem. più propr. saiva. Sugh, è anche l'umore , che si true dall' er be, e da' frutti, e da altre cose spremute, succliio, succus, suc. Sugh, il sostanziale, l'essenziale d'un libro, di nu concetto, o di cosa simile, medulla, sucrus, le snc, l'essentiel, ce qu'il y a de bon.

Sugeriur, L di testrò, è un utbrisle, che sta dietro le scene, e il cui uffisio è di osservare attentamente gli altori, che sul teatro recitano, per suggerir loro, e solte itarli quando stan sospesi, o si fernamo, per correggeri quando fallano nelle loro parti, suggeritore, voce dell'uso ital., monitor, verba insussurrans dicenti, souffleuri, souffleur

Sugestiv, addiett., agginnto, che si dà per lo più a interrogatorio, o interrogazione, e vale che ingannevolmente trae altrui di bocca ciò che non avrebbe detto, suggestivo, dolossa, subdolosus, capitera.

Sugestion, stimolo, tentazione, instiguzione, suggestione, stimulus, impulsus, re, Helveticus, Suisse,

dolus, instigatio, suggestion, inspiration, conseil, insinuation. La sugestion, è una falsità artificiosamente mascherata, col favore di cui giunge il seduttore a sostituire la sua volontà a quella del Testatore ad insinuargliela con astnzia per farla adottare come sua propria, o fargliela pronunziare com' ella fosse di suo moto spontaneo : artificio , che induce una persona a fare qualche cosa, od a sottoscrivere qualche disposizione non per assoluta , e piena volontà , ma per sorpresà, o per accondiscendenza alle violente sollecitazioni, che se le fanno. Dicesi ancora sugestion, quando altri che il Testatore detta il testamento, o quando si previene la sua volontà coi discorsi in tal modo, ch'egli è spinto a lasciare qualche legato. Provata la suggestione, il testamento è millo.

Sviarin , V. Sveliarin. Svirà , V. Stravirà.

Svirè, o dvirè, a solgera, svoltare, evolver e explica re, développer, détordiller, dépolver, déployer, déplière. Svirè, o dvirè un, riunuvere altrui dalla sua opinione, svolgere, permovere, e sententia dimovere, détonrer, démourer, devouveiller, faire changer d'avis, de dessein.

Svisser, quegli, che è di guardia del Principe, lanzo, guardia svizzera, miles prætorianus, custos corporis, garde suisse, hallebardier. Svisser, di nazione Svizzera, Svizzere. Helicticus. Suisse. teuza, fallo, equivoco, scappuccio, abbaglio, error, inconsiderantia, méprise, mégarde. bevue.

Suit addiett., arido, secco, asciutto, siccus, aridus, humore careus, aride, sec, sans humeur, qui n'a pas d'humidité. Tos suita, tosse secca, asciutta, tussis sicca, toux sèche, quand un homme tousse sans cracher. Visita suita, visita, in cui non si offerisce ne da mangiare, ne da bere a coloro, che la fanno . . . . . . visite sèche. Messa suita, dicesi quella, che si cclebra il Venerdi Santo. Restè suit, suè, rasciugarsi le cose, che banno bisogno d'acqua, o sono use ad averne, e rimangon senza , rimanere a secco , exsiccari, arcre, arescere, siccescere, rester à sec. Muraja suita, muro futto senza calcina, maceries, murus sine salce ; muraille de pierres sèches. Fe muraja suita, dicesi in ischerzo del mangiare senza bere . murare a secco , comedere, at non bibere, manger sans hoire. Mange'l pan suit . non mangiar altro col pane, nihil ad panem adhibere, manger son pain sec, ne manger rien avec son pain. Suit, agg. ad alcuna composizione, scrittura, discorso ec., vale priva d'ornato, meschina, debole, însipida, oratio, sermo, dicendi genus , scribendi ratio , inculta, jejuna, arida, exilis, exsicea, composition, ouvrage, discours see, aride,

Svista , shaglio , innavver- | qui pique , insipide , fade ; froid. Predicator suit , freid , . . . . Orator jejunus , strigosus , Orateur sec. Pos suit , pozzo asciutto, putcus exsiccatus , exhaustus , puits à sec-Giornà suite, tenp suit, cioè senza pioggia , giornate asciutte, tempo asciutto, dies aridi, temps sec. Savei d'suit, si dice del vino, che nelle botti sceme ha preso l'odore della parte del legno, che resta asciutto, saper di secco, vinum resipiens dolii vitium, a dolio injucundus odor vini, sentir le fût, vin qui a le goût de bois, de la futaille. Suit, agg. a uomo, vale ruvido, scortese, inurbanus, austerus, asper, homme sec, qui a une humeur un peu dure , qui n'est point affable , gracieux, riant. Suit, agg. anche a nomo, vale meschino, e senza moneta, uomo asciutto, nudus nummis, qui est à sec, qui n'a plus ni sou, ni maille.

Suitiña, secchezza, siccità, aridità , siccitas , ariditas , sécheresse . aridité. 'L gran calor a genera la suitina, l'eccessivo calore produce la secchezza, terra calore arescit, les grandes chaleurs causent la secheresse. An d'suitina, anno di siccità , annus sitiens , année de sécheresse.

Sul, scure, V. Assur. Sul pat , sù la pacia , ans la paciara, per soprappiù, insuper, pars redundans, par dessus. Ciò, che si da oltre il giusto peso, misura, prezzo convenuto, auctarium, acsans agrément, qui n'a rien cessio, le par-dessus, surcroit,

ee, qu'on donne au delà du cola imitazione, contraffacipoids, de la mesure, du prix mento, giulleria, zannata, convenu. bufioneria, joculares, et ri-

Suliè, V. Soliè.

Sultan, titolo di Sovranità presso i Turchi, Sultano.... Sultan, Prince, Empereur

Sultaña, donna del Sultano, Sultana... Sultane, femme du Grand Seigneur, Sultaña, per sorta d'abito da donua... Sultaña, sorta di nave grossa Turchesca, sultana... sultana.

Sul tut, principalmente, totalmente, in tutto, e per tutto, soprattuto, potissimum; omnino, sur-tout, principalement, en tout, et par tout.

Sumia, scimia, bertuccia, animale di quattro piedi assai destro, ed agile, e quello fra tutti gli animali, che rassomiglia nell'esteriore all'uomo, simia, simius, singe, magot. Di'l pater dla sumia, borbotture bestemmiando senz'esser inteso, dir l'orazione della scimia, cantar i paternostri della bertuccia, murmurare, occulte exsecrari , jurer, murmurer entre ses dents. Piè la sumia, pigliar la bertuccia, imbriacarsi, inebriari, s'énivrer. Sumia, dicesi a chi imita i gesti d' nn altro, scimia, contraffuttore, imitator, simulator , singe , imitateur , qui contrefait quelque personne. Fè la sumia , contraffare, fare come un altro . | imitare ne'gesti, o nel favellare , effingere , exprimere , imitari , coutrefaire , imiter , copier.

Suninda , sumiaria , ridi-

cola imitazione, contrafficimento, giulleria , zannata, publioneria, focularez, et ridiculi gestus, ridicula gesticulatio, singerie, gestes plaisans, et ridicules, tels qu' en font les singes. Sumiaria, per bottelleria, V. Somiaria. Sumion , socimia grande, scinmione, bertuccione, simius, gros singe. Sumion, dicessi d'uomo brutto, e contrafilito, bertuccione, defomis, magol, laid comme un singe.

Sumiöt, scimia giovane, scimietto, simiolus, un jeune singe.

Svoja, senz' appetito, senza voglia di mangiare, o di fare altra cosa, avogliato, tacdio, fastidio affectus, fastidiens, degoùté, difficile, lendore, qui ne trouve rien de bon, qui ne goûte rien.

Svolaurė, V. Volaurė.
Supa, specie di mineŝtra
fatta di pane, e brodo, o di
sugo di carne, o d'altre materie, che si suole metter in
tavola al principio di un pasto, suppa, pulmentarium,
ojfe pansi jure macerates, soupe. Supa dvin, urto in chiato, offit vibratia, soupe au
totto della di consultationa della
totto della di consultationa della
totto della della della della della
totto della della
totto della della della
totto della della
totto della della
totto della
totto della della
totto della
tot

Supèra, piatto da zuppa, pultarius, soupière.

Superbi, che ha superbia, altiero, superbo: Superbi com l'araga, superbissimo, superbissimus, arrogantissimus, trèsperbe, très-arrogant.

Superbiè, rampoguare con alterigia alcuno, arroganter objurgare, réprimander avec hauteur.

Super-erogasion, ciò che un nomo fa oltre il suo dovere, o più di quanto gli era comandato di fare, supererogazione, soprabbondanza, quod ultra debitum est, sprécogation.

Supi , V. Ansupi.

Suplante, dar il gambetto, soppiantare, supplantare, supplanter, donner le croc en jambe.

Suplean, chi è nominato per supplire in una funzione, o carica in mancanza del principale . del titolato : supplente. vicem gerens, supplens, suppléant.

Suplement, aggionta, supplimento, supplementum, supplenent, addition, augmentation . surcroit.

Supli, adempiere, sovvepire al difetto, supplice, suppiere, suppléer , partaire , fournir, remplacer, mettre à la place, rendre complet, aider . remplir un vide , réparer le manquement, le défaut de quelque chose. Supli, per sotrè, V.

Suplica, il supplicare, prece umile, supplicazione, supplicatio, humilis, et supplex deprecatio, supplication, conjuration, supplique, prière avec soumission. Suplica, più comonemente scrittura, per la quale supplichevolmente si chiede alcuna grazia- a' superiori ; supplica , memoriale ,

orgueilleux, très-fier, très-su- | libellus supplex, requête . supplique, placet, supplication.

Supliché, pregare umilmente o a voce, o per iscrittura; supplicare, alicui supplicare, supplicibus verbis aliquem orare, enixe orare, ire supplicem, postulata edere, supplier, conjurer , prier instamment, avec soumission.

Supoñe, supporre, presuporre , ponere , putare , supposer, poser en fait, imaginer, estimer, tenir pour vrai-Suponomo cha sia così, supponiamo come vero, tanquam verum ponamus, posons quo cela soit. Ciò supost, ciò supposto, hoc posito, cela supposé, ou supposé que. Supost, che, supposto che, posito, o quoties, en cas que, au cas que.

Suponibil, che può supporsi, supponibile, quod supponi potest, qu'on peut supposer. Suposision, supposizione,

supposto, ipotesi, argumentum , positio , hypothesis , supposition, hypothèse. Fomo la suposision, l'ipotesi, V. Suponomo.

Suposta, un composto di materie medicinali solide a guisa di candelotto, che si mette per la parte deretana per muovere gli escrementi; supposta, suppositorium, sup-

positoire. Supurasion, l'azione, con cui si matura, o si cambia in marcia il sangue estravasato, od altro umore nel corpo, maturazione di tumore, suppurazione, marciume, suppuratio, puris proflucium, supsupurasion , V. Supurè.

Supure, on an supurasion, fe ponta, venir a suppurazione, suppurare, e dicesi di tumori, o cose simili, pus maturare, suppurare, suppurer, aboutir, venir à suppuration, rendre, jeter du pus. Fe supure, far venire a suppurazione, exsaniare, pus movere, exprimere, faire suppurer. Sur, sura, sgnor, sgnora,

titolo di maggioranza, e di riverenza, signore, signora, dominus, domina, monsieur, sieur, dame, madame.

Sur, scure, V. Assur. Surba, cannello curvo, le eni gambe sono disugnali, che serve per far passare un liquore da nn vaso in un altro, sifone, tubo, sipho, tubus, siphon, tuyau.

Surbi , sorbire , assorbire , sorbere, absorbere, exsorbere', haurire, avaler, humer. Surbì n'euv, bere un uovo, ovum sorbere, inserere faucibus ovum, humer un œuf. Surbì 'l bröd , sorbire il brodo, jusculum sorbere, humer un bouillon. Surbì, sopportare per non poter far altro, inghiottire, tacite pati, devorare, avaler, se soumettre à quelque chose de fâcheux malgré la répugnance, qu'en y peut avoir, avaler le calice, le morceau. Tolta la figura da eerto atto, che naturalmente si fa allora che offesa di subito la mano, si accosta alla bocca, quasi per mitigarne il dolore col succia- prison, être mis hors de primento. Fela surbi, fela tra- son .. Surtisne con onor da vonde, far ingozzare le ingiu- l n'anbreui, useir del pecorec-

puration. Vnt , o fe ont an | rie ricevute, i danni sofferti . e simili, pænas expetere, faire boire , faire avaler les injures .

les outrages, les dommages. Surnion , susorgnon , che tiene in se i suoi pensieri , ne si lascia intendere, e pigliasi in mala parte; sornione, susornione, rozzo, scortese, intrattabile, aspro, ruvido, non amorevole, poco inclinato a far servigii, taciturno, cupo, homo tectus, simulatus, un sournois, un dissimulé, un songe-creux, morne, pensif, caché, et qui cache ce, qu'il pense d'une humeur sombre, et réveuse.

Suroghè, metter uno in luogo d' un altro; surrogare, sostituire una persona in luogo d' un' altra per far le sue veci , aliquem alteri subrogare, suggerere , substituere , aliquem in alterius locum sufficere, subroger, substituer, mettre à sa place, on en la place de quelqu'un.

Surti, andare, o venir fuora . contr. di entrare , uscire, egredi, exire, excedere, prodire, sortir. Surti dant la taña, uscir della buca, shucare, ad auras evadere . sortir d'un trou, d'une tanière. Surtì dant la taña, dicesi per ischerzo uscir da quella buca, la quale si fa nelle materasse cel peso della persona, uscir del nido; sbucare, svegliarsi, e levarsi , e lecto surgere , sortir du lit. Surti dan person, esser liberato di prigione, emitti de carcere, sortir de cio, venir a capo d' una cosa intrigata, se se expedire, extricare, se tirer avee honneur de quelque embarras. Surtisne dua cosa, terminare, elfettuare bene, felicemente qualche cosa senz' impedimento, perieoli, e disturbi, rem perficere, explere, absolvere feliciter, se tirer heureusement d'affaire, se tirer d'intrigue, s'en délivrer, s'eu débarrasser. Surti con le pate nete, uscire, liberarsi da qualche pericolo, malum evitare, expedire se se, incolunem evadere, sortir ses braies nettes. Surti da la memoria, uscir di meute, dimenticarsi, scordarsi, oblivisci, oublier, perdre la mémoire de quelque chose. Fe surti un, vale stimolarlo tanto colle parole, ch' ei s' induca, aneorehè eontro sua voglia a fare, o dire quel ehe tu desideri, far uscir uno, incitare, ciere, presser vivement quelqu'un, l'engager malgré lui à dire, ou à faire ce qu'on veut.

Surtia, uscita, apertura da uscire, esito, exitus, egressus , issue, sortie , ouverture. Fe na surtia, uscir de' ripari. o delle piazze assediate per assaltare il nemico, sortire, eruptionem facere in hostem, faire des sorties. Surtia . riuscia, per successo, esito, eventus, successus, exitus, succès, issue. Surtia, per reudita, spesa, contr. di entrata, uscita, sumptus, impensa, dépense. Surtia, estrasion d' marcansie, trasporto, uscita di merci, mercium exportatio, la estie des marchandises.

Surtiment , quantità di cose diverse ordinate insieme, o di strumenti meceaniei, per uso di qualche arte; assortimento, instrumentum, ornamentum congruens, conveniens, assortiment, amas, assemblage complet de certaines choses. qui eonviennent ensemble. Un bel surtiment d'stôfe, d'galanterle, un bel assortimento di drappi, di merci ec., apparatus mercium congruus, assemblage complet de marchandises ec. Marcand cha la un bel surtiment, instructus, et paratus, qui a dans sa boutique tout ce qui est propre à son négoee, assorti. Surtiment, per discorso, proposta, sermo, argumentum, propositio, propos.

Survelie, invigilare, vegghiere, aver cura, ad rem aliquam advigilare, pro re aliqua vigilare, surveiller. Surveliè sù qualchedun, invigilare sopra qualcheduno, invigilare alicui, surveiller quelqu'un.

Sus, spezie di bracco, ehe seguita lungamente la traceia delle fiere, segugio, canis indagator, vestigator, limier.

Susanbrin , albero ignoto ne'pacsi freddi : le sue toglic sono piecole, e gialliccie, il suo legno è tortuoso, e armato di forti spine; produce un frutto, che è quasi simile all'uliva mentre è verde, se non ehe è un po stieciato dalla parte del gambo, maturando rosseggia, e divien dolce, ed è pettorale, dolcificante, ed aperitivo, giuggiolo , rhamnus zizyphus, rha-

mnus jujuba, jujubier. In Provenza, dove quest'albero è assai.comune, si chiama gigeolier. Susanbrin , frutto del giuggiolo , giuggiola , zizyphum , jujube.

Susetibil, capace di attrarre, e in se ricevere, suscettibile, idoneus, aptus, capax , habilis , obnoxius , susceptible, capable de recevoir

eu soi. Susin , agg. che si dà a una

specie di mela . V.

Susipiat, usasi in modo b. questa parola latina pel dire: Întrè com a intra Pilat antel susipiat, esservi come il finocchio nella salsiccia, cioè esser in qualche luogo senza autorità alcuna, nullo numero esse, n'y être que pour la

Susnàire, dicesi di chi guarda le cose con grande atteuzione, e con brama di ottenerle, goccioloue, avidissimus, qui désire ardenment.

Susne, stare aspettando avidamente il cibo, o altra cosa, ustolare, inhiare, desiderio flagrare, mourir d'envic, desirer ardemment.

Susorgnon, V. Surgnon. Suspir, respirazione mandata inora dal profondo del petto, cagionata da dolore, e affanno, sospiro, su piratio, suspirium, gemitus, soupir, gémissement.

Suspire, mandar fuora sospiri, sospirare, suspirare, trahere, ducere suspiria, soupirer, pousser des soupirs. Suspire, per desiderare, ex-

Tom. III.

que chose, la désirer, la soultaiter ardemment, la rechercher avec passion.

Susuron, che susurra, susurratore, susurrone, susurrans, chuchoteur. Susuron. per mormoratore, detrattore occulto, susurrone, maledicus, obtrectator, detractor, médisant, détracteur, calounniateur. Susuron, sono anche detti coloro, che tra gli amici seminano discordie, susurrone, sator litium, discordialis domibus, semeur de discorde.

Sust, cura, pensiero, briga, sollecitudine, premura, affanno , studium , diligentia , sollicitudo, cura, auxietas, souci, soin. Sensa sust, spensierato, senza cure, senza brighe, non curante, curis, vel ab omni molestia vacuus. curarum expers , incuriosus omnium , omnium securus , homme sans souci. Avei d' sust, esser sollecito, premu- ' roso, aver cura, sollecitudine, aliquid curæ habere, de re aliqua laborare, se soucier, avoir, prendre soin de quelque chose.

Sustos, sollecito, pensoso, grave , curante , impensierito , cupo, affannoso, attento, vigilante, sollicitus, studiosus, diligens, gravis, scaulus, prudens, attentus, percuriosus , soucieux, soigneux , pensif, qui agit avec soin, avec vigilance.

Sutil, elie è di poco corpo, che ha poco corpo, contrario di grosso, sottile, subpetere , cupere , suspirare ad tilis , exilis , gracilis , tomis , uliquod, soupiver après quel- subtil, fin, dénè, délicat, mince, fluet, grêle, effilé, élancé, léger. Sutil, per meschino, parco, parcus, miser, chiche, sobre, pauvre, frugal. Sutil, di mesquin . membra leggiadre, e agili, anzi magro ehe no, contrario di atticciato, traversato, massiecio, scarzo, agilis, délié, agile. Sutil, agg. a vino, vale di poco corpo, sottile, tenuis, vin foible, léger. Sutil, riferito al vento, o all' aria, vale netta, purificata, penetrativa, tenue cœlum, air fin , pur. Sutil , per delicato , gentile, subtilis, mollis, tenuis, délicat , léger. Suul , per manchevole, scemo, caspus, vacuus, affoibli, diminué. Sutil, per ingegnoso, fino, eecellente, acuto, acutus, subtilis , vafer , astutus , solers , ingeniosus, callidus, suhtil, fin, ingénieux, spirituel. Guarde 'l sutil, marcande sutil, guardarla nel sottile, esser fisicoso, troppo attento, e considerato, morosum, difficilem esse, subtiliser trop, être trop difficile, examiner de trop près, feudre un cheveu

a sottigliezza, assottigliare, piallare, attenuare, acuere, læ- | travaillons.

vigare, amincir, amaigrir, affiner, reudre mince. Sutiliè, per aguzzare, acuere,

aiguiser, affiler, rendre aigu, ou pointu, Vedi Satilisè.

Sutilise, aguzzare lo 'ngegno, ghiribizzare, fantasticare, sottilizzare, subtiliter commentari, meditari, subtiliser, raffiner, chercher beaucoup de finesse, imaginer, songer, ruminer, penser, méditer , réflechir , rêver. Sutilisè, si dice di chi essendo interessato, o sofistico vuol vederla troppo per minuto, e sottilmente, guardarla nel sottile, morosum, difficilem esse, subtiliser trop, fendre un cheveu en quatre, examiner de trop près. Onde n'è venuto il proverbio: Chi trop tira, scianca la fira, chi troppo si assottiglia, si scavezza, abrumpitur tensus funiculus, qui est trop minutieux, ne vient jamais au bout de rien. qui veut rechercher trop, no conclud januais rien.

Su via , leveve su , su su , levatevi, surge, apage, débout. Su via, andomo, sit euge, eamus, ça allons, ça

abàch, pianta originaria | Secondo presso Schastiano Re d'America. Ella fu la prima di Portogallo; donde prese volta portata in Francia, e anche il nome di Nicoziana. alla Regina Madre donata da Il nome di Tabach viene dall' un certo Giovanni Nicot Ani- Isola di Tabago, donde fu basciadore del Re Francesco | portata nella Spagua. 1 natu-

rali del paese l'appellano pe-, du tabac, débitant de tabac. tun : tabacco , tabacum , tabac, nicotiane, herbe a la Reine, etc. Il tabacco di foglia lunga è detto brasile, o spadone. Tabuch frisà, da fumė, tabacco da tumare, tabacum fumificum , canasse , tabac filé fort meau, et propre à fumer. Tabàch an cor- i da , corda di tabacco, tabacum tortile, tabac en rouleau. Del tabacco altro si mastica, altro si brucia per prenderne il fumo, altro si riduce iu polvere per tirarlo su per lo naso. Talach da mastie, tabàch da finnè, tabach da tirè sù . da nufiè. Fumè d'tabàch . prender tabacco in fumo, fistula tabacum haurire, petuner, prendre du tabac en fumée. Mustiè d'tabàch, masticar tabacco, tabacum mandere , mâcher du tabac. Nufiè d'tabàch, prender tabacco in polvere, tabacum in pulverem contusum totis naribus trahere, prendre du tabac par le nez.

Tabachè, prender tabacco in polvere per lo naso, tabacum in pulverem con usum trahere naribus, prendre du tabac par le nez. Tabachè tig., partir presto, andarsene iu fretta, evadere, abire, s'en aller vite.

Tabachèra, scatoletta, in cui si tiene il tabacco da naso , tabacchiera , tabaci pyxidula, tabatière, petite boite, où l'on met du tabac en pou-

Tabachin , veuditor di tabacco al minuto, tabaccajo,

Tabachista, dicesi per ischerno a colui, o colei, che ha per uso di prender molto tabacco, tabacchista, in usus tabaci creber, vel multus, grand preueur de tabac.

Tabaleuri , todo , badola , minchioue, pincone, coglione. omaccio da nulla, vacerra, stipes, lourdaud, sot. fat , viedase.

Tabas, assicella ridotta in cerchio, e fondata di pelle da una parte per giuocare alla palia, e al volante, mestola, palmula lusoria, battoir, V. Tarabas.

Tabèla, catalogo, che si afligge in un dato luogo indicante una determinata sorta d'atti, o i nomi delle persone, che compongouo una compagnia secondo l'ordine della loro accettazione , series , ordo, album, tableau, registre, rôle, catalogue.

Tabelion , Uffiziale pubblico, che spediva la copia autentica sulla minuta degli atti ricevuti, e stipulati per mano di Notajo, tabellione, tabularius, tabellion.

Tabernacol, strumento fatto a guisa di piccol tempio, che stu in sul priucipale Altare delle Chiese, dove si tiene l' Ostia consserata, e le particole per la Santa Comunione, tabernacolo, ciborio, sacrum divince Hostia tabernaculum, asservando Christi corpori ædicula, ciboire, tabernacle.

Tabia, tavolino, sopra di cui i calzolaj pougono tutti i fertabacchino . . . . qui vend ri , e i materiali per lavorura .

le scarpe, bischetto, abseus, table de cordonnier, petit table de Cordonnier, petit tableau. Tabia, quella di cui si servouo i medicaini per ri-porvi il lame quando vegliamo, tavolelo, necesula, veiloir, Tabia, tavola, su cui i fornaj pougono la pasta per metterla nel forno, e di cui cuochi si servono specialmente per fare le da noi detre paste d'eci. la cordonale del consecuence de la cordonale del consecuence del consecuence de la cordonale del consecuence del consecuence

che.

Tabiliè, pezzo di stoffa quasi della medesima figura del faudal, e che è parte della veste di camera da donna, grembiule, castula, præcinciorium, tablier.

Table, dal fr. tabler, intavolare, cominciar un negozio, un trattato, o cheechessia, farne la proposizione, proponere, entauner, ou mettre une affaire sur le tapis,

la proposer,

Tublo, dal fr. tableau, descrizione, registro, ritratto,
quadro, descriptio, effigies,
tableau.

T borèt, arnese, sopra'l quale si siede, sgabello, deschetto, scamaum, scabellum, sedecula, tabourel, escabeau, escabelle.

Tabornaria, bazzecola, bazzecatura, bagatelle, ineptie, nugae, bahioles, choses puériles, de ricu.

Tubis, strepito, rumore, che' secondo la falsa opinione del volgo credesi ragionato da certi spiriti, o fantasmi, a altre creature invisibili abitanti nella terra per custodia dei tesori, detti guomis.... guomes

Tabussè, dicesi del battere alle porte per farsi appre, re, picchiare, pulsare, fores percutere, frapper a la porte, beurter. Tabussè, dicesi anche del percuotere, dar busse, verbrare, ordere, battre, frapper, tapoter.

Taca du botal, quel sosteguo, sopra il quale posano le botti, trave, toppo, scdile, o scdili plurale, tignum, c chantier, sur quoi on pose des tonneans dans les caves.

Tacagn, tacaguos, tacaganon, amator di gare, pertidioso, garoso, jurgiosas, quierelleur, entité, obstiué, hargneux, qui aime les disputes. Tacagnon, per tergnacon, V. Tacagn, per avaro, V. Tacagn com l'ampèis.

Tacant, attaccaticcio, appiccaticcio, tensee, viscoso, glutnosus, tenax, viscosus, gluant, glutinesus, visqueux.
Tacant com tanpeis, avaro, tenace, spiloreio, sordidus, avarus, tenace, sarac, crasseux, sordide, vilain, intéressé.

Tach tack, voce, che esprime un rumore regolato, che si rinnova a'tempi uguali, tax, tac-tac. Am farà tach tach si le mie spale, mi darà busse sul dorso, tax, tax erit tergo meo, oa feva tac tac sur unon dos. Tach, subito, illico, protiuns, tac, sonica, inmediatement.

Tuchè, unire, e congiungere l'una cosa all'altra, o coll'altra, appiecare, attaceare, alligare, nectere, colligare, attacher, unir, joindre. Tuchè, dicesi di tutte le cose,

-- - 50

che si sospendono a checches- | venir a contesa di parole con sia , come : Tachè a 'n ciov , alcuno , prender gara con lui , a 'a grapin, appiecare a chio- petere, appetere, lacessere, do , arpione , piuolo , suspen- provocare, aggredi, jurgio adodere, attacher, pendre, ac- riri, aspere ince-sere, se prencrocher, arrêter à un clou, dre de bec avec quelqu'un, a un crochet. Tachesse, attaccarsi, appiccarsi, adhærere, inhærere, s'attacher, se coller. Tachesse, per aggrapparsi, appigliarsi, arripere, comprehendere, s'agriffer, s'attacher, se prendie, s'accrocher. Tachesse, parlaudosi de' mali contagiosi, quando s'avventano da uno all'altro, appiccarsi, invadere, corripere, incessere, adortri, se répandic, se communiquer. Mat ch'as taca, male attaccaticcio, morbus, qui contagioae contrahitur, mal contagieux, qui se communique, qui se gagne par attouchement. Tache la rogna da un autr, attaccare, contrarre la rogna, scabiem contrahere, scabie infici, gagner la gale par attoucliement. Tachè la rogna a un, appiccare, comunicare la rogna, scabie inficere aliquem , alicui scabiem communicare, communiquer la gale à quelqu'un. Tache, dicesi pure delle piante quando alleficano, e s'apprendono alla terra, appiccarsi, abbarbicarsi, radices agere, prendre racine. Lo stesso dicesi degli innesti, appiccarsi, comprehendere , prendre. Tachè 'l feu, appiccare il fuoco, ignem accendere, mettre le fen, allumer. Tache 'l feu , dicesi auche in s. n. , ignem accen-

provoquer, insulter, attaquer des paroles quelqu un. Tachesse ai branch , attaccarsi a'rasoi, alle funi del Cielo, appigliarsi agli ultimi, e più pericolosi rimedii, ad extrema, et periculosiora descendere, se préndre à tout, comme un homme, qui se noie. Tdchè, si usa anche per mangiare a crepa pelle, basofliare, pappare, diluviare, pacchiare, o semplicemente mangiare, gulore cibum capere, appeteater comedere, balier. Tache la seja a la trà, attaccare la setola all'estremità del lilo per cucirc le scarpe .... ensover. Tacheise, venir a contesa di parole, bisticciarsi, conviciis jurgari, rixari, disputer, se quéreller. Tache ? aso dov a veul 'l padron , legar l'asino dove vuole il padrone, far quello, che ci è comusesso, parere, morena gerere, obeir aveuglement. Tachèsla a j' orle, legarsela al dito, tener bene à mento qualche torto ricevuto, prenderne memoria per vendicarsi, ultionem animo constituere, in marmore scribere, graver dans sa mémoire, se prendre une chose à l'orcille. Tachèsla a j'orie, per semplicemente tener fissa nella mente qualche cosa accaduta, aliquid meati defixum tenere. di , s'allumer. Tachè gabèla , altius in mente reponere , gratache rusa, attaccarla con uno, ver dans su mémoire.

Taco , certe macchiette rosse , o nere , che vengono nelle febbri maligne, petecchic, pustulæ, pourpre, pétéchies. Taco, malattia contagiosa, che assale le pecore, ed i castrati . . . . tac.

Tacola , bagascia , baldracca, meretrice, scortum, meretrix , fille de joie , louve.

Tacola, o tacheta addiett., asperso di piccolissime macchie a guisa di punti sparsi minutamente, o di gocciole, brizzolato, punteggiato, taccato, screziato, picchiettato, vajolato, biliottato, indanajato, varius, versicolor, discolor, maculis aspersus, tacheté , bigarré , madré , marqueté, bariolé, tavelé, mouchetc. Can moscà, tachetà d' bianch, e d'neir, cane brinato, di color bianco, e nero mischiato . . . chien blanc, tacheté de noir.

Tacon, pezzo strappato di panuo , tela ec. , brano , brandello, frustum, penailon, morceau, pièce, lambeau. Tacon , pezznolo di panno , o simili, che si cuce in sulla rottura del vestimento, toppa, panni frustum, segmentum, une pièce à un habit. Tacon, rezzo di panno, di legno, euojo, ferro, rame, c simili, che s'adatti a rotture di cose di sua qualità, toppa..... pièce. Mantel con sent tacon, mantello di cento scampoli, cioè tutto rappezzato, pallium penitus refectum, manteau chargé des ravaudages, des piè- taffetas. ces.

cosa rotta , mettendovi il pes- prison.

zo, che vi manca, metter delle toppe ai vecchi vestimenti, rappezzare, rattoppare, raccenciare, racciabbatare, rabberciare, raffazzonare, racconciare . resarcire . reficere, reconcinnare, rapetasser, récapicer, rapièceter, racommoder , rajuster , réparer. Taconè un vesti scianca , rappezzare un abito lacero, discissam, vel laceram vestem resarcire assutis panniculis, rapetasser, rapiécer un habit déchiré. Tacone metaf. aggiustare, rassettare, rimendare un negozio guasto, un affare sconcertalo, resarcire, reparare, componere, arrauger, rajuster.

Tafa , voce pop. , paura , sbigottimento, battisoffia, tremarella , pavor , metus, timor , trepidatio, crainte, peur, fra-

yeur.

Tafanari, v. pop., preterito, il sedere, la parte derctana, il culo, tafanario, nates, clunes, le derrière, le cul.

Tafiada , v. b. , il far una corpacciata, il mangiar bene, tattio , ventriculi repletio , bafre, repas abondant.

Tafiè, mangiar bene, far una corpacciata, taffiare, explere se, cibis se ingurgitare, effarcire se , bafrer , officier

Tafetà, tela di seta leggierissima, e arrendevole, tatfetà, pannus sericus levidensis. vel tenuissimus, bombycinum,

Tufus, dicesi per ischerzo Tacone , racconciare una la prigione , carcer , custodia ,

Taj , parte tagliente di spa- I taille , imposition , impôt. Ta--da, o strumento simile da tagliare, taglio, acies, le tranchant . le taillant . le fil d une épée., etc. Feri d' taj , ferir di taglio, cioè colla parte tagliente, cœsim ferire, blesser du tranchant, frapper du taillant, de taille. Taj, per la stessa cosa tagliata . . . . . . coupure, ce, qu'on a conpé. Taj , per la squarciatura , o ferita, che si fa nel tagliare, cæsio, incisio, sectio, blessure. De al taj , a l'asag , favellandosi di cose da mangiare, vale venderne, datone prima il saggio, prægustatum aliquid vendere, vendre en détail. Parlandosi di uom furbo, astuto, malizioso, fraudolento, dicesi popolarmente: Iv lo dagh al taj. Taj, per occasione, opportunità, opportunitas, occasion, commodité , loisir , temps, aise , rencontre, conjoncture favorable, pour faire quelque chose. Tut ven a taj, fiña le onge a plè l'aj , cioè alle necessità naturali ogni cosa serve per cattiva ch'ella sia .... toute rau éteint le feu. Taj a inglet, a mes inglet, a tut inglèt, t. dei falegnami, quella pendenza del taglio maggiore, o minore, che ha il ferro incassato nel pialletto . . . penchant d'un fer du rabot, basile. Taj , t. di giuoco , taglio . . . . . taille, se dit de chaque fois, que le banquier qui tieut le jeu à la bassettc , au pharaon achève de retourner toutes les cartes.

Taja, imposizione, gravezza, taglia, yestigal, tributum, coltello, i quali segni deno-

ja, il prezzo, che s'impone agli schiavi, o simili per riscattarsi , taglia , pretium , merces, rancon. Taja, o tajon, quello, che si promette, e si paga a chi animazza shanditi, o ribelli , taglia , pretium , merces, prix qu'on paye à celui, qui tue les bannis, les rébelles. Taja, per natura, qualità, mole, grandezza, misura, statura, forma, statura, taille, stature, ligure, hauteur, grosseur, proportion, forme, qualité, espèces Ons d'na bela taja, uomo ben composto, ben fatto, proporzionato, che ha un bel taglio di vita, che è d'una bella statura, homo forma, et statura apposita ad dignitatem, totus teres atque rotundus, homme bien bati, bien fait, proportionné, bien taillé. Om d'mesæ taja, vale tra grande e piccolo, mediocri statura, de moyenne taille, ni grand, ni petit. D'mesa taja lig., vale tra nobile, e ignobile, mediocri fortuna, d'une condition honnête, dn moyen état. Taja, per taglio di legnami sul pedale , incisio, sectio , exploitation. Bösch an taja, bosco da taglio, atto a porsi in opera . . . . bois exploitable. Taja , o antesna , è un pezzo di legnetto fesso in due parti per lo lungo, il quale serve per libro di conti a coloro, che non sanno leggere in questa forma : uniscono dette due parti di legnetto, e nella parte più spianata fanno alcune tacche (angherne) o segui col

tano il numero delle cose prese a credenza, o de'danari, che si devono, o de'lavori fatti, o di altre simili cose, ed un pezzo d'esso legno rimane presso il creditore, e l'altro presso il debitore, e quando si vogliono dare nuovi danari, o segnare nuovi lavori, s'uniscono detti legnetti, e vi si fanno i segni, che occorrono, e aggiustandosi i conti, si numerano i segni, e si vede i la quantità del debito, o cre dito, nè vi può nascer inganno, perchè se in una delle dette parti di legnetti sara fatto un segno di più, non si può far nell'altra, oude le taglie corrispondeuti alla loro matrice fauno prova : taglia . o taeca, rincontro, tessera, taille.

Taiant, nomo destinato per tagliar le carni al macello, beccajo , lanio , boucher. Ta jant, o tajent add., tagliente, di sottil taglio bene affilato, atto a tagliare, acutus , tranchant , athlé. Tajant , agg. a lingua, vale pungente . maledica . lingua mordax . acida, langue piquante, mordante , satirique. Vin cha la del tajant, cha taja la lenga, vino piccante, mordicante , saporito , vinum austerum , vin piquant, qui pique agréablemeut la langue, quand on le boit. Per vino acido, pungente, che ha dell'acerbo, vimun acre, acidum, aigre, acide, piquant au goût.

Tajarin, sorta di pastume, che si fa collo spianare, e in

lasagnor, e volgarmente matterello, ch' è un legno ritondo, su cui si avvolge la medesima pasta tante volte, quante bisogna a renderla sottile a proporzione, quindi si taglia più , o meno minutamente, forse detti tajarin, dal tagliarsi detta pasta dopo cssere spianata, e allungata; tagliolini, vermiculi esculenti, pastilli, vermicelles plats; a Parigi forse chiamansi vitelots.

Tajàs, colui, che da ad intendere altrui cose, che non cono vere, carotajo, menda.v., mendaciloquus, emballeur, hableur . menteur . lauternier , charlatan, vendeur d'orviétan. Fe 't tajas , escciar carote, falsa loqui, conter des fardaises, en donner à garder, mentir, conter des fagots.

Taje, dividere, separare, o far più parti d'una quantità continua cod istrumento tagliente, tagliare, incidere, secare, insecare, proscindere, amputare, detruncare, excidere, cadere, scindere, conper, tailler, trancher. Tajè, si dicc anche l'operare del sarto, allorache stacca dalla pezza il panno, e si lo divide secondo la forma, onde debbe cucirsi , tagliare , pannum ad vestem conficientiam secure , couper un habit. Taje, o trincè, tagliar le curni cotte, che sono in tavola, trinciare, scindere, secare, concidere, trancher, couper, dépecer, ou découper les viandes. Tajè'l pnas, e le orie a un cau, a un caval, tagliar certo modo ammaccare la pasta la coda, e le orecchie ad un collo spianatojo, che si dice cane, ad un cavallo, ampu-

tare . demerc . subsecare caudum, aures canis, equi, ecourter. Tojè al fausset, tagliare alla grossolana, stagliare, crassius incidere, taillader, dechiqueter, charcuter, charpenter. Taje, far il banco nel giuoco delle earte, tagliare, . . . . tailler, en parlant de certains ieux de cartes comme la bassette, et le pharaon, où un seul, qu'on nomme le banquier, tient les cartes, et joue contre plosieurs. Taje l erba d'sot ai pè a un, romper l'uovo, guastar l'uovo nel paniere, romper l'uovo in bocca, guastar i disegni altrui, guastarli presso alla conclusione, nuocere ad aleuno con cattivi utlizii, spem alienjus frustrari ; consilia dissolvere, conturbare, couper Pherhe sous les pieds, rendre des manyais services, con per l'herbe sous les pieds sur le bon de l'affaire. Taje i pan adös a un, tajeje i colet, tagliar le legna addosso ad uno, nuocergli con cattivi uffizii, sparlarne, dirhe macerare, obtrectare, loedere, médire, dire du mal de quelqu'un, rendre des mauvais ascia, scure, securis, hache. services, nuire. Tajè le ca-

arbres. Taje curt, dir in poche parole, abbreviare, paucis complecti, abréger, conper court, dire quelque chose en peu de mots. Taje la cheña . fe n'angherna, a l'e do taje la chena con un cotel d'bosch . sonar un doppio, dicesi tig. del fare maraviglia sopra eliecchessia , vehementer admirari , être surpris, étonne; res miranda, chose surprenante, ctonnante. Tajè 'l pañ a un , onde dicesi avei 'l pañ tajà , tagliar i bocconi ad alcuno. cioè prescrivergli quanto ei deve dispensare, o preserivergli ciò che dee fare . . . . tailler les morceaux à quelqu'un. Taje j'onge a un , V. Scurse j'onge. Fesse taje i cavèi, farsi tagliar i capelli, dare operam tonsori, se faire couper les cheveux.

Tajet, coltello grande, che per lo più adopera il maestro di Giustizia a tagliare la testa , mannaja , securis , bipennis , hache a couper la tête. Tojet, dicesi pure uno stromento molto tagliente, e larle, mormorare, alicujus fa- go con manico lungo, di cui mam proscindere, aliquem la- 1 servonsi, i contadini per tagliar fieno , o paglia quand'è \_ compressa, ed ammucchiata,

Tajochė, tagliar minutamenstagne, vale intaccarle accio te, tagliuzzare, minutim coenon iscoppiino quando si met- | dere , incidere , secare , haton nel fuoco per arrostirle, cher, charcuter, chiqueter, castrare le castagne, i mar- découper. Tajoche, sgrafigne, roni, castaneas incidere, cu- mange ec., dicesi di forbici, coltailler les châtaignes, les mar- | telli , o altri ferri mal taglienrons. Taje la bronda ai er- ti , e male affilati , eincischiabo, dicimare, scoronare gli re, tagliar male, e disegualatheri, decacuminare arbores, mente, trinciare, tagliuzzaécimer, conper la cime des re, lancinare, déchiqueter, hacher, découper, égratigner, !

Tajöla, stromento compesto di una cassetta di legno, o di ferro, oppure di una lama di ferro, entro alla quale è impernata una girella scamalata (röda) e sopra a tal girella s' adatta fune, o catena per tirar su pesi con facilità, e appiccata a un ferro sopra il pozzo serve comuncmente ad attigner acqua, c serve pure a molte altre cose , carrucola , taglia , trochlea, poulie. Tajöla, dicesi per ischerno a chi vende le cose più del giusto prezzo, V. Scaramana. Tajöla a doe röde, o mofla, spezie di taglia con due girelle, che si volgono ne'loro permuzzi, recamo, artemon, polispastos, reehamus , moutle garnie de deux ponlies.

Tajon, una retribuzione, o punizione, per cui si rende un male perfettamente simile a quello, ch'è stato commesso contro di noi da alcun altro . taglione . lex . o pena talionis, talion, la peine du talion. Tajòn, ciò che si promette, e si paga a chi uccide shanditi, ribelli ec., taglia, merces, pretium, prix qu'on paye à celui , qui tue les bannis, les rébelles, etc.

Tajura, taglio fatto nel corpo con arme, o altro, ferita, vulnus, blessure. Tajura, per la stessa cosa tagliata; taglio, conscissura, conpure. Tajura, ta sottilmente dal tutto. Taju-ra, feta d'polenta, fetta, seg-Taled, nome, che gli Ebrei mentum, frustum, tranche, danno a quel velo, con cui

morceau, rouelle, lèche, trona

cons. Tal, relativo di qualità. tale, talis, ejusmodi, tel, pareil, semblable. Tal e qual, uguale, stesso, stessissimo, par, tel l'un, que l'autre, pareil, égal. Persons tal qual, persona volgare, di poco conto, di mediocre condizione.... hoinme tel quel, de peu de considération. Pitor tal qual. cioè mediocre, così così, tal quale , pictor mediocris , peintre tel quel, passable, de peu de valeur. Tal'I pare, tal'I fii , tal la nos , tal 'l garii , prov., e si prende per lo più in cattiva parte, tal guaina, tal coltello, e vale simile con simile, dignus domino servus, tel maître, tel valet. Dello stesso significato è il segnente: I ciap smìo a j'ole, V. Talàr, aggett, che si da a

veste comunemente da Ecclesiastico, così detta perchè giugne sino ai talloni, sottana, vestis ad talos demissa, tunica talaris, soutane, habit long. Mantel talar, mantello, che si porta dagli Ecclesiastici lungo dal collo sino a'piedi, mantellina, palliolum talare, rohe jusqu'aux talons.

Talch, è una spezie di pietra lucente, squamosa, fossile, facilmente separabile in iscaglie, o foglie sottili, e trasparenti; è anche una materia pellucida artifiziata, formata di sottilissime foglie . e tagliabile, talco, lapis sectiparticella d'alcuna cosa taglia- vus, vel sectilis in laminas

si coprono il capo nella Si-! pagoga . . . . taled.

Talent , abilità , ingegno , capacità, talento, ingenium, esprit, génie, talent, habilité, capacité, aptitude naturelle, don de la nature.

Talenton , gran talento, mirabile talento, talentaccio, acerrimum ingenium, talent mer-

veilleux, prodige.

Taler , moneta d'argento della Germania di valore di due fiorini, tallero, voce dell' uso it. . . . . taler , daler.

Talmud , libro , che contiene la Legge vocale, la Dottrina, la Morale, e le Tradizioni degli Ebrei, talmade · · · · talmud.

Talocia, tabaleuri, badola, V.

Talon, quella parte della scarpa, che rileva alquanto, ed è sottoposta al calcagno del piede, calcagno della scarpa , calcagnino , parvum calcaneum, talon du soulier, de la pantousse, d'une botte. Talon, dicesi a certi giuochi di carte ciò, che vi resta delle carte dopo aver distribuito a ciascuno dei ginocatori il numero che loro abbisogna; il monte delle carte da giuoco . . . . talon. Portè le scarpe on po aute d'talon, portare scarpe col calcagnino alquanto alto, uti calceamentis altiusculis, porter des souliers un peu hauts de talon.

Talpa, animale simile al topo, che vive di terra, c dicesi non mangiar tanto, quanto ha bisogno, per paura che non le venga meno, talpa, talpa, taupe. Borgne

com na talpa , cieco quanto una talpa, cercus ut talpa. qui ne voit pes plus clair qu'

une taupe, V.

Tulpon , lo stesso che talpa, animale quadrupede, grosso come un topo mediocre, ma di color nero vellutato. abitante scinpre sotterra, dove fa molto danno agli orti , ai prati, e ai seminati col far conicoli, e andirivieni, alzando la terra, e cibandosi delle radici tenere delle piante migliori; la sua testa è quasi simile a quella della botta ; i suoi occhi sono così pie+ coli, e coperti dalla palpebra, che gli antichi lo credettero cieco, talpa, o talpe, talpa, taupe.

Talponè , o traponè , colui . che preude le talpe, cacciator di talpe, talparum venator, insidiator, captator, indaga-

tor, taupier.

Talponèra, ordegno per prender le talpe, talparum decipulum , taupière. Talponèra, mucchio di terra fatto da una talpa scavando , a talpa suffossa metula, talpæ rostello factus . terræ aggestus , taupinée, ou taupinière.

Tamarind , albero di grandezza simile al frassino, che nasce nell'Arabia felice, e nelle Indie Orientali , e Occidentali, donde sono a noi portati per uso di medicina i snoi frutti simili a'baccelli, tamarindo albero , tamarindo frutto . tamarindus , tamarin.

Tamina , sorta di panno leggiero, e nero, bajetta. stamigna , textum cilicinum , tenue cilicintum , etamine , bayette.

Tamis, specie di staccio, che serve a far passare materie polyerizzate, e liquori spessi : staccio , incerniculum , cri-

brum farinarium, tamis. -Tan, corteccia di quercia mecinata, con cui si acconcia il cuojo . . . . tan.

Tan , o tant add. , tanto , tantus, tant. Tan, o tant, avv. . che dinota lunghezza di tempo, grandezza di spazio, quantità di cosa , tanto , tam , tantum , tant. Tan biu che , ancorché, quantunque, eziandiochè, sebbene, non ostante che, quamquam, quamvis, etsi, etiamsi, licet, quoique, bien que. Tan , e tan , tant , e tant , contuttoció , nulladimeno, nientemeno, pure, ciò non ostante, tamen, néanmoins, toutefois, cependant, malgre cela, non obstant. Quand ben che ec. , tant' i son andà , significa nondimeno; quantunque, nondimeno. Anten, antratan, intanto, interea, en attendant , cependant. Per tan che , acciocche , affinche , ut . afin que. Tan che, tanto che, talmente che, adeo ut, ita ut, de facon que, tellement que, à tel point que, de sorte que. Tun ch' i podreu . tanto che, o quanto potro, quoad potero , tant que. Signi-fica anche finche , infinche , Tant'e, in conclusione, in

tosto, tantosto, immantinente, statim, confestim, illico. tantôt, d'abord, tout de suite, aussitôt. Tantöd, quasi, presso, circa: a l'è tantost mesdi , fere , circa , circiter , plane, prope, à peu près, presque, approcliant, environ. Tantost, or ora, fra poco. fra breve: Cost liber a l'è tanto ( finì , brevi , mox , tantôt. Tantôst ripetuto, vale ora: A stà tantost bin, tantöst mal, egli sta ora bene. ora male, varie valet, il se porte tantôt bien, tantôt mal. Tantost che, subito che, tostoche, statim ac, des que, d'abord que, aussitot que. A ma ciamame quant i' avia d' redit , jeu rispost tan , mi dimando quanto io avea d'entrata, ed io gli risposi tanto. petiit a me quantum haberem proventum, tantum, respondi, il me demanda combien j'avais de revenu, je lui dis que j'en avais taut. Tan, a tal segno, adco, ita, à tel point. tant. Quand a fasia taut de , quand'egli faceva tanto di ec., si forte , s'il faisait tant, que etc. Tan pì, tan manch, vale non me ne curo, non m'importa, nihili facio, mea nihil refert, tant pis, tant mieux. Tan pi, tan manch, an pò pi, an pò manch, vale a un di presso, presso a poco, propeniodum, tant plus que moins. sinattantoche, donec, jusqu'a Tan mei, tan pes, tauto mece que, jusqu'à tant que. glio, tanto peggio, tanto melius, eo pejus, tant mieux, fatti, tant'e, in summa, ad tant pis. I somo tan a tan, summan, in summa, et qui- j'omo tan pr'un, termine dei dem , en un mot , bref , en giuocatori , siamo pari , paconclusion. Tantost, subito, ret sumus, nous sommes tant en jeux, en parties, en coups. Taña, luogo, dove dorme, e si riposa l'animale, covacciolo , lustrum , tanière , bauge , terrier , repaire , gite. Tana, per quel nido, che si fanno le bestie, in cui partorire, covaccio, covo, lectus, cubile, terrier, tanière, où une bête sauvage met bas. Tana, per letto, cubile, lit. Taña, quella bnea, che si fa nelle nuterasse col peso della persona , nidio . . . . Taña . per fossa, buea, scrobis, fosse, trou, ereux, catiche. Taña del luv, covo del lupo di giorno . . . . liteau. Taña alla levr , covo della lepre.... gite. Taña del cinghial , covo del einghiale . . . . bauge. La fam fa surti l' luv dant la tana, bisognino fa trottar la vecebia, cioè la necessità costrigne altrui ad operare, urget egestas duris in rebus, paupertas artes adducit, la faim chasse le loup hors du bois , la nécessité oblige à travailler, la necessité contraint les geus à s'évertuer .

pour avoir de quoi subsister. Tan-tan, tarapatan, motto popolare per rappresentare il suono d'un tamburo . . . . . pata-pata-pan.

Tanborn, strumento musicale, militare, ed è una cassa in forma di calindro, i cui fondi sono di pelli ben tese, e si suona con due bacchetfe; è d'uso principalmente nell' iufanteria, servendo a chiamare insieme i soldati, e dirigere la loro marcia, attac-

à tant , nous sommes égaux | panum, tambuir. Tanborn , eilindro composto di coperchio, fascia, e fondo, iu cui è chiusa la molla, e su di cui si rivolge la catena degli oriuoli da tasca, tamburo, t. degli oriuolaj . . . . tambour , barilette. Tanborn . o tanburlan . arnese a foggia di tamburo composto di alcani legni curvati, che si mette sopra il fuoco per porvi su pagni a scaldare , trabiecolo . . . . panier , sur le quel on chauste les habits, chauffe-chemise. Tanborn, per tanbornin , V. Tanborn . dicesi di uomo incostante, leggiero, levis, inconstans, variant, volage, leger, variable, un roseau, qui plie à tout veut. Tanboru, per uomo finto, che fa l'amico ad amendue le parti contrarie, tamburino , fi ctus, simulatus, couteau de tripière. Tut lo cha ven per fluta, a va per tanbora, quel che vien di rulla in ratta, se ne va di butta in batta, mate parta, male dilabantur, ce, qui vient par la flûte, s'en va su tambour, pour dire que des biens acquis trop facilement, on par des voies peu honnêtes, se depensent aussi aisément, qu'ils ont été amassés. Mne un tanborn batan . dicesi di uomo, su cui si sono rapportati vautaggii molti, e consecutivi nel giuoco, in una disputa, in una lite, e simili, conciar male, menarla a uno, in re aliqua plurimum alieni prastare, aliquem procul a se relinquere, menerquelqu'un tambour battant. Dicest pure di uomo, che ahco , ritirata ec., tamburo, tym - i bia il ventre gonfio o per may lattia, o per aver troppo man- | ciascuno , contingente , porgiato : gonfi com un tanborn, com un baton ec., gonfio come un otre, come un tamburo, tumidus, turgidus, tendu comme un tambour, ou qui a le ventre enflé, teudu comme un tambour.

Tanbornaria, V. Tabornarìa.

Tanbornė, sonar il tambure , stamburare , tundere tympanum, battre le tambour, la caisse.

Tanbornin , tanborn , sonator di tamburo , tamburino , tympanista, tympanotriba, lambour, tambourineur.

Tanburtan, arnese di metallo per uso delle distillazioni, tamburlano, t. de'Chimici . . . . tête de more, meuble pour distiller. Tanburlan, dicesi anche un arnese di leguo a foggia di tamburo per uso di scatdare la biancheria, trabiccolo, tambnrlano, voce delf uso it. . . . . chauffechemise.

Tane, tanet, color lionato, scuro, che è color mezzano fra il rosso, ed il nero, ed è proprio del guscio della castagna. tanè, leucophæum, le tauné, ou couleur tannée. Ouesta voce tanè, sembra derivata dal tan de Francesi, che è pozzetta . . . lauriot. ciò, che da la concia al cuo-

fa, tanfo, mephitis, goût de moisi, de chancé. Tanf, per calore ne pozzi, o aria, che non esala, tanto . . . touffeur.

tio, rata pars, le contingent. la portiou contingente, Vedi

Quöta.

Tanpa . spazio di terreno cavato in lungo, che serve per lo più a ricever acque. fossa, fovea, fossa, lacuna, fosse, fossé. Tanpa, per sepoltura fossa sepulcrum fovea sepulcralis, tosse, tombeau. Tanpa, fossa per piantar alberi, cavum, scrobs, fosse. Tanpa dla caussiña, fossa da spegnere la calcina. buca della calcina spenta , lacus, mortarium, fosse à chaux. Dicesi d'un nomo molto vecchio che a l'a gia un pè ans l'orlo dla tanpa, o ant la tanpa, egli ha già un piè nella fossa, nel sepolero, senex acherunticus, senex capularis, funeri propior, il est sur le bord de la fosse, il a un pied dans la fosse. Tanpa da carbon, fossa, in cui si fa il carbone, cetina . . . . faulde. Tanpa del liam, luogo scavato, dove si fa adunanza di letame, sterquilinio, fogna da letame , fimetum , lien, où l'on amasse le fumier, V. Trest. Tanpa del pnas del forn, tinozza, in cui s'immolla lo spazzatojo del forno,

Tanpè, gettare, V. Canpè. Tanprè, tanprin, tanpri-Tanf, il fetore della muf- | nu , V. Tenpre , tenprin , ten-

prinà.

Tantia, tantino, un tantino, tantulum, tantillum, un petit peu, tant soit peu, un petit bout, un petit brin. A Tangent, rata, o porzione sia un tantin mei, egli sta di checchessia, che tocca a alquanto meglio, ipsi meliu-

peu mieux.

Tapa , luogo per mangiare. e riposarsi nei viaggii, tappa, v. dell'uso ital. Significa auche il luogo, dove si distribuiscono i viveri ai soldati, che sono in marcia... . étape.

Tapage, rissa, quistione di molte persone in confuso, fracasso, frastuono, scompiglio, barabuffa, tafferuglio, strepitus , fragor , tunuitus , contentio , turba , jurgium , vacarme, tapage, chamaillis, lagarre, niclée, quérelle de plusieurs personnes ensemble.

Taparè, taparè via, cacciare, mandar via, far pertire, depellere, abjicere, fugare, renvoyer, expulser, chasser. Taparè le mosche, cacciar le mosche, abigere muscas, émoucher, chasser les mouches.

Tapari, frutice noto, che si pianta nelle mura, il cui frutto non è buono, se non confettato in aceto, e sale, cappero, capparis spinosa, caprier; il frutto si dice capre.

Tapassie, mescolare insieme varie materie senza distinzione, e senza ordine, contondere, perturbare, invertere, permiscere, confundere, confondre, uièler, brouiller, embrouiller, deranger, troubler. Tapin , o patin , certo cal-

zare guarnito di ferro al di sotto, di cui ci serviamo per isdrucciolare sul ghiaccio, pattino . . . . patra.

Tapinabò, V. Ciapinabò.

Tapinè, v. usata per ischer-20, comminare anfinito re-

scule est , il se porte tant soit locemente , gradum properare aliquantulum, marcher un peu vite. La maraja, 'l fanciot comensa a tapinè, il fanciullo comincia a camminare, primis infans plantis pedum vestigia insistit, l'enfant commeuce à marcher, V. Fè tasta.

Tapis, una sorta di panno grosso di varii colori lavorato a opera, e con pelo per uso principalmente di coprir tavole; tappeto, tapes, tapis: od anche sorta di coperta lavorata o coll'ago, o sul telajo da stendersi sopra una tavola , cofano , strato , pavimento, passeggio ec., tappeto, tapes, tapis. Tapis da mort, o frisa, coltre, panno, o drappo nero, che si distende sulla bara nel portare i morti alla sepoltura, o sul catafalco . pannus niger . loculum tegens, poële, drap mortuaire. Bute sul topis , metter in trattato, cominciar a trattare, porre in considerazione, in deliberazione un affare, una proposizione, metter sul tappeto, quæstionem proponere, de re aliqua sermonem inferre, instituere, mettre sur le tapis, proposer. Butè un sul tapis. parlare d'una persona, farne il soggetto della conversazione, multa de aliquo confabulari, vel sermones de aliquo inter se conferre, touir un homme sur le tapis, parler de lui, en faire le sujet de la conversation. Fè tapis net, vincero tutto il danaro, che è sul giuoco, quidquid pecunice deposite in ludum est, viucemlo suum facere, nettoyer

y a d'argent sur le jeu. Tapissaria, specie di manitattura, che serve ad ornare una camera, un appartamento, una Chiesa ec., foderandone, o coprendone i muri, tappezzeria, arazzi, paramento , aulæum , peristroma , peripetasmata, um, tapisserie, tenture.

Tapisse, parare con tappezzeria, tappezzare, voce dell'uso ital. , addobbare, adornare con paramento, coprire d'arazzi le nimra d'una camera ec., au: læis , vel peripetasmatibus exornare, condecorare, convestire cubicula, muros Ecclesiæ, tapisser, teudre de la tapisserie, revêtir, orner de tapisserie les murailles d'une chambre, d'une Eglise, etc. Tapissè, dicesi per estensionc: Le muraje d'costa stansa a son topissa d'mistà, d'ragnà ec. . . . parietes hujus cubiculi instructi sunt imaginibus, pleni sunt aranearum, cette chambre n'est lapissée que d'images, de toiles d'araignée. Tapisse un , sparlare , dir male d'aicuno, tagliargli le legne addosso, de aliquo detrahere, aliquem maledico deute carpere, famam, existimationem alicujus lædere, violare, médire, déchirer à belles dents, détracter, décrier, blamer, gloser, contrôler, dauber quelqu'un, en dire du mal. D uno, que dica male d'un altro. quando colui non è presente, s'usano aucora questi verbi, uare il cardo, il mattone, e la suzzacchera, graffiare gli usatti, farne il soggetto della sum precieps, brise cou. conversazione.

Tapisse, colui, che lavora, o accoucia i parati, o tappezzerie, tappezziere, arazziere, aulœorum opifex, ouvrier, qui travaille en tapisserie, plumassier , tapissier. Tapisse, per colui, che fa paramenti di Chiesa, ricani, e simili, bauderajo, phrygio, chasublier. Dassi anche il nome di tapisse a colui, che fa apparati di Chiesa . . . tapissier.

Tapon , cocon , v. provinc. , turacciolo di leguo, o di sovero, che tura la bocca, d' onde s'empie la botte, o il barile , coccliume , epistomium, obturamentum, bondon.

Tara, diffalco, scemamento nel prezzo d'una mercanzia riguardo al peso di casse . botti, sacchi, sporte, iuvoglie, e simili, tara, detractio, imminutio, tare, brut, dechet. Dè la tara, feje an pò d'tara, quando ci pare che alcuno abbia troppo largheggiato di parole, e detto assai più di quello, che è, si suol dire: bisogna farne da tara. come si fa de'conti degli Speziali, e perchè i conti quasi sempre si tarauo, si dice pecio: Ai va'n pò d'tara . . . . il en faut bien rabattre.

Tarabacola, ogni macchina stravagante, particolarmente di legno, trabiccolo.... machine de bois fort étrauge. Tarabacola, per ciascuna di quelle cose, sopra le quali si salga con pericolo, che non ti regga, e ti precipiti, trabiccolo, be: tesca, res ad ascen-

Tarabas, stromento da so- | voce inventata per esprimere nare, ed è un cercliio d'asse sottile alla larghezza d'un sontmesso col fondo di carta pecora a guisa di tamburo, intorniato di sonaglii, e girel-\_line di lama d'ottone, e ... sona picchiandolo con mano. Gli Italiani lo chiamano tamburello, e i Toscani cembalo , cimbalum, tympanum cantabricum , tambour de basque , cymbale.

Turacola, tarabacola, dicesi di arnese, specialmente di legno, che sia sconnesso, rotto, veechio, fuori d'uso ..... vieux meubles, frusquin.

Taragna, un diritto, e lungo filare di viti legate insieme con pali, e pertiche, anguillare, rectus vitium ordo, antes, ium, espalier de vigne, échalussé. Se sono due, o più taragne poste vicino l' une alle altre dieesi pancata, recti vitium ordines, un, ou plusieurs rangs de ceps de

Tarantola, spezie particolare di lucertola d'un color bianchiecio, chiazzato quasi come di lentiggine, con pelle estremamente ruvida, ed aspfa, più grosso, e di corporatura più tondeggiata delle altre comuni lucertole, ed è di due spezie, tarantola, stellio , tarentule ; stellion. Tarantola, spezie di ragno velenosissimo della Puglia, e diconsi tarantolati quelli, che sono morsi da questo alimaietto, tarantola, tarantella, phalangium Apulum, tareutule.

Tont. III.

il suono del tamburo, parapata-pau . . . . pata-pata-pan, mot factice et populaire pour représenter le son du tambour.

Tararà, tararà, voce imitante il suono d'una tromba. taratantara, tantarare.

Tarand, mastio della madre vite , terebra in modum cochlece, tarau, taraud, cylindre de fer, couvert d'acier, dans lequel on a areusé des pus de vis pour faire, ou tarauder des écrous.

Taraude, bucare, forare, invitare la fenimina d'una madrevite, terebrare in cochiere formam, tarauder, percer une pièce de bois ou de métal en écrou de manière qu'elle puisse recevoir une vis.

Taravèla, V. Tartavèla. Tard , add. , pigro , lento , acgligente, contr. di sollecito, tardus, piger, segnis, socors, tardif, lent, négligent, long, barguigneux, chipotier, lanternier, nonchalant , paresseux. Tard , per intempestivo, per travalicamento di tempo, serotinus, serus . tard.

Tard avv., fuor di tempo . fuori d'otta per soverchio indugio, travalicata l'ora, dopo 'I tempo convenevole, e opportuno, tardi, sero, tard. Tard, vale in sull'ora tarda . vicino all'ora tarda, si da sera, che da mattina, tardi, advesperascente die, jam in vesperum declinante die , tard , sur le soir, au soir.

Tarde, inda giare, tratte-Turapatan , tarap stapan , bersi , tardarre , cunctari , me

rari, retarder, tarder, diffé- cioè quando una dama è giunrer, dilayer, temporiser. ta in certi ultimi quadretti

Tardiv, tardo, negligente, pigro, leuto, tardivo, tardus, serotinus, tardit, leut, 
long, negligent. Tardiv, chaeven tard, diessi di frutti, che 
non maturano se non appresso gli altri della medesima 
spezie, turdivo, poma serotina, seroe maturitatis fructus, 
fruits tarditi,

Tarifa, determinazione di prezzo, o simile, tarifa, o tassa, taratio, astimatio, indicato, taux. Tarifa, tavola, o catalogo formato d'ordinario in ordine dilabeto, contenente i nomi di varie sorte di mercanis coi datile, e gabeline di serio, in acutio, barifa. Tarifa dei monde, nome di libro contenente varie ragioni di numeri per far i conti sulle moncte, e simili, tarifa, e, canon, tari

Tariña, sorta di vaso di figura rotonda, piatte nel basso, e che va allargandosi in alto, terrina... terrine.

cioè quando una dama è giunta in certi ultimi quadretti dello scacchicre o alla sua parte, o alla parte opposta.

parte, o alla parte opposta. Tarissè, y opp., aizzare, provocare, eccitare, incitare, rifestare, stimolare, spignere, commuovere altrui a chechessia, che dicesi anche interessè, incitare, eccitare, movere, urgere, impeltere, instigare, exciter, provoquer, agacer, convier, pousser, irriter.

Tarlantana, droghetto di drappo tessuto grossamente metà lana, metà lino, bucherame, pannus rudis, tiretaine. Tarò, terriccio, concio macero, e mescolato con terra,

fimus, terreau.

Taròch, giuoco assai noto,
ed è composto di settantotto
carte: delle quali cinquanta-

carte ; delle quali cinquantasei si dicono cartacce, e ventidue si dicono tarocchi, comuresa la carta, che si dice 'L fol ( il matto ) e che non è numerata; queste carte cinquantasei sono divise in quattro spezie, che si dicono smerse (semi) che in quattordici sono effigiati denari, in quattordici coppe, in quattordici spade, ed in quattordici bastoni, e ciascuna specie di questi semi comiucia da uno , che si dice as (asso) sino a dieci, e nell'undecima è figurato un Fante, nella duodecima un Cavallo, nella decimaterza una Regina, nella decimaquarta un Re, c tutte queste carte di semi, fuorchè le prime quattro, dicousi cartacce; fra i ventidue turocchi eonfa con ogui carta, e con ogni numero, ed è superata da ogni carta, ma non muore mai, cioè non passa mai nel monte dell' avversario, eccetto in certi giuochi, come al trantun, al sedes ec. Delie dette carte si formano le barsigole ( verzicole ) e queste in certi giuochi vanno mostrate prima che si comincii il giuoco e messe in tavola, il che si dice accusar la verzicola; quegli, che fa carte nel giuoco in partita ( col cha da le carte ) ha il diritto di prendere per se le carte, che avanzano, ed in vece delle carte buone ne toglie altre delle cattive, che ha in mano a sua elezione per aver tante carte, quante hanno gli altri , e ciò dicesi scartè ( scartare ); chi non scarta, o ne scarta maggior, o minor numero, talche al fin del giuoco si trovi con più, o meno carte, perde; chi non risponde o a taroechi, o a cartaccia, che si dice arniè, perde ; quegli , che nel dure le carte erra nel darle si nel più , che nel meno, perde. Nella Toscana il giuoco de'tarocchi si dice minchiate, ed ha regole diverse, ed è composto di novantasette carte, cioè di ciuquantasei cartacce, come presso noi, e di altre quaranta, che si dicono tarocchi; tarocchi, alea lusoria, picta pagella, tarots.

Tarocà, usasi soltanto per dire carte tarocà, cioè carte rigate come i tarocchi, di color bigio in compatirmenti .... cartes tarotées,

Tarochè, trionfè, dicesi nel giuoco de'tarocchi invitare tarocchi, o trionfi, o quando uno non ha del seme delle cartacce, dove son figurate le coppe, danari, spade, e bastoni, conviene che risponda alla data con qualche tarocco . . . Tarochè , entrare fra se in collera, gridare adirandosi, taroccare, v. bassa it., irasci . ındignari . conqueri . crier, se tacher, s'emporter, se mettre en colère, se courroucer, se mettre en courroux.

Turpon , tarponè , tarponè ra , V. Talpon , talponè , talponèra .

Tartaja, che tartaglia, tartaglione, troglio, scilinguato, balbas, balbatiens, blosus, bredouilleur, beque. Tartaja, per c'acciaron, V.

Tarsojė, pronurziar male, ę con difficotta, balbeticare de parole per impedimento di lingua, frammettere in favellando la lingua, tartagliare, balbettare, hallussare, balbutire, lingua harsitare, balbutire, breslouiller, beigayer, balbutier, prononcer, articuler mal les mots.

Tartana, è una spezie di barca, che si adoptera per pescare, e trasportare da un luogo all'altro, non avendo nè poppa elevata, nè prua, cd usando anche remi, assia molto nel Mediterraneo, tartana, dembus vectorius, tar-

Tartaro, rasa d'botal, crosta, che sa il vino dentro alla botte, tartaro, gromma, tartarum, arida vini fox, cru-

The Cases

sta, tartre, croûte de tartre. aster peruanus tuberosa radi-Tartar emetich, sorta di ri medio composto di antimonio preparato, tartaro cmetico, . . . . tartre émétique, ou

stibié. Tartaruga , animal terrestre, e acquatico, che ha quattro piedi , e cammina lentamente, ed è tutto coperto d'una durissima scaglia, testuggine, tartaruga, testudo, la tortue. Tartaruga , dicesi anche il guscio, o la scaglia della testuggine, che è una materia dura, ossosa, ovata, composta di molti pezzi liscii, puliti , uniti , e come artico-lati insieme , di eui per via di fuoco fannosi scatole, stipiti, pettini, stecchii di ventaglii, cucchiaj, e molti altri strumenti, e si adopera anche nell' intarsiare ( travaj d'placagi ) testudo, écaille.

Tartavela , cicalone , uno , che favella assai, e non sa che, nè perchè, nebulo, blatero , garrulus , babillard , causeur, jaseur, caillette,grand parleur, conteur, diseur de riens . traquet de moulin , verbiageur, bavard. Tartavela, per ciarla, cicalamento, tattamella , vaniloquentia , nugos , babil , jaserie, baliverne , causerie, caqueteric, parlerie. Tartavèla, per tacola, V.

Tarti/la, piauta originaria d'America, che presso noi si . coltiva per la sua radice tuberosa, simile in qualche modo ad un arnione di vitello; si mangia cotta, e ridotta in farina se ne fa pane, ed amido , batatas , patata , pomo di la capisce mua tasca , tascata , terra , sqlanum tuberosum ,

ce, ponime de terre, patate. Tartleta , tortellina , placenta, tarteletto.

Tartra, sorta di vivanda fatta con latte, ova dibattute, ed altre cose, tartara, placenta lactea, tarte-

Tartufa, pinzochera, beatella, spigolistra, pietatis simulatrix, bigote, mangeuse de crucifix. Tartufa , per bagascia, baldracca, scortum. louve.

Tas, animale, che dorme assai siccome i gbiri, e simili, e ce ne sono di due spezie, cioè tasso porco, e tasso cane; il tasso porco è buono a mangiare , tasso , *melis* , *ursus meles* , taisson , blaireau. Tas, per sorta d' albero, che fa nelle Alpi, e produce le foglie simili a quelle dell'abete, tasso, taxus, if. Tas, pezzo di ferro temperato, quadro, che scrve d' incudine, tasso . . . . . tas, enclume portatif. Tas, imposizione di danari da pagarsi al Comune, tassa, vectigal, tributum, impôt, cotisation, taux, taxe. Tasca, sacchetta, tasca, pe-

ra, poche, pochette, havresac, bésace. Tasca da viagi, bisaccia, sacco, pera, canapse, havre-sac. Butè un tasca, antaschelo, metter altri in un calcetto, farlo stare, refutare, refellere, redarguere, mettre quelqu'un au sac, le confondre, le mettre hors d'état de pouvoir répondre. Tasca , tanta materia, quan-

mantum capit pera, une pleine fun morceau de pain à un poche.

Tascassa, peggior. di tasca . V.

Taschet, sacchetto . taschetto, perula, sacculus, pochette . sachet , petit sac.

V. Taschet, V. Sacheta. Tascoña, acer. di tasca,

tascone, ingens pera, bésace , poche fort grande.

Tasì, star cheto, non par lare, restar di parlare, tace re, tacere, silere, conticere, vocem premere, obmutescere, se taire, ne dire mot, garder le sileuce. Tasi, per me taf. , si dice anche di cose , che non hanno lingua, e valc non far romore , silere , quiescere, être tranquille, calme, ne faire point de bruit. Tasì, in s. att., vale passar con silenzio, tener segreto, aliquid reticere, de re aliqua silentium agere , aliquid silentio dissimulare, taire, ne dire pas, passer sons silence, cacher, celer, dissimuler. Chi tas consent, chi non si oppone, si presume che acconsenta, qui tacet consentire videtur , qui ne dit mot consent, Chi scota c tas, ten 'l mond an pas, chi uon rivela ciò, che gli è stato confidato, non suscita litigii, conserva la pace, cli sente, e tace, tiene altrui in pace, qui commissa silentio tegit, concordiam servat, qui tait les secrets conserve la paix. Canpe 'n toch d'pan a'n can per felo tasì, gettar a un cane un tozzo di pecunia summam, taxer. pane per farlo tacere, mittere

chien pour le faire taire.

Tassa, sorta di vaso piccolo a forma di ciotoletta, per lo più di terra per uso di bere calle, cioccolatto, the, o simili liquori, tazza, chiechera , vasculum, catillus , scyphus, tasse. Tassa, per il liquore contenuto in essa, ein questo senso dicesi na tassad'caffe , na tassa d'cicolata . una tazza di caffè, una chiccheru di cioccolatte . . . . . tasse. Tassa, prezzo stabilito per la vendita di diverse cose , specialmente di commestibili, tassa, taxatio, taux. Tassa, per imposizione di danari da pagarsi al Comune, tassa, tributum, taxe, impôt-Tussa dle speise, tassa della spese d'una lite, taxatio, taxe de dépens, le réglement fait par autorité de justice de certains frais , qui out été faits à la poursuite d'un procès.

Tassè, dare altrui mal nome, tacciare, incolpare, accusare, taxare, alicujus fumam maculare, taxer, accuser , blamer , noter , ceusurer , imputer. Tasse, ordinare, . fermar la tassa, tassare, imperare , constituere pecunias summam , vectigal , tributum , censum æstimare, taxer, cotiscr, mettre un taux, mettre des impôts. Tassè, per fissare, stabilire, tassare, taxare, æstimare, taxer, fixer, régler, limiter , établir. Tassè un, vale imporgli la tassa di quanto dee pagare , imponere alicui

Tassèl, pezzo di pictra, o panem cani ne latret, jeter l'legno, o altra simil materia, che si commetta in luogo, dove sia guastamento, o rottura per risarcirla, e talora anche per oruamento, e vaghezza, tassello, tessella, carre de pierre, ou de bois pour restaurer une statue, lardon pour boucher uu trou. Tassel, dicesi pure quel pezzo, o gherone di tela quadrato della camicia , che è sotto l' ascella . . . gousset.

Tasseta, sorta di fiore di diverse spezie, tazzetia, narciso , narcissus , narcisse. Tas seta, quell'arnese di latta, o di altro metallo in forma ritonda, che si conficca nel candeliere, e serve a sostenero la candela, hocciuolo..... bobêche. Tasseta, per dimin. di tassa, cioè di vaso piccolo, tuzzetta, parvus scyphus, petite tasse.

Tast, si dicono quei legnetti dell'organo, buonaccordo, e simili strumenti, che ai loccano per sonare, e quegli spartimenti del manico della cetra , o del liuto, o d'altri strumenti di simil guisa, dove s'aggravan le corde colla mano manca , tasti , reguloe , clavier , touches d'instrument de musique. Toche 'n tast , entrare in qualche proposizione con brevita, e destrezza. toccare un tasto, aliquid le viter attingere, taler le pouls à quelqu'un sur une affaire. Toche 't tast bon , entrar nel punto principale , o nella materia, che più aggrada, toccare il tasto buono, rem acu attingere, toucher la bonne corde. Tast , per assaggio , V. Alast.

Tasta, voce, che si congiunge col verbo fare : Fe tasta, si dice propriamente de' bambini quando cominciano a imparare ad andare, muovere le gambe, camminare, zampettare , pedes motare , commencer à marcher, commencer à remuer les pieds. Fè tasta, si dice anche di chi dopo lunga, e grave sofferta malattia appena per debolezza può muovere i piedi, cominciar a camminare . . . . .

Tastè, esercitare il senso del tasto, tastare, tangere, attrecture, toucher, taler, manier. Taste, tentare, riconoscere , intender per bella guisa, tentare, explorare, souder, reconnoltre, rechercher, essayer, éprouver, tacher de connoître, de découvrir. Tastè s'el pan l'e bon , vale riconoscerue la bonta, tastare, gustare, assaggiate, bonitatem panis explorare, degustare, delibare, essayer, goùter , tater. Taste I vin , assaggiare, gustare il vino, riconoscere se è buono, vinum degustare, essayer le viu, le gouter quand on l'achete.

Tastegè, andare al tasto, tasteggiere , tastare , iter præ-

tentare, tilonner. Taston, dicesi ande a taston, cioè andare adagio, e leggieri , quasi tastando coi piedi il suelo , o lacendosi la strada collo stendere le braccia innanzi, il che si la per lo bujo, o per non caser sentito, a tentone, porrectis in incertum manibus, dubio manuum conjectu, à tâtous, à i

eveuglette, en tâtonnant, V. Tastone.

Tastone, andar tastone, cioè andar brancolando, al tasto, iter prætentare, tentabundum incedere, palpando incedere, tatonner. Tastone, ande a ta ston, vale anche andar a caso, a vanvera, tentennare, temere facere, temere loqui, tatonner , proceder avec incertitude, agir au basard, à tâtons, sans les lumières, ou connoissances nécessailes

Tatica , l'arte di disporre i soldati in battaglia, e di fare le evoluzioni, tattica, scientia machinalis, tactique. Tavan, spezie di mosca bis-

res.

lunga, scarna, nericcia, il cui becco è una sorta di piccola tromba acuta, colla quale punge gli asini, i cavalli, e l'altro bestiame , per trarne il sangue, di cui si nodrisce, tafano, tabanus, taon. La prima mosca ch'morda a l'è un tavan , e vale : se gli arriva la menoma disgrazia, egli è finito di rovinare, si quid mali supervenerit, perditus est, la première mouche qui le piquera, sera un taon. A l'alba di tavan, dle mosche, che vale tardi, intorno al mezzodi, all'alba de' tafani, perciocchè quell' animaletto non ronza se non è alto il sole, sub meridiem, fort

Tavane, voce pop., esser fuori di se , esser in delirio , delirare, V. Straparlè.

tard , sur le midi.

Tavarè, voce pop. accorstesso sarebbe come ec., idem legria delle meuse . . . . .

esset ac , tant vaudrait. Tavare ch' i fussa nen andait, tauto varrebbe come se io non fossi andato, ho fatto una gita inutile, idem esset ac si non abiissem , tant vaudrait, comme je ne fusse pas allé . mon voyage fut inutile. Tavarè ch' i fussa mi, si è lo stesso come se io fossi presente, in persona, idem est ac si præsens essem, c'est le même, comme si je fusse pré-

sent, en propre personne. Tavèla, specie d' arcolajo orizzontale, su di cui si avvolge la seta nel trarla da'hozzoli , ed anche nell'addoppiarla . . . . tournette.

Tavèrna, osteria da persone vili , taverna , *taberna* diversoria, cabarret, taverne, gargote.

Tavola, o taula, o tao, voce contadinesca, arnese composto d'una, o di più assi messe in piano, che si regge sopra uno , o più piedi , e serve per diversiusi, ma principalmente per mensa, tavola , tabula , mensa , table . table à manger. Butè a tavola, vale portar le vivandc , epulis mensam instruere , dapibus mensas ornare, servir , porter à table. Pronte . pariè la tavola, mettere le tavole, apparecchiare, apponere mensam , préparer une table. Despronte, desparie la tovola , levar le tavole , sparecchiare, mensam removere, auferre , tollere , desservir une table. A tavola a s' ven nen vei, a tavola non s'invecchia, prov. ciata da tanto varrebbe, lo che si usa per dinotare l'al-

à table on ne vieillit pas. Parle ! di mort a tavola, ricordare i morti a tavola, prov. dinotante il dire alcuna cosa fuor di proposito, non adattata al tempo, o al luogo, abs re loqui, loco, et tempori non consulere, non inservire, parler des morts à table. A taula bsogna nen fesse preghè, a tuula, e lèt gnun rispèt, esseudo a tavola si dee mangiare liberamente . verecundari neminem ad mensam decet, la viande prie les gens, on ne doit pas être honteux à table, il y faut manger sans s'en faire presser, ou prier. La taula a l'è na mesa cota , la tavola è una mezza colla, che vale : gli uomini sopraffatti dal vino manifestano facilmente la verità, in vino veritas . . . . Taula . si dice anche una misura, che è la centesima parte della giornà. tavola, voce dell'uso italiano, quadratum , tubula , un quarre , une table. Gieugh d' poche taule , cioè impresa breve , e facile, affare di poca importanza, res facilis, nullius ponderis, entreprise courte. et aisée. Tute taule , sorta di giuoco, che si fa sul tavoliere con due dadi , sbaraglino , tavola, tavola reale, tabula, toute table, trie-trac. Lo strumento, sul quale si ginoca, chiamasi anelie slaraglino, tavoliere, alveus lusorius, échiquier , trie-trae , damier, Taula, per indice, repertorio, catalogo , tabula , index , table , index. Thi taula duerta, tener corte bandita, dare epu-

taula, vivere lantamente, laute vivere , faire bonne table. Taula pitagorica, dicesi una tavola, che contiene tutti i prodotti possibili dal numero uno sino al numero nove, tavola pittagorica, tabula pithagorica, table pithagorique. Taula rasa, dicesi di giovane ignorante, discipulus rudis, et integer, table rase.

Tavolà, dicesi l'aggregato di quelle genti, che sono alla medesima tavola per mangiare insieme nelle taverne, o altrove; tavolata, convivarum corona, une pleine table de convives. Tavoliis, segno, dove si drizza la mira, bersaglio, scopus , meta , , blanc. Archibus da tavolás, sorta d'archibuso per tirare al bersaglio . . . . . arquebuse buttière. Tavolàs , tavolato, su cui dormono i

soldati earcerati, o- di guardia, pancone.... Tavole , o taule , tavoletta , sopra la quale si giuoca a tavole, a zara, e simili, tavoliere , abacus , alveus lusorius ,

échiquier , dannier , trie trac. Tavoleta, strumento di Matematica, che serve per levar le piante, tavoletta . . . planchette. Tavoleia, si dice pure di quella parte del violiuo, del basso cc., su cui veugoho a poggiar le corde quando si suona, tasto.... clavier. Tavoleta, una specie solida di elettuario, o confezione fatta d'ingredienti secchi, usualmente con zucchero, e formata in piccoli to/zi piatti, o in quadretti, o girelline; pastica, pastiglia, talum , tenir table. Ie bona bella, pastillus, tablette, pastille, tavolina, tavolino, abacus, petite table.

Tavolon, taulon, legno se-

gato per lo lungo dell'albero di grossezza sopra a tre dita, pancoue, asser, palplanche. Tavolössa, quella sottile as-

sicella, sulla quale tengono i pittori i colori nell'atto del dipingere, tavolozza, tabella, palette de peintre.

Tavolbasa, term. de'pittori, è una piccola tavoletta, ossia pezzo di legno di noce, o di avorio di figura ovale assai sottile, e liscia, sopra, ed all'intorno della quale mettono i pittori i diversi colori, che loro occorrono, pronti al pennello; la parte di mezzo serve per meschiarvi sopra il colore, e per fare le tinte opportune al lavoro; non ha ella alcun manico, ma in vece di questo un buco da un capo, in cui si fa passare il dito grosso per tenerla; tavolozza, tabella, palette de peintre.

Tavota, voce cont., sempre, tuttora, tuttavolta, ognivolta, ognora, semper, jugiter, assiduc, continenter, sine intermissione, continuellement, incessamment, sans cesse, toujours.

Tè con e chiuso, arhoscello, che cresce in varie Provincie della China, del Giappone, e di Siam, donde a noi vengono le foglie accartocciate per uso di here il loro decotto, che parimente si appella tè, te, thea, te, the e, Giapopossi telu

Të con e aperto, è la se≓ conda persona del singolare dell'imperativo del verbo tenere, è vale: tieni, prendi, piglia, toglii, e ci serviamo per dare altrui qualche cosa. Të cost lum, te questo lume, cioè prendi questo lume, accipe, sume, tiens, prends. Të të, cosi raddoppiato, voce di cui ci serviamo per chiamare, o per allettare i cani, te te, vox, qua canes accientur, te te, mot, dont on se sert pour appeler un chien. Te te, nome, che i fanciulli danno ai cani, cagnolino, te te .... tou-tou. Të-të , voce puerile , di cui si servono le madri per isgridare i fanciulli, facendo anche talvolta loro cenno col dito indice, cave, væ, garde-toi, malheur à toi.

Teatin, Ordine religioso di Preti regolari così detti dal loro primo Superiore Don Giovanni Pietro Carafa Areivescovo di Chicai nel Regno di Napoli, che anticamente si chianuva Theete Querto Arcivescovo fu poi Espa col Arcivescovo fu poi Espa col Arcivescovo fu poi Espa col accesso di Carago di Casano Centiluono Veneziano, primo Fondatore di quest'Ornine a Roma Fanno (Estiluono Veneziano, primo Fondatore di quest'Ornine a Roma Fanno 1524\*, teatino, theatins, theatin.

Teatine, Ordine di Mona-

Teatiñe, Ordine di Monaehe sotto la direzione de Teatini, fondato da Orsola Benincusa a Napoli l'anno 1583. Teatro, è una camera, o sala spaziosa, parte della quale

noi vengono le foglie accartocciate per uso di here il sala spariosa, parte della quafe loro decotto, che parimente si appella tè, te, thea, te, ou the, e i Giapponesi (tha. tori, le decurazioni, e la

macchine, ed il resto n'è di- I gli uni con gli altri, alcuni stribuito in uno spazio, detto de'quali sono messi in lunplatea, e udiensa (platea, udienza, voce dell'uso ital. ) il qual è coperto di sedili, palchetti, e termina in un'elevazione d'una, o due gallerie disposte in panche, che montano l'una sopra l'altra, teatro, theatrum, theatre.

Tebi, che è di calduzza temperata, tra caldo, e freddo, tiepido, calduccio, caldetto, tepidus, tiède, un peu chaud, qui est entre le chaud, et le froid.

Tec, teg add., di grosse membra, complesso, grasso, fondato, ben tarchiato, at ticciato, membris crassioribus, corpore obæso, bene habitus, membru, fort, et vigoureux, robuste, trapu, ramassé. Tec , dicesi pure d'ogni altra cosa, atticciato, crassior , gros , grand , épais.

Te-Deum, così appellasi un Inno della Chiesa, che comincia da tai parole, e che oltre che si recita ordinariamente alla fine del Mattutino, si canta anche con solenne pompa, e ceremonia per rendere pubblicamente grazie a Dio, o di qualche vittoria riportata, o di altro felice avvenimento, Teddeo. Te Deum, Te Deum. Tegamin , vaso di terra

piatto, con orlo alto, per uso di cuocer vivande, tegame, tegamino, testula, petite casserole . V. Fojot.

Teila , lavoro di fila tessute insieme, tela, tela, toile. La teila è formata di fili

ghezza, e si chiamano ordium. ( ordito ) gli altri tirati attraverso, e questi si chiamano tessum (ripieno, trama.) Teila, dicesi anche un pezzo di tela, che cucito con altri somiglianti compone vestito . lenzuolo, camicia, o cosa simile, ed è per lo più della lunghezza della cosa, ch'egli compone, telo, tela pars, laize de toile. Mesa tella, doe teile, tre teile . . . demi-le. deux lez, trois lez. Teila, dicesi pure uu pezzo di tela, che serve per intelucciare, o fortificare qualche parte di una veste, teluccia, telæ segmentum, morceau de toile. Teila crua; tela non imbiancata, nè curata, tela rozza, tela rudis, toile crue. Teila d'or, teila d'argent, sorta di drappo tessuto con oro, od argento, teletta, aureum, argenteum textile, toile d'or, ou d'argent. Le braje d'teila stan scupre a l'ora . V. Strass. Teila d'anbalagi, tela grossa, e rada da imballare nicreanzie . . . . carpette, gros drap rayé, propre à l'emballage. Teila batissa, tela batista .... batiste, ou toile de batiste. Teila d'burat, sorta di tela ruvida, e trasparente, buratto textum cilicinum tenue. étamine. Teila ansirà , sorta di tela intonacata d'una certa composizione, onde non penetra l'acqua, incerato, tela incerata, tela cerata, toile cirée. Teila aprimua, tela preparata per pingervi sopra, incrociechiati, od intrecciati tela mesticata.... toile imprimée. Teila d'rista, tela di canapa, tela cannabina, toile de chanvre. Teila d'lin , tela di lino, tela linea, toile de lin. Teila d' banbas , tela di cotone di bambagia , tela bombycina, tode de coton. Tella d'cà, tela, che si fa fare per proprio uso, tela inemta, et in usum firmior, toile de menage. Teila urdia per metat., disegno, maneggio \*occulto, o inganuevole, trama, dolus, machinatio, frans, insidiæ, trame, finesse, malice, complet secret , conjuration , bale, conspiration, piège, embûche. Marcand da teile, colui, che vende tela, biancherie, telaruolo, linteo, onis. mercator lintearius, marchand de toile , toilier , on marchand toilier. Col ch'fa la teila, colui, che tesse, e lavora la tela, telaruolo, tessitore, tesserandolo, textor, tisserand, V. Tessior, Urdi la teila, ordire la tela, telam ordiri, ordir la toile, en commencer la tissure, disposer les fils. Fè la teila , tessere la tela , telam texere, faire la toile. Teila d Cher, tela di Chieri . . . . . . toile de Quiers.

Teila angomà, tela gommata, tela gummi madefacta, criarde, tele appretee. Teila d'coce, tela di stoppe..... étouperie.

Teilaria, quantità di tele, mercanzia di tele, teleria,negotiatio lintearia, trafic de toiles, toilérie.

Teisa, brassa, misura di lunghezza oncie quaranta; tesa, orgya, toise.

Teit , luogo , ove si ripongono i fieni, la paglia, le messi prima di batterle, che dicesi anche cassiña, tettoja, tabernaculum , anvent , remise , convert , appentis , hougard. Teit, dieesi anche una casa di campagna, e la possessione con casa, villa, rus, villa, campagne, ou maison de campagne, bastide. Teit. e più comunemente cuvert, la parte più alta d'una fabbrica, essendo quello, che forma il coperto di tutto l'edifizio-; tetto , tectum , toit.

Telegrafo, macchina annovimenti servono per comunicare, con certi segni di convenzione, ed a certe distanze loutane, e determinate, le cose, elhe si vogliono far sapere; telegrafo... telegraphe.

Telescopio, strumento di più cristalli, col quale si vedono le cose di lontano, telescopio, cannocchiale, telescopium, telescope.

Telônio, banco di cambiatore, e per traslato dicesi talora scherzevolnente di qualunque banco di lavoro; telonio... bureau.

Tema, timore, paura, temenza, timor, crainte, peur, appréhension.

Tyme, aver putra, esser oppresso da tunore, temere, umbre, metuere, formidare, pawere, craindre, redouter, apprehender, avoir peur. Tyme, per dubitare, ambigere, dubitare, timere, craindre, douter, héster, étre dans Finceritude. Tyme 'I caud, 'I freid, pative, temers il

caldo, il freddo, curarlo, sen- [ tirlo assai, magnifacere, ducere , habere , curare , craindre le chaud, le froid, en être incommodé. Teme 'l gatit, temere il solletico, titillationem curare, titillatione laborare, craiudre le chatouillement. Nen teme 'l fum d' raviole, non si curar così d'ogni cosa, e star tosto, senza muoversi dal suo proposito, per quanto altri si dica, o faccia, uon temer grattaticci, o non non esser uomo, che tema grattaticei, haud métuere, nihil curare, nihil pensi habere, aut ducere, n'appréhender pas aisément, ne s'étonner pas pour peu de chose, ne craindre rien.

Temer , spezie di pesce d'acqua dolce, non molto grosso, di scaglia minuta, che tira all' argentino, la cui carne ha un certo save come di timo; le nolo, thymallus, cspèce de truite de rivière, dont la chair a une odeur de thym.

Tenca, pesce di lago, e di fiume, assai noto nelle nostre peschiere, il quale ha due barbette, squamme minute, e coda intera, la sua pelle è nericcia, e viscosa, tinca, tinca . tanche. Piè na tenca , dicesi per ischerzo il bruttarsi di fango le scarpe, infangarsi, l calceos luto inficere, se crotter, s'embourber, remplir les souliers de crotte. Tenca, varic fila di pannolino avvolte insieme ( filandre ) in forma lunga e ritonda, che si ponceri per tenerle aperte, affin- crepitaculum ligneum, cré-che si purghino; tasta, stuel- celle, tarabat. Tenebre plur,

lo , lemniscus , turunda , bour donnet, tente.

Tenda, tela, che si distende in aria , e allo scoperto per ripararsi dal sole, dall' aria, o dalla pioggia, c geperalmente tela, che si distende per coprire, o parar checchessia; tenda, velarium, tente. Tenda , baraca per gli padiglioni degli eserciti, tenda, tabernaculum, tentorium, papilio, tente, baraque,

Tendina, pezzo di drappo, o di seta, od altro, che si usa per celare, coprire, attorniare, o conservare qualche cosa, e a cui sono attaccati anelli, ossia campanelle, che scorropo sopra una verga di ferro per tirarlo, cortina, bandinella, tendina vocc dell' uso it. , velum ductile , linteum , rideau. Tendina, spezie di velo, che fermato in alto degli sportelli delle carrozze, ed altre cose simili si tira giù per ripararsi dal sole, e dall'aria, cortina, o tendina v. dell' uso it., velum ductile, rideau. Tendine del let, tende, che fasciano intorno il letto, cortine, conopœum, courtine, rideau de lit, cantonnière.

Tendon, acer. di tenda V. Tendon, sipari, quella tela dipinta, che si alza, e cala innanzi al teatro, tenda, sipario v. dell' uso, siparium,

la toile du théâtre. Tenebra, stromento di legno di suono strepitoso, che si suona la settimana Aanta gono nelle ferite, e nelle ul- in vece delle campane, tabella, un servigio, che si fa nel tenue, terre, possession, V. mercoledi, giovedi, e venerdi avanti Pasqua in commeniorazione dell' agonia del nostro Salvatore nell' orto, tenebre, v. dell' uso it . . . ténébres. Tal servigio si fa col fragore della tenebra; è anche uno stromento, di cui servivansi i Religiosi di notte per avvertire d'andare al coro . . .

tarabat. Tener, di poca durezza, che non acconsente al tatto, che tende al liquido, che agevolmente si comprime, o cede, tenero, teuer, mollis, tendre, mou, souple. Tener com la gioncà, tenero come ricotta, assai tenero, diccsi di vivande, e simili, adnuodum, apprime tener , tenerrinus , mollior , receuti rore, fort tendre, teudre comme rosée. Tener, per novello, giovane, di poca età , tener , tenera atate , tendre, jeune, peu ágé. Tener d'cheur, tenero, affettuoso, mollis et tener animus, tendre, sensible, affectucus. Toner, per non confermato, non assodato, non istabilito, infirmus , debilis , imbecillus , foible, chancelant, qui n'est point affermi. Tener , vale anche fresco, o nuovo di qualche cosa, recens, frais, nouveau. Esse tener d' consiensa. esser delicato di coscienza, religioui habere aliquid, avoir la conscience tendre, être délicat sur les choses, qui intéressent la conscience.

Teniment, possessione, tetenimento, fundus, possessio, delle voci, o de'suoni per

Tnùa.

Tenivela, tenivlöt, V. Ti-

nivela, tinivlõt. Tenor, nella musica è la parte media, o mezzana, ovvero quella , che è l'ordinario grado, o tenore della vocc, quando non è alzata al soprano, nè abbassata al basso. tenore, vox media, taille, tenor. Tenor, si dice anche la persona, che canta la parte di tenore in un concerto, tenore, tenorista, cantor medius, tenor. Tenor, dicesi altresi lo strumento atto a sonar la parte di tenore . . . . Tenor , per suggetto , contenuto, breve somma, tenore. argumeutum, summa, le contenu, la teneur, la substance. le sujet, le sond d'un écrit. Tenor , per forma , maniera, ratio, modus, tenor, forme, manière, facon.

Tenp, quantità, che misura il moto delle cose mutabili rispetto al prima, o al poi; tempo, tempus, temps. Teup, per età , tempus , ælas , ævunu , åge , temps. Tenp , per opportunità, occasione, agio, comodo, opportunitas, occasio. tempus, temps, opportunité, occasion, loisir. Tenp, per dilazione , indugio , mora , délai. Tenp , per gione , tempus , tempestas , temps , saison. Tenp , per quella parte degli oriuoli, che ne regola con eguali vibrazioui il movimento, tempo, registro . . . . le temps, le nuta, podere, contenuto di balancier. Tenp, nella musica dominio, e di giurisdizione, si dice la misura del moto

lunghi , o brevi intervalli per i mitatem a frugibus depellere . moderare il ritmo, secondar la battuta, e regolare la velocità . o le tardanze , e le pause, onde ande a tenp, vale lo stesso che andar a battuta, tempo . . . . temps, mesure. Tenp brut , tenp cativ , tenpus, si dice allora che l'aria oscuratasi mostra vicine procelle, tempo nero, tempus nubilosum, procellosum, mala, adversa, iniqua tempestas, temps noir, obscur, sombre, orageux. Avei bon tenp, far tempone, star allegramente, sguazzarla, passarsela in allegria, e divertimenti, sibi bene, et pulchre facere, genio indulgere, animo obsequi, volupe faccre animo suo, faire gogaille, faire ripaille , se divertir , faire boune chère. Autel tenp ch'Berta filava, ch' i rat portavo le patofle, cioè nei secoli addietro, o nei sceoli di ignoranza, *priscis temporibus*, du temps du Roi Guillemot du temps qu'on se mouchait sur la manche. Dop 'l cativ tenp ai ven pēūi'l bon tenp, dopo il cattivo ne viene poi il bel tempo, post nubila phæbus . le temps vient , qui peut attendre. A l'è nen tenp d' gratesse i genoi, d'dmoresse, non è tempo di far fieno a eche, non è da baloccare omnis mora abrumpenda est, celeritate opus est, abjicendæ nugæ, n'est pas le temps de s'amuser à la moutarde. Scongiure 'l tenp , scougiurare il | tempo, exorcismis tempestatem, vel vim cœlo majorem depreca-

propulsare, conjurer le temps. Sone per el tenp, sonar per il tempo ( uso al presente abolito) discutiendis grandinosis nubibus æra campana quatere, sonner pour le temps. Pie 'l so tenp, prender la congiuntura, captare, arripere occasionem, prendre son temps, saisir l'occasion favorable. De 'l so tenp, nen piè le cose an pressa, proceder, con maturità, e uon troppe affrettatamente in qualche operazione, tempus ducere, laisser mûrir les choses. Andè a tenp , term. di musica, andar a battuta, accordare, sociare verba chordis, jungere vocem fidibus, aller en mesure. Neis de tenp , gnanch lasse tire 'L fià , nou dar tanto tempo che uno respiri, cioè non conceder un momento di tempo. nullam moram concedere, na pas donner le temps de respirer. Nen de tenp, vale anche procedere con soverchia fretta in qualche operazione , omnem abrumpere moram, håter trop, ne pas donner le temps. Fè bel tenp, esser buona stagione, esser il ciclo sereno, far buon tempo, sudum esse tempus, bonam, o sercnam esse tempestatem, coslum sudum , serenum , faire beau , faire beau temps. Fe cativ tenp, vale il contrario, far cattivo tempo,malam esse tempestatem, cælum nubilosum , pluviosum , faire mauvais, faire mauvais temps. Comodesse, anserenesse 'l tenp, raeconciarsi, o rasserenarsi il tempo, di torbido ri , exorcismorum ope cala larsi nuovamente sercuo, dis-

serenat, faciem ad serenam mutatur dies . se raccommoder, se remettre au beau. Chi a temp, a vita, col tempo si può mutar sorte, chi ha teupo, ha vita . . . . avec le temps la fortune peut changer. Chi a tenp, ch' a speta nen tenp, chi ba tempo, non aspetti tempo, cioè non doversi laseiar passar le occasioni, scenæ inservire, occasionem arripere, il ne faut pas laisser echapper les occasions. Con'l tenp, e la paja i nespo maduro, V. Nespo. A tenp, ad ora opportuna, al tempo debito, tempestive, ad tempus, a temps, a propos. A tenp, e leugh, in congiuntura propria, quando il luogo, e il tempo lo permettano, a tempo, e luogo, opportune, temporine en temps, et lieu. Da gran tenp, da gran tempo . jamdudum . depuis loug temps, de longue main. Con l'andè del tenp, nel trascorrer del tempo, col tempo, tentporis processu, à la longue, avec le temps. Tenp fa, un pes fa, tempo fu, per l'addietro', già nel tempo passato, olim, jampridem, autrefois, jadis, dans le temps passé, auciennement.

Tenpas, si dice allora, che l' aria oscuratasi mostra viciue procelle, tempo pero, tem- | paccio, cattivo tempo, tempus procellosum, temps noir, sombre, obscur, orageux.

Tenperament, nella medicina s' intende una naturale abitudine , e constituzione del corpo dell' uomo , o della

mali in qualunque soggetto, temperamento, complessione, corporis temperatio, habitus corporis , habitudo , temperatura, natura, tempérament, état, complexion, disposition, constitution du corps. Tenprrament, per misura, modus, mesure, moderation, ménagement , milieu. Tenperament, per compenso, ripicgo, ratio, tempérament, expédient, moyen, remède, issue, voie. Tenperament , per governo, modo di reggere. moderatio, modus gubernandi, ratio, gouvernement, conduite, administration, gestion, commandement.

Tenpesta, gocciola d'acqua cougelata nell'aria per forza di freddo, e di vento, e si fa di vapore freddo, e umido stropicciato nelle parti interiori del nugolo; grandine, gragnuola, grando, grêle. Na grana d'tenpesta dna lira . un mucchio di grandine d'una libbra, una grandine grossissima, grumus, o calculus grandinis libralis, grêlon d' une livre, un gros grain de grêle.

Tenpestà . add. . biliottato . ricamato: Tenpestà d'gioje. ... gemmis distinctus, parsemé, marqueté, bigarre.

Tenpestè, piover gragnuola , grandinare , grandinare , grêler, tomber de la grêle. Tenpeste figur. , importunare , instigare, urgere, impellere, presser, insister, importuner, instiguer, solliciter, pousser, sergenter, tarabuster, rompre la tête. Tenpestè . per disposizione degli umori ani- conturbare, inquiciare, metter sossopra, turbare, perturbare, troubler, inquiéter, tourmenter, attrister, mettre en désordre, ou porter le désordre. Tenpestè, per imperversare, furere, debacchari, tempêter , faire tapage , faire le diable à quatre, s'emporter.

Tenporal, commozione violenta dell'aria con, o senza pioggia, grandine, tuoui, e lampi, tempesta, tempus procellosum, nebnlosum, cælum pluvium, adversa, iniqua tempestas, mauvais temps, orage, tempête. Tenporal d aqua, subita, o repentina pioggia, o nugolo, che non piglia gran paese, nembo, nimbus, pluie sondaine . la vasse , ondée ,

Tenpore , digiuno di tre giorni, che si fa in ciascuna delle quattro stagioni dell' anno, le quattro tempora. feriæ esuriales , le quatretemps.

Tenporegè , tenporisè , secondar il tempo, governarsi secondo l'opportunità, navigare secondo il vento; temporeggiare, tempori, scenæ inservire, s'accommoder au temps , alier selon le vent. Tenporegè , per indugiare , nuadagnar tempo, cunctari, protrahere , diem ducere , temporiser, différer, rétarder, biaiser.

Tenpra , nell'arti meccaniche è il preparare l'acciajo, fectoris officina, o taberna, e l ferro in modo, che si baphia, orum, atelicr d'un rendano più saldi, e commessi, l'teinturier , la teinture , le più duri, e più fermi, od teint, la manière de teindre. anche più dolci, ed arrende-

o in altro liquore mentre son bollenti; tempera, temperatio, tempre. Tenpra , per qualità, maniera, natura, ratio, humeur, qualité, caractère, naturel, mauière, génie, inclination, sorte, guise, forme, trempe, espèce, genre, condition, complexion. De la tenpra , V. Tenprè.

Tenprè, o dè la tenpra, temperare, dar la tempra, temperare, attemperare, temprer du fer, ou de l'acier-Tenpre, per moderare, raffrenare, correggere, o adeguare il soverchio di checchessia colla forza del suo contratio, temperare, moderari, contincre, cohibere, tempérer, modérer, corriger, absorber, mitiger, modifier, adoucir, amortir, réfréner, réprimer , contenir. Tenpre la piuma, acconciar la penna ad nso di scrivere, scalpello calamum acuere, aptare calamum, tailler une plume, hollander-

Tenprin , strumento , col quale si temperano per lo più le penne, temperatojo, temperino, scalpellum librarium, cauif, tranche-plume.

Tenprina, colpo dato con temperino, temperinata, scalpelli librarii ictus, coup de cauif.

Tensaria, arte, o laboratorio del tintore, tintoria, luogo dove si tinge, tiuta, in-

Tense, dar colore, colovoli secondo le rispettive oc- rare, far pigliar colore, tincasioni col tuffarli in acqua, gere, tignere, tingere, colore

aliquo inficere, colorare, tein- | sauce superficielle. Tentura, dre, peindre, colorer, mettre à la trinture, mettre en couleur, donner de la couleur. Tense , propriamente è l'arte di colorare laua, lino, cotone, seta, pelo, penne, corno, pelle, e le loro tila, e tele con legni, erbe, semi, e foglie, col mezzo di sali , calcine , liscive , acque calde , fermentazioni , macerazioni, ed altri processi. Tense figurate, ingamare, trappolare, decipere, dolis capere, tromper, duper, attraper, tricher, décevoir.

Tensior, colui, che esercita l'arte del tignere, tintore, infector , bapheus , teinturier. Tensior an vaud, vagetlajo, infector, bapheus, teinturier en guède, teinturier du grand teint. Tensior figurat., truffatore . V. Rustidor.

Tentatio , saggio , prova , sforzo, con cui sperimentiamo la nostra forza, o scandagliamo un affire per vedere se riuscirà, o no tentativo, conatus, experimentum, periundum, tentative, effort, epreu-

ve , essai , expérience. Tentura , la materia , colla quale si tinge, tinta, tintura, color, fucus, teinture, teint. Tentura, il colore della cosa tinta , tintura , tinctura , teiuture, couleur, le coloris. Tentura, per superficiale notizia, o perizia di checchessia, tiutura: A l'a a prina na tentura di prinsipi dla Gramatica, ha appena una tintura di Gramatica, vix pri-' Tom. III.

presso i Chimici il color d'un mmerale, o d'un vegetabile estratio per via di qualche li-

core, tintura, elisire . . . . teinture. Teologhessa, donna, che sa, o che preteude saper la

l'eologia, teologhessa ..... theologienac.

Teologia , scienza , che ha Iddio per oggetto , e le verità da tui rivelate, teologia, theologia, theologie.

Teologo, professore di teologia, teologo, theologus, théologien, qui sait la théologie. ou qui en fait la leçon. Teologo, dicesi auche abusivamente di quegli, che studia la teologia , studente di teologia, theologice studiosus . . . . Teorica, scienza speculati-

va , che da regola alla pratica , e rende ragione nelle operazioni, tcorica, contemplatio, inspectio, cognitio, et æstimatio rerum, théorie, science sans pratique, qui s'arrete à la simple spéculation.

Tepa, terreno erboso, erbuccia o zolle di terra appiecate alle barbe dell'erba, piota, herlada, cespes, gazon, motte de terre avec de l'herbe. Tepa, per sorta d'erba. che nasce nelle fonti, e nei pedali degli alberi, muschio, muscus, mousse.

Tëra, uno degli elementi delle cosc generate, il cui natural luogo è nel mezzo di tutto l'universo, terra, terra , tellus , terræ globus , himus, terre. Tera, materia mis imbutus Grammatica ru- fossile, e terrestre, di cui e dementis, teinture, connois-I principalmente composto il nostro globo, terra, terra, le più vicino alla terra, o che terre. Tera , nell' agricoltura s'intende quella, che si coltiva, terreno, ager, terrain, terre, la terre qu'on cultive. Tera ferma, si dice quella terra, che non è circoudata dal mare, per distinguerla da isola, terra ferma, continente, continens, terre ferme. Tëra, si dice anche il solajo del luogo, ove si sta, benchè talora non sia di terra. suolo, terra, humus, pavé, plancher. Tera grassa, tera da olè, argilla, creta, terra, o creta da stoviglie, argilla, creta, argile, terre glaise, terre à potier. Tera smofia, terra nou istabile, facile ad ammottire . . . terre croulière. Tera d'onbra, dicesi il colore naturale capellino scuro, che serve per dipignere, e per mettere uelle mestiche e imprimiture delle tele, e tavole. Tera giauna, giallo di terra, ocria, terra di color giallo, che si trova nelle miniere de'metalli, ochra, ocre. Tera verda, verde di terra, V. Verd. Tera d'Roma, forse quella terra, con che si fanno vasi di credeuza, che mescolata con carbone macinato serve a'pittori per fare i campi , e per dipignere i chiari scuri, e per far mestiche, terretta . . . . terre de Rome. Tera, in significato di moudo, terra, mundus, orbis terrarum , la terre, le monde. Tera, per luogo, pacse, vil- couper entre les deux terres. laggio, pagus, locus, lien, terre , pays , village. Pian d' tera , dicesi a tutto l'apparta- lagger , terre plein , rempart , mento abitabile della casa, che | terrasse, trayaux de terre, Te-

posa sulla terra , terreno , piano terreno, habitatio infima, appartemens de plainpied, ou au rez-de-chaussée. A la paura ch'la tera ai manca d'sot ai pè, dicesi d'uomo avaro, che sempre teme della necessità, egli ha paura che gli manchi il terreno sotto de piedi, hiante avaritia. avarissimus, tenacissimus, il a peur que la terre ne lui manque. Ande per tera , casche , audar per terra, cadere, tomber . choir , faire une chûte . culbuter, se renverser, se jeter en bas. Andè per tera , vale anche mancare, perire, venir meno, deficere, périr, manquer, être détruit. Andè per tera, de del cul per tera. fallire, dar del culo in terra, decoquere, faillir, manquer , faire banque route. Ande per tera, vale talora camminar per terra, a distinzione del comminar per acqua. terrestri itinere proficisci, terram navigare, aller, voyager par terre. Andè per tera . ande rablon, andar toccando con tutta la vita, o almeno altre parti, che i piedi, la terra , repere , reptare , ramper , se trainer, se glisser. Tajè an mes a le doc tere, tagliare i frutti, o simili sotto la prima coperta della terra, allinchè rimettano, ricidere fra le due terre, o tra terra, e terra , sarmentum submittere , ripieno di terra, terrapieno,

Terapien , bastione fatto , o

rapien add., terra soda, a distinzione di quei luoghi sotto cui vi sono cautine, o altri cavi simili.

Tërassan , che abita in una terra, in uu villaggio, borghigiauo, contadino, terrazzano, ruricola, villageois.

Terbo , v. pop. , che ha in se mischianza, che gli toglie la chiarezza, e la limpidezza, contr. di chiaro, ed è proprio de'liquori, torbido, turbidus, turbuleatus, trouble, loache, qui n'est past clair. Eva terbora, acqua torbida, aqua turbida , eau troublée. Terbo , an pö terbo, dicesi di persona alquanto alterata per ira, apprensione, o ultro, torbidiccio, commotus, un peu trouble, un peu fâché, un peu agité, un peu ému.

Terbore , v. pleb. , far divenir torbido , intorbidare , turbidum reddere, turbare, rendre trouble, troubler. Terboresse, divenir torbido, intorbidarsi , turbari , turbidum fieri, se troubler, deveuir trouble. Terboresse, vale oscurarsi, offuscarsi, parlandosi del tempo, obscurari, se troubler , s'obscureir.

Tordes, nome numerale, e vale tre sopra il dicci, tredici , tredecim , treize.

Terdochè, parlar Tedesco, trutonice loqui, parler Allemand. Terdoche, per tavellare oscuramente, in gergo, arcanis verbis loqui, parler obscur, parler l'argot.

Teremot, veemente scossa, o agitazione di qualche luogo, o parte notabile della terra,

gnata da uno strepito graude, simile a quello del tuono, e sovente d'un disfogamento. o sortita d'acqua, di fuoco, di fumo, o di veuti; trenuoto, terramotus, trembioment de terre, secousse, qui ébraule la terre.

Teren. o trègn la terra stessa, e propriamente s'inteude ili quella, che si coltiva; terreno, ager, humus, terrenum , terrain , terre. Trègn maire, savalin, terreno uragro, arido, sfruttato, arenoso, terra sterilis, injacunda, solum exile, et macrum, terra jejuna , arenacea, terreiu maigre, aride, sabloneux, stérile. Tregn lavorà , per semne, terra lavorata, terra a seme, cultus ager , labour. Pian tëren, piano terreno, habitatio infima, appartemens de plainpicd.

Terco add. . dicesi d' uomo. che ha il volto cadaveroso, squallido, interriato, di color tereo ; squalidus , pallidus , exanguis, terreux, visage mal sain, visage d'un mort.

Tergiverse , schermirsi , scansare, cercar sutterfugii, tergiversari, tergiverser, prendre des détours, des faux fuyans, chercher des échappatoires, tenir une conduite peu sincère, chercher des détours pour ne pas se mettre à la

Tergnacon, curt, e spes, uomo piccolo di statura , cazzatello, assai grosso, rispetto. alla sua altezza, piccolo, e grasso, tozzotto, tonfachiotto, homuncio, bout d'homme, da cause naturali , accompa- personne d'une taille petite ,

raison.

et grasse, un peu malfait, entassé, gros et petit.

Teritori . contenuto di dominio, e di giurisdizione, tenitorio , territorio , territorium, territoire, possession, domaine, ténement, détroit,

Terlè, andè an terle, terlè

d'göi, andè an brêu d'faséui, voci usate solo per ischerzo, fare spessi, e piccoli salti, saltellare per cosa di singolar gradimento , commuoversi , rallegrarsi, giubilare per una certa interna allegrezza, gongolare, gestire, exsultare, pros Letitia saltitare, tressnillir, être transporté de joie, sauter de plaisir.

Terlis, sorta di tela molto rada, e lucente, traliccio, trilix , treillis.

Terluch , terdach , v. pop. , V. Tabaleuri.

Terlupinada, è un termine usato per lo più da' Francesi per denotare uno scherzo basso, o burla di poco spirito, l'occasione del nome è derivata da un famoso Commediante di Parigi, detto Turlupin. il cui talento consisteva principalmente nell'eccitare le risa con poveri bisticci, insipidezza, zannata, freddura, inepta cavillatio, illiberalis jocus, turlupinade, plaisanterie basse, et fade.

Terlupine, fe d'terlupina de , bergolinare , dir freddure, bisticci, motteggiar bisticciando, dir facezie di mala grazia , insulse cavillari , infacete jocari , turlupiner , faire des turlupinades. Tortupine un , cuculiare , motteg- | tre grosse , alte un piede so-

giare, mucciare, uccellare. beffare , burlar furbescamente una persona, darte la baja, motteggiarla, metterla in ridicolo, farsene beffe, irridere, mittere per jocum, aspernari, turlupiner, se moquer de quelqu'un, le tour-

ner en ridicule, le persifier. Termēusa, cassetta, donde esce il grano da macinare, tramoggia, infundibulum, trémie de moulin, auget.

Termidor, era l'undecimo mese dell'anno repubblicano in Francia, termidore . . . . thérmidor.

Terminè, porre termini, cioè contrassegni, o confini tra l'una possessione, e l'altra; terminare, terminare, terminos ponere , statuere , constituere, pangere, certis finibus circumscribere, aborner, borner, mettre des bornes, terminer. Termine, finire, terminare, absolvere, conficere, terminare aliquod opus, manum extremam operi imponere, finir, terminer, achever, consommer, mettre fin, ou la dernière main à une chose, clorre, conclurre, accomplir, perfectionner. Termine in sign. neutro, vale aver termine, e fine, nou si stender più avanti, terminare, terminari, desinere, evadere, se terminer, aboutir.

quando amendue scoprono tre punti, terno, ternio, terues. Termo, limite, termine, confine, segno per separare le possessioni de'particulari; questi sono comunemente di nie-

Termini , punto de' dadi

pra la superficie del terreno ; I gionato da soverchio freddo, si riconoscono per limiti al confronto, che si può fare nci fondamenti di due, o tre pezzi di pietra piatte, pezzi d'embrice, o carbone pesto, che i Misuratori, o Geometri sogliono collocare attorno a termini nel piantarli; questi pezzi di pietra, o embrici chiamansi testimoni, e in fr. garaus, o témoins, mallevadori, o testimonii muti, che il termine è il confine di quella possessione, o podere, termine , lapis terminalis , borne.

Termo, specie d'albero, che cresce per lo più luugo le rive de fiumi, le toglie del quale sono sempre tremolanti, tremula, alberella, populus tremula, populus Lybica, tremble, espèce de peu-

plier.

Termolàs, frisson, tremore cagionato dal freddo, che precede la febbre, brivido, rigor, horror, tremor, fris-son. Termolàs, per tremore cagionato da paura, raccapriccio, ghiado, tremito, horror, frisson, tremblement qui vieut de la peur. Termolas, per freddo acuto, frigus penetrans, froid aigu, penetrant. I Termolàs, o tremol, malattia , la quale consiste in una violenta agitazione delle membra in direzioni contrarie dovuta alla mancanza d'un proprio, cd adeguato tono, e del dicevole, e proprio uso delle parti intaccate, ed affette;

dibattersi delle membra ca-l pieds contre terre.

TE o da paura, tremare, tremere, contremiscere, horrere, trembler , frissonner. Termolè com na feuia, tremare a verga a verga, vehementer tremere, totum tremere, trembler comme une feaille, gré-

lotter. Termolin , dicesi di chi patisce soverchiamente il freddo, e sempre trema, tremens, trembleur, tremblant. Termolin , per timido , pauroso , ti-

midus, pasidus, trembleur. Termolon, V. Termolas. Termometro, strumento, che serve a misurare le variazioni del caldo, e del freddo, termometro, thermometrum, thermomètre.

Ternase, imporrare, Vedi Anternasè.

Terno, nel giuoco del lotto sono tre numeri presi, ed usciti ad un tempo, terno, ternio, terne.

Terorism, sistema, governo del terrore, che ha avuto luogo in Francia nell'anno 1793 e 1794, terrorismo . . . . terrorisme.

Terorista, partigiano, od ageute del sistema del terrore, terrorista . . . . terro-

riste. Terpignè, calpestare, batter de piedi in terra, infuriare, pestare co' piedi in andando, saltabellare, come chi vuole stritolare alcuna cosa co'piedi , tritolare , far passi triti , alterno pede terram quatremore, tremito, tremor, tere, tundere, conculcare, tremblement, tremoussement. pedibus proterere, trepigner, Termolè, lo scuotersi, e'l fouler aux pieds, battre des

102

parti del tutto, terzo, tertia pars, le tiers, la troisième partie. 'L ters, e'l quart, modo di dire esprimente ogni sorta di persone indistintamente; il terzo, e il quarto, questo, e quello, eiascuno, quisque, quicumque, le tiers,

et le quart.

Ters , add., nome numerale, ordinativo, che seguita dopo il secondo, terzo, tertius, troisième. Tersa persona, si dice quella, che s'interponc tra le due parti, che trattano, terza persona, sequester, o sequestris, un tiers, une troisieme personne. Ters' ordin, appellasi il terzo ordine di s. Francesco, i Religiosi della terza regola di s. Francesco, tertus ordo, le tiers ordre de s. Francois. Ters stat, così appellavasi la parte degli abitanti della Francia, che nou era compresa fra il terz' ordine. lo stato di mezzo . . . . . tiers-état. Ters' ordin , prendesi anche per associazione di secolari animessi a regule claustrali, terz' ordine . . . . tiers-ordre. Tersa , sust. una delle ore

canoniche, che si canta, o si recita nel terzo luogo, ed ancanta, terza, hora tertia, tierce. Tersa magior, dicesi delle che presso noi sono l'Angelo, il Mondo, il Sole, terza

Ters sust., una delle tre priore di Gramatica, cioè terza elasse.

Tersa, dicesi a tutto quello , che è intrecciato insieme, treccia, umplexus, sertum , tresse. Tersa , consà . così si chiamano i capeili delle donne, perchè sogliono per lo più far due parti dei loro capelli, e ciascuna di quelle suddividere in tre altre parti, ed intesserle in terzo, il che si dice tersa, treccia, crines, coma, capillamentum. capillitium, tresse de cheveux, cadenette, queue de chevenx. Tersa , terseta , nastro di accia, o di lino, treccia, vitta, tœnia, ruban de fil, de lin, tresse, tissu plat fait de fils , petits cordons , ete. passés l'un sur l'autre.

Tersaña, o frev terse, è una febbre, che è intermittente ogni secondo giorno. talmente che vi sieuo due accessi in tre giorni, terzana, Clero, o fra la Nobiltà, il febris tertiana, fièvre tierce, fièvre d'accès. Tersaña dobia. è quella, i cui accessi tornano ogni giorno, ma in questa i succedenti parossismi non si corrispondono l'un l'altro . ma soltanto i parossismi alternativi, così il terzo accesso, o parossismo viene a corrispondere al primo, il quarto che il tempo, in che ella si al secondo, e così in seguito; terzana doppia, tertiana duplex, fievre double tierce. tre prime carte de' tarocchi , Tersaña continua, è una spezie di febbre composta, che ha dei parossismi alquanto somaggiore . . . tierce. Ter- miglianti a quelli della tersa, termine di scherma, zana, ma in cui il calore non terza.... tierce. Ter-dilegnasi totalmente, a per sa , dicevasi la classe supe- lintero , ma è bene così estremo, che continua ad imper- | cola, stercus caprinum, ovilversare violentissimamente dal lum, crotte, crottin. tempo di un accesso sino al tempo dell'altro accesso, terzana continua, tertiana continua, double tierce continue.

Tersent, nome numerale, tre volte cento; trecento, tercenii , trois-cents. Autor del tersent, s'intende degli autori, che vissero dal mille trecento, al mille quattrocento: autori del trecento, scriptores sœculi decimiquarti. les auteurs du quatorzième siècle.

Terseta, sorta d'arme da funco simile alla pistola, ma alquanto più piccola , terzetta, minimum tormentum bellicum, pistolet de poche.

Terseul , terzo fieno , la terza raccolta del fieno, fænum cordum, foin troisième, arrière foin.

Tersian , o tersan , studente di Terza, ossia di Grammatica superiore, studens tertia: classi . . . .

Tersin, dim. di tersa, una delle parti intessute in terzo, che formano la treccia, e dicesi comunemente dei capelli delle donne, trecciuola, v. dell' uso . . . . petite tresse, cadenette, nattes, tresses.

Terta, quel piccolo schizzo di fango, che altri si getta, andando, su per le gambe, o per la veste, zacchera, pil-lacchera, blatea, o aspergo lutea, crotte, éclaboussure. Terta , o giareta , piccola quantità di sterco, che rimane attaccata nell'uscire ai

Tertaje, o antertaje, tagliuzzare, frastagliare, concidere, découper.

Tertoi, v. cont., bastone corto, piegato in arco, che serve per istrignere, e serrar bene le funi, con cui si legan le some, randello, vectis, garrot. Tert i v. cont., per qualunque bastone, bacchio . V. Savardion.

Tertoira . lo strignere delle funi con cui si legan le some, strignitura, strignimento, constrictio, étreinte, l'action de serrer, d'étreindre. Tertoirà v. contad., colpo di bastone, bacchiata, batacchiata , randellata , ictus baculi . coup de ganle.

Tertoire , v. contad. , strignere con randello le funi . con cui legansi le some, vecti constringere, garroter. Tertotre, v. contad., bastonare, randellare, fuste percutere , donner des coups de bâton.

Tese, ogni sorta di proposizione, questione, che si fa in un discorso famigliare, tesi , thesis , thèse. Tese , proposizione, che si sostiene, che si difende pubblicamente, tesi, then's, thèse. Tese, così dicesi pure uno, o varj foglj in istampa, che contengono molte proposizioni tanto generali, che particolari di Filosofia, Teologia, Giurisprudeuza, Medicina cc., che si distribuiscono agli Esaminatori, e Dottori di quella facoltà, e ad altre persone nel difendere peli delle capre, e alla lana pubblicamente, tesi...thèse. delle pecore, pillaccola, cac- l' Tesna, V. Antesna, e Taja-

Tesoira, e meglio al plu- | drone del fondo; l'usufruttuarale tesore, strumento di ferro da tagliar panno, tela, carta e simili fatto di due pezzi di ferro imperniati nel mezzo, e da esso mezzo in la taghenti nella parte di dentro, che serrandosi l'altra parte si stringono, e taglia no , cesoic , forbici , forfices , ciseaux, forces. Te-oire d' seca, forbici di zeeca.... coupoir. Tesoire grosse, for bici grosse in uso presso va rii artefici , come sarti , ec. cisailles. B ne tesoire, agg. a persona maldicente, lingua tabana, mala lingua, homo acidoe lingua, et dicax, mala lingue , immoderate lingue , mauvaise langue, méchante langue, langue de serpent. langue de vipère, conteau de

tripiere. l'esoure , V. Taje i colet. Tesor, capitale, o copia di danaro in riserva, tesoro, thesaurus, gaza, trésor, amas d'or , et d'argent. Tesor metaf., vale raunata, o conserva di qualsisia eosa di pregio, te-Suro, thesaurus, trésor. Tesör, danari, oro, od argento, argenteria lavorata, o in piastre, e verghe nascoste, di cui s'ignora il proprietirio, e qualunque cosa nascosta, o sotterrata, di eui nessuno può giustificare d'essere padrone, e che viene scoperta per mero accidente, tesoro, thesaurus, trésor. La proprietà di un tesoro appartiene a chi lo trova nel proprio suo fondo, se si trova nel fondo altrui, spetta per metà a chi lo ha Saint Augustin. scoperto , e per l'altra al pa-

TE

rio non vi ha alcun diritto.

Tesore, un Uthiziale, a cui è commesso il tesoro d'un Principe, d'una Comunità, e simile, acciocche lo custodisca, e ne disponga a dovere per pagare Utliziali, e per altre spese, tesoriere, thesauri custos . tribunus ærarius , trésorier.

l'essior, colui, che tesse, tessitore, tesserandolo, textor, tisserand. Tessior da teila, colni, che tesse, e lavora in tela, telaruolo, lintco, tisserand.

Tessioira, tessitrice, tertrix, femme, qui fait de la toile.

Tessiura, o tessium, filo, con cui si riempie l'ordito della tela , ripieno , subtegmen, la trame, le remplissage.

Test, diconsi le proprie parole dell'autore, considerate per rapporto alle note, ai commenti, alle glose, che vi si fossero fatte sopra; testo. textus, contextus, codex, texte. Fè test, vale aver autorità di poter servire di regola, o di legge, far testo, ita auctoritate pollere, ut loco regulæ, et legis, aut exemplo esse possis , faire autorité. Test, così dicesi pure un passo della Scrittura sagra, di cui si serve un Predicatore per soggetto del suo sermone, testo . . . . texte. Test , soria di carattere, che viene dopo il testo d' Aldo, testo . . . . . gros texte, caractère, qui est entre le Gros Romain, et le

Testa, tutta la parte dell'

animale dal collo in su; te- ha la zucca scoperta, cioè il sta, capo, caput, tête, chef, caboche. Testa, strumento di legno, rappresentante il capo d' una femmina, carello, ca put ligneum, ad cujus exemplar mundas muliebris aptatur, tète. Testa d'agucia, testa di spillo, capocchia, aciculæ caput, tête d'épingle. Testa del ciov, dla broca, cappello di chiodo, di agutello, capocchia, caput clavi vel clavuli, tête de clou, de broquette. Testa d' aj , tutto l'aglio in tiero tolte le frondi, capo d'aglio, bulbo, caput allii, bulbus, gousse d'ail, tête dail, buibe. Testa d'coi, d'laitha ec., cesto di cavoio, di lattuga, grumolo, caulis, la pomme, le cœur des choux, des laitues, etc. Testa del fornel, rocca del camatino, che esce del tetto, per la quale esala il fumo, fumajuolo, o fumajolo, caminus, cheminée, la partie du tuyau, qui sort hors du toit. Teste coronà, cioè Sovrani, Imperatori, Principi, Monarchi ec., supremi Principes, Reges, Imperatores, terrarum Domini, humani joves, têtes couronnées. Teste bindà, teste fassà, dicesi per ischerzo le Religiose regolari, le Monache, moniales, religieuses. Testa , vale anche persona. Tassè un tan per testa, imporre un tributo a ciascuna persona, tributum imponere in singula capita, taxer par tête. Testa, per lo stesso tributo imposto, testa-

TE capo senza capelli, zuccone, ad cutem tonsus, vir detonsus, qui a la tête tondue, pélée, chauve. Testa, dicesi anche all'estremità della lunghezza di qualunque si voglia cosa . come testa del pont, dia tavola, dla teila, caput, terminus, tête, bout, commencement, une des extrémités. Testa, per la cima della parte superiore d'una cosa solida; testata, caput, frons, bout, tête. An testa del let, a capo del letto, in capite, o ad caput lecti, au chevet du lit. Testa balorda, testa baravantaña, cervel balzano, persona stravagante, e strana, morosus, humeur fantasque, bizarre, étrange, capricieuse, bourrue. Testa sventa, testa da ciov, de prassa, testa d'such, testa d'arabich, testa d'aso, testa d'arbron, testa dura, c simili, modi d'ingiuriar altrui; capo di chiodo, da bue, da sassate, pecorone, alioccaccio, scimunito, huaccio, asinaccio, castronaccio, golfaccio, durus, hebes, agrestis, socors , blitus , vecors , rudis , rustre, grossier, étourdi, stupide, insensé, tête folle, ecervelće, ćvaporće, une tête a l'event , une tête de linotte , une tête de girouette, homme extravagant, sans jugement. Testa venida, zucca vota, zucca a vento, caput inane, tôte éventé. Testa verda, umore stravagante, capriccioso, bizzarro, morosus, tico, capitazione, exactio ca- capricieux. D'soa testa, testis, piuun, tributum, capitation, fait a so meud, di sua testa, tuxe par tête. Testa pla, che ostinato nella sua opinione,

106 entêté , opiniâtre , taquin , mutin, fort tetu. D'soa testa, vale anche giusta il proprio intendimento, ex se, consilio suo , à sa tête. Testa-testa, posto avverbialmente, vale solo a solo, in secreto . tête à tête . entre quatre yeux . seul à seul. Fè testa , fermarsi per contrastare al nimico, opporsi, resistere, difendersi, alicui obsistere, re sistere, obniti contra, o adversus aliquem, résister, s'opposer, se défendre, tenir tete, soutenir un effort, durer, combattre, contrarier. Fichesse 'n ciov an testa . ostinarsi, obstinare animo, obfirmare se vel animum obfirmare, s'opiniatrer, s'obstiner, se roidir. Ande con la testa auta, andè reid, fè 'l fiero , proceder con fasto , andar colla testa levata, ventosum esse, elate, et superbe incedere , se tenir fier , agir avec hauteur. Esse testa, esser caparbio, ostinato, pervicacem esse, et obstinato animo, être têtu, opiniâtre, obstiné. Honpe la testa, in sonso figurativo, dicesi dell'infastidire altrui con soverchio strepito, o con importunità, obtundere, rompre, casser la tête, ennuyer, lasser, fatiguer à force de crier , de faire da bruit, ou d'importuner. Nen avèi la testa a cà, essere shalordito, o smemorato per troppo affaticare il capo, o tice ad talos, de pied en cap, per altra cagione , consternari, où l'on a la tête , avoir la tête an testa d'esse n'om d'talent. lourde, être étourdi. Testa pe- si è messo in capo d'aver grand'

pervicax, obstinatus, obstiné, sant, che ha il capo grave, accappacciato, gravis capite, avoir la tête pesante, embarrassée. Lave la testa al aso. lisciar la coda al diavolo, andarne il mosto, e l'acquerello, pestare l'acqua in un mortajo, perdere, o gettar via il ranno e 'l sapone, seminare in sabbia, menar l'orso a Modena, far la zuppa nel paniere, dare in un sacco rotto , laterem lavare , oleum et operam perdere, à laver la tête d'un âue, à laver la tête d'un more, on y perd sa lessive; c'est inutilement qu'on se donne beaucoup de soin et de peiue pour faire comprendre quelque chose à un bomme, qui n'est pas capable, ou pour corriger une personue incorrigible. Lave la testa a un, feje na coresion, far un lavacapo, risciacquar un bucato, conviciis aspergere, increpare, objurgare aliquem, faire une bonne réprimande . une rude saccade, gourmander, laver la tête à un homme. Fè le cose con la testa ant'el sach, operare a stampa, operare come per usanza, e senza applicazione, negligenter agere, agir par habitude, agir sans application. Testa cauda , dicesi d'un uomo che facilmente s'adira, in iram præceps, tête chaude, pour dire qu'il prend feu, qu'il s'emporte aisément. Da testa an pè, da capo a piè, e verd'un bout à l'autre. A l'a ant obstupescere, ne savoir plus la testa, a s' cred, a se ficasse

persuasionem induxit, il s'est faussement mis en tête qu'il est savant. Nen podèi lvè testa . nen podèi fè gamba . non potersi ritare, rimettere dalla miseria, o da alcun danno ricevuto, non poter ripigliare le forze perdute per una malattia, augusties premi, morbo detineri , se reficere non posse, ne pouvoir se remettre, se refaire, se rétablir, se racquitter, ne pouvoir lever la tête. De dla testa ant la muraja, dar del capo nel muro, caput parieti impingere, donner la tête contre un mur. Vin., cha dà a la testa, vino, che dà alla testa, vinum. quod tentat caput, vin, qui donne dans la tête, qui porte à la tête, qui monte à la tête, qui envoie des vapeurs, des sumées à la tête. Tante teste, tanti umor, quante teste . tanti pereri . o tante in clinazioni, quot capita, totidem sententice, quot capitum vivunt , totidem studiorum millia , autant de têtes , autant de sentimens, ou de divers goûts. A l'è un bel öm, ma l'è un darmagi cha l'abia nen d'testa, è un bell' uouro, ma è un peccato che non abbia testa, pulchra species, at cerebrum non habet, forma, quam mente melior , homne de meilleure mine, que de bonne tête. Avei d'testa , aver testa, esser nomo di buona testa, di grand'ingegno, e capacità, plenum cerebri, et

ingegno, falsam sibi scientia | de capacité. Fè d' son testa. far di sua testa, operar a suo capriccio, senza consigliarsi . non uti nisi consilio suo , neminem in consilio adhibere. faire à sa tête, faire un coup de sa tête, faire une fausse démarche, faute d'avoir pris conseil, ne prendre conseil, que de sa tête. Avei del fum an testa, aver fumo, aver superbia, fasto, albagia, superbire, se se efferre, intumescere, vanissima, et inama sibi.fingere, être un glorieux, un plein de vanité, rempli de trop bonne opinion de soimême. Nen savèi dova dè dla testa, dov'arviresse, non saper dove dar la testa, non saper a chi, nè dove rifuggire, ricorrere, rivolgersi, quo se vertat nescit, hæret, incertus fertur, incertum est ipsi quid agat, quid consilii capiat, il ne sait où donner de la tête, il ne sait que faire. Esse a la testa dji afe, esser proposto al maneggio degli affari, prœesse majoribus rebus, être à la tête des affaires, avoir la principale direction des affaires. Fè surte a un i grii dant la testa, cavar altrui il ruzzo dal capo. scaponire, ridurre alla ragione, ad bonam mentem reducere aliquem, réduire, ou mettre quelqu'un à la raison. J'eu un gros mal d' testa, a smia cha m' sciapo la testa, ho un gran dolor di capo, gravissimo capitis dolore afflictor; premor, j'ai un grand consilii esse, être une bonne mai de tête, la tête me fend. tête, être un homme de beau- La testa am vira, mi gira il coup d'esprit, de jugement, capo, mente lapsus sum, la

paraissent, comme s'ils tourparent autour de moi. A j'è viraje la testa, egli ha dato la volta al canto, egli è impazzato, cerebro laborat, est mente aberrata, la tête lui a tourné, est devenu fou. Ronpse la testa, figur., pigliar checchessia per iscesa di testa, mettervi ogni studio, ogni applicazione, in aliqua re enodanda multum desudare, se rompre la tête, se casser la tête à faire quelque chose, s'y appliquer avec une grande contention, un grand travail d'esprit. A j'è costaje la testa, cioè gli fu mozzato il capo, capite cœsus, securi percussus fuit, il en coûta la tê te, oo lui coupa la tête sur un échafaud. Paghè un tant per testa, cioè pagur tanto per ciascuno, viritim, vel in singulos impendere, solvere, payer tant par chaque personne. Cola pianta d' portugul a fa na bela testa, quel melarancio ha bei rami, ben disposti . . . . . . cet orangier fait bien sa tête, la tête n'est bien garnie, et bien ronde. Testa del martel, dl'assur, dicesi la parte, entro cui si conficca il manico, la bocca d'uo martello, d'una scure . . . . la tête d'un marteau, d'une coignée. Caschè testa prima, cader capitombolo, in caput prolabi, tom ber la tête première. Ronpe, sciape la testa a un con na përa, con un baston ec., romper il capo ad uno con pietra, bacchio ec., lapide, baculo alicui cerebrum excutere, aperire , casser , fendre la tête à

TE tête me tourne, les objets me l'quelqu'un d'un coup de pierre, de bâton. Fè segn dlu testa, far cenno col capo di sì, o di no, capite annuere, vel abnuere, faire signe de la tête qu'on accorde, ou qu'on refuse. Jeu da je fin dsor dla testa, esser molto occupato, circumvallant me res, negotiis obruor, j'ai des affaires par dessus la tête, je suis occupé par dessus la tête. Avèi la testa dura, esser d'iogegno tardo . ottuso . tardum esse in percipiendis quæ traduntur, tarde percipere, avoir la tête dure, comprendre difficilement.

Testa neira, specie di uccelletto, che in Italia chiamasi cingallegra, o cinciallegra dal suo verso cin-ci portato con prestezza e con brio, parus, uncsange; varie ne sono le specie, la maggiore nel Bolognese chiamasi poligola, in Toscana cincinpotola, nel Romano spernuzzola, in Lombardia parussola, parus major, parus carbonarius, fringillago, la minore dicesi cinciallegra bruna, parus minor, ater, la cinciallegra cenerina, parus cincreus. . . la cinciallegra piecola turchina, parus cærulcus . . . in qualche luogo la turchina è detta cincia, e parozzolino, nel Bolognesc fratino; questa non è che una varietà, e differisce dalla comune pel capo, e per le penne turchiue, e per la picciolezza del corpo; è uccello molto inquieto, volando sempre da un albero all'altro; v'è anche la cinciallegra di palude, parus palustris. . . .

Testà, percossa, che si da

col capo, o si tocca dal capo l di checchessia; capata, capitis ictus, coup de tête. De na testà unt la muraja, dar una capata in un muro, copite ad murum ostendere, donner de la tête contre un mur-

Testament , dichiarazione, ordinauza solenne, atto, per cui una persona dispone pel tempo, che più non sarà in vita di tutti i suoi heni, o parte di essi, o di quanto vuole, che venga eseguito dopo il suo decesso; testamento, testamentum, testament, dernière disposition, dernières voiontés ; il testamento per atto pubblico è dettato dal testatore, e ricevuto da due Notaj, e scritto da uno di essi alla presenza di due testimoni, ovvero da un Notajo soltanto, e scritto dal medesimo alla presenza di quattro testimou debbe essere sottoscritto dal testatore, se dichiara, che non sa, o non può scrivere, si fa menzione espressa nell' atto della dichiarazione, debbono pure sottoscrivere i testimonj; nelle campagne però basta un solo, se nanti due Notaj, e due, se alla presenza d' un solo ; i testimoui non possono essere ne legatari, nè parenti, nè affini sino al quarto grado inclusivamente, nè gli Scritturali de' Notaj, che ricevono l'atto ... testament par acte public. Te stament olografo, questo testamento secondo il muovo codice civile di Francia non è valido, se non è scritto per intiero, datato, e sottoscritto dal testatore senz' altra for- di grado superiore, e da due

COL malità; testamento olografo.... testament olographe. Testament sigilà, è quello, che il testatore scrive, o fa scrivero da altri śop:a una carta, che presenta chiusa, e suggellata ad un Notajo, ed a sei testimonj maschi, maggiori, sudditi dell' Impero, godenti i dritti civili, o che fa chiudere, e suggeliare alla loro presenza, dichiarando, che essa contiene il suo testamento scritto, e sottoscritto da lui. o scritto da altri, e sottoscritto da lui; il Notajo distendo l' atto di soprascritta, scrivendolo sopra la detta carta, o sopra quella, che serve di coperta, se ve n'ha, apponendovi la soscrizione unitamente a quella del testatore. e de testimoni; se il testatore non sa , o non può sottoscrivere, sottoscrivera per esso un testimonio a tal effetto chiamato, oltre il numero prescritto, facendoue menzione nell'atto stesso; chi non sa, o non può leggere, non può fare tali disposizioni; se il testatore non può parlare, può fare questo testamento. purchè sia intigramente scritto, datato, e suttoscritto da lui nella stessa forma, e colla menzione opportuna da farsi nella soprascritta; testamento mistico, o secreto . . . testament mystique, ou secret. Testament militar, è quello, che si fa da' militari, o dagli individui impiegati nelle armate per causa di guerra, o d' interrotta comunicazione, ed è ricevuto da un officiale

testimoni, ovvero da due Comtnissari di guerra, o da uno d'essi, e due testimoni; se il testatore è animalato, o ferito, può essere ricevuto dall' uffiziale di sanità in capo, assistito dal Comandante militare, incaricato della pulizia dell'Ospedale, testamento militare . . . . testament militaire. Testament per causa d' pest, o autra maladia contagiosa, questo testamento, che si fa nei luoghi, dove per causa di peste, o di altra malattia contagiosa è intercettata ogni contunicazione, debbe essere fatto nanti il Giudice di pace, o l'Uthiciale municipale del Comune in presenza di due testimoni... te stament fait à cause de la peste, ou autre maladie contagieuse. Testament ansul mar, è quello, che si fa in alto mare nel corso d' un viaggio; questi testamenti possono essere ricevuti a bordo dei hastimenti da guerra dall' Uffiziale Comandante, o da quegli, che lo supplisce nell'ordine del servizio e l'uno, o l'altro unitamente a un Uthziale di amministrazione ; a bordo dei bastimenti mercantili questi testamenti son ricevuti dallo scrivano della nave, o da chi ne far le veci. unitamente col Capitano, o padrone del bastimento; testamento marittimo . . . testament maritime. Testament, per ischerzo dicesi la testa, o testa grossa, capaccio, te-

staccia, immane caput, grosse Testard , V. Testàs.

Testardaria, o testassaria, caparbieria, caparbietà, ostinazione, caponaggine, pertinacia, pervicacia, abcurtement, entêtement, obstination, opiniatreté, fanatisme.

Testàs, testard, testa d' mul. ostinato, di sua opinione, di sua testa, caparbio, testereccio, capque, pertinace, ritroso, inteschiato, pertinax, pervicax, obstinatus, obfirmalus, cerebrosus, cervicosus, capito, procax, obstiné, opiniâtre, entête, têtu, mutin, retif, volontaire.

Testassa, testarda, donna ostinata nella sua opinione, caparbia, testereccia, pertinace, inteschiata, pertinax, obstinata, cerebrosa, opiniatrée, têtue, retive, nutine. Testassa, accr. di testa, testaccia, capaccio, vile, deforme caput, grosse tête, mauvaise tête. Testassa, per ostinato, di dura apprensiva, rozzo, pervicax, rudis, têtn. entêté, opiniâtre.

Testassà, percossa, che si dà col capo, o si tocca dal capo di checchessia, capata, capitis ictus, conp de tête.

Testassaria , V. Testarda-

Testè, far testimonianza, affermare, attestare, testari, rendre témoignage, témoigner, assurer, certifier, déposer. servir de témoin.

Testèra, quella parte della briglia, dov'è attaccato il portamorso della banda destra, e passa sopra la testa del cavallo, e arriva dalla banda manca, dove termina colla sguancia, testiera, frontalia, tělière.

Testeta, dim. di testa, ma | si dice propriamente di quella d'agnello, di capretto, quando è staccata dal busto, testicciuola, testuccia, caput agni, hædi, petite tête, ou tête d' agneau, de chevreau. Testeta, un po' caparbio, alquanto ostinato, testereccio, V. Testàs.

Testicol, una doppia parte negli animali della spezie maschile, che serve all'officio della generazione, testicolo, coglione, testiculus, testis testicule, génitoires. Testicol d' can, d'volp, d'boch, testicolo di cane, di volpe, di hecco, satirio, testiculus, satyrium, satyrion, testicule de chien, de renard, de bouc-Testil , parte del fornimen-

to del letto, ossia quella cortina, che trovasi vicino alla testa, pluteus, courtine.

Testimoni, quegli, che fa, o può fare testimonianza, quegli, che è presente ad alcuna cosa, testimone, testimonio, testis, témoin, spectateur. Si distinguono due sorta di testimonii, gli uni si chiamano testimoni instrumentarii, i quali accertano, e confermano colla loro firma la verità degli atti, e la fede, che se le presta .... témoins instrumentaires. Gli altri, che chiamar si possono testimonii giudiziarii , sono quelli, che dichiarano alla Giustizia ciò, ch'essi sanno della verità dei fatti in contestazione. Testimöni, per testimonianza, che è il deporre, che si fa appo il Giudice d' aver veduto, o udito quello, di che uno è interrogato, te- sitore . . . temple.

stimonium, testimonii dictio. témoignage, attestation, certificat , relation d'une vérité , déposition, déclaration. Per simil. si dice d'ogni fede, o segno, che si faccia appo chicchessia, che la cosa è così a testimonianza, testimonium, témoignage, gage, preuve, marque. Testimoni, sono due, o tre pezzi di pietra piatte, pezzi d'embrice, o carbone pesto, che dai Misuratori sogliono collocarsi attorno ai termini nel piantarli, testimonii muti, mallevadori.... garans, témoins, V. Termo. Testin , sorta di piccol carattere per la stampa, testino, petit texte, caractère, qui est entre la gaillarde, et la mignone.

Teston, spezie di moneta d'argento in Piemonte, testone, quarto di nuovo scudo di Savoja . . . teston.

Testoña, uomo di buona testa, di grand' ingegno, o capacità, vir cordatus, compos scientice, abundanti ingenio, et doctrina, une boune tête, un homme de beaucoup d'esprit, de jugement, de capacité. Testoña, per accr. a pegg. di testa V. Testassa.

Tesurant , add. stretto , serrato, riserrato, strictus, constrictus, serra, étroit, fermé. Tourant avv. , strettamente . arcte, étroitement. Tesurant. per estremamente, summopere, acerrime, extrémement. Tesurant, per rigorosamente, fortemente, acriter, rigoureusement, fortement, vivement,

Tesure, stromeuto da tes-

712 Tesure , accostare con violenza, e con forza le parti insieme, strignere, ristrignere, strignere assai forte, restringere, adstringere, con stringere, contraindre, restreindre, resserrer, comprimer, presser fortement. Tosure, in s. n., tendere, esser teso, gonfiare, tendere, être tendu , bander. Tesure , affaticar molto, durar molta fatica, eniti, elaborare, insudare, fatiguer, s'efforcer, s'empresser.

Tëta, dicesi per vezzo a fanciulla, zitella, pulcella, donzella , damigella , tosa , puella, fille, jeune fille, fillette, petite fille, joli petit

trognon, pucelle.

Teto, dicesi per vezzo a fanciullo giovanello, putto, puer , adolescentulus , infans , cufant, petit enfant. Têto, dicesi per ischerzo a uomo fatto, che fa ancora delle fanciullazgini; bacchillone, nugar , nugator , badaud , niais. Tetre , V. Tretre.

Ti, pron. primit. della seconda persona singol, così di maschio, come di femmina, tu, o te, tu, tu, toi. Mnestra, pitansa, fruta, cha sa nè d' ti, ne dmì, cibo, frutto scipito, insipidus, insuavis, insulsus, fade, insipide. De del ti a un, dar del tu ad alcuno, parlargli in seconda persona, e cio si fa o per disprezzo quando si parta a persone vili, della plebe, o per isdegno contro chicchessia . o fancialli, o per inciviltà, rustichezza, come fanno i facdicarne la qualità, la quantità;

chini, i villani, o per famigliarità, come tra amici. o per benevolenza come de' genitori ai figliuoli, o per enfasi parlando a persone grandi, ad un Re, a Dio medesimo, aliquem singulari numero compellare, aliquem hac voce ti compellare aut contentim, aut irate, aut blande, aut inurbane, aut familiariter, aut benevole, aut per emphasim, tutoyer, parler à quelqu'un par tu, et par toi, co qui se fait ou par mépris, ou par indignation, ou par caresse, ou par rusticité, ou par familiarité, on par affection, ou par emphase. Col cha da del ti a tuit, che da del tu abitualmente . . . . tutover. Tia, fusto di camapa, di

lino, tiglio, vena, culmus,

teille.

Tibi , voce lat. , che usasi popolarmente per bravata, onde fe un tibi , V. Fe un tus autem.

Tich , capriccio , ghiribizzo, ticchio, libido, cupiditas, tic , caprice , bizarrerie , fan-

taisie. Ticheta, costumanza precisa, stile csattissimo, e minuto delle Corti, e delle Segreterie, e per estensione dicesi anche delle cirimonie troppo precise, che si esigono, o s: praticano da alcune persone, etichetta, ritus, étiquette, cérémonial. Ticheta. nel commercio, e nell'uso. nnovamente introdotto dicesi per vezzo quando si parla a' di quel polizzino, che si soinscriptio, étiquette.

Tich-tach , tich toch , imitazione comica del suono, che si fa col martello, o campa nella (batōc) nel picchiare all'uscio; ticco toch, e ticchetocche. Tich toch , voce popdinotante una cosa subita det to fatto, illico, protinus, e.c. templo, aussitôt, dabord, tout de suite, dans l'instant.

Tiflà, acconciato, abbigliato, ornato, comtus, ornatus, attilé.

Tiflesse , tignonesse , lustresse, berlichesse, proprio delle donne, rinfronzirsi, stuccarsi , azzimarsi , strebbiarsi , raf fazzonarsi, lisciarsi, abbigliarsi, rassettarsi, racconciarsi il capo, la chioma ec., comere se, comam curare, se exor nare, se perpolire, elegantius se ornare, s'attinter, s'attifer , se parer , s'ajuster , s'orner, s'enjoliver, sembellir, se farder. Le donc a l'an mai fini d'tiflesse, a stan dle ore a la tovaleta, a le spèc, le doune non mai tiuiscono d' azzimarsi, di lisciarsi, mulieres dum conuntur annus est . les femmes sont toujours à s'attifer , a s'attinter. Tille , in s. att., pettinare, aggiustare, acconciare la chioma, il capo, comere, comum componere, attifer, tignonner.

Tif-taf, espressione d'un atto, che si fa presto, e con forza, come di coloro, che si battono, tiffe taffe . . . .

Tigna, rasca, è un'ulcera, che viene nel capo da un umor corrosivo, o salino, il

Tom. III.

il valore, e simili, bulletta, I dule cutanee ne distrugge col tempo la tessitura; tigna, porrigo, teigne. Tigna, per uomo avaro, tenace, tignamica, sordidus, tenax, avarus, crasseux, taquin, mesquin, très-avare, très-chiche, ladre, vilain. Tigna , per 'uomo rissoso, cattabriga, litigioso, cavilloso , rixosus , contentiosus , chicanier, chicaneur, quérelleur , V. Hasca.

Tignola, infilmmazione, che per cagion del freddo in tempo d'inverno si genera uelle dita delle mani, e de'piedi, pedignon , pernio , engelure. Quella dei calcagni dicesi mula, pedignone, pernio, mu-

Tignon , chiaman le donue quei capelli , che portano di dietro raccolti insieme, coda, tignone, voce dell'uso ital. capillitium, tignon, queue, tresse, de cheveux, cadenette, cheveux longs de derrière d'une femme, quand on les a retrousses à plat, et arrê-tés vers le sommet. Tignon, prendesi talora per tutta i acconciatura del capo delle donne , chioma , coma , crines ,

coiffure, tignon. Tignonesse , V. Tiflesse.

Tigrà, asperso di macchie a somiglianza della pelle di tigre, indanajato, picchiettato a' varii colori, pezzato, tigrato, voce dell'uso ital., maculosus , maculis aspersus , tigré, moucheté comme un tigre. Tigre , animal noto per cru-

delta, e fierezza, la cui pelle è macchiata, e picchiettata di varii colori ; egli è simile quale facendo guasto nelle gian- quanto alla forma ad na gatto,

tigris, tigre; al femmin. tigresse.

Tilet, foglio di carta scritto, o stampato, che si aftigge nelle piazze, e negli angoli, o crocevie delle Città, horghi ec., per avvertire il Pubblico di qualche cosa; cartello, avviso al Pubblico, tabella, tabula publice proposita, libellus publice affixus, uffiche, placard.

Tiliò , albero noto , assai graude, che ha le frondi simili a quelle del nocciuolo, e produce frutti tondi, e piccoli, ma non buoni a mangiare, e il suo legno è ottimo per gli intaglii, tiglio, tilia, o tilia Europæa, tilleul.

Timid, arboscello, che ha molti rami scarni, legnosi, biauchi, guerniti di piccole foglie opposte, minute, strette, bianchiccie, di un gusto acre, di grato odore ; il suo fiore è appellato epitimo, ed è questo fiore medicinale , perocché egli ha virtù di purgar la malinconia, e la fiemma, e però vale contro alla quartana, e l'altre malinconiche infermità, timo, thymum,

o thymus piperella, thym. Timon , nella navigazione è un pezzo di legno, che si volge sopra de cardini, ed arpioni nella poppa d'un vascello, ed il quale opponendo all'acqua or un lato, or l' altro, volta, o dirige il naviglio per questa via, o per quella, timone, gubernacuium , clavus navis , timon , anche quel legno del carro, vivanda cotta entro a rinvolto

le bestie, che l'hanno a tira-

re, timone, temo, timon, limon. Timon , per metaf. , vale guida, timone, dux, ductor, præmonstrator, conducteur, directeur, guide.

Timonsèl, o timonsèla, pezzo di legno arcato, a cui si attacca l'aratro . . . . . polonnier de la charrue.

Tiña, vaso grande di legname, con cerchii per lo più di ferro, nel quale si pigia l'uva per far il vino, tino , lacus , cuve. Tiña , dicono i tintori a que'vasi, in cui ripongono il bagno, con cui tingono i panni, tino..., cuve. Tiña , per la caldaja , che usano gli stessi tintori; vagello, ahenum infectorum, cuve du guède, cuve d'inde. Tiña, term. del giuoco dei tarocchi, e simili . . . . . bête. Fè na tiña , perder il giuoco . lusionem perdere , perdre

la partie , faire la bête. Tinage , luogo , dove si tengono i tini, o dove si pestauo le uve nei tini, palmeuto, tinaja, calcatorium, cellier, où l'on tient les cuves, lieu, où l'on foule les raisins, cuvage

Tinbala , sono due strumenti di rame in foggia di due grandi pentole vestite di cuojo, e per di sopra nel largo della bocca coperte con pelle da tamburo, e si suonano con due bacchette, battendo con esse vicendevolmente a tempo or sopra l'uno. or sopra l'altro di questi strumenti; timballo, nacchera, gouvernail. Timon , si dice tympanum , timbale. Tinbala ,

ballo, o di chiocerola, pulmentum, placenta ad instar cochiece, espèce de farce. A Parigi chiamasi gaudiveau.

Tinbulda, pruca d'melia, v. b., dicesi per ischerzo la parrucca, ovvers una parruccaccia, una cattiva parrucca , galericulum , vil- caliendrum, putre galericulum, tei-

gnasse, mauvaise perruque. Tubaliè, sonator di nacchera, naccherino, tympanotriba , timbalier.

Tinber , da timbre francese, bollo, segno, impronta apposta sopra la carta destinata agli atti civili , e giudiziarii, ed alle scritture, che possono essere prodotte in giudizio, e farvi fede . . . tim-

Tinbrà, agg. a carta bollata . . . . papier timbré.

Tinèl , sorta di vaso di legname per il bucato, tinello, lixivine vas, cuvier, cuve, où l'on fait la lessive.

Tingta , diminutivo di tina, piccolo tino, tinelio, tinella , parvus lacus , cuveau , t:uette.

Tinwela, o tenivela, vriña, strumento da falegname, che serve a far buch: grandi, e rotondi ; egli è tatto a vite, ed appuntato dall' un de' capi. La tinivela consiste in uu manico per lo più di legno, e un fusto di ferro, terminato nel fondo con una vite d'acciajo, con cui fa presa, succhio, trivello, terebra, tarière : quella de bottaj dicesi harroir.

di pasta fatta a guisa di tim- | terebrellum , parva terebra , laceret.

Tinpano, strumento musicale armato di corde d'acciajo, o di ottone, che si suona con due piccole bacchette di legno, salterio, psalterium , tympanou.

Tinta, ter. di pittura, di-

cesi il grado di furza, che i pittori danno ai cofori, tiuta .... teinte. Mesa-tinta, dicesi una tinta assai debole . e diminuita, mezza tinta .....

demi ternte. Tin tin, suono, che rendono i bicchieri , quando l'uno contro l'altro urtano, tintin, tinnitus, tintin, le bruit, que font les verres quand on les coque les uns contre les autres. Tin tin, voce fatta per esprimere il suono del campenuzzo, tintin, tinnitus, le tintement des sonnettes.

Tintura , V. Tentura. Tiorba, musicale stromento d'invenzione non moltoantica, fatto in forma di ungrau liuto, eccetto che egli ha due colli, o gioghi, il secondo, e più lungo dei quali sostiene le quattro ultime file di corde, che hanno a dare i suoni i più bassi, tiorba, cithare genus, ollongivre manubrio , téorbe , tuorbe. Tior- .

landosi di donna , metafora tratta dallo strumento così detto , V. Cianporgna: Tipo, modello, esemplare, tipo, idea, typus, type, mo-dele, plan des lieux dressé par un expert.

ba, termine ingiarioso, par-

Tir , il tirare , l' atto del Tiniviot , vrin , succhiello , l tirare , e anche il colpe , tiro, jactus, ictus, trait. Un tir d' fusit, distanza, che misura una palla nell' uscire dal moschetto, jactus tormenti bellici, portée. Esse a tir, esser dentro allo spazio, dove arriva il tiro del moschetto, e simili, esse intra jacum tormenti bellici, être à la portée du mousquet, du fusil etc. Un tir d' pera , la distanza , che misura un sasso lanciato dalla mano, un trar di pietra, jactus lapidis, la portée d'une pierre. Esse a tir, esse al bon, dicesi dell'esser vicino alla conclusione, o al termine di checchessia, rem prope absolvisse, confectsse, être sur le point de conclure, définir, d'achever quelque chose. Esse a bon tir, vale lo stesso. Tir da doi, da quatr, da ses cavài ec., si dice di carrozza, o simili tirata da due, da quattro, da sei cavalli, ed anche dei cavalli medesimi uniti insieme per tirarla, duo, quatuor, sex equi juges, attelage à deux , à quatre , à six chevaux. Tir, usasi talora per offesa, giarda, beffa fatta altrui insidiosamente, tratto, tiro, atto cattivo, fraus, dolus, techna, mauvais tour, ou pièce, que l'on joue à quelqu'un. Fe un tir a un. coglier alcono insuliosamente in attare, dolis copere aliquem, decipere, fallere, faire un mauviis tour. Tir , usasi anche per continuazione, o lunghezza continuata di checchessia; Da soa cà a la mia ajè un bon 'tir , della sua ella mia casa evvi una buona tirata, tractus, tirade, trait.

Tirà , add. da tirà , tirato. tratto, tractus, tiré. Tirà, per allettato, indotto, illectus, attiré , alléché. Tirà , per disteso, contr. di grinzoso, o lento, tirato, extensus, étendu, tendu, qui n'est point ride, ou lache. Tira, per tenace, avaro, tenax, avarus, crasseux, taquin. Tirà a quatr' aguce, ben butà, cosa, o persona ben abbigliata, ben aggiustata, nihil magis compositum , tiré à quatre épingles, fort paré, et ajusté.

Tiraborse, borsajuolo, tagliaborse, manticularius, filou, coupeur de bourses.

Tirabosson , strumento di (erro, fatto a spire ad uso di trarre dal collo delle bottiglie i turacciolini; rampinetto, tirabussone . . . tire-bouchon. Tirabot, V. Tira-stivaj.

Tiracid, abito troppo stretto, e meschino in tutte le proporzioni. . . . .

Tirafassolèt, quegli, che ruba fazzoletti . . . fileu. Turafilèt, strumento in uso

presso gli orelici, che lavorano col cesello . . . traçoir. Tiralieur, tirador, soldato, che spesseggia i tiri d'archi-

bugio . . . . tirailleur. Tiralinee, tira righe, stile, o strumento d'acciajo con due punte sottilissime, che adattasi alle seste ad uso di tirar linee, tiralinee .... tireligne.

Tiragi, estrazione . . . tirage. Tiramantes, colui, che alza i mantici dell' organo per dar fiato alle canne , movens folles inflandis organis, squffleur d'orgues.

Tiran , presso gli antichi [ dinotava solo un Re. o Monarca, ma il cattivo uso, che parecchie persone, investite di quel sacro carattere, ne facevano, ha alterato il significato della parola, e ora porta con se l'idea d'un Principe ingiusto, e crudele, il quale sorprende la libertà del popolo, e governa in una maniera più dispotica di quella, che è permessa dalle leggi della natura, o del paese; tiranno, nel primo sig. dominus, seigneur; nel secondo sig. tyrannus , tyrau. Tiran, per similitud, si dice di persona ingiusta e crudele, tiranno, tyrannus, crudelis, iniquus, cruentus, tyran, cruel,

Tirant', add, che tira . tirante , trahens , pertrahens , qui tire , qui traîne. Tirant , per viscoso, tenace, attaccaticcio, tegnente, tenax, tenace, glutinenx, visqueux, gluant. Tirant , per teso , tensus, tendu, bandé.

barbare, injuste, impitovable.

Tirant, sust. corda, o simil cosa, con cui si tira, tirare, funis, corde, avec laquelle on tire , ou l'on bande quelque chose. Tirant , fune, o striscia di cuojo, o altro con che si tirano carrozze, o simili ; tirella , lorum , trait. Tirant, fettuccia, che si atmente . . . . tire-botte.

Tirape, chiamano i calzolaj valentius, le vent tire, if quella striscia di cuojo, con souffle impétueusement. Tirè cui tengon fermo il loro la-voro sulle giuocchia; pedale, fanciulli, e si fa con pigliare capestro, pedis eductor, tire- tante fila di paglia, o fuscelli pied.

Tirastivaj, strumento per calzarsi, o cavarsi gli stivali ....

tire-botte.

Tire, condurre con forza, o muovere alcuna cosa verso se con violenza, tirare, trarre, trahere, pertrahere, tirer, amener à soi, ou après soi, mouvoir vers soi. Tire per i cavei, strascicare pei capelli, crinibus trahere, trainer par les cheveux. Tire, rimuovere da se in un subito checchessia con forza di braccio, affine per lo più di colpire, scagliare, gettare. Tire na pera, projicere , emittere , tirer , lancer, jeter avec force. Tire . per allettare, indurre, a m' tira a mangene, allicere, illicere, inducere, compellere, engager , attirer , allécher , induire , pousser. Tire , per attrarre, la calamita tira'l fer. attrahere, l'aimant tire le fer, attirer , tirer à soi. Tire . per incamminarsi, inviarsi, andare , proficisci , iter capere. aliquo contendere, tirer, s'acheminer. Da che part, dova tireve voi? dove v'avviate? quo contendis, quo iter capis? de quel côté tirez-vous? Tire . per aver la mira, riguardare, tendere, indirizzarsi, inclinare , tendere , spectare , pertinere, contendere, tendre, s'adresser, viser, aspirer, avoir en vue. Tuti tiro a fe d' dne. tacca alle due parti d'uno tirè aria, vale spirare, flare, stivale per calzarli più facil- soufiler. Tirè aria fort, fe vent, far vento, spirat aura

di canapa, o altra simil ma- | tirar calcii, calce percutere, teria , quanti sono coloro , che hanno a concorrere al premio proposto, e quel filo, che tira il premio, si fa o più lungo, o più corto degli altri; detti fili si accomodano fra due assi , o in mano , in modo che non si veda se non una delle due testate di essi, per le quali testate ciascon de' ragazzi cava fuori il suo, c quello, che tira il più lungo, o il più corto, secondo che è destinato, conseguisce il premio proposto ; questo giuoco serve ancora ai tagazzi per fare le divisioni nei loro giuochi fanciulleschi, come sarebbe al giuoco da noi detto dei lader, o bara-rota, in cui pigliano tanti fili, quanti sono i ragazzi, la metà longhi, e la metà corti, e cavandosi da loro a un per volta detti fili, quelli, che hanno i lunghi, vanno da una banda, e quelli de' corti dall' altra, e così serve loro per tirar le sorti, tirar le buschette, o bruschette, gettar le sorti, sortes ducere, jouer à la courte-paille, tirer au court fétu. Tire a sort , gettar le sorti, sortiri, sortes ducere , tirer au sort. Tire , erlandosi d'arco, archibuso, balestra, e simili, vale scoccare, o scaricare, emillere, explodere, tirer de l'arc, de l'arquebuse etc. Tirè an longa, parlandosi di tempo, vale mandar in lungo, allungare, tempus ducere, rem deducere, 20 il più che si può; stiracproducere, turer en longueur, chiare, de pretto subtiliter trainer, faire durer. Ture di contendere, disputare, marcaus, parlandosi di muli, ca- chander, tirer tant, qu'on peut, valli, e simili, scalcheggiare, tacher de s'avantager. Tire

calcitrare, ruer, donner de coups de pieds, regimber. Tire di caus, figur. vale far resistenza a Superiori, ripugnar di ubbidire : resistere contro alcuno, repugnare, obsistere, regimber, refuser d'obéir, résister. Tire di caus al vent, vale esser appiccato, suspendi, être pendu. Tire. parlandosi di misure, o di spazio, vale distendersi, abbracciere spazio, allungarsi, extendi, occupare, tenere, complecti, s'étendre, se dilater, porter une certaine longueur, embrasser un certain espace. Cost ram d'teila a tira vint ras. Tire , parlandosi di canne d'archibuso, o simili. vale ridurre la loro superficio a convenevole figura, e pulimento; tirere, fistulas ferreas aptare . ctendre et calibrer un canon. Tire'l most, cavare il mosto dal tino per empierne le botti, svinare, e iacu mustum educere, essucquer, tirer le moût d'une cuve. Tire l'vin dant un botal, e butelo ant l'autr, travasare, transfundere, soutirer. Tire d'vin, cavar vino della botte, vinum e dolio eximere, tirer le vin d'un tonnean. Tire d'aqua , attigner acqua dai posso, aquam e puteo haurire, trahere, tirer de l'eau d'un puits. Tirè i seu colp , marcandè sutil , parlandesi de' contratti, vale procurare di vantaggiarsi nel preztin da part, tirelo a spart, ! tirar in disparte, allontanare, discostar dagli altri, aliquem solum seducere, tirer une personne à part, tirer à l'écart. Tirè andure , ritirare , for volger indietro, amovere, submovere, faire reculer, faire retirer en arrière, faire rcbrousser chemin. Tirè via. allontanar da se con forza, e violenza alcuna cosa, abjicere, projicere, éloigner, écarter de soi avec force, rejeter. Tire via , in sign. n. , vale andar via , partirsi , discedere, migrare, abire, s'en aller, s'enfuir, tirer pays, tirer de long. Tire giù , abbassare , demittere, inclinare, abaisser, baisser, mettre en bas, incliner. Tire giù contra un, parlar male di alcuno, de fama alicujus detrahere, medire, dire du mal de quelqu'un. Tirè giù, percuotere, cadere, verberare, frapper. Tire giù, tautes de quelqu'un pour le travonde, inghiottire, deglu tire, absorbere, engloutir, avaler. Ture giù, servirsi in tavola delle vivande, dapes, epulas e paropside capere, educere, se servir d'uu mets, d'une viande etc. Tire giù un travaj ma cha sia, strapazzare mi lavoro, abboracciarlo, præpropere,incuriose fa-

dolore; succiare, ingemiscere, retirer son haleine à soi lorsqu'on ressent quelque douleur. Tire su la vesta, alzare la veste, acciò non istrascichi, vestem colligere, hausser, lever la robe. Tire sù , allevare, nutrire, alere, educare, nourrir , élever. Tire , vale auche promuovere alcuno a qualche grado, o ammaestrarlo in qualche arte, o scienza, aliquem extollere, promovere, evehere, avancer, pousser quelqu'un, le former , l'instruire. Tirè sù un, ingannare, dolis cajere , duper , tromper. Tirè sù a caval , è dire cose ridicole, e impossibili, e volere dargliele a credere per trarno piacere, e talvolta utile, levare a cavallo, falsa alicui pro veris imponere, persifler. Tire su a caval . scorbacchiare, dar la boja, alicujus facta evulgare, trompeter les fletrir. Tire de longo , tire anans, proseguire, continuare, non rimuoversi dall' impresa cominciata, pergere, persequi, ab inccepto non desistere, suivre, continuer, persévérer, durer. Tire de longo, in s. n. dicesi di malattia, di qualche affare, o simili, che va in lungo, protrahi, la maladie, cere , saveter, maconner, faire l'affaire tire en longueur , en à la diable , travailler à de- long. Tire a riva , condurre pêche compagnon. Tire sit, a riva, e per metaf. vale convale alzare, extollere, erigere, durre al tine, ad ripam deeducere, lever, élever, haus ducere, vel conficere, faire ser, exhausser. Tire su'l fia, prendre terre, faire approcher si dice quel tirare, che si fa du rivage, ou mener à bout, del fiato a se, ristriguendosi trainer à sa fin. Tirè l'eol an in se stesso quando o per col- capon , an polastr , vale uccipo, o per altro si sente grave | dergli , necare , occidere , tis

rer le cou, tucr. Tire fora la spà, 'l cotel, vale impugnare la spada, il coltello, cavandogli dalla guaina, gladium, cuitrum evaginare, distringere, tirer l'épée, mettre l'écée à la main, dégauer le couteau. Tirė d'spa, giuocare di scherma, giuocare di spada . rudibus batuere , pugnare, præpilatis gladiis digla diari, faire des armes, tirei des armes, se battre. Tire d' spà, in s. metaf., vale limosipare, mendicare, victum ostia tim quæritare, gueuser, mendier. Tirè a la pila, non perdere alcuna occasione di gua dagno, benchè di minima importanza, tirar l'ajuolo, nullam, vel levissimam occasiouem amittere, gagner, profiter, faire du gain, tirer profit de tout. Tire a la pila, ristrignersi, far economia, squartare lo zero, fare lo spilorcio, nimium parce sumtum facere , lesiner Tire parti d'tut, maneggiare con industria le cose piccole, a fine di ricavarne utilità, o vantaggio, trarre il sottile del sottile, comparcere, parsimoniam adhibere, impensis omnibus parcere, ménager, économiser, tirer la quintessence, tirer parti de tout. Chi trop tira scianca la fira, e vale che chi troppo sofistica, non couchiude e non conduce niente al fine, chi troppo s'assottiglia, si scavezza, il soperchio rompe il coperchio, abrumpitur tensus funiculus, ne quid nimis , qui est trop mirechercher trop, ne conclud d'uno, ab aliquo stare, ali-

jamais rien , ne vient jamais à bout de rien, le trop est trop. Tirè d' dnè, esigere, riscuotere denari, nummos exigere, excutere, tirer, percevoir de l'argent. Tue la paga, riscuotere il salario, o la provvisione, trahere stipendium, stipendium accipere, avoir des appointemens, des gages. Tirà la puga da soldà, tirar la paga da soldato, stipendia mereri, avoir la paye, le gage. Tire a un color, vale approssimarsi ad un colore , vergere, desinere in aliquem colorem, tirer sur quelque couleur, avoir quelque rapport, quelque ressemblance. Costa pera tira sul bleu , questa pietra siapprossima al color azzurro. hic lapis ad colorem caruleum vergit, cette pierre tire sur le blea. Tire sul violet, tirar sul color violato, in violam, in violaceum colorem desinere. tirer sur le violet. Tire sul, bianch , biancheggiare , in colorem subalbidum declinare albescere, albicare, interalbicare , tirer sur le blanc. Tirè un poch sul giaun, approssimarsi al color giallo, in luteum colorem languescere, tirer un peu sur le jaune. Tirè un da la soa, tirelo a so partis guadagnar alcuno per la sua opinioue, condurlo nella sua fazione, dalla sua parte, tirarlo dalla sua, aliquem in partes suas trahere, in sententiam suam adducere, sibi adjungere, attircr quelqu'un de son côté, ou à son parti-Tire da la part d'un, pronutieux, trop délicat, qui veut | teggere, disendere le parti

cuius partes tueri, defendere, I domo sua, nosse pecunia vias, protéger , défendre quelqu'un. Tire j orie a tirar gli orecchi ad alcumper castigo, o per ricordo, aurem vellere, tirer les oreilles à quelqu'un, réprimander, châtier. Tirè su, tire per el col, esse trop scaramana, esse na boña tajola, esser troppo rigoroso nel prezgo, vendendo qualche cosa ad alcuno, tirar gli orecchi, pluris aquo mercem indicare, vendere, surfaire. Fesse tire i' orie, farsi pregar molto, arrendersi mal volentieri a ciò, di che si è richiesto, repugnanter, invite, gravate facere , gravari facere , cegre inducere animum, se faire tirer l'oreille, ne faire pas volontiers ce qu'on veut de nous, avoir heaucoup de peine à consentir à ce qu'on le demaude. Tire , vale anche guadaguare, trar profitto. D' cost canp i tiro dosent scit a l'an, guesto podere mi rende, o traggo di profitto da questo podere dugento scudi, ex hoc prædio capio, percipio ducenta scuta singulis annis, je tire de cette terre deux cents écus de revenn. Tire d' profit , guadagnare, trar profitto da qualche cosa, ricavar utile, approfittarsi, ex aliqua re fruclum capere, questum facere, lucrari , gagner , tirer profit, avantage, profiter, tirer de l'utilites Tirè l'aqua al so mulin. figurat. aver più riguardo al suo interesse, che all' altrui, far venire, o tirar l'acqua al suo molino , omnes actiones proprio aptare com- senso figur-, cercar denari ia

et invenire, intus sibi canere, faire tout à son profit, faire venir l'eau à son moulin. Tirè d' suspir , mandar fuori sospiri, sospirare, suspiria ducere, suspirare, ingemiscere, pousser des soupirs, soupirer. Tirè d'rud, mandar fuora per la bocca il vento, che è nello stomaco ; ruttare , ructare , eructare, roter. Tire di pet, trar peta, trullare, tirar coregge, spesseggiar le peta, pedere, crepitum ventris emittere , peter. Tire'l fia , fiait , il respirar dell'nomo, e degli animali ; fiatare , alitare , halare, exhalare, respirer, baleter. Tire i brilon , tire , o je l'ultim pet, tire i causset, fe i bai, tirar le calze, tirar le . cuoja, tirar l'ajuolo, morire, mori, decedere, vitam obire, tirer ses chausses, mourir, trépasser. Tirè del dos , andare . trattare colle buone . humaniter, comiter, benigne, tractare, se gerere, se porter, traiter avec la douceur. avec les bonnes manières , condescendre. Tirè na pistolta, na scioptà, far na colpo di pistola, di sebioppo, tirare, scoccare una pistolettata, un'archibugiata, ferream fistulam breviorem, vel longiorem displodere, ferrea fistula emittere glandes plumbeas, tirer un pistolet , un fusil. Tirè na stoca, stoccheggiare, dare una stoccata, aliquem punctim petere gladio, tirer nne botte, une estocade, porter un coup. Tire na stoca, in odo , esse Ciceronem pro prestito, o chieder segretamente la limosina, e ciò di- récompense. Tirè a piont. cesi d'uom importuno, o scroccone , che cerca di farsi imprestar danari che egli non è in istato di rendere, o sovente non ha intenzione di restituirli, frecciare, dare la freccia, mutua pecunia, argento mutuo ferire, petitiones conjicere, tirer nne estocade à quelqu'un, donner des estocades, emprunter de tout côté, affronter tout le mond. Tire dle sprassà, dle pere, tirar altrui de'ciottoli, dar delle eiottolate , lapidibus petere , saxis incessere aliquem , tirer des pierres contre quelqu'un. Tire ne sfris, na stafilà, na sprassà, riprendere, biasimare , satireggiare , dir motti pungenti contro alcuno, motteggiarlo, carpere maledico dente, maledictis insectari, verbis asperioribus perstringere , piquer , satiriser , railler quelqu'un d'une manière piquante. Tire a na griva, a na levracaccare l'arcobugio contro un tordo, una lepre, turdum, leporem collineare, collimare, tirer une grive, un lièvre, tirer dessus une grive, un lièvre. Tire a la lotaria, estrarre le polizze d'un letto sortiri . tirer une loterie, tirer les billets d'une loterie. Tire 'l ba-

aggiustare a piombo, exigere ad perpend plomb. Tires, attrarre, succiare, attrarre l' acqua, imbeversi , inzupparsi d' acqua , o d'umido. Nostr corp a tira l'aqua com na sponga, sugere , imbui , s'imbiber d'ean. s'abreuver d'eau. Tire fora , trar fuori, estrarre, cavare, elicere, eripere, educere, extrahere, exprimere, arracher. Tire , tesure , tire un pe d'lenga , adoperarsi , ingegnarsi con tutti gli sforzi possibili . stuzziccare i ferruzzi, omnes nervos intendere, faire rage de derrière. Tirè un pè d' lenga, tapinare, nou poter accozzare la cena col desinare, miseram, duram vitam agere. tirer le diable par la queue, avoir beaucoup de peine à subsister. Fè tirè un pè d'lenga a un, far languire altrui, aspettando qualche sussidio . duras alicui facessere, faire tirer la langue à quelqu'un d'un pied de long. Tirè na pet con i dent, tirare, allungare coi denti una pelle, pel-lem producere tlentibus, étirer une peau avec les dents. Tirè 'l fer sul ancuso con 'l martel, distendere il ferro sull' incuditre culla cortola , appianare, ron, separare il grano dalla allungare, mettere in fondo loppa, gettandolo colla pula il ranie, o altro metallo sia in aria sull'aja, mondare il rovente, sia freddo, ferrum, grano, glumis, o folliculis exi- es malleo distendere : etirer mere framentum, nettoyer le les métures sur l'enclause soit blé. Tirè la caressa, la ca- à froid, soit à chand pour les reta, durar fatica sens' alcuna allonger, et les étendre. Tirè mercede, laborare, pati, la la conseguensa, tirar una conborem sustinere sine ulla mer- clusione, o conseguenza, alicode, tirer la charrue sans quid ex alio inferre, inférer,

conclure, tirer la conséquence. ] ie , j'ai eu de la peine à sou÷ Tire na riga , tirar una linea, lineam ducere, tirer une ligne. Tire na corda, leudere, tirare una fune , funem tendere, tirer une corde, la tirer ferme, in s. n. Na corda cha tira, cha banda, esser teso, tensum esse, une corde tire, elle est bandée extrémement forme. Tire 'l rido', in s. figur., passar sotto silenzio. non far motto di checchessia, silentio prœterire, tirer le rideau, passer sous silence. Tirè a tut, fe d'ogni erba fas, non distinguere il buono dal cattivo, od anche vivere alla scapestrata senz'elezione di bene , o di male , miscere sacra profanis, o perdite vivere, nihil pensi habere , ne faire aucune différence, ou distinction, vivre dans le libertinege. Tire al vol , tirar al volo . . . . tirer en volant . tirer sur un oiseau dans le temps , qu'il vole. Tireje suite, trovarsi in grave pericolo, aver una paura eccessiva, aver gran timore, versari in magno periculo, in magnum di- calamitatum seriem secum trascrimen adduci, gravi meta here, deducere, traîner une percelli , être saisi de peur , longue suite de malheurs. Tide frayeur. Tireje suite, vale resse ados l'odio, tirarsi adanche tapinare, stentar a vi- dosso l'odio, iram sibi concena col desinare, miserri- encourir, s'attirer, tirer sur mam vitam agere, ducere, tirer le diable par la queue, i causset, tirar su le calcette, avoir beauconp de peine à . . . tirer bien ses bas, les subsister, tirer bien la courroie. J'eu avit a tireje ben per empecher qu'ils ne fassent ande a la fin di an, ho do- des plis. Tiresse'l capus ant voto usare una grand' econo- j'eui, esse sens' onta, mandar mia, una gran parsimonia.... giù la visiera , tirar giù la

tenir jusqu'au bout de l'année. Tiresse la brasa sui pè, far cosa, che ridondi in proprio pregiudizio, pregiudicare a se stesso, tirare ai suoi colombi, damnum sibi comparare, suo jumento sibi malum arcessere, in suum malum Lunam deducere, tirer sur ses gens, agir contre les propres intérêts. Tiresse sit , ritornare in buono, e fiorito stato, migliorar condizione, ad pristinum fortunce statum redire; reflorescere, refleurir, Vedi Arpaiesse. Tiresse di dent , tiresse dle ganassa, darsene insino ai denti , bisticciarsi , dicesi quando due persone tenzonano insieme senza rispetto. mordicus devertare, s'écharnera Tiresse fora d'ambréui, tiresse föra d'afè , liberarsi , spedirsi dagli imbroglii, dagli intriglii; explicare se, expedire se re aliqua, evolvere se tricis, dégluer, se tirer d'affaire, d'intrigue. Tiresse après na marela de disgrasie, trarre seco una lunga schiera di disgrazie vere, non poter accorrare la trahere, odium in se concitare, soi la haine. Tiresse sù ben I faut bien tirer la courro- buffa, non aver alcuna vergoverun riguardo, pudorem ponere, solvere, nullam rationem habere, perdre toute sorte

de honte. Tiresse d' pat, pattorire, convenire, accordarsi, pacisci , convenir , faire un accord, une convention. Tiresse anans, avansesse, farsi avanti, venir inpanzi, accedere , procedere , progredi , avancer , venif en avant , approcher, se présenter. Tiresse andare, arculesse, ritirarsi, scostarsi, farsi indietro, allontanarsi, retrocedere, recedere, pedem referre, se retirer, reculer, s'éloigner. Tiresse da part, scartesse, trarsi in disparte, allontanarsi dagli altri, ex aliorum societate se subducere, se subtrahere, s'écarter, s'éloigner. Tiresse la porta après, serrar per di fuori, tirar a se la porta, l'uscio, extrinsecus ostium claudere, tirer la porte après soi, la fermer par de-

Tirèle, funi, o strisce di enojo, o altro, con che si tirano carrozze, o simili, tirella . lorum . trait.

hors.

Tiret, o tiror, piccola cassa congegnata in un armadio, in una tavola, in un banco, che si tira col mezzo d'un bottone, d'un anello, od altra cosa equivalente ; cassetta , cassettino, capsula ductilis, tiroir . lagette.

Tiroliro . ritornello di canzone . . . . tarelure.

Tiròr , V. Tirèt.

Tisich , infetto di tisichezza, tisico, phtisicus, phtisi laborans , etique , pulmonique. provoquer , agacer , irriter ,

gna, nè faccia, por da banda | Tisich, o antesich per metal., il rispetto, procedere senza vale magro, scarnato, debole, e dicesi anche degli animali, e d'altre cose, macer, macilentus , debilis , étique . sec, décharné, attenué, maigre, foible. Tisicogna, è una consun-

zione, che nasce da un'ul-

cera, o altro male dei polmoni, accompagnata da una febbre lenta, etica, con guasto, estenuazione, e consumo della carne muscolare. Ha la sua origine nel freddo del verno da un umore acuto, che goc+ ciola sopra i polmoni, ove a guisa di catarro gli irrita a segno tale, che produce la tosse, indi uno sputo d' una pituita viscida, poscia di una marcia pesante, fetida, indi di puro sangue, con sudori notturni. caduta di capelli, e nn flusso colliquativo, cui presto snccede la morte. Nell'ultimo grado della tisicogna il naso apparisce acuto, gli occhi scavati, fredde e contratte le orecchie, dura e secca la pelle circa la fronte, e la complessione verdiccia, o livida; tisichezza, phtisis, phtisie, consomption , pulmonie. De ant la tisicogna, cominciar ad intisichire, dar nel tisico.....

tomber en chartre. Tissè . riordinare i tizzi sni fuoco perchè abbrucino; attizzare, rattizzare, ligna componere, aptare in foco, attiser , rapprocher le tisons . raccommoder le feu. Tisse per metaf. , aissare , incitare , stimolare, acuere, impellere, incitare, irritare, cohortari,

prits déjà irrités , inciter , exciter.

Tisson, pezzo di legno abbruciato da un lato, tizzo, tizzone, titio, torris, tison. Covè 'l' tisson , dicesi di chi è tuttora vicino al fuoco, covar il fuoco, covar la cenere, assiduum ad focum sedere, garder le tison , être toujours sur

les tisons, avoir toujours le nez sur les tisons, garder le coin du feu. Tisson d'infern, dicesi d'uomo perverso e di donua perfida, che co' suoi discorsi, od esempj eccitano al male, cagionano dissensioni, liti nelle famiglie, fax belli , Acheruntis pabulum , tumultus concitator, o concitatrix, tison d'enfer.

Tissone , sgate 'l feu , stuzzicare il fuoco, muovere i tizzoni , motare , movere toco titiones, etiam quum res non poscit, torres altier, atque aliter sine fine strucre, vertere, convertere, tisonner, ne faire que rémucr les tisons sans besoin.

Titol , dignità , grado , o nome, che significhi tal cosa; titolo, dignitus, honor, titulus , nomen , titre , dignité , grade, qualité, condition, distinction éminente. Titol, per iscrizione, denominazione, titolo, titulus, inscriptio, inscription, denomination. Titol, per cognome, cognomen, surnoin, nom de famille, nom de la maison. Titol, per vanto, fama, laus, gloria, fama, réputation , crédit , vogue, honneur, estime. Titol, per pretesto, colore, motivo, pra- l'dei legnajuoli, i quali così

attiser le feu , aigrir des es- | textus , color , species , simulatio , titre, prétexte , couleur, excuse, voile, apparence, converture. Titol, per ragione, diritto, clausula, per cui si possiede qualche cosa, titolo, jus, titre, droit, raison, document, qui sert de titre. Titol , si dice il benefizio , o patrimonio, che dee avere il Cherico per essere ammesso agli ordini sacri , titolo , titulus, titre, ou titre cléri-

> Titola, che ha titolo, titolato, aliqua dignitate præditus, titré, qualilié, qui a titre. Titola , in forza di sust. vale personaggio, che ha titolo di signoria, o di dignita, titolato . . . . titré.

Titubė , vacillare , star ambiguo, non si risolvere, star fra due, titubare, titubare, nutare, dubitare, animi pendere, hæsitare, chanceler, vaciller, branler, hésiter, être en balance, être irresolu, indécis.

Tivola, spezie di mattone il più sottile, pianello , laterculus, bipeda, tuile plate.

Tlarin , diminutivo di tlè . Vedi Giassil , telajetto . . . . petit chassis, petit métier.

Tlaron , o tleron , legname, che si affigge al muro e che riceve l'impannata, o l'invetriata, telajo, armadura . fultura , chássis.

Tle, strumento di legname, ossia spezie di cassa, o cornice, in cui si mette, o si racchiude, od auche si sostiene una cosa, telajo. Tlè, term. gen. delle arti , e spezialmente

chiamano quattro pezzi di le- I guame commessi in quadro, telajo. Tie , è anche termine usato da varii artefici per de notare qualche macchina, che abbia qualche similitudiue con quella da tesser la tela. Tlè, strumento di legname, nel quale si tesse la tela, e questi tlè sono di varie strutture secondo le diverse specie di materiali da tessersi, cioè per pannime, sete, tele di lino, cotoni, drappi d'oro, e per altre opere , come nastri , galloni , tappezzerie , calze ec. , telajo , prælum , métier. Tie , è anche uno strumento di legname, sol quale gli artigiani stendono le loro tele, sete, drappi ec. , per ricamarle , trapuntarle , e simili , telajo , te larium . chassis. The d'un tavolin, gabia, chiamano i legnafuoli quella parte, che collega i piedi, e su di cui posa il piano, telajo, telarium. chassis d'une table. Tle, chiamano i parrucchieri una macchinetta composta di due ritti imperniati in uu asse ad uso di tessere i capelli, telajo, telarium , chassis. Tle di quader., è un legname commesso in quadro, o in altra forma, sul quale si tirano le tele per dipingervi sopra, telajo, textrinum , chassis, Tle , è anche un arnesc di ferro, o di legno, nel quale gli Stampatori serrano con viti, o simili le forme per lo più nel metterle forcipes, tennilles. Tnaja, leisin torcolo, telajo, telarium, chassis. The d'orera, il legname delle finestre, che si af- avarus, tenax, sordidus, tafigge al muro, e che riceve quin , pince-maille. Tnaje, arl'impannata, o l'invetriata, te- nese da sostener tavole, Vedi.

lajo, armadura, fultura, chitssis. Se questo tlè non s'apre, dicesi chassis dormant. Tie da porta-volant, telajo da soppraporta . . . placard.

Taaja, tormeuto, che si dà ai condannati a vituperevol morte, stringendo loro le carni con tanaglie infocate .... genre de supplice, tourment des tenailles ardentes. Traià dicesi in m. b. per similil. il morso della pulce, morsus pulicis, la morsure d'une puce. Dicesi pure d'altri animali.

Tnaja, e meglio al plurale inaje, detto dal tener tenacemente, strumento noto di ferro fatto a foggia di cesoje per uso di strignere, sconficcare, o di trarre checchessia con violenza, tenaglia, forceps, tenailles , pinces. Tnaja , nella fortificazione è una certa opera esteriore, composta di due lati paralelli con una fronte, in cui evvi un angolo rientrante, tenaglia . . . . . tenaille. Tnaje a vis , stromento , col quale i fabbri ed altri artefici stringono, e tengono fermò il lavoro, che hanno fra le mani, morsa, forceps, étau. Tnaje da manescard, tnaje da förgia, tanaglie da maniscalco, forcipes, tricoises. Tnaje da cavagnè, tanaglie di legno, strumento da panierajo . . . . trestoires. Tnaje, per lo strumeuto d'attanagliare, tanaglie, ignitæ na , figur. vale uomo avaro . tenuce, pillacchera, tarsia,

Tresp. Gavè na cosa con le tnaje, o con le tnaje d'Nicodemo, ottenere, o fare alcuna cosa con grandissimo sfor-20, e violenza, levare, o cavare alcuna cosa colle tanaglie, per summam vim obtiuere , invito animo facere , arracher les mots de la bouche, obtenir, ou faire quelque chose avec beaucoup de peine.

Tnaje, tormentare i condannati a vituperevol morte, striguendo loro le carni con tanaglie infocate, attanagliare, ! candenti forcipe vellicare, torquere, tenniller.

Tuajette, din. di tuaje, tamagliette, forficulæ, petites

tenailles, pinces.

Tneja, sorta d' erba amara, simile al matricale, la quale cresce lungo le siepi e in luoghi coltivati; tanaceto, atanasia, tanacetum vulgare, tanaise; questa pianta cresce all'altezza di due piedi o tre, i suoi fusti sono ritondi . rigati, midollosi, le sue foglie sono grandi, lunghe, distese come ale, tagliate, di color verde gialliccio, i suoi fiori nascono nelle cime dei suoi fusti in grossi mazzetti rotondi, composti di fiorellini d'un bel colore giallo, dorato, riluceute, la pianta ha un odor forte, ed ingrato, e un gusto amaro,

Tai, aver in sua potestà, in sua mano, possedere, tenere, tenere, possidere, habere , tenir , posseder , avoir en son pouvoir, avoir à soi. pension, an dosena, tener Tii, per impedire con ma- altri in casa sua dandogli il no, o con altro checchessia, vitto, e ricevendo un tanto ch'e' non possa muoversi, o al mese, aliquem pacia mer-

cadere, o fuggire, o trascorrere, tenere, detinere, tenir, rétenir, empêcher, détomber. Tni, per abitare, habitare, occuper , habiter. Tai, per pigliare, prendere, ma si usa solo in modo imperativo: rendme i me dne, e tnive la vostra midaja, rendete il danajo mio, e tenete la medaglia vostra, meam mihi redde pecuniam, et tuum habe, tene, accipe numisma, prenez votre medaille. Tni , per occupare , distendersi: la cavalaria a taia sès mia, occupare, tenere, extendi, tenir, occuper un espace, s'étendre. Tui, per istimare, giudicare, reputare, far conto, credere, esser d' opinione: I teño cha sia così . a l'è tru per un galantom, habere, existimare, censere, opinari, credere, tenir, croire, estimer, juger, réputer, être d'avis. Tai, per ritenere, contr. di versare : guarde 'n po col seber s'a ten, servare, tenir . contenir. Thi , per aver efficacia, valere, esser valido : 'L nöstr contrat a ten, valere, validum esse, tenir, valoir, être valable, avoir la force de obliger. Tni, si dice della colla, e simili cose viscose, e tenaci, tenere, hærere, adhærere , tenir , être tenace , gluaut. Thi al batesim , thi n'oria, tener a battesimo, levar dal sagro fonte, tenere, tenir un enfant sur les fonts de baptême, en être le parrain , ou la marraine. Thi an

tenir en pension. Tni a la pu- amici, rationem amicorum hapa , tener a petto, allattare , lactare, ubera puero admovere . allaiter , donner la mammelle. Thi botega, thi ostaria, tener bottega, osteria, tabernam, cauponam exercere, tenir boutique, auberge. Thi cand, tener caldo, calefacere , calorem fovere , tenir chaud. Thisse caud , tenersi caldo, sibi a frigore ca vere, se tenir chaud. Thi la strà drita, tener il cammino diritto , recta via progredi , marcher droit. Tul la botega sarà, fe festa, dicono gli artefici quando o per festa, o per altro non aprono interamente la bottega, stare a sportello . . . chômer , fêter, ne pas ouvrir entière-ment la boutique. Thi an steca, thi curt, tener altrui a bere, ancipitem detinere, testecchetto, arcte, parce tractare aliquem , tenir au filet , tenir de court. Vale anche tener a freno, tener in parce cibos suppeditare alicui, quant'egli vorrebbe, o aver de' danari quanti bramerebbe, colubere, morigerer. Tai gieugh, tener la posta, l'invito, rispondere alle poste, conditionem accipere, tenir jeu à quelqu'un. Tui an redna, ant i furniment, V. Tai an steca. Tai, durare, resistere; Color cha ten , V. Resiste. Tai a ciance, tener a bada, dar parole, dar erba trastulla, aliquem inanibus verbis, vel vana spe ducere, amuser, repaitre de vaines espérances. Thi an- forte, toner sodo, reggere,

cede in convictum admittere , | dji amis, tener conto degli bere, ménager ses amis. Tal le man a ca, tener a luogo le mani, continere manus, tenir les mains à soi. Tui j'éui bas, tener gli occhi bassi, terram modeste intueri, tenir ses yeux bas. Tai da la part d'un, ini da la soa, tener le parti d'alcuno , proteggerlo , difenderlo, o seguire il suo partito, ub aliquo esse, stare , partes alicuius detendere . tenir pour quelqu'un, tenir le parti de quelqu'un. Tnì j' orie drite, star cogli orecchi tesi , star intentissimo persentire, arrectis auribus adstare, aures arrigere, ouvrir biens les oreilles, écouter attentivement. Tai ans la corda, tener sospeso, tener sulla corda, aliquem sollicitum hanir au filet, amuser, faire attendre. Thi an dieta, tener in dicta, dar poco da mangiare. dovere, non lasciar mangiare | tenir au filet, faire jeuner. Tal banca, esercitar l'arte del banchiere, far banco, metter banco, argentariam facere, tenir la banque, tenir banque ouverte. Thi da ment, osservare attentamente, adocchiare, attente prospicere, attentos figere oculos, regarder attentivement, fixer. This ment, tener a mente, ricordarsi, fissar nella memoria, memoria aliquid tenere, se souvenir. Thi bon , thi ferm , thi dur , sostenere, difendersi, tener dare, allontanare, arcere, sustinere, obsistere, durare. amovere, dioigner. Thi cont tenir ferme, tenir bon, resister, tui ferm, star sodo al macchione, fermar il viso, non si commuovere, nihil perturbari , neutiquam se movere . se tenir ferme, inebranlable, ne se pas effrayer. Thi ferm , thì dur, vale anche non si lasciar communovere, esser costante, fermo nella sua risoluzione, non lasciarsi persuadere, ne svolgere a checchessia, o a dir quel, ch'altri vorrebbe, persistere nel suo primo proponimento, incxos rabilem esse, constantem, firmum, propositi tenacem, in proposito permanere, a proposito non recedere, tenir hon, tenir ferme, ne se point laisser aller aux persuasions, d' autrui. Tnì man , esser complice, consenziente, concorrer nel fatto, porger ainto, auxilio, præsidio esse. opem, favorem præstare, assentiri, probare, prêter la main, tenir la main. Tant a val col cha ten , com col cha scortia , tanto ne va a chi ruba, come a chi tiene il sacco, agentes, et consentientes pari pana afficiuntur., autant celui, qui tient, comme celui, qui écorche. Tnì la lenga, tnì la berta an sach, tener la lingua a freno, a briglia, frenar la lingua, tacere, non far motto, linguam continere, linguee temperare, tenir sa langue. Tni arlvà un, rendersi mallevadore per alcuno, spondere , s'obliger, être garant ponr quelqu'un , pour le délivrer l Tom. III.

se défendre. Tal bon , tal reid, | po , nello stomaco , contrario di vomitare, retinere, retenir, garder. Thi sit, sollevare, innalzare, extollere, sonlever, élever. Thi sit, stè iù, ritencr una cosa udita dire, non palesarla, e tenerla segreta, tacere, silere aliquid, rein commissam retinere, garder le secret, ne point parler de ce, qu'on a entendu. Tai , dicesi delle piante , ed innesti quando alleficano, abbarbicare, appiccarsi, radices agere , prendre racine. Tui nen antel gavas, V. Desgavasesse. Tni capela, si dice di chi natle conversazioni cicala per tutti gli altri, turture loquecior, architee crepitaculum, tenir le de. Tul'l' let, esserammalato, in lecto se continere, ægrotare, in lecto decumbere , garder le lit , garder la chambre. Thi 'l fià , ritener il fiate, animam comprimere, tenir son haleine. Trib'l fià, non far motto, non far parola , V. Thi sit nel 2.0 sign. Thi I pe an doe scarpe, o an doe stafe, attendere a due partiti, tener in un medesimo negozio pratica doppia per terminario con più vantaggio prepararsi per eventi contrarii, diversas spes spectare, spe duplici uti, unum eligere, et alterum non dimittere, avoir deax, ou plusieurs cordes à son arc. Thè la bacheta drita, righè drit, operar con giustizia, tencr la linea diritta, recte se gerere, aquitatem servare, in officio de toute poursuite. Thi un se continere, tenir la balance medicament, nen butelo via, juste, marcher droit. Thi, o nen vemitelo, ritener in cor- avei un ant la mangna, avere, o tenere una persona nelle , tatem ostentare, faire le fier. sue mani , poterne disporre a suo talento, aliquem penes se habere, tenir quelqu'un dans sa manche. Fè tnì na litera. na somma de dnè a qualcun, fare pervenire al suo luogo lettere, denari, far ricapitare, epistolam, pecuniam perferendam curare, faire tenir des lettres, de l'argent. Tni, contenere, comprendere, continere, complecti, complexu suo coercere, contenir. Cost botal a ten tre brinde. Nen podeise tnì drit, non potersi reggere in piedi, hærere vestigio suo non posse, ne pouvoir se tenir sur ses pieds. Thisse, ritenersi, contenersi, se continere, se compescere, se abstinere . se retenir . s'abstenir . se contenir, se modérer. A peul nen trusse da giughe, non può contenersi dal giuoco, abstinere ludo non potest, il ne saurait se tenir de jouer. I seu nen lo ch'im teña dal ronpie 'l mostàs, non so che mi tenga ec., vix teneor quin etc. , je ne sais à quoi il tieut que je ne lui rompe etc. A l'è un miracol ch'im teña d' sciapè sta porta, appena mi trattengo dal tar in pezzi questa porta, at etiam cesso his | foribus facere assulas? qu'est ce qui me tient que je ne mette cette porte en pièces. Thisse da'n bon, thisse fiero . trusse ans la soa , tnisse presios, fe'l sostnis, star in sussiego, tener il capo alto, star sul grave, star con contegno, tener posto, gravità, fare to sputatondo , se se efferre, caput extollere, gravi- | amitié de quelqu'un.

le soutenu, se tenir sur son quant à soi , marcher d'un air grave, faire le suffisant, faire le rencheri. Trisse a qualcosa per nen caschè, tenersi, afferrarsi , abbrancarsi , aggavignarsi , appigliarsi , appiccar- . si, agguantarsi, attenersi, stringere . complecti . manibus arripere, se tenir bien , s'arrêter, s'attacher à quelque chose pour s'empêcher de tomber, il se tint à une branche, il se tint aux crins du cheval , etc. Thisse ben a caval, star bene in sella, tenersi con garbo, con grazia a cavallo , sollerter equo insidere, se tenir bien a cheval , y être ferme , et de bonne grace. Thisse sh , thisse an pè, reggersi, stere in piedi , stare , consistere , se tenir debout , ou sur ses pieds. Tnisse per n'om dot, cherdse d'esse dot, bel, rich ec., riputarsi savio, bello, ricco, se existimare doctum, venustum, divitem, se croire sage , joli , riche. Thisse ant'el stat ch'un è, tenersi nello stato, in cui siamo, continere se in sua pellicula, majores nido pennas non extendere, se tenir dans les bornes de sa condition. Trusse per chicl, ritener per se, sibi servare, retinere, retenir, garder pour soi. Trusse con un, conversare con alcuno, tener sua amicizia, conservarselo amico, alieujus amicitiam colere, cum aliquo versari, se conserver l'amitié de quelqu'un . se le tenir ann , entretenir l'

Tnivela, tnivlöt, V. Tinivila , unwiöt.

Thon (termine comuue a molte arti, specialmente ar falegnami ) pezzo di bosco tagliato in guisa che entra nell' incavo, dente in terzo, maschio, masculus, subscus, cardo, teuon. Tnon a coa d'rondona . . . . securicula , tenon à queue d'aronde.

Tuùa, circuito di paese, o di terreno, che si possiede, lunghezza, spazio di podere, tenmento, tenuta di beni, fundus , possessio , tenue , territoire, terre, possession, un tenement, un heritage, une pièce de terre de plusieurs ar pens, qui ticunent tous ensemble.

To, pronome, che nota proprietà , o attenenza, ed ha propriamente relazione alla seconda persona del singolare, e del plurale, sebben dicesi anche al plurale teu; tuo, tua, tnoi, tue, tuus, tua, tuum, al plur. tui, tuce, tua, ton, ta, tes, tien, tienue, tiens, tiennes. To, è anche sust., e vale il bene che ti appartiene. il tuo, tuum, le tien.

Toaja, toajin, toaleta, V. Tovaja , tovajin , tovaleta.

Tocadina, toccata di strumento diminuito, pizzicata .... pincée.

Tochaj, sorta di vino di Ungheria, vino di Tokai.... Tokai.

d' pan , d' curn , d' joi mag , d bosch . -d stoja , pezzo , toz- a pezzi , a brani , particulazo, brandelio, strambello, um, membratim, frustatim, gherone, frustum, fragmen- par pièces, en pièces, pièce

то

tum , particula , morceau , bribe . tranche . chanteau. Avei 'l vestì a töch, pì nen podèi stè un töch ansem , parlandosi di vesti, o simili cose, non se ne tener brano, cascar a brani, cioè essere, o aver la veste lacera, e logora, vestemattritum habere , avoir ses habits en lambeaux, s'en aller en loques , par lambeaux. Lve 'l toch, portè via 'l toch, taje . trince i pan ados a un, dijne a pende, tapissèlo, tajete i colet ec. , levar i pezzi d'alcuno , tagliargli i panni addosso, biasimarlo grandemente, dirue il peggio, che si. può, e si sa, detrahere alicui, per ora hominum truducere aliquem , médire , dire du mal, mépriser, emporter la pièce, déchirer à belles dents. Avèi na cosa per un toch d' pañ , a strassapat , aver per un torzo di pane, cioè con pochissimo costo , vilissimo pretio , avoir pour une pièce de pain, avoir a bon marché. Tut ant un töch, cioè intiero, che non gli manca alcuna delle sue parti, integer, perfectus, absolutus , complet. Tut ant un toch , per tutto d' un pezzo , in un sol pezzo, indivisus, nulla ex parte compositus, entier , d'un seul morceau, toutd'une pièce. Ande , o esse 4 toch , andar a pezzi , sia per istrappamento violeuto, o per consumazione naturale , per Toch , con o aperto , parte | partes dissolvi , dilabi , defluedi cosa solida, come: töch re, s'en aller en pièces, ou par pièces. A toch avverb. .

132 dotto all' estrema miseria, ad incitas redactum esse, être réduit à l'extrémité. Fe a toch . taje a toch , ridurre in pezzi , tagliar a pezzi , spezzare, discindere, concidere, conterere, discerpere, couper par morceaux, hacher, casser, briser, réduire en morceaux. Toch d'bricon, töch d'borich, pessa d'aso, pezzo di ribaldo, pezzo d'asino, si dicouo per modo di villauia ad alcuno, mastigia , vaurien , maraud , coquin , fripon , gros Aue , grosse bête. Ande ciamand 'I toch ,

andar mendicando, ostiatim victum quæritare, mendier, trucher, demander l'aumône. Toch . con o chiuso . t. di pittura, si dice del modo. con cui il pittore indica, e fa sentire il carattere degli

oggetti, che rappresenta per mezzo di certi tratti di pennello negli scuri, e nei chiari, tocco . . . touche. Toch , con o chiuso , tatto,

tasto, tactus, le tait, le toucher. Ande al toch , servirsi del tatto in vece della vista, andar al tasto, palpando incedere, aller à tâtons, en titonnant.

Toch , con o chiuso add. , malsano, che ha guasti i polmoni, pulmonum vitio laborans, affectus, pulmonarius, pulmonique, qui a les poumous affectés.

Toch , tof ( anche con o chiuso ) voci volgari usate per ischerzo, e vaglion subito, tosto ec., statim, illico, repente . d'abord.

Toche, voce, che per lo più quella cosa, non farne motto,

a pièce. Esse a toch, esser ri- | si usa col verbo essere. Esse a le toche, esser in procinto, esser apparecchiato, e in assetto. præsto , o in promtu esse , accinctum esse, in procinctu stare. être sur le point de faire, être tout prêt , préparé, disposé à faire, ou à dire quelque chose. Esse a le toche, vale anche esser, vicino a fac una cosa, star per farla, mancar poco, che non si faceia, parum abesse, être près de faire une chose. Tochè verbo, accostare l'un

corpo all'altro , sicchè l'estre-

mità, o le superficie si congiungano, toccare, tangere, attingere, contingere, toucher. Toche, per torre, levar via, adimere, auferre, toucher, ôter, emporter, enlever, retrancher. A l'è parti sensa toche niente. Toca pà , non toccar niente, abstine manus, ne touche pas. Tocheme nen. non mi toccare, ne me attıngas, dextram cohibe, ne me touchez-point, gardez-vous bien de me toucher. Toché antel viv, toceare sul vivo. offendere nella parte più delicata , e sensibile , e figur. si dice dell' arrecare altrui grandissimo dispiacere con parole, o motti pungenti, asperioribus conviciis aliquem proscindere, toucher au vif, brocarder, offenser sensiblement. Tochè 'l cantin bon , toccare il tasto, dar nel segno ragionando, rem acu attingere, frapper au but. A bsogna nen tochè cola pediña, col cantin, non bisogna toccar quel ta-

sto, non bisogna parlar di

ea de re sermonem abstine, tre la caisse. Toche bara, dine vulnus tangas, c'est une cesi nel ginoco detto bara rota, corde, qu'il ne faut pas toucher. Tochè , parlandosi di bestie, vale sollecitarle percuotendole. Toche l' aso, asinum flagello agere, toucher, frapper pour faire aller, classer devant soi, presser. Tochè, per appartenere, aspettarsi, riguardare, pertinere, attincre, spectare, toucher, regarder, concerner, competer , appartenir. Tochè na cosa a un, si dice quando quegli l'ottione, o la conscguisce, toccar in sorte, contingere, sorte obtingere, sorte obvenire, échoir, tomber en partage. Tochè, per discorrere brevemente, e superficialmente acconnare, che anche dicesi tochè d' passagi, leviter perstringere, breviter attingere, toucher, glisser, parler incidemment. Tochè con man, certificarsi, chiarirsi, certiorem fieri, rem certam, cognitam, compertamque habere, toucher avec le doigt, s'assurer, tirer un éclaircissement. Fè tochè con man, fur toccar con mano, aliquid apertissime demonstrare, persuadere alicui, faire toucher une chose an doigt, et à l'æil, la demonstrer clairement. Tochè di dnè, ricevere, pigliar danari , per lo più vendendo la sua mercanzia, toccar danari, accipere pecuniam, toucher de l'argent, faire de l'argent. Tochè 'l tanborn , toccar il tamburo, la cassa,

o i lader, toccar bomba, V. a' suoi luoghi. Toche bara . in s. figur. dicesi arrivare in alcun luogo determinato, c subito partirsi, toccar bomba, ad certum locum pervenire, et illine statim abire , arriver jusqu'à un endroit marqué, et s'en retourner tout de suite. Tochè di spron , spronare , toccare di sproni, equo calcaria adhibere, épéronner, piquer, appuyer l'épéron. Tochè 'l cheur , si dice quando altri mangia con gusto, e si conosce, che quella vivanda gli fa pro, si dice; A m'a tocame propi 'l cheur, cioè quella vivanda mi diede intera soddisfazione, mi piacque estremamente, mi tocco l'ugola, admodum placere, plaire infiniment, délecter, récréer, réjouir le cœnr, flatter le goût, toucher le cœur, faire grand plaisir. Toche'l cheur. vale anche convincere, compugnere, convertire. Cola predica a i'a tocaje'l cheur , persuadere, commovere, convertere, toucher le cœnr, convaincre, convertir, émouvoir. Tochè 'l cheur , vale anche muovere a compassione, miseratione permovere, attendrir, faire pitie, faire compassion. Tochè 'l pols, riconoscere il polso ad effetto di argomentare la qualità delle forze, o della febbre, toccar il polso, arteriarum pulsum cognoscere, tâter le pouls. sonar il 'tamburo , tympanum | Tochè gnanca un dent , si dica quatere, tundere, tympaniza- di quelle cose, delle queli re, toucher du tambour, bat- si è mangiato scarsamente

e non a sazietà. Cui pastisset i di chi danza, o corre così ch'j'eu mangia a m'an gnanca tocame 'n dent, cioè ritrovo quel cibo così gustevole, che gli pare non aver avuto il suo pieno; quei pasticciotti, chio mangiai non m han tocco l'ugola, labra, non palatum rigare, ne pas toucher le nœud de la gorge, n'en avoir pas eu pour une deut; lo stesso dicesi quando ad una persona affamata si da poco vibo , diciamo : A j'a gnanca tovaje un dent, a l'è na fava an boca at luv, non gli ha toccato un deute, non gli ha tocco l'ugola, è una fava in bocca all'orso. Tochè la man , toccar la mano, salutare affettuosamente, dexteras jungere, copulare, toucher la main, salner avec des marques d'amitié. Tocheme la man. e chi sio bon amis, toccami la mano, e siamo buoni amici, accipe, daque fidem, touchez-là, soyons bons amis. Tochesse la man, si dice anche dell'impalmarsi gli sposi, dexteram dextera jungere dexteram dare, donuer la main. Tochè ben dla ghitara, toccar bene di liuto, scire fidibus , fidibus cancre eleganter , toucher bien un luth, jouer bien. Tochè, termine di pittura: Un quader ben toca . pittura ben pennelleggiata, che ha dei buoni tocchi, scienter ac perite picta imago, un portrait touché hardiment. Tochè la piöta, dicesi de'piccoli eagnuoli, ed altri animali domestici . fare santa . . . . . . Coucher la patte, toucher platz Nen tochè di pè tera, dicesi

leggiermente, che sembra non tocchi co' piedi la terra . . . . ne toucher pas des pieds à terre. Toche, vale anche andar frettoloso : Jeu toca ben per podei arive a tenp, gradum accelerare, properare, marcher vite. Toca , carosse , tocca cocchiero, age equos, auriga , touchez , cocher , allons plus vite . touchez-fort. touche cocher.

Tochèt, pezzetto, tozzetto, frustulum, petit morceau, petite pièce, loquette, lambeau. Tochet, giuoco fanciullesco, che si fa tirando una noce, od un nocciuolo in terra, cui un altro tira pur una noce . od un nocciuolo, e cogliendolo, vince, altrimenti il primo raccoglie il suo, e lo tira a quello, che tirà l'avversario, e così si va continuando a vicenda, sinché sia colto, e viuto: truccino.

Tocò, quegli, che conduce vitelli, porci, ed altri simili animali, coudottiere, agitator, qui touche, qui frappe des veaux, des cochons pour les faire aller.

Todeschin, sorta di pane fatto a foggia di ghersa, ma più corto, e di farina più tina, panis, pain mollet, flute.

Todo . voc. pleb. , uomo semplice, o balardo, scimunito, babbaccio, tordo, simplex , rudis , ninis , sot , simplc, stupide.

Tof, v. pleb. usata per ischerzo, e vale tosto. V. Toch avv. Tof, il romore, che si fa in cadendo, tonfo, strepitus, fragor, le bruit, que l'on fait en tombant.

Tofo V. Todo. Toga, quell'abito lungo,

che si usa da Dottori melle Università, e dagli Ultiziali ne Tribunali; toga, toga, role de Magistrat. Toga, spesie di drappo di seta, e d'oro, o d'argento, tocca ... gaze, crèpe, etolie de soie en or, ou en argent.

Tojo, dal franc. Luyau, è un cilundro voto per di dentro, fatto di piombo, ferro, vetro, kegoo, creta, latta, rame ec., perchè l'aria, qualche altro fluido passi, o sa condotto liberamente per cannello condotto, sifone, tubus, siphon, tuyau, siphon. Tojo dita pipa, cannella della pipa, siphuaculus, tuyau de 
pipe, siphuaculus, tuyau de 
pipe.

Taris, roji, tramenare, agitare o can mestalo, a con umno, e diesi propriamente di cose liquide, o che tendoso al liquido, mestare; commusere, agitare, pemimere, melter en remant; brouiller. Taris, per operar di vaglia, con saocenteriu, comandare, o amministrar checulessis; mestare, regotti se libenter immicere, se melter, s'impiere de quelque chose, en avoir le maniement, l'administration.

Toiro, guazzabuglio, imbreglio, miscoglio, permiztio, confusio, perturbatio, congeries tricce, melange, embarras, tracas, tripotage, ripopé, confusion, intrigue, embrouillement. V. Pastroc, p. pastis.

Toiror, vantolor, bastone, con cui si transenano, si mescolano le vivande, specialmente la polenta, mestola, rudicula, cuiller à pot, bâton.

Toritura, V. Toiro.
Tola; lamiera di ferro distessi in Islad sottile, e coperta
di stagno; latte, lamina attenuata, metallum in tenuem
laminam devluttum, levatea;
ier blanue. Tola o facia d'iola;
si dice di chi non si mutadi
coloro per li rimproveri fattigli, o simile; saleccisto, strongli, o simile; saleccisto, stroncite frontii homo, frontii caperato, adata, temeratus,
cui perili frons, oris duri,
elifonte, impudent, t'emerisiterionte, impudent, t'emerisi-

re, dévergondé.

Tolè, artefice, che lavora
in latta, lattajo, stagnajo,
voci dell' uso it... ferblantier.

Töler, moneta toscana d'argento di valuta di lire sei , o sia di nove giuli; tollero . . . écu d'Italie.

Tolin del candlè, o tasseta, strumento ne' candelieri postovi acciò la candela, struggendosi, non li guasti, hocciuolo, candela receptaculum, candelabri tubulus, hobèche. Tolo, V. Todo.

Ton; un libro, o scrittz legato, che fa un giusto volune; tomo, tomus, tome, volume. Tom, aggs, a uomo, volume. Tom, aggs, a uomo, vale asggio, o astuto, zwieces, vafer, sage, adroit. Tom, tomon, dicesi anche d'uom semplice, toudo di pelo, rudis, agressis, simplex, grossier, sot, simple.

Toma d' fromag , d'gruera,

colare, forma di cacio, meta lactis, forme de fromage. Toma, o toma fresca, latte di vacca, o di altro simile animale, rappigliato insieme, e premuto, cacio fresco, caseus recens, fromage frais.

Tomèra , o tomaira , la parte di sopra della scarpa, tomajo, obstragulum, empeigne. Tomèra, la parte di sopra della pianella, o dello zoccolo, guiggia, crepidae pars superior, le dessus d'une mule, d'une galouche, d'une sandale.

Ton , pesce grande di mare, massiccio, pauciuto, il quale si trova in gran quantità nel mare Mediterraneo, in Pro venza, in Italia, in Ispagna; tonno , thynnus , pelamys . thon. Ton , appresso a' Musici sono i gradi, per cui passano successivamente le voci, e i suoni nel salire verso l'acuto, e nello scendere verso il grave colla regolata interposizione de' semituoni a' loro luoghi per riempiere gli intervalli maggiori consonanti, o dissomanti; tuono, vocis sonus, tonus , ton. Ton , dicesi altresì una forma di cantilena nei componimenti musicali, che aucora si osserva per uso Ecclesiastico nel canto degli Inni , Salmi ec. , e dipende dalle diverse specie dell'ottava, tonus, tou. Ande a ton, non istuonare, non uscir del tuono, accordare, e per metaf. non uscir de'termini, star nel convenevole, star in cervel norarius, tumulus inanis, vain lo , in officio se continere , se | tombeau , sépulcre honoraire. tenir dans son devoir. Hisponde a ton, rispondere a tuo- lica composizione, mistura, t

dicesi del cacio in forma cir- i no , rispondere per le rime , cioè aggiustatamente, ed a proposito di quel, che si dice, ad singula respondere, singula impugnare, répondre, riposter comme il faut, river les clous. Ton, per modo , muniera , tuono , stile , verso, modus, ratio, ton, manière. Parlè a un d'un ton aut, o d'un bon ton, sturar gli orecchi ad uno, dire a uno il padre del porro, cantargli il vespro, e 'l mattetino degli ermini, clate loqui, parler a quelqu'un de bon ton. Voi i parle d'un ton an pò tröp aut, d'un ton da padron, voi parlate d'un tuono un po' troppo alto , satis pro imperio loqueris, vous parlez bien d'un ton de maître. Canbie ton , cangiare stile , verso, modo, modum, rationem mutare, changer de ton, chauger de conduite, de manières. De 'l ton, padroneggiare, allacciarsela, dominari, sibi nimium arrogare, donner le ton, s'en rendre le maître. Ton . presso i Medici vale robustezza, vigore, vis, robur, forte, vigueur. Sosì a dà un pò d' ton a la fibra.

Tonba, quell'edificio di legname fatto ia quadro, e piramidale, che si empie di fiaccole accese, e sotto vi si pone là bara del morto : catafalco, pegma funebre, tumulus, catatalque, mausolée, lit de parade. Se non v'è la bara del morto, dicesi tumulus ho-

Tonbach , sorta di metal-

cui ingredienti principali sono il piombo, e l'ottone; tombacco, voce dell'uso it. . . . . tombac.

Tonbarel, trapola, specie di porta collocata sopra un' apertura al piano di terra, ossia a livello d'un pavimento, cateratta, botola, cataracta, trappe. Dicesi anche di qualunque altra chiusura fatta in simil foggia. Tonbarel . tramezzo ai banchi dei mercanti, asse, che si ripiega con mastietti, e si rivolve una parte sopra l'altra . . . . abatant de comptoir.

Tonbaton, o tor d baton, voce Francese usata dal volgo per significare il profitto segreto, od illecito, che uno ricava dal suo impiego, regalie, incerti, munuscula, tour du bâton.

Toube, drocké, caschè, venir da alto a basso senza ritegno, portato dal proprio peso, o per impulso, cadere, cascare, cadere, excidere, ruere, tomber, choir. Tonbè mort, morir di morte improvvisa, cader morto, subita morte abripi, repentino occumbere, tomber mort, mourir de mort subite. Tonbe an tëra pansa mola, cader bocconi, cader colla faccia innanzi , pronum decidere , humi procumbere, tomber le visage contre terre, ou sur le ventre. Tonbè testa prima, cadere, o andare a capo allo ingiù , alzando i piedi all'aria, tomare, tombolare, in praceps ferri, culbuter, tomber la tête première, faire la cul- sci , tramaglio , reticulum, verbute. Tonbe arvers ; cader su- riculum , tramail. Tondin , t.

то pino , o rovescione , tergo terrans consternere, ruere in humeros, tomber à la renverse, le visage en haut. A le done i cavei a casco nen tan facilment, di rado caggion i capegli alle donne, defluvinin capillorum in nuliere rarum, les cheveux tombent rarement aux femmes ; V. Drochè , caschė.

Tonbin , sepolero eretto per conscrvar la memoria di un morto nel luogo, in cui è stato interrato, avello, nionumento sepolcrale, tumidus. tombeau , V. Deposit.

Tonto, cassetta quadra, da capo più alta, che da piè per uso di scrivervi sopra comodamente, e per riporvi dentro scritture, scannello, scrinium, secretaire, burcau.

Tond , si dice comunemente a quel piatto, che si tiene davanti nel mangiare a tavola , detto anche sièta , tondino, orbis, assiette.

Tonde, V. Tosè nel secondo significato.

Tondin , diminut. di tond. piattello, patella, petit piat, jatte. Tondin , si dice anche per membretto d'architettura negli ornamenti, che è un cilindro di piccol diametro tondino, bastoncino, trochilus , baguette , astragale. Tondin, strumento di stagno, . d'altra materia, piano, e ritondo per uso di tenervi sopra i bicchieri, o le bottiglie sulla tavola, tondo, patina, lanz, soucoupe. Tondin, sorta di reticella per prender i pecia, tondino . . . . fer rond , fer en verge.

Toniña , salume fatto della schiena del pesce tonno, che tagliato a pezzi si ripone nei barili , tonnina , salsamentum ex thynnis, thonine, thon sale.

Tonsura, è la prima ceremonia, che si usa per consecrare alcuno a Dio, e alla Chiesa presentandolo al Prelato, il quale gli da il primo grado del Chericato con tagliargli via parte de'di lui capelli, con alcune orazioni, e benedizioni; una persona è capace della tonsura all'età di sette anni, tonsura, o prima tonsura, prima tonsura, la tonsure. Tonsura, dicesi particolarmente quella corona , che i Preti, e gli altri Ecclesiastici portano in segno del loro ordine, e del grado, che tengono nelta Chiesa, detta anche cerica , lonsura , tosatura . chierica . tonsura . tonsure, couronne.

Tontiña, nome, che si è dato ad una spezie di censo vitalizio , fondato su l'erario Regio, con aumento di reddito alle persone sopravviven-. ti e fu così detto dal nome di Tonti, che ne diede il progetto, tontina v. dell'uso ital. . . . . . tontine.

Tonton , borbottatore , borbottone, bufonchino, calabrone, susurrans, querulus, grogneur, grondeur, qui marmotte par mécontentement, par chagrin, fâcheux, qui aime à gronder.

Tontone , è propriamente quando alcuno non conten- castrato; toro, o tauro, o

di magona, sorta di ferra rec- I tandosi d'alcuna cosa , od avendo ricevuto alcun danno, se ne duole fra se con sommessa voce, e confusa, borbottare, bufonchiare, brontolare, murmurare, mussare, mussitare, matire, obstrepere, barbotter, marmotter, murmurer, grogner, grom-

meler, grouder, parler las. Topàs, una sorta di gemma, o pictra preziosa, la terza nell'ordine dopo il diamante : ella è trasparente, il suo colore è un bel giallo, o color d'oro, è assai duro, e prende un liscio fino; così chiamasi dall' Isola Topazio nella Provincia detta Ebaride, ove si trova, topazio. topatius, topaze. Tope , quell' adornamento .

che si fa de'capelli tratti all' insu della fronte all'indictro, toppè, francesismo dell'uso, capillitium frontis, cirrus, taupet. Topia , topion uno ingra-

ticolato di pali, o di stecconi, o d'altro legname a foggia di palco, o di volta, sopra il quale si mandano le viti, pergola, pergolato, pergula, trichila, treille, treillage , tonnelle , berceau.

Topon , stopon , stopolon , pezzo di sovero, o di altra materia, da una testa più sottile, che dall' altra, con cui si turano i vasi, specialmente le bottiglie; turacciolo, zaffo, cocchiume, epistomium, obturamentum, bouchen, bondon, tampon.

Tör, il maschio delle bestie vaccine, il quale è differente dal bue., perchè non è stato brado, taurus, taureau.

edificio eminente, assai più prælum, torculum, torcular, alto , che largo , composto di presse. Torc da vin , torchio parecehi piani di ferma rotonda, o quadra, o poligona, fatto comunemente per propugnacolo, e per fortezza delle terre; torre, turris, tour. Tor d' Babilogna, dicesi fig. un luogo pien di confusione, torre di Babilonia , casa , luogo di confusione...tonr de Babel. Tor, è anche un certo pezzo nel giuoco degli scacchi, fatto a foggia di torre; rocco, turris, tour. Tor, chiamasi anche quell' cdifizio a foggia di torre, su cui son poste le campane, torre, campunile, turris sacra, clocher, beffroi, tour.

Torassa, torre guasta, e scassinata, torraccia, præceps turris, vieille tour toute délabrée.

Torbid, sust. confusione, torbidezza, confusio, turbamentum, trouble, confusion, desordre. Torbid , add. , V. Terbo.

Torbide , terbore , far divenir (orbido, intorbidare, turbidum reddere, turbare, troubler, rendre trouble. Torbide , fig. disturbare , turbare, metter in dissensione, turbarc, perturbare, miscere, troubler, apporter du désordre etc. Torbidesse, divenir torbido, intorbidire, intorbidarsi, par-·landosi del vino, del tempo ec. , turbari , se troubler , s'obscurcir, devenir trouble.

Torc, è una macchina fatta di ferro, o di legno, che prù candele avvolte insieme; serve a premere, o compri-

TO Tor , coll' o stretto , è un | corpo ; torchio , strettojo , del vino, strettojo da uve, torcular, prælum, pressoir. Torc, lo strettojo, in cui si pongono i libri per poterli tondare , torchio , prælum , presse. Torc da euli, strumento, col quale si ammaccano le ulive per trarne l'olio; macinatojo, trapetus, o trapetum , moulin à buile, Stansa del torc a culi , luago , ove si tiene il mecinatojo, fattojo, factorium, moulin à limile. l'in d' tore , o semplicemente tore, liquore spremuto dalle vinacce per mezzo dello strettojo, vino di torchio, mustum circymcidaneum, mustum tortivum , † pressurage , vin de coupeau; molte, e varie sono le specie dei torchii secondo i varii usi a che son desti-

> Torce , spremere , esprimere , strignere col torcolo, collo strettojo, exprimere, prœlo premere, pressurer. Torce , rifinire , consumure , esaurire con imposizioni, spremere, prestanziare . . . pres-

nati , c le varie arti-

· - - + +4 surer. Torcet , cibo di farina fatto con zucchero, e burio, ridotto in figura circolare, ed attortigliata, od in figura bislunga, e forse dicesi torcet dall'esser attortigliate, ciam- . bella, spira, crustulum, gimblette, craquelin, échaudé, cornet - + but dist sales

Torcia , candela grande , o mere bene strette qualche piere, cereus, fax, funale,

flambeau , cierge , torche.

Torcia da vent, torchio, che si usa di notte per far lume nelle contrade, torchio a vento, face, fiaccola, fax, flambeau, torche.

Torcion acerese di törcia, . . . gros cierge.

Torcior . lavorante al torchio da vino, torcoliere... pressurenr, ou pressurier.

Torcole, quegli, che travaglia al torchio uelle Stamparie, torcoliere ... pressier.

Tore , campanaro , tintinnabulorum custos, souueur, celui qui some les cloches. Tore, abitator della torre, torriere . . . habitant d'une tour. Tore, agg. di una spezie di piccione. Colomb tore, piccione torrajuolo . . . biset. Toreta, dim. di tor, tor-

ricella, turricula, tourelle, tournelle, petite tour. Toreta, dicesi di quantità di cose dis poste una sopra l'altra a figura di torricciuola.

Torion , torre graude , ma non molto alta, torrioncino, turricula, petite tour.

Torlo, piccolo enfiatello, eagionato per lo più da nuori aspri, e viene comunemente nel viso; cosso, pu stula , tuberculum , bigue , bouton, verrue, bourgeon.

Torloru , pien d' törlo , agg. a viso macchiato di cossi, pustulosus, plein de bosses, bourgeonué.

Tormentiña, è una ragia trasparente, che scola naturalmente, o per incisione da varii alberi nntuosi, e resinosi, come il terebinto, la-

quella dell' Isola di Scio è la sola vera, e legittima, che dà la denominazione a tutte le altre, el è una resina bianchiccia, che tira un poco al verde, assai chiara, ed nu poco odorifera, tratta per incisione da un albero detto terebinto assai comune in quell' Isola, come anche in Cipro, ed in alcune parti della Francia, e della Spagna; trementina, resina tercbinthina, térébeutine.

Torn . ordigno assai utile .

sul quale si fanuo diversi lavori di figura rotonda, o che tendono a quella , si di legno, che di osso, o di metallo, nè solo i tornitori, ma ancora gli orinolaj, ottonaj, ed altri artefici fanno uso di quest' ordigno, tornio, turnus, tour de torneur, horloger etc. Torn d' ren , stilamento di reni, direnato, lumborum imbecitlitas, tour de reins. Torn, legno lungo, e ritondo, il quale nello avvolgervi, e svolgervi i panni, gira, torno, . . . tour , ronet de teintnrier. Torn del pos, è un cilindro, su cui si avvolge la fune per trar acqua dal pozzo, impernato da una parte da un manico di ferro ripiegato ad augolo retto, asse della rnota, axis , uxe. Torn , o arganel, dicono i vermicellaj a quel cilindro, con cui, girandolo, stringono le paste nelle loro forme ; arganello . . . tour a pâtes, moule. Torn d'côl, oruantento', che portano le donne sul petto alquanto fuori del busto, ed è una striscia rice, pino, abete, picca: di pannolino bianco, sottila, lavorato, e trapunto con ago, ai da'l torn cha veul, ad sigala, strophium, tonr de gorge. Torn, sotman, gherminella, giuoco di mano, inganno, baratteria, dolus, frans, tour , tour d'adresse pour tromper. Giughè un torn, dolis aliquem deludere, jouer un tour à quelqu'un, jouer d'un mauvais, d'nn vilain tour. Torn , per ordine , volta ; onde ini 'l so torn, venire, o toccare la volta, ed è quando uelle operazioni alternative . cioè, che s' hanno a fare determinatamente or da uno, or da un altro, s'aspetta a lui l'operazione, ad se spectare , sibi vices venire, venir son tour. Ognun a so torn. ciascuno alla sua volta, al suo giro : A torn d' rolo , nt cujusque nomen exit, à tour de tôle. Torn per torn , a vicenda, l' un dopo l'altro , alternativamente, successivamente, vicissim, vicibns per vices, alternis vicibus, invicem, tour a tour ; dicesi d' un vomo , d' una donna, che ha le mani, le braccia, il collo fatti al tornio, che un uomo, una donna è fatta al tornio per significare, che ha queste parti perfettamente fatte a dipignere a meraviglia, un öm, na döna faita al torn, cha l'a le man, i bras, 'l col fait al torn . omni lepore, et venustate affluens, cujus manus, brachia etc. sunt affabre facta, un homme, une femme faits au tour, le bras, la main, la gorge faite au tour. De nn torn, colurire, esporre un fatto per farlo composire a un

mulanda negotia inest sibi summum ingenium, donner un tour à une affaire. la faire voir d'un certain côté, la faire parnitre d'une certaine fron, il donne aux affaires le tour, qu'il vent.

Torna avv., di nuovo, di bel nuovo, da capo, un'altra volta, iterum, rursus, denuo, nne autre fois, de nouveau, de rechef: Torna, term. d' agricoltura, spazio di terreno in un campo, in un orto, ec., nel quale coltivansi erbaggi . . . . . un carreau , o carré.

Tornagos , V. Can.

Tornavis, chiavetta da aprire , e sermre le viti . . . . . tonrnevis. Tornavis, certi ferri ripiegati , fermati a vite a legno sopra l'asse di dietro della carrozza, calessé ec., perchè il haule non venga a sdrucciolare, fermi di un baule. Torne, incamminarsi, e prender la via verso il luogo, onde prima s'era partito , tornare . redire, retourner, revenir. Torne 'ndare', ritornar indietro . viam redire . vestigia relegere, cursum redire, reducere gradum , tourner en arrière. Tornè 'ndarè , per restituire, reddere, restituere, restituer, rendre. Torne al proposit, tornar a bombe, a proposito, e diverticulo in viam reverti, se remettre snr son sujet, dont on s'était écarté, revenir à ses moutons. Tornà an grasia, ritornare in grazia, in amicizia con alcuno. alicujus gratiam, amicitiam, certo modo: A le soe asion benevolentium recuperare, se

réunir, se raccorder, renouer amitié. Tornè cont , metter conto, meritar la spesa, esser utile, comodo, giovare, portar il pregio, conferre, conducere, referre, être utile, avantageux, commode, en valoir bien la peine. Tornè via con la pnasa an mes al ganbe, riturnare colle trombe nel socco , re infecta redire . s'en retourner la queue entre les jambes. Tornè a la möda . rifiorire , ritornar in uso , refiorescere, retourner en vogue. Torne a bute, in s. n., il sorger di nuovo, che fanno le cose vegetabili , come erbe, denti, penne, e simili, rimettere, rigermogliare, renasci, regerminare, repullulare, repullulascere, repousser, pousser de nouveau, rejeter. Turne a cherse, ritornar a crescer di prezzo, rimontare, accendi, incendi, ingravescere, crescere, rehausser de prix.

Torni , tornior , V. Turni , turnior.

Tornura, o torniura, Vedi Dè un torn.

Toron , confezione di mandorle, mele, ed albume, ridotta a candidezza, e sodissima consistenza, mandorlato, torrone, ex amygdalis confeetio , nongat. Se ne fa anche di noci, e miele coperto con cialde da ambe le parti.

Törsacol, uccello così detto,

réconcilier , s'ajuster , se l'in una spezie di spina di consistenza ossea, la mette molto in fuori , e la ritira alla maniera de'picchi ; torcicollo, e forse anche capitorza, picus torquilla, inyx torquilla, pivert, torcol, torcou, torcot, turcot. Törsacöl, talora vale lo stesso che bacchettone, baciapile, ipocrita, torcicollo. pietatis, o religionis ostentator, torticolis, bigot, tartufe, faux dévot, cagot, cafard , papélard , mangeur de crucifix, mangeur d'images, hypocrite.

Törse, cavar checchessia dalla sua dirittezza, piegare, contr. di dirizzare, torcere, torquere, contorquere, flectere, tordre , tourner , comber. Törse, per volgere, rivolgere, o far volgere, vertere, invertere, convertere, tourner, retourner, replier. Torse la seda, avvolgere le fila addoppiate, torcer la seta, torquere, tordre, corder, cordonner. Torse 'I nas, torcere il grifo, il muso, il viso, e simili maniere, che accennano gesti, e atti di chi fa dello schifo, dello. sdegnoso, del ritroso, naso. suspendere, despicatus habere, faire la mine, faire la mone, dédaigner , froncer les sourcils. Torse 'l col , far il bacchettone, andar col collo torto, come fanno gli ipocriti, torcicollare, pietatem, o religionem simulare, faire le bigot, le torticolis. Torse 'l col, perche torce curiosamente il fe la gnifa, la nicia, si dice capo fin dictro le spalle; egli | di chi sente il languore d'una è della grossezza d'un' allodo- vicina infermità, chiocciare, la, ba la lingua a foggia d'un nicchiare, esser malazzato, lombrico (verm) e termina egrescere, male habere, se sentir mal . commencer à être ! indisposé. Törse, per mangiare, comedere , manger. Torse , per mangiare, e bere smoderatamente, e con prestezza; scuffiare, cuffiare, ligurire, vorare, bafrer, tordre, goinfrer, manger goulument, et sans macher. Torsese, torcersi, contorcersi, torqueri, contorquers, se replier, se tordre. Torsese, dicesi di filo troppo torto, che si raggruppa; attorcigliarsi, avvolgersi, implicari, necti, se tortiiler, se replier, se nouer. Torse 'l col a 'n capon, torcer il collo , strangolare , collum obtorquere, suffocare, fauces elidere, tordre le cou, faire mourir en tournant le cou, et en disloquant les vertebres. Torse 'l picòl d' un mlon, per selo madure prest, torcere il picciuolo di un popone ec., petiolian peponis intorquere, tordre la queue d'un melon. I ti' a torso 'l col', per dire i fichi sono maturissimi, maturrimæ sunt ficus, les figues sout très-mares.

Torsidor, ordigno, col quale si torce la seta, torcitojo, torcular, rouet à tordre la soie. Torsidor, quegli, che torce la seta, cioè avvolge le fila addoppiate; torcitore, qui torquet , celui , qui tord.

Torsior , ( term. de' tintori, e de' setajuoli ) strumento di legno, di figura' cilindrica, incastrato da un capo in un muro, o a deute in terzo in un pato, e terminato dall' altro da una testata di legno

· Torsit , o tort , add. intorticciato, ritorto, intortus, convolutus, tortu, entortillé, replié, tortueux.

Tört , add. piegato , contr. di diritto, torto, distortus, contortus, plié, courbé, tors, tortu , courbé , tortueux , fait en arc. Fil tört, accia ritorta insieme in più doppi, per lo più per uso di cuciro, refe, filum , linum , fil.

Tört, ingiustizia, ingiuria, avania . torto , injustitia , injuria, tort, injustice, injure, affront , insulte , avanie , tyrannie. Tort , per ingiusta pretensione, torto, contr. di ragione. J'eu tort, il torto è mio, ho il torto, injuste egi, injuste contendi , j'ai le tort. De tort , dare il torto , gindicare in disfavore , condemnare, donner tort, condamner quelqu'un.

Torta, con o chieso, spezie di vivanda composta di varie cose battute, e mescolate insieme, che si cuoce in tegghia, o in tegame, torta, pulmentum , placenta, tourte. Torta sfojà , spezie di torta fatta di sfuglie di pasta, sfogliata, pastillus foliaceus, feuilletage, tourte feuilletée, feuillantine.

Torta, con o aperto, vermena verde di salcio, o di altro albero, la quale attercigliata serve per legame di viti, fastella ec., ritorta, sprocco , ramusculus retortus, hart, rouette. Tortagna, lo stesso che törta.

Tortèra, feuia, vaso di tonda, sopra cui si torce la rame piano, e stagnato di denseta, cavigliatojo . . . espart. I tro , dove si cuocono torte , glia, tegghia da torte, da pasticci, sartago, artopta, tour-

Tortora , uccello molto simile ad un colombo, ma assai più piccolo, e per lo più di penna bigia, il quale accompagna sempre la sua femmina, tortola, e tortora, turtur, toprterelle.

Tortura, è una pena grave, e dolorosa data ad un reo, o persona accusata per fargli confessare la verità, tortura, torsio, cruciatus, questio, tornicatum, torture, question, gêne, tourment. Dè la tortura, dare la tortura, porre alla tortura, torturare, abripere aliquem ad quæstionem, extorquere ab aliquo crimen tormentis, torquere aliquem, donner la torture, appliquer à la question. Dè la tortura , in senso figurat. , cruciare, augariare, vexare, extorquere, vexer, extorquer. La tortura nell'Impero Francese è abolita ; poichè ella è un sicuro espediente per distruggere una persona innocente di debole complessione, e per salvare un malfattore di complessione robusta (M. Bruyere. ) Tos. V. Toson, e Tosonà.

Tos, è un male, che affetta i polmoni, causato da un umore sieroso acuto, che pizzica la tunica fibrosa de' medesimi, e che la obbliga ad una scarica per isputo; tosse, tussis , toux , rhume. Tos soca, si è quando l' umore è si sottile, che i polmoni non possono pigliarlo per cacciarlo macchiedal viso, solatro, strigio,

migliacci, e simili cose, teg. | fuori, o scuoterlo, o quando l'umore è così spesso, o grosso, che non vuol cedere; tosse secca, tuxis sicra, o quæ nihit molitur, toux seche. Tos asnina, è un male, a cui più decli altri son soggetti i fanciulli ; questa tosse è assai violenta, e mette a pericolo di soffocazione, si suol curare con cavate di sangue, e con balsamici : tosse convulsiva .... coqueluche.

Tosa, dicesi per ischerzo. la morte, mors, libitina, mort. Tosa, dicesi anche per ischerzo. ad una religiosa regolare. monaca, monialis, religieuse.

Tosè , tagliar la lana allepecore, i capelli agli uomini, e simili; tosare, tondere, attondere, detondere, tondre la laine, couper, tailler, retrancher , rogner les cheveux. Fosè, per tagliare sull'estremità in giro ugualmente, che: dicesi anche bertonde, ritondare, æquare, exæquare, detondere, tondre, rogner, égaliser , rendre égal , V. Tosonè. Dicesi famigliarmente, e permodo di giuramento: Ch' i sia tosà, s' mi fas loli, mi siantagliate le basette, se io fe la tal cosa . . . . je veux être tondu, je veux qu'on me tonde, si je fais telle chose.

Toseta , dim. di sos, tosserella, levis tussis, petite rhume. Tösi (-con o aperto) veleno , tossico , loxicum , venenum, poison, venin. Tosi ros, e volg. dulcamara, sorta d'erha , che caccia le febbri , e propria per le malattie del petto, il suo sngo toglie le

solanum, solanum, dulcama- | barbe, tovaglia di barbiere, ra . douce-amère . morelle , baguenaude.

Toson , chi è tosato , o ha tonduti i capelli , tosone , vir detousus, tondu, celui, à qui on à coupé les cheveux. Toson, plà, sensa cavèi, colui, che ha la zucca scoperta, cioè il capo senza capelli, calvo, zuccene, calvus, qui a la tête tondue, pelée, chauve, qui n'a plus de cheveux.

Tosona , tosato , toso , tonsus, attonsus, detonsus, ton-

du, conpé.

Tosone, levar i capelli della zucca, scoprir la zucca, levandone i capelli, zucconare, calvare, tondere, retondere, tondre, peler la tête. Tosonè, o tonde, per ritondare, V. Tosè.

Töta, donzella, giovinetta, damigella, puella, pucel-

le . demoiselle.

Totiña, dim. di tota, donzelletta, donzellina, puellula, femme, demoiselle, jenne fille. Tôto , sorta di dado d' osso, o di legno, segnato con lettere sui quattro lati, con una

punta, e perninzzo per farlo girare, girlo, taxilus, toton. Toto, V. Todo.

Toton . V. Madamislon. Tou, qualità di terreno arido, e sodo, e non è altro, che rena di varia grana con un leggierissimo grado d'impietrimento, tufo, tophus, tuf, tuffeau.

Tovaja, panno lino bianco, per lo più tessuto a opere per uso d'apparecchiar la mensa, tovaglia, mappa, man-tile, nappe. Tovaja, per Tom. III.

TO involucre . tovaille.

Tovajin, dimin. di tovaja. piccola tovaglia, tovagliolina, tovaglietta, moppa, petite nuppe . serviette. Tovajin , pezzo di panno lino con una buca nel mezzo, che si mette in capo, e adoperanlo i bambini a tavola per guardare i panni dalle brutture, e nettarsi la bocca, bavaglio, linteolum ad os tergendum , bavette. Tovajin , sarvietin , quella pezzuola , che s'adopera per nettare i rasoi nel fare la barba, bavaglino . . . . frottoir.

Tovalèta, un bel drappo di lino, seta, o tappezzeria, che si stende sopra la tavola in una camera da letto, o gabinetto da conciarsi, per ispogliarsi, od abbigliarsi sopra di esso; la scatola, in cui si tengono belletti, manteche, essenze, nei, il enscinetto da spilli, la scatola da polvere, le spazzole, lo specchio, e simili, si stimano parti dell'equipaggio d'una tovalèta di Dama; mondo muliebre, tocletta, v. dell'uso it., mensula, abacus, toilette. La tovalèta degli uomini consiste in una pettiniera, ed in una spazzola, toletta, toeletta . . . . toilette. Tovalèta, dicesi anche da'sarti, ed altri artefici un pezzo di drappo inserviente ad avvolgere vesti, c cosc simili, invoglia, involto, involucrum, toile pour

envelopper les habits. Tra, termine de' calzolaj . sorta di filo incerato, o impeciato, di cui si servono per altri usi , come : Tovaja da cucire i loro lavori , spago ,

filum pice, vel cera illitum, | trappola, decipula, trappe ; filum piceatum, ligneul, cordon composé de plusieurs fils poissés, fil ciré, dont les cordonniers se servent dans leur ouvrage. Tra , dicesi anche a quantità di cose sparse per terra, come na tra d'prus, na tra d'nos ec., copia, multitudo, quantité, multitude, nombre.

Trabàt , V. Crivèl. Trabià, travà, assi posti sopra travi per uso di riporvi fieno, paglia, ed arnesi di

poco valore. Trabicèt, trapola, luogo fabbricato con insidia, dentro al quale si precipita a inganno, trabocchello, decipula, trébuchet, trappe, chausse-trappe. Trabicet figur. , vale insidie; onde dicesi piè un ant'el trabicèt, ant la trapola, cogliere alla schiaccia, dolis capere, prendre dans les filets. Esse più ant el trabicèt, giugnere, o rimancre alla schiaccia, in insidias devenire . donner dans un piège. Trabicut, ordigno per pigliare gli animali, ed è una pietra, o simil cosa grave sostenuta da certi fuscelletti posti in bilico, tra i quali si mette il cibo per allettarli, tocchi scoccano, e la pictra cade, e schiaccia chi ve sotto, schiaccia, decipula, insidice . muscipula . assummoir. sorte de trébuchet pour attraper des bêtes, et des oiseaux. Trabicet, si fa anche in altro modo, cioè con una cassetta, dove entrando l'ani- | bsogna nen di trach (o quatr) male, non può escire, e si fin cha sia ant'el sach, non

attrapoire, piège, souricière, ratière. Trabicet da osei . sorta di gabbia per prender uccelli, ritrosa, decipula, nasse a prendre des oiseaux. Trabicet da pes, cestella col ritroso per prender pesci, bertorel-lo, nassa, verriculum, nasse à pêcher.

Trabucant, grave più del giusto peso , traboccante , e dicesi al fiorin dell'oro, e ad altre monete, quando si vuol dire che sieno di buonissimo peso, optimæ notæ, trébuchant,

Trabuch, misura di lunghezza di sei piedi, trabucco. voce dell'uso it. . . . . . Trabuch, si dice anche lo stesso arnese, con cui si misura, trabucco, voce dell'uso it....

Trabuchè, andar barcollone, non potere star fermo in piedi, piegando or da una parte, or dall'altra, proprio de'vecchii, de' convalescenti, e degli ubbriachi, barcollare, tentennare, traballare, nutare, vacillare, labare, balancer, n'être pas forme sur ses pieds, chanceler comme un ivrogno, vaciller, pancher de côté, et d'autre. Trabuchè. in materia di pesi, traboccare, esser traboccante . . . . trébucher. Trabuchè, per misurare col trabucco, metiri, arpenter.

Tracagnin , V. Trufaldin. Track , espressione , che si usa per significare tosto, subito , ad un tratto , statim . illico , repente , d'abord.' A può prender vivo volendosi, bisogna credere, o rallegrarsi avanti tempo , non dee l'uo- ! mo far assegnamento di alcuna cosa , infinchè non l' ha in sua balia, non dir quattro, se tu non l'hai nel sacco, inter os, et offam multa intervenire possunt, multa ca dunt inter calicem, supremaque labra, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, qu'on

ne l'ait pris. Traciola, terriccinola, ter retta, villicciuola, oppidulum. parvus pagus, petit village,

bicoque.

Traciolin dicesi per ischerzo a chi abita in piccoli villaggii, terrazzano, oppidanus, ruricola, villageois.

Tracol , caduta , rovina , precipizio, tracollo, ruina, clades, eversio, excidium, la psus , chûte , ruine , piécipice , déroute, délabrement. De 'l tracol , rovinare , dare il tracollo, mandar in perdizione, in rovina la roba, l'onore, la persona, e simili, labefactare, pessumdare, evertere, ruiner, dissiper, prodiguer, renverser.

Tracola, striscia per lo più di cuojo, che girando di su la spalla sotto all'opposto braccio serve comunemente per uso di sostener la spada, o simili. tracolla, balteus, baudrier . bandoulière. Tracota , si dice anche a ciò, che portano al collo, o attraverso al petto i Cavalieri d'un ordine supremo, tracolla . . . . . . collier de l'ordre.

Tra cola, an tra cola, ant col mentre, v. pop., in quell' istante, in quell'occasione, in en traitre-

tune, interea loci, interea temporis, là dessus, alors, à l'heure qu'il est, cependant,

en attendant.

Tradi , tradire : a t' fa blinblin per dnans, e per darè a t tradis, tal ti ride in bocca. che dietro te l'accocca, cioè tal ti dà buone parole, che la poi dei tristi fatti , factiosis verbis in fraudem te com-'. pellit, le decipit, tel te fait l'ami, qui te trahit, tel te caresse, qui te trompe.

Iraditor, che tradisce, traditore, ingannatore, infedele, pertido, disleale, proditor , traitre , intidele , portide , fourbe , trompeur. Traditor com Giuda, traditore come Giuda, proditor ut Judas , traître comme Judas. Nen esse traditor d' se sies, dicesi di nomo, che si dà tutti gli agi, sibi amicum, carum, commodatum, indulgentem esse, n'être pas traitre à son corps , se choier , avoir grand soin de sa personne, ne se retuser ancones commodités. Traditor , dicesi anche di cani , cavalli, gatti ec., che mordono, che tiran calci, che grafiano quando meno si pensa . . . . chiens . chevaux . chats traitres. Traditor, dicesi anche di vino, di male, che inganna, che tradisce ..... vin traitre, qui énivre plus aisement, que l'on ne croit . ce mal là est traitre. Piè un

a tradimento, dolis capera, fraudulenter, ex insidiis deprehendere, prendre quelqu'un quel mentre, interea , interim, Traditora , traditrice , che

da traditor, prendere, cogliere

148 tradisce , infida , ingannatri- [ ce, perfida, infedele, prodi-

trix , quæ prodit , traftresse. Tradiment, il tradire, tradimento, proditio, trahison, perfidie, tromperie, infidelité. A tradiment , contro a ragione, con inganno, maliziosamente, a tradimento, ex insidiis, dolose, fraudulenter , proditorum more , en trahison , a tort, malicieusement, traitreusement en traitre Mange'l pañ a tradiment, mangiar il pane, e non guadagnarlo, mangiarlo a tradimento, non mereri alimenta, ne pas valoir le pain, qu'on mange.

Tradue, trasportare, tradurre, traducere, transvehere, transferre, traduire, transférer, transporter, emmener, emporter, charier, voiturer, porter ailleurs. Tradue, per volgarizzare, o traslatare, ridurre le scritture, e i componimenti d'una lingua in un' altra, tradurre, vertere, reddere, interpretari, transferre, traduire, translater, faire une version, mettre en nne autre langue,

Tradusion, il trasportamento d'una lingua in un altra, e anche l'opera così trasportata, traduzione, interpretatio, traduction, version.

Trafeui, erba nota di tre foglie di varie spezie, che fa per ogni campo , e prato, trifoglio, trifolium, trefle, luzerne. Trafeiii fibrin , trifoglio acquatico, o fibrino officinale, menyanthes trifoliata . . . . Trafeui cavalin , altra spezie di trifoglio.

cio, l'atto, o l'arte di negoziare, cambiare, comprare. veudere mercanzie, lettere di cambio, danari ec., traffico, negotium, mercatura, negotiatio, commercium, trafic, commerce, négoce, vente, débit, échange de marchandises, de billets, d'argent.

Traficant, negoziante, trafficante, negotiator, trafiquent, négocient, commerçant.

Trafiche, negoziare, esercitare la mercatura, e'l traffico , trafficare , mercaturam facere, negotiari, trafiquer, commercer, négocier, faire le commerce, le trafic. Trafichè, per maneggiare, administrare, tractare, avoir le soin, le maniement de quelque chose. Trafichè , per praticare, frequentare, versari, conversari, frequentare, pratiquer, fréquenter.

Trafita, cavicchia di ferro, che da una parte ha la testa ritonda, e dall'altra un' apertura, per cui passa una chiavetta, chiavarda, clavus capitatus . boulon . cheville ouvrière.

Trafughe, trasportar nascosamente, trafugare, clam asportare, détourner, dérober, emporter, soustraire en cachette.

Tragedia,è un poema drammatico, che rappresenta qualche azione segnalata, eseguita da persone illustri, e che ha sovente un esito, o fine fatale , tragedia , *tragodia* , tragédie. Tragedia, per accidente violento, e deplorabile, infortunium, casus, tragedice. Trafich , negozio , commer- arum, tragédie, histoire, aventore sanglante, événement få- | sparent. Traluse per simil. cheux, funeste, accident cruel,

catastrophe.

Traghèt, seguito, equipaggio, traino, gente, salmeria, che alcuno si conduce in viaggio, treno di un esercito, sarcina, æ, impedimenta, orum, train, suite, attirail , équipage. Traghèt , per maneggio, rigiro, pratica segreta, amorosa, o negoziato coperto a fine di checchessia, commercio, clandestinum negotium, consilium, commercium libidinis, manège, détour, honteux commerce, complot secret.

Traghetè, passar da un luogo all'altro, traghettare, transire, passer d'un endroit à un autre. Traghetè, condurre da un lnogo all'altro, ducere, deducere, transporter, voiturer, charier, porter ailleurs. Traghete, andar e venire con frequenza . ventitare . frequentare, aller et venir souvent.

Tragicomedia, poema rappresentativo, misto di trage-dia, e commedia, commedia tragica, tragicommedia . . . . .

tragi-comédie.

Tra 'l sì , e 'l nò , congiunto col verbo esse, vale esser dubbio, incerto, essere tra 'l sì, e'l no, animi pendere, ètre incertain, indécis, irrésolu, entre le oui, et le non.

Traluse , o tralusi , risplendere, rilucere, trasmettere la luce, come fauno i corpi diafani , o quasi diafani , traincere , translucere , interlucere , luire à travers, être transpaT R

si dice de panni, o drappi, quando cominciano ad esser logori, e sparano, ragnare.... être nsé, consumé au point qu'on voit à travers.

Trama, le fila da riempier la seta, trama, subtegmen, trame. Trama, per metaf.,. maneggio occulto , e ingannevole, trama, machinano, dolus , fraus , insidice , trame , finesse, malice, conjuration, conspiration, complot secret, cabale, piège, embûche.

Tramantre, intanto, frattanto, mentre, dum, interea, interim, cependant, en

attendant.

Trames , V. Antermes , o stebi.

Tramesiè , V. Antermesiè. Tramit, spazio di terra tra i filari delle viti, tramite, androne, aditus, trames, l'espace, qui est entre deux rayons de vigne. Tramogia , V. Termēusa.

Tramolas , V. Termolas , & tremol.

Tramolè , V. Termolè , e tranblè. Tramontaña, vento princi-

pale, settentrionale, borea, aquilone, tramontana, rovajo, ventavolo, aquilo, boreas, seplentrio, tramontane, vent du Nord , l'aquilon , la bise , la borée. Tramontaña, per lo polo artico, polus articus, le Nord, le pôle arctique. Tramontaña, per quella stella, che è più vicina al polo artico, ed anche la stella me-

desima, bubulcus, bootes, l'étoile rent , diaphane , paroltre à du Nord , la tramontane Perwavers quelque chose de tran- de la tramontaña, dicesi di

150 chi si conturba in modo, ch' | trembloter. Tranblè com na ei non sa più quel, che si faccia, o si dica, perdere la tramontana, apud se non es se, non uti præsentis animi consilio, perdre la tramonta ne. Fe perde la tramontaña, far perdere la tramontana , conturbare, aliquem percellere, ac perturbare, alicui mentem excutere, faire perdre la tramontane.

Tramontè, il nascondersi del Sole, e della Luna, ed ogni altra stella, o Pianeta, sotto l'orizzonte, tramontare, occidere, ad occasum tendere, vergere, se coucher, disparoître, descendie sous l'hori-

zon.

Tramud , sgombramento , lo sloggiare, cambiar abitazione, trasporto de'suoi mobili da un luogo in un altro, supellectilis exportatio, démémagement, échange, enléve ment , changement.

Tramude, portar via masserizie di luogo a luogo per mutar domicilio, sgomberare, merces, o supellectilem also transferre, commutare sedem, et domicilium cum su pellectili transferre, déménager . deloger . deburrasser une maison. Tramude, per mutare da luogo a luogo , far cambiar luego, tramutare, permutare, transmiture, changer d'un lieu à un autre, faire changer de place.

Tranble . dal Francese trembler , lo scaotersi , e dibattersi delle membra cagionato da soverchio freddo, o da paura, tremere, tremere, contremi-

feuia, tremare a verga a verga , tremare come una verga, come una bubbola, bubbolare, intremiscere, trembler comme une feuille, grêlotter. Tranble per la frèv, aver il tremito, il brivido della febbre, tremulo moveri horrore , febrim pati , habere , febri jactari , trembler la fièvre, être dans le frisson de la fièvre, sentir le frisson. Tranble d'freid , bate i dent , tremar di freddo, dibattere i denti, tremulo quati frigore, horrere frigore , grelotter , trembler de grêlot, trembloter. Tranblè d'paura, tremare, aver gran paura, animo tremere, pertimescere, exhorrescere, trembler de peur, craindre, apprehender, avoir grand peur, tressaillir de crainte . être saisi de fraveur . de peur. Tranble tut, tranble da 'n testa ai pè, tremare da capo a' piedi , totis artubus contremiscere, trembler de tout son corps. Tranble, come fanno i vecchii, vacillare, tremolare, tremere seniliter, trembler à la manière des vieilles gens, trembloter. Fè tranblè un , far tremare alcuno, magnum alicui timorem, metum, terrorem injicere , faire trembler quelqu'un de peur.

Trancia , dal Francese tranche, piccola particella di materia atta a tagliarsi, fetta, tagliuolo, frustulum, tranche, rouelle. Trancia d'pañ, fetta di pane, panis offula, tranche de pain. Trancia d'mlon, d'lard ec., fetta, tagliuolo di secre, teembler, frissonner, I popone, di lardo, offula perde melon, de lard, etc. Trancia, pezzo di corteccia di melarancia cotta nel zuccaro, cortex mali aurei saccharo condita , tranche d'écorce d' orange confite, orangeat.

Trandol, timore, che non succeda qualche cosa pericolosa, terrore, spavento, grande paura, apprensione d'un male, che si crede vicino, timor anxius, anxia ceritudo , transe. Avei 'l trandol , aver la trensarella, metu, timore percelli, vivre dans la crainte.

Tranfi , un certo affanno , che per gravezza d'aria, e troppo caldo, pare che renda difficile la respirazione, afa, anelito, anhelatio, anhelitus, respiration frequente, courte haleine, étouffement causé par la chaleur.

Tranfiè, respirar con affanno, ripigliando il fiato frequentemente, ansare, anelare, respirar difficilmente, anhelare, haleter, respirer fréquemment , être étouffé , pertre l'halcine, respirer avec peine.

Tra noi doi, intra noi due, inter nos, de vous à moi-Tranpè, tranprin ec., \

Terpre, tenprin, ec.

Tranpèt, è uno spartimento fatb d'assi, ossian tavole, sosteruto in aria, e posto comuremente in una cucina, in una stalla, od in altro luogo per servir di stanza ai domestici, o per altri usi, soppalco, tabulatum, cella expensilis, soupcute, lambris.

Tranquilise, render quieto.

næ, peponis segmen, tranche | e tranquillo, abbonacciare, sedare , tranquillare , tranquillum reddere, sedare, pacare, tranquilliser, calmer, appaiser, pacifier, adoncir, rendre calme, rendre franquille. Tranquilisesse, acchetarsi, porsi in pace, quiescere, acquiescere, conquiescere, s'adoucir,

se tranquilliser. Transasion (term. legale) accordo, che si fa tra duc, o più persone sopra la decisione d'una lite, o controversia, il cui esito è dubbioso, incerto, col dare, promettere, o riteuere qualche cosa ad una delle parti, transazione, transactio, conventio pactum, tran-

saction, convention, accord. Transige , comporsi tra le parti, stagliare, transature, cum aliquo transigere, convenire, conficere, pacisci, transiger, faire une transaction.

Transit, passamento, passaggio , transitus , passage. Transit, per polizza di tratta · · · passavant.

Transite, passar per qualche luogo, transitare, term. mercant. . . . avoir passage. Tranta, nome numerale,

che coutiene tre decine: trenta. triginta, trente. Tranteña, nome, che com-

prende tre decine, trentina. triginta, trentaine. Trantamila, nome nume-

rale, che contiene trenta migliaja; trentamila, triginta millia, trentemille. Trantamila, in forza di sust., detto dal volgo forse lo stesso, che tregenda, che è un nome inventato da persone semplici per dinotare alcuna favolesa bri-

gata, che vada di notte con cannoni . . . alezoir. Trapane Inmi accesi; trentamila, turba maxima, fantôme, spectre, loup-garou des sorciere; onde pop. dicesi spusè com'l trantamila ec.

Tran-tran, vocabolo pop., ed inventato per significare lo stile. il corso . la consuetudine, la maniera di trattare, di procedere in certi affari, mos, consuctudo, forma, ratio agendi , cursus rerum , trantran, le cours des affaires,

Trapa, e meglio al plur. trape, due pezzi di legno curvi, a cui stanno attaccate funicelle tessute a foggia di rete a larghi buohi per mettervi entro paglia, fieno, e simili, . . . . Trapa, per Trapola V.

Trapa, era una Badia di Francia nel Percese, nella Diocesi di Seez in mezzo d'una gran valle, fiancheggiata da collinette, e montagne; la Trapa seguiva l'istituto Cisterciense, ed era assai celebre per la vita austera, che menavano i suoi Religiosi. Stavano essi di continuo in sileuzio, e l' nuica loro occupazione si era l'orazione, il digiuno, ed il travaglio delle proprie mani; trappa . . . . trape, o trappe.

Trapan , strumento , con punta d' acciajo, cioè una spezie di succhiello, o foratojo, col quale si fora il ferro, la pietra, e simili, e s'adopera facendolo girare per lo più con una corda, o striscia di cuojo; trapano, terebra, trépan , tarrière. Trapan da canon , trapana da trapanare i

o Trapano V. Trapane, forar col trapano, trapanare, terebrare, trépa-

ner. Trapanè un canon, trapanare un cannone . . . . . alezer. Trapanè, per passar oltre forando, perterebrare, transforare . percer à jour , percer d'un côté à l'autre, trouer, Trapane, per lo scappare del liquore dal vaso, che lo contiene, uscendo per sottilissima fessura; trapelare, effluere, permanere, emanare, distiller, couler, s'écouler, passer, pénétrer insensiblement, degoutter. Trapanè, per penetrare, stillare, passar addentro alle parti interiori, trapassare, trapelare, trasudare, pervadere, permeare, penetrare, pénétrer, percer, s'insinner, transsuder. Trapanè, sapere, o penetrare a fondo, penitus introspicere, creuser. Trapane, per fare l'operazione del trapano, che è il rimediare a taglii, contusioni, intarlamenti, e frat-ture del cranio col mezzo di uno strumento detto trapano. trapariere, calvariam alicit terebra forare, perforare, terebra excidere, trépaner, . Trapano.

Trapano, strumento da ciirurgo, che serve a perfonce un osso, specialmente quello del eranio, e si adopera come tale nelle operazioni del trapanare; il trapano è in forma di succhiello, solo che i manico è intaccato alquanto in guisa di una sega rotonda; trapano, terebra † anabaptiston , trépan. Trapano , signisi fa con questo stromento .... trépan.

Trapè, ingannare con alcuna apparenza, o dimostrazion di bene ; trappolare , giuntare, truffare, abbindolare, abburattare, aggirare, fallere, decipere, illudere, dolis capere, attraper, tromper, duper, faire avaler le gouion, surprendre, fourber, tricher, décevoir, charlataner. Trape, coglier sul falto, manifesto scelere deprehendere, attraper, rattraper, prendre en flagrant délit, attraper sur le fait. Lassese trape, lasciarsi ingennare, in transennam induci, se laisser attraper, donner dans le panneau, comme on dit.

Trapete, legaccia, che si pone alle gambe, specialmente delle galline, accio non fuggano, o non possano montare sulle suppellettili . . . . . . entraves, liens.

Trapiante, cavar una pianta d' un luogo, e piantarla in un altro; traspiantare, transferre, transducere, transcrere, transplanter.

Trapita , Religioso della Trappa , Trappita . . . Trap-

Trapola, propr. arnese da prender topi, benchè si trasferisca ad ogni cosa atta a prendere insidiosamente qua-Trapola, per insidia, trana, Traponte, piche, lavorar traccia, dolus, insidia, de- di trapunto, trapuntare, acu

fica anche l'operazione, che | surprise | tromperie, artifices, finesses. De ant la trapola, rimaner preso, inganuato, decipi, in transennam deduci, donner dans le panneau. Piè ant la trapola, coglier sul Latto, V. Trape. Trapola, quella buca fatta nei palchi, per la quale si passa disotto per entrare in luoghi superiori con scala a' piuoli, come sarebbe salire per di casa in sul tetto, o per entrare nelle colombaje, che si copre poi con cateratta, o simile, botola, cataracta, trappe. Trapola, specie di porta collocata sopra un'apertura al piano di terra, ossia a livello d'un pavimento per discendere in luoghi sotterranei : cateratta , botola , e dicesi tanto dell'apertura, che della porta medesima, cataracta, trappe, V. Trabicet, e

Tonbarel Trapolè, ingannare, truffare, aggirare, garabullare, sorprendere con inganno, V. Trape.

Trapolin, personaggio ridicolo da commedia; arlecchino, ridicularius, bergomas, arlequin , bouffon.

Traponè, V. Talponè. Traponta, coperta da lette di pannolino, ripiena di bambagia, coltre imbottita, coltione, lodix crassa, lodix sarta , courte-pointe , couverture piquée, lodier. Traponta, lunque animale ; trappola , o vardon , piccola striscia di decipula muscipula, trappe, cuojo, su di cui si cuce la souricière, attrapoire, piège. suola della scarpa ... trépoint.

cipula, attrape, attrapoire, pingere, piquer une étoffe; piège, embuche, embuscade, tra piche, e traponte, si fa

questa differenza, il primo dicesi quando si trapuntano stoffe fine con bei lavori; il secondo si dice quando si trapuntano coltri imbottite grossamente...

Trapontin, o corpiè, coperta piccola, sottile, e leggiera, che per lo più serve a coprir i piedi, copertina, coltroncino, lodicala, couvre-pied.

Traposè, metter una cosa fuori di suo luogo, trasporre, exportare, transposer.

Trascrive, copiare scritture, trascrivere, exscribere, transcrire, copier un écrit, récrire, mettre au net.

Trasferta , visita d'un Offiaile sul luogo, trasferimento. Trasferta giudisial , visita, che si fa dai Giudie sul luogo contensioso per maggiore intelligenza delle deposaioni dis testimoni , e spesialmente nelle miti, sturppisoni di letre, alberi , o fossi , e per devissione del corso delle seque . . . transport de juge , descente sur les lieux. Trasferta di periti , trasferimento degli esperti .. trasferimento degli esperti ... trassport des experts.

Trasparent, che può essere penetrato dalla luce, diufano, trasparente, translucens, translucidus, prilucidus, diaphane, transparent, qui donne passage à la lunière, clair, limnide.

Traspari, lo apparire, che fa alla vista lo splendore, o altra cosa visibile, penetrando per lo corpo diafano, trasparire, translucere, être transparent, ou displane. Traspari, per tralue, V.

Traspirasion, il passaggio insensibile, o quasi insensibile, o quasi insensibile d'una materia exerementosa per i pori della pelle, o l'ingresso dell'aria, de 'avpori per i pori della pelle nel corpo, traspirazione, perspirazione, perspirazione mattibus cruinpens perspirato, traspiraton, traspiraton, traspiraton, traspiraton, traspiraton, traspiration, traspiratio

Traspirė, il mandar fuori te particelle, che dono uscire da corpi per traspirazione, traspirare, perspirare, transpirer, sbésaler, sortir par la transpiration. Traspirė, per simil. si dice di cosa occulta, che comincii a farsi manifesta, traspirare, patere, manifestum fieri, transpirer i, transpirer

Trasport, il trasportare . trasporto, trasportamento, exportatio, deportatio, evectio, advectio, translatio , transport, translation. Trasport, per agitazione, o commozione d'auimo, trasporto, animi motus, transport, emportement, agitation, émotion, fougue. Trasport d' colera, trasporto di collera, excandescentia, vehementior iracundia, fervens animus ab ira, transport de colère. Trasport d'alegressa. d'gioja, trasporto d'allegrezza, di gioja, effusa latitia. gestientis animi elatio voluptaria, animi effusio in latitia, transport de joic.

Trasporte, portar da un luogo a un altro, far mutar luogo, trasportare, transcerie, transcere, transcere, transportare, transportare, transportare, transporter dun lieu à un autre, Trasportese, o lassese tras-

Company on the Company

portè da la passion, da la colera, lasciarsi trasportare dalla passione , agli impeti dell'ira , nunio animi motu concitari, in iram præcipitem esse, de nihito irasci, paratiorem esse ad iram, se laisser aller à la passion, se laisser transpor-

ter , ou emporter à la colère. Trassa, si applica spezialmente a quei tetti delle case, che sono piatti, e sopra i quali si può passeggiare, come altresi a'balconi, ehe sporgono in fuori , terrazzo , verone, galleria scopcita, mænianum, solarium, procestrium, terrasse, belveder, galerie découverte. Trassa , pedata , orma, segno, od impressione, che qualche cosa lascia dietro a se in passando sopra un'altra, vestigium, trace, piste. Trassa, nel linguaggio dei caeciatori esprime il segno del piede, o pedata, ed orma di un cervo, di una lepre, o di qualunque altra creatura propria per la caccia sovra il terreno, per cui i cacciatori sono valevoli a congetturare, e rilevare quanto tempo si è, che quindi sia passato l'animale, ed insieme quale strada abbia tenuto; traccia, pesta, vestigium , trace , piste. Andè a le | trasse, seguitare la traccia, tracciare, vestigia sequi, suivre à la piste. Trassa, si dice quella porzione di polvere, che dal luogo, donde s'appiccia il fuoco, si distende fin presso n' masti, ed altri strumenti da fuoco per iscaricarli , traceia della polvere . . . . trainée de poudre. Trassa, linee, o

disegno d'un giardino . . . . trace. Trassa, per disegno, abbozzo, designatio, trace.

Trassament, disegno, abbozzamento, abbozzatura, disegnatura, designatio, linearis adunibratio, tracement.

Trassè, delineare, disegnare, abbozzare, adombrare, schiccherage il discgno, stendere le prime lince , rappresentare con linee , informare, adumbrare, delineare, lineis designare, operis formam lineis describere, tracer, chau-

cher, dessiner.

Trasvestisse, V. Travestisse. Trat , atto cattivo , o buono, che si rende altrui, tratto, tiro, facinus, trait, bon, ou mauvais office. Trut d piuma, d'pnel , tratto di penna , di pennello, calamo, o pennicillo ducta linea, trait de plume', de pinceau. Om d'un beltrat, persona di garbo, di nobili maniere, commodis, et facillimis moribus homo, homme de belles manières. Trat cativ, atto fraudolento, astuzia, tiro, cattivo tratto, scortesia, villania, insulto, mala aceoglienza, fraus, dolus, techna, fallacia, actus inurbamis, tour, malice, brusquerie, trait. Fè un trat da ver amis, fare un tratto da sincero amico, portarsi da vero amico, amice agere, facere, faire un trait d'ami.

Tratan , antratan , antant , intant, intanto, interim, intcrea, eependant, en attendant.

Tratativa, trattato, convenzione su qualche affare d'importanza, tractatus, pactio, tratti distesi sul terreno, per I traité. Tratativa amichievel, da

156 TR
hon a bon . . . . un traité rio . . . traiter quelqu'nn à
l'aimable. l'aventure du not. Traité far

Tratè, maniera di portarsi con alcuno, tratto, trattamento, mos, institutum, agendi ratio, trait, traitement. D'un bel tratè, trattoso, di bel tratto, urbanus, de belles manières, poli.

Trate, ragionare, discorrere, tractare, agere, sermonem habere , traiter , parler , raisonner , converser. Trate, maneggiare, tractare, contrectare, manier. Trate, praticare, o adoperarsi per conchiudere, e tirare a finc qualche negozio, mettersi di mez-20, tractare, agere, traiter, négocier, s'entremettre, travailler à l'accommodement de quelque affaire. Trate d'na cosa, parlandosi di libro, o scrittura, vale esser quella tal cosa l'argomento, e'l soggetto d'esso libro, o scrittura, trattare, agere, tracture, complecti, traiter d'une matière. Trate un bin , o mal , vale portarsi seco amorevolmente, o villanamente , o simili , bene , o male tractare aliquent, o habere, o accipere, traiter bien, ou mal, user bien , ou mal avec quelqu'nn. Trate un da bricon, da lader, dar del briccone, del ladro ad alcuno, aliquem perditum, furem appellare, traiter de coquin, de voleur, Tratè a la slandrina, trattar malamente, male agere, tractare, traiter mal. Trate un a la boña, sensa sirimónie, da amis, sensa fe pi di ordinari, trattare alcuno alla bnona, alla

rio ... traiter quelqu'un à l'aventure du pot. Trate, far banchetti, convitare, banchettare, instruere epulas, convia agitare, hanqueter, donner un repas. Traté da vilan, con tut rigor ... pessime agere, pessime consulere, traiter de Turo à More.

Trateur, cuoco, pasticciere, cupedinarius, traiteur.

Tratni, tener a hada, trattenere, morari, detinere, entretenir, amuser. Tratnisse con un , ragionare , discorrere con alcuno, conversare seco lui, cum aliquo sermonem habere, sermocinari, colloqui, versari, s'entretenir avec quelqu'un. Traini, per coutenere, tenere, fermare, comprimere, cohibere, compescere, sustinere, contenir, réprimer, retenir, tenir de court. Tratnisse, per temperarsi, astenersi, raffrenar l'appetito di checchessia , se abstinere , se contemir. se contraindre, se tenir, s'empêcher de faire quelque chose. Tratni , nudrire , mantenere, sostentare, fare le spese, alere, nutrire, suppeditare victum. sumtus etc., entretenir: onde dicesi Capitani tratnu, Capitano, che ha la paga, senza aver la compagnia . . . Capitaine reformé.

perditum, furem appellara, traiterde coquin, de voleur. Trai-go, che s' adata negli edite à la slandrina, trattar malial penente, made agore, tracia-tetti; trave, trabs, trabes, re, traiter mal. Trait: un a la boña, sensa sirimònie, de maestra di qualche mechina, amis, sensa fe pi di ordinari, di qualche edifinio, trabes pratrattare alcuno alla bonoa, alla dimestica, sensa metter in trvela gulla di più dell'ordinarivela gulla di più dell'ordinarivela gulla di più dell'ordinarivela gulla di più dell'ordinarivela gulla di più dell'ordinaridi chi d'opi po' di costi gli pare una trave, e vale anche stimar per grandi le cose piccole, festucam trabem putat, prendre des mouches pour des élephans.

Trava, spazio, che è fra trave e trave . . . travée. Travà, o trabià, assi posti sopra travi per uso di riporvi fieno, paglia, od arnesi di peco va-

lore . . . chartil.

Travaj, opera fatta, o che si fa , o da farsi ; lavoro, lavorio, fattura, manifattura, magistero, artifizio, opus, ouvrage, travail, besogne, main d'œuvre. Travaj d' pont, V. Ricam. Travaj dait a inpreisa, lavoro dato ad impresa, ad un certo, e determinato prezzo . . . un marché à prix fait. Travaj dait a chi lo fa a pi bon pat, lavoro dato a chi lo fa a minor prezzo .... marché an rabais.

Travaje, operare manualmente , far qualche cosa , implegarsi in lavori, attendere ad un lavoro , lavorare , operari, opus, o aliquid operis facere, laborare, travailler, agir, s'occuper de quelque chose. Travaje com n' assassin. lavorare a mazza, e stanga, lavorare di tutta forza, operi insudare, travailler sans relache. Travaje d' pont, brode, travaje d' broderia, fare in su panni, drappi, e simili materie varii lavori coll' ago; ricamare, acu piagere, broder. Travaje d' placagi , impiallacciare, laminas ligneas super inducere , plaquer. Travaje per j' aitr , fatighesse a ofa , pescar pel Proconsolo, operam, in forms avverbiale, come s

gran rumore, ogni bruscolo jet retia perdere, travailler, se donner de la peine pour les autres. Travaie per nen, a gratis, far la festa senza alloro, far alcuna cosa a ufo, gratis operari, faire quelque chose pour rien, ou avec rien. Travaje sot aqua, operar di nascosto, lavorar di traforo. clam, furtim, occulte agere, agir à la sourdine, sous eno. sous main. Travaje un , parlar male d'alcuno , quando colui non è presente, lavorarlo di traforo, absentem exagitare. accoutrer quelqu'un de toutes pièces, le déchirer à belles dents. Travaje ant un afe sensa paresse, adoprarsi in qualche negozio senz'apparirvi . . . s'employer dans quelque affaire sans qu'il y paroisse, on sans paroitre. Travaje l' ört , coltivare l' orto , colere hortum, labourer, cultiver un jardin. Travaje na cosa, vale fabbricarla, o ridnria alla dovuta forma, lavorare qualche cosa, exstruere, construere , perficere, absolvere. fabriquer, travailler, polir, et perfectionner.

Travarchè, cavalchè, dicesi degli abiti, le cui parti passano l' nna sopra l' altra , incavalcare, incavalciare, superponi, croiser, se dit des habits, dont les côtés passent l'un snr l'autre, faire chevaucher.

Travàs, V. Travon. Travèrs , obbliquo , non diritto, traverso, obliquus, transversus, oblique, courbe, contonrné, tortu, tortueux. Travers; si usa in diverse maniere

vers, a traverso, per traverso, di traverso, traversalniente, traversone, oblique, transverse, obliquement, de travers , en travers , de travers , de biais, de côté, diagonalement , transversalement. Piè , arporte le cosc per travers, prendere, o riferire le cose di traverso, male interpretari, transverse referre, prendre, rapporter de travers tout ce, qu'on dit. Guarde per travèrs, guardar con occhio torvo, bicco, arcigno, burbero, torvis oculis intueri, limis oculis aspectare, regarder de travers , regarder d'une manière, qui marque de l'aversion, regarder de mauvais œil. Avei quaich cosa per travers, esser di mal umore, tristi cogitatione vexari, être bourru. Parle per drit, e per travèrs, parlare inconsideratamente, imprudentemente, temere effutire, parler à tort, et à travers. Passe travèrs al feu, passar in mezzo alle fianime, per medios ignes viant invenire, s'ouvrir un chemin à travers le feu. A travèrs di canp, in mezzo de'campi, per medios campos, à travers champs. Un ri cha scor an mes dla Sità, un rivo, che scorre per mezzo alla Città , rivus urbem interfluens , un ruisseau, qui coule à travers la ville. Guarde a travers a le palete d'ua gelosia, guardar di traverso d'una gelosia, per transennam adspicere, regarder au travers d'une jalousie.

Traversa , qualuuque cosa , che si mette a traverso, repagulum, traverse, croisil- | gnus, parier, gager.

a travers, per travers, d'tra- | lon, digne, bâtardeau, barricade. Traversa, sbarra, ritegno, tramezzo posto a traverso per riparare, dividere, o impedire il passo, traversa, lignum, vel aliud transversum, traverse, pièce de bois, de fer etc., qu'on met à travers. Traversa, pezzo di legno, o di ferro collocato trasversalmente per corroborarne , e fortificarne un altro; tali sono quelli, che si mettono in porte, o finestre; traversa.... traverse. Traversa, per istrada, che abbrevia il cammino, scorciatoja, tragetto, transversum iter, transversus trames, traverse, chemin, qui coupe, chemin de traverse. Traversa, per avversità, V. Traversia. Traverse del tlè, catene, traverse, staniajuole .... Traversa, t. di giuoco, scommessa, pignus, pari, gageure , traverse.

Traverse, passar a traverso, attraversare, trajicere, traverser, passer à travers, d'un côté à l'autre. Traverse. per contrariare, opporsi, impedire, fronteggiare, traversare, obsistere, adversari, obstare, traverser, susciter des obstacles pour empêcher le succès de quelque entreprise. Stradon, cha traversa'l giardin, viale, che incrocicchia, o attraversa il giardino . . . . . allée, qui traverse le jardin. Traverse, t. di giuoco, pattuire quel, che si debba vincere, o perdere per mantenimento di sua opinione, scommettere, certare, contendere pignore, deponere, dare pi-

Traversia, traversa, disgrazia, avversità, sventura, traversia, ostacolo, infortunium, casus adversus, calamitas, adversæ fortunæ, traverse, malheur, disgrace, infortune, désastre, malencontre, mauvais succès.

Traversiera, o traversèra, agg. di una sorta di flauto, detto fluta traversèra, perchè si suona col metterla a traverso delle labbra, storta .... flute traversière.

Traversin, cussin long, guanciale lungo, dove si pone il capo nel letto, capezzale, origliere, cervical, traversin, chevet, oreiller.

Travestisse, travestirsi, immascherarsi, vestem mentiri, vestem mutare, se masquer, se deguiser. Travestisse da bergè, travestirsi da pastore, pastoralem cultum induere, se mettre un habit de berger, déguiser son caractère.

Travét, è un legno di non molta grossezza, di lunghezza di qualtro, o cinque braccia (comunemente di un trabuch) riquadrato, e più largo del listel; travicello, piana, tigillum, trabecula, chevron, poutrelle, lambourde, soli-

Traveton, legno simile al travet, ma un po' più grosso; travetta, asser, trabs, trabecula, sablière, solive.

Travinë, trabuchë, andar barcollone, non potere star fermo in piedi, piegando or da una parte, or dall'ultra, proprio degli ulbriachi, dei vecchii, e dei convalescenti; traballare, tentennare, bar-

collare, nutare, vacillare, labare, vaciller, pancher de côté, et d'antre.

Travon, accr. di trav, travone, v. dell' uso it. . . . . . . . . . grosse poutre.

Travond: , spigner il boccone giù pel gorgozzule, ingbiottire, trangugiare, glutire, deglutire, engloutir, avaler. Travonde 'l tossi per maisiña, sopportare con pazienza, sofferire per non poter far altro. trangugiarla , injurias , ærumnas perferre, concoquere, poculum mœroris haurire, constanti animo ferre, avaler des injures, avaler des poires d'engoisse, comporter, supporter. Tre, nome numerale, che seguita immediatamente al due, tre , tres , trois. Tre volte tant. il triplo, tre volte tanto, ter tantum , triplum , trois fois autant, trois fois plus, or sol. Treset, specie di giuoco di carte, che si fa in quattro; tresette , v. dell' uso it. . . . tre sept. Tre per-quatr , avv., che si usa in lingua furbesca, che dinota la difficoltà dell' esecuzione di quanto è in quistione, simile a quello : l' aso sghìa, V:

Tregu, porzione di terra atta, o nou atta nd esser arata, e coltivata; terreno, solum, ager, terroir. Vin cha sa di terra, vino, che sa di terra.... vin, qui sent le terroir, qui a un gott de terroir, qui a une certaine odcur, un certain gott, qui vient de la qualité du terroir.

Trègua , V. Treva. Trèmè , V. Termolè. Tremò , dal trancese trumean , specchio , che si mette | procrastinare , différer , temtra due finestre, o sopra un caramino . . . trumeau.

Tremol , malattia , la quale consiste in una violenta agitazione delle membra in direzioni contrarie, dovuta alla mancanza d'un proprio, ed adequato tono, e del dicevole, e proprio uso delle parti intaccate, ed affette; tremore, tremito, tremor, tremblement.

Treu, tutti i pezzi di legname d'nua carrozza, d'un carro, traino . . . . . . train. Tren, dicesi di gente, c di salmeria, che alcuno si conduce in viaggio, sarcina, impedimenta, chariage, fardeau, train. Tren, per seguito, equipaggio, familia, comitatus, famulatus , train , suite , équipage. Tren, per attrezzi di artiglieria, instrumenta bellica , machinæ bellicce , train d'artillerie. Butè 'u tren , mctter in azione, in esercizio ...... mettre en train. Butesse 'n tren a travaje, mettersi al luvoro, accingere se operi, se mettre en train de travailler. L'afe a l'è an bon tren, a va d' bon tren , la faccenda va bene innanzi, vi si lavora con gran diligenza, res sub manus succedit, optime procedit, l'affaire est en bon train, va bon train. Avei un tren da Prinsi, aver un seguito, un treno da Principe, apparatu, et incessu vim Principis complecti , avoir uu train, un équipage de Prince.

Trene, indugiare, tempo-

reggiare, procrastinare, di- l'on amasse le fumier pour le

poriser, dilaver, tirer de long . remettre à autre temps.

Trenò, sorta di vettura senza ruote, di cui ci serviamo per andar sopra la neve, o sopra il ghiaccio, slitta, traha , vehees , traineau. Trend , per quel carro, di cui si servono i contadini , fatto a similitadine del trenò, ma però più rozzamente , V. Lesa.

Trent, asta, in cimp alla quale è fitto un ferro con tre rebbi , forcone , tridente . tridens, fourche à trois dents, fourche de fer. Treut da gave 'I liam , forca , forcella da letame . . . tire fientc.

Trentà , colpo dato col tridente, tridentis ictus, un coup de fourche. Trentà , quella quantità di paglia, ficuo, o simili, che può sostenere un tridente . . . . fourchée.

Trepè, strumento triangolare di ferro con tre picdi per uso per lo più di cucina, treppiè, tripes, trépied. Trepè del lavaman , portabassin , arnese con trè piedi , da posarvi sopra il catino per lavarsi le mani, treppie del catino, fiderum, trepied d'un bassiu.

Tresp , arnesc a tre, o quattro piedi, su cui si pongono le tavole; trespolo, trapezophorum, treteau. Tresp, per cavlet, V.

Trest, o tanpa del liam, piccola fossa piena d'acqua, ove si mette il letame a macerare, fogna da letame, sterquilinio, fimetum, fosse, où ferre, diem de die trahere, macerer, pour le faire pourrir.

Treta , V. Terta. Tretre , o tetre , da traitre franc. , o da teter lat. , traditore . inganuatore . infedele . perfido, disleale, proditor, perfidus , perfidiosus , traître. Trèva, o trègua, sospension bune.

d'armi, o cessazione d'ostilità fra due partiti in guerra; tregua , inducice , trève , armistice, suspension d'armes, cessation d'hostilités, Treva . per rilascio, intermissione di travaglie, riposo, tregua, remissio, levatio, levamentum, intermissio, relache, repos, soulagement, trève.

Trēūi, vaso per lo più di figura quadrangolare, che serve a tenervi entro il mangiare per i polli, e per i porci, e talora a tenervi acqua per diversi usi, e questo per lo più ê di pietra , o di muraglia : è anche un ricetto d'acqua per uso di lavare, ed anche per ispegnere la calcina, e per altri usi; truogolo, aquarium,

Trenia, cripa, la fearmina del bestiame porcino, troja, scrofa, porca, scrofa, sus, porca, truie. Trcuia, per similit. si dice a una femmina sporca, e disanesta, mulier surdida, meretrix, salope, vilaine, cochonne, truie.

Triaca, medicamento contro a' veleni, teriaca, theriaca , the riaque. Triaca , conplot, figurat., si dice di tre persone molto unite per interesse, trio . . . trio, cabale , clique.

una Chiesa , ove comunemente | Tribunal de Commerce. Trisi mettono i Musici, od an- bunal d' prima istansa; Tri-

Tom. III.

che luogo al pian terreno in una Chiesa, ma alquanto elevato, ove si mettono certe persone distinte per assistere più comodamente al divino servizio ; tribuna , odœum , tri-

Tribunal , luogo , dove riseggono i Giudici 'a render ragione, tribunale, tribunal, tribunal, siège du Juge. Tribunal criminal, o Cort criminat, Corte criminale, Tribunale stabilito in ogni Dipartimento della Francia per applicare le pene pronunziate dalla Legge contro i delitti portanti pena afflittiva, o intamante . . . . Conr criminelle, Tribunal criminel. Tribunal d'apèl, o Cort d'apèl. Tribunale supremo, che siede ne' principali luoghi dello Stato secondo la divisione fatta dal Governo per istatuire sugli appelli dei Giudici civili di prima istanza, pronunziati da' Tribunali di Circondario o di Commercio, Corte di appello . . . . Cour d'appel Fribunal d'appel, Tribunal d' cassasion , primo Tribunale dell'Impero Francese istituito nel 1790, composto di 48. Giudici, e diviso in tre sczioni, che si chiamano: section des requêtes, section civile . ct section criminelle; Corte di cassazione . . . . . Cour de cassation. Tribunal d'Comersi . Tribunale particolare . stabilito in alcune Città per giudicare le liti relative al commercio di terra, e di mare: Tribuna . luogo elevato in Tribunale di Commercio . . .

bunale stabilito in ogni Cir- ! condario comunale per giudicare gli affari civili , che non hanno potuto essere aggiustati dal Giudice di pace : Tribumale di prima istinza, o di Circondario . . . Tribunal de première instance, ou d'ar-

rondissement. Tribut, tassa, o imposta, che un Principo, o Stato è obbligato a pagare ad un altro . come in contrassegno di dipendenza, o in virtù di qualche trattato, e come a titolo di compera della pace, tributo . tributum . tribut. Tribut , è anche una contribuzione personale, che i Principi impongono ai loro sudditi per via di capitazione, o tassa di tanto per testa, tributo, tributum , vectigal , tribut , subsi-

de, taille, corvée.

Tributari, nno, she paga tributo ad un altro, affine di vivere secolui in pace, o di partecipare della di lui protezione, tributario, tributarius, tributaire, yassal, qui paye

le tribut.

Trich-trach, voci imitative di quel rumore, che fa chi cammina in zoccoli, o con calzari di grosso cuojo riseeco, e simili, tricche tracche . . . . , . Trich-trach , chiamano i fanciulli un martello di legno impernato, e mobile sopra di un asse, con cui per trastullo fanno romore pei giorni di Passione, come si fa colla cantaraña ( raganella.) Trich trach, sorta di ginoco, che si fa con due dadi, e trenta dame in un tavolicre divise in due parti, ciascuna | ber lycaperdon . . . . .

delle quali è segnata con piccole marche d'avorio, le une verdi , e le altre bianche, sopra di cui si pongono le dame secondo le regole del giuoco, tavola reale, scruporum simul, ac tesserarum ludus tric-trac. Trich-trach, chiamasi talora il tavoliere, su cui si ginoca, alveus lusorius, le damier, ou le tablier. Giughè al trich trach, giuocare a tavola reale, scrupos ad tesserarum iactum disponere, jouer au

Tricolor, amaranto screzisto di rosso, e giallo, amarantus violaceus, tricolor, tricolor. Tricolòr , tricolore , de' tre colori nazionali adottati dalla Francia, rosso, turchi-

no , a bianco. Triduo, corso, o spazio di

tric-trac.

tre giorni , tridno , v. dell'uso it..... l'espace de trois jours. Trie , tritare , pestare , minuzzare . ridurre in minutissime particelle, tercre, conterere, comminuere, dissecare, broyer, froisser, briser. haelier ; écacher , réduire en

très-petits morceaux. Trifola, produzione vegetabile, non dissimile dai funglii, ossia specie di radice, o massa carnuta, bernoccoluta di varie grossczze, seuza radice, e senza foglie, la quale sta sempre sotterra; se ne trova in quantità nel Monferrato, e ve no sono di due spezie; altre di polpa. nera, ed altre bianca, tartufo, tuber, truffe. Trifola neira . . . , tuber cibarium . . . . Trifola bianca . . . tuber album . tuTrii add., trito, minuto, trius, comminutus, haché, broyé, concassé. Pas trii, vale passi piecoli, e frequenti..... chemin frayé, chemin battu.

ebemin Irayê, chemin battu.
Tril, temi not della musica, tremollo di voce aggiunto al cantar vero, legittimo, e naturale, e più largamente ancora si dice del suono degli strumenti, trillo, voz cripa, o micnas, voci: uno apiritu ductu, varria, et creba infeczio, vitra, et creba infeczio, vibrantis modulationis sonus, concisus minutin sonus, comprimus, roulement de voix, roulde, fredon, tremblement, on battement, qu'on fait sur un instrument à corfait sur un instrument à cor-

Trilè, fare il trillo, trillare, vibrissare, vocem canendo crispare, fredonner, faire des buttemens sur les instrumens, ou des ports de voix en chantaut.

Trimaj, foggia di rete da pescare, e da uccellare, la quale è composta di tre teli di rete sovrapposti l'uno all' altro, la maglia del telo di mezzo non eccede la larghezza d'un pollice, e quella dei lati laterali è larga circa un mezzo piede, talché il pesco, o l'uccello, che dà nella rete, spingendo il telo di mezzo ne vani di uno de laterali . viene a formar in esso una specie di borsa, in cui resta preso; tramaglio ; verriculum , tramail. Trimaj , sorta di rete per le quaglie, allodole, ortolani , e pernici , strascino , erpicatojo, everviculum, tirasso, nappe , traineau.

Trimestr , spazio di tre mesi , trimestre . . . . trimestre. Trimestr , o quarte , psga , che si fa di tre in tre mesi dagli affittajuoli , peusioni, interessi , pegui, cc..... quartier.

Trinca, voce, che si usa col segnacaso di, e significa del tutto: Neile d'trinca, affatto nuovo, del tutto nuovo, novissimo, novissimo, novissimos,

très nouveau.

Trincabala, term. d'artiglieria, ordegno, o macciniglieria de serve al trasporto dei
cannoni . . . . . trique balle.

cannoni . . . . trique balle.

Trincaire, bevitor solenne,
trincone, bevone, bibax, biberon, grand buveur, ivrogue.

Trince, tagliar minutamente le carnif cotte, che sono in tavola; trinciare, scindere. sccare, concidere, incidere, trancher, dépecer, découper les viandes à table. Trince , tugliar i panni addosso ad alcono, dirne male, absentem exagitare, dechirer quelqu'un a belles dents. Trince , per diminuire, scemare, sminuire, imminuere, detrahere . retrancher. Trincesse, ristrignersi, diminuire le spese, impensas corripere, sunitum levare, impensam circumcidere, se retrancher, diminuer sa dépense.

Trincèra, nella fortificazione sono fossi, che gli assedianti tagliano, o servamo per avvicinarsi più sicuramente alla pizzza attaccata; trincca, line e d'approccio, agger, fossa v allo munita, trancius.

Trincerè, riparare, o di- ! fendere con trincieramento, trincerare, circumvallare, fossum, et vallum ducere, rétrancher , faire des rétranchemens. Trinceresse, fortificarsi con trincee, se vallo, et fossa munire, se rétrancher.

Trincet, poarin, jausset, strumento di ferro tagliente , e adunco, il quale serve per potare le viti , tagliare le uve , mondare gli alberi, e per varii altri usi ; pennato , falcetto, potatojo, falcicula, hachette, serpette, faucille.

Trinchè, cinpè, voce ori-ginata dal Tedasco triuken, lo stesso che pecchiare, cioncare, bere assai, trincare, perpotare, trinquer, lamper, chinquer, boire beaucoup.

Trinciant , quegli , che trincia le vivande, scalco, trinciante, structor, écuyer tranchant, celui, qui découpe, qui dépèce les viandes. Trinciant, per lo strumento, con cui si trinciano le vivande in tavola, coltello trinciunte, culter . couteau pour traucher.

Trincot, giunco di pallaccorda, e 'l luogo, ove si giunca , speristerium , coriceum , tripot, jeu de paume, lieu destiné à jouer à la paume, courte-paume.

Triò, nella Musica è una parte d'un concerto, in cui tre persone cantano, ovvero più propriamente un componimento musicale composto di tre parti : trio , trium conventus, trio. I triò sono le più helle sorte di composizione, e questi recitativi sono quegli,

Trionf, sorta di giuoco di carte, trionfetti, o trionfini, quidam chartularum lusus . le jeu de la triomphe. Trionf , a certi giuochi di carte si è il colore della carta, che vi rimane dopo che si è distribuito ai giuocatori il dovuto numero delle carte, o anche il semedelle carte nominato da colui, che fa giuocare, e che prevale a tutte le altre, palo . . . . triomphe. Trionfe, godere, festeggia-

re, trionfare, latari, triumphare, exsultare, lœtitia gestire, triompher, se réjouir, avoir du plaisir, être bien aise, être ravi de joie Trionfe, per restar vittorioso, trionfare, triumphare, triumphum agere, triompher, vaincre, Trionfe, per signoreggiare, dominari, imperare, triompher dominer, maîtriser. Trionfe, nel giuoco delle carte vale iuocare del seme nominato dal giuocatore, trionfare .... trioupher.

Tripa , bedra , pancia, ventre , benter , ventre , tripe. Tripa, alle volte si piglia per tutta quella parte del corpo. che è tra la bocca dello stomaco, ed il pettignone non solo esterna, quanto interna, comprendendovisi perciò lo stesso stomaco, e la pancia, e nelle femmine l'utero ancora. Tripa, e meglio al plurale tripe, il ventre delle be-

stie grosse, come vitella, bue, e simili, che tratto da loro, e benissimo purgato, e meglio condito, e condizionato ce ne . serviamo per vivanda; trippa, che piacciono più nei concerti. I buscceliia, ventce, exta, orum,

TR

omasnm, ventre, tripe. Enpl | ben la tripa , la bedra ,'l feugo, cavar il corpo di grinze, mangiar a crepapelle ; ventrem distendere, manger tout son goul, remplir son pourpoint. Tripassa, acer. di tripa,

trippaccia, trippa grande, immanis venter, gros ventre, bédaine. Tripè, venditor di trippe, intestina vendens, extorum ven-

ditor, vendeur de tripes, tri-Tripèra, donna, che lava, e vende trippe, o ventri di hestie da macello; ventrajuola, trippajuola, voce dell'uso ital., eluens, et vendens intestina, tripière.

Tripol, spezie di pietra, gesso, o creta secca, molle, friabile, ruvida, d'un color di cedro, adoperata nel pulire lavori di lapidarii, orefici, calderaj, ottomaj, e macinatori di vetro; alcuni credono che il tripol sia una pictra ordinaria, bruciata, e calcinata dalle esalazioni sulfurce, che si abbattono sotto le minicre, ove ella si trova: di queste miniere ve n'è molte in diverse parti dell' Europa, particolarmente nell'Itulia, ove il tripol è assai buono; altri con maggior probabilità lo prendono per una terra naturale, tripolo, lapis Samius, tripoli. Tripon, colui, che mangia

smoderatamente, paechione, helluo , bafreur. Tripon , dicesi per isvilimento d' nomo panciuto, che ha grossa pancia , ventricosus , ventru, pansu, chargé de cuisine.

TR

Trist, malcontento, mesto maninconioso, dolente, tristis, mærens, dolens, triste, affligé, abattu de chagrin, mélanco lique, mécontent. Trist, per accorto, malizioso, tristo, vafer , callidus , fin , rusé , madré. Trist , per cattivo, sciaurato, scellerato, tristo, negnam, improbus, scelestus , flagitiosus , méchant , scélérat, malin, pervers, be-

litre , mal faisant. Trist , agg. a fanciullo, vale bizzarro, ostinato, capriccioso, discolo, facimale, morosus, pervicax, nequam, puer flagihosus, emporté, ratier, capricieux, pervers, débauché. diablotin, petit dragon, petit enfant mutin, et méchant, lutin. Trist, è talora locuzione minaccevole, guai, tristo , væ , malheur à etc. Trist a chi fa d'ogn'erba fas, tristo, o guai a chi vive perversamente, væ illi, qui perdite vivit, malheur à celui, qui vit dans le désordre. Trist a chi da scandol, guai a chi dà scandalo, væ illi, qui scandalum præbet, malheur à qui donne du scandale.

Trium , aggregato di cose trite, tritume, res trito, frustula, miettes, chapelures, morceaux.

Trofeo, presso gli antichi era un mucchio d'arme, e di spoglie de'nemici vinti, innalzato dal vincitore nel campo di battaglia, di cui n'è stata fatta in seguito la rappresentazione in pietra , in marmo, ed in pittura; trofeo, trophænm, trofée. Diconsi trofei alcuni ornamenti d'architettura , e anche di statue , l composti di spoglie campali, come spade , lauce , targbe , scudi, elmi posti con bell'ordine quasi in un mazzo, o gruppo per espressione delle azioni, e valore delle persone ruppresentate, trofei ..... trophées.

Trogno, per ischerno, visaccio strano, scontraffatto, rictus , troque. Onde fe'l trogno, torcer il muso, far il ritroso, lo sdegnoso, naso suspendere adunco; faire la moue , V. Fe'l muso , fe 'l

Trojassa, pegg. di trĉuia, detto per ingiuria a femmina sporca, e disonesta, turpissima, et sordidissima mulier. meretrix, scortum, truic, salope, vilaine, coquine, femme de mauvaise vie.

Trojè , V. Spörch. Troiet . torchio da olio, trupetus, moulin à buile.

Trojon , V. Porclon , seufioson.

Tro-madam, giuoco di pallottoline d'avorio, o di legno, quali procurasi di far entrar in certe buche in forma d'arco. scanate con diversi numeri ; così pure chiamasi la macchina, che serve a tal giuoco . . . . . trou-madame.

Tron , uno strepito nella bassa regione dell'aria, eccitato da un subitaneo incendimento di esalazioni sulfurec; tuono, tonitru, tonnerre Sciap d'tron , strepito di tuono . . . . tron l'à casca su costa tor, to di forma cilindrica, che fa

cadde il fulmine su questa torre . . . . le tounerre , la foudre est tombée sur cette tour. Tron , è auche una sorta di fungo, agaricus edulis, fungus, boletus, espèce de champie gnon. Segret com'el tron , V. Segret add. Tronba, strumento musi-

cale fatto d'argento, o d'ot-

tone, il più nobile di tutti gli strumenti portatili da fiato, usato per lo più in guerra nella cavalleria per dirigerla nel servizio; tromba, buccina, tuba, trompette, trompe. Tronba mariña, è uno strumento musicale, composto di tre tavole, che formano il suo corpo triangolare; questa lia un collo assui lungo, con una sola corda molto grossa, monthta su d' un ponticello, che sta fermo da una banda, e dall'altra è tremolo : si suona mediante un arco con una mano e coll'altra si calca o fermà la corda sul collo col dite grosso; tromba marina, tuba. trompette marine. Tronba , è auche il grugno dell'elefante . detto la proboscide , proboscis , trompe de l'éléphaut. Tronba parlant, dicesi quella, che ingrandisce tanto la voce, che le parole possono udirsi distintamente in gran lontanauza; tromba parlante . . . . trompette parlante. Tronba, si dice anche uno strumento in forma di tromba, che si adopera da chi ha l'udito ingressato, e che ajuta l'udito coll'accostare la sua hocchetta all'oreccino : éclat de tonnerre. Tron , pren- | tromba . . . . cornet. Tron desi anche per il fulmine: 'L | ba, o ponpa, è uno strumeu-

salir l'acqua per via d'un'ani- l mella, e serve a varii usi, particolarmente per votare le acque stagnanti ; tromba . . . . pompe, engin. Tronba, strumento, di cui si servono gli Astrologi per parlar altrui nell' orecchio pianamente, cerbottana . . . cornet pour parler à l'oreille. Tronba del pos , del comod, del fornel, cannone, tubo, gola, tubus, tuyau, tube. Vende a son d' tronba, vendere con autorità pubblica a suon di tromba, per liberare al maggior offerente; subastare, subhastare, vendre à l'encan , aux enchè res. Dè man a la tronba, divolgare, propalare una cosa, pigliare la tromba, tuba canere, trompeter, publier à son de trompe, dire tout haut, déclarer une chose, la dire à plusieurs.

Tronbeta . dim. di tronba . trombetta, buccina, trompette. Tronbeta, suonatore di tromba; trombadore, trombettiere, trombetta, trombetto buccinator , tubicen , aneator, trompette, celui, qui sonne de la trompette. Tronbeta, per quegli, che pubblica gli editti, i bandi ec. a suon di tromba; banditore, præco, crieur public, juré-crieur.

Tronbon , sorta di tromba , trombone . . . . sorte de trompette. Tronbon, dicesi per is-cherzo allo spaciafos, V.

Trone, lo strepitare, che fanno le nuvole , tonare , tonare, tonner. Tronè per si-

du fracas, du brnit, tonner. Trönő, seggio elevato, ove stanno assisi i Re, i Principi nelle loro solenni funzioni.

trono, sedes, solium, trône, siège royal.

Tronpadì, o alicorn, specie di scarafaggio alato, con

mandibole a somiglianza delle corna del cervo, queste sono del color della scaglia, deutate : cervo volaute . lucanocervo . . . . . cerf-volant . escarbot.

Tronpè , V. Stronpè.

Tronpòr, o troplòr, sega grande senza telajo, in luogo del quale ha due manichetti . e serve per recidere attraverso il legname per farne toppe . o rocchi, segone, ingens serrd , grande scie.

Tronsen, sorta d'abito da donna con maniche lunghe. e strette, di cui dicesi essere stato inventore il famoso Tron-

chin. Trop, con o aperto, sust. eccesso, soverchio, troppo, nimietas, nimia copia, superfluitas, supervacuum, redundantiu, le trop, excès, superflu , ce qui excède , l'excédant, le surplus, le restant, le résidu. Tut 'l trop, l' & trop , e vale che si dee stare. dentro a' termini convenevoli , ogni troppo è troppo , ogni troppo si versa, ne quid nimis, omne supervacuum pleno de pectore manat, est modus in rebus, trop est trop, tout exces est condamnable. Trop. add. , soverchio , troppo , più milit., vale romoreggiare, fare | del dovere , nimins , trop , sustrepito, strepere, fremere, perflu, inutile, excessil. Trop. tumultum facere, braire, faire lave., troppe, di soverchio,

più del convenevole, nimis, himium , nimiopere , nimio plus, plus œquo, plus satis, extra modum, trop, surabondamment, excessivement, plus qu'il ne faut , avec excès. Tröp poch , non abbastanza , troppo poco, non satis, trop peu, pas assez. Trop tard, troppo tardi, serius, tardius, post tempus, après coup, trop tard. An po trop, un po' trop po, nimium, plusculum, un peu trop. Pà trop, non troppo, non molto, non admodum, paš trop, guère. Ne trop, ne poch, ne troppo, ne poco, nec nimium, nec parum, ni trop, ni trop peu.

Trop, con o chiuso, moltitudine d'animali della medesima specie radunata insieme in un luogo, greggia, mandra, branco, pecudum calervd , troupeau. Trop d'vache , d' beu ec. , quantità di bestic bovine radunate insieme, proquojo, armentum, grex armentorum , troupeau de vaches , de bœufs, troupeau de gros betail. Trop d'feje , d' crave , d'erin ec., branco di pecore, di capre, di porci, grezi ovil-lus, caprinus, suillus, tronpeau de chèvres, brébis, cochons, troupeau de menu hetail. A trop avv., a truppe, a branchi, gregatim, catervatim, conglobatim, acervatim, à troupes, en troupe, par troupe. Trop , per moltitudine di gente cc. V. Tropa.

Tropa, soldatesca, milizia, truppe, adunanza di soldati, gente d'arme, militia, militudine di gente insieme, truppa, brigata, banda, schiera, turba, troupe.

Tròs, il gambo del cavolo, o d'altra erba siogliato. torso, caulis, thyrsus, trognon.

Trosse, usasi questo vocabolo col verbo esse : onde esse a le trosse d'un, vale inscguirlo, essergli alle spalle, incalzarlo , insequi , hærere tergis, être aux trousses, poursuivre.

Tröt, una spezie degli andari del cavallo, che è tra I passo comunale, e'l galoppo, eseguito con due gambe in aria, e due in terra allo stesso tempo traversalmente, come la croce di Sant' Andrea, e continuando eosì alternatamente a levare la gamba diretana d'un lato, e la gamba davanti dell'altro lato in un tratto, lasciando l'altra gamba diretana, c anteriore in terra, finche l'altre scendano; trotto, succussus, equi succutientis citatior gradus , trot. D' trot , d'bon trot, di trotto, di buon trotto, trottando, velocemente, prestamente, celeriter, cito, promptement, pressement, vitement, en diligence. Andè d' tröt , V. Trote.

Trote, ande d' trot, trottare, andar di trotto, succussare, trotter, aller le trot. Trote per simil., si dice anche dell' uomo , e vale camminare di passo veloce, e salterellando , trottare , celerifer gradi , citatiore gradu ambulare, trot~ ter, aller au trot, doubler le tes , copice , troupes. Tropa ; pas , marcher beaucoup à pied. ana frotta, cioè una molti- Trote, far più gite, audare,

faccenda: trottare, cursare, circumcursare hac, et illac, trotter, faire bien des pas, faire bien des voyages pour quelque affaire.

Troteusa, spezie di veste da camera senza coda . . . . . chaise.

Trotin , dicesi in m. b., e pop. Fë san trotin , cioè andar qua, e là, andar girando, cursitare, trotter.

Trove, pervenire a quello, di cui si cerca, trovare, invenire, reperire, nancisci, trouver. Chi serca, treuva, dicesi quando ad uno per sua importunità gl' interviene qualche cosa, ch' ei non vorrebbe. chi cerca , trova , corvus serpentem, qui cherche, trouve; talora significa, che l'effetto ne segue, quando si pone la cagione, chi cerca trova, qui quærit, invenit, qui cherche, trouve. Trovesse a carte sporche, a mal partì, trovesse mal arparà, trovarsi a mal porto, trovarsi a cattivi termini , a cattivo partito, veder la mala parata, conoscere d'essere in istato pericoloso, cognoscere se in magnum discrimen, esse adductum, in periculo versari, connoître le danger, se trouver en danger. Trovè 'l mört, si dice quando alcuno trova riposto qualche gran valsente, reticulus, coiffe de reseau. o fa qualche gran guadagno poiché quel danaro riposto, e che non opera, è morto, trovar il morto, trovar il buono, di panno verde, e messa esato fare un morto ... Trove a di, tamente piana , ed a livello censurare, riprendere, biasima- con piccole palle d'avorio, o re, arguere, corrigere, repre- di legno, le quali si cacciano hendere, consurer , reprendre , con bastoncelli curvi , fatti a

camminare assai per qualche contrôler, mordre, trouver à redire. Trovè la scarpa per i so pè, si dice quando un malvagio si mette alle mani con un peggiore ec., carne di lupo, zanne di cane, dignum patella operculum invenire, telle viande, tel couteau, à bon chat, bon rat, trouver chaussure à. son pied. Trovè la scarpa per i so pe, vale trovare, chi risponda, e resista, e non abbia paura di bravate, trovar culo a suo naso . novacula in cotem. trouver quelqu'un, qui vous rive les clons. Trovè a di fin a Dio, e ai Sant, trovè a de fin a col cla falo, fin a sö pare, opporre alle pandette, al sole, calum vituperare, s'opposer, trouver à redire en tout, et par tout. Trove l'us d' bösch , si dice quando alcuno va per entrare in un luogo e non gli riesce, trovar l' uscio imprunato, clausa est janna, trouver la porte fermée. Trovesse, incontrarsi, interesse, adesse, se rencontrer. Trovesse ant' j' anbrēūi, ant' i guaj, trovarsi negli imbroglii, nella angustic, nelle miserie, angustiis urgeri , premi , se trouver pressé, ca quelque extrémité, en quelque besoin.

Trubia, rete da prender pesci, verriculum, truble, rcts. Trubia , per rete da testa,

Truch , è un'ingegnosa specie di ginoco, che si fa su d'una tavola hislunga, coperta.

TR

posta, in certi buchi, che [ stanno all' orlo, o ne' cantoni, secondo certe leggi, o condizioni del giuoco; trueco, ludus, in quo globuli lignei elavis truduntur, billard, jen de billes, sur une espèce de billard. Truch , dicesi pure la tavola, su cui si giuoca; trucco . . . espèce de billard. Fè un truch, un tir far un colpo, un tiro, un tratto cattivo, V. Trat. Truch-a truch, in cambio, del pari, cosa per cosa, 'una cosa per l'altra, mutuo, pro, loco, troc-pourtroc, troc de gentilhomme. Truch-a truch, usasi col verbo barate, canbie, cambiar del pari, cosa per cosa, barattare,

permutare, commutare, troquer but-à-but.

Truchè, spignere incontro con impeto, e violenza; urtare, urgere, impellere, heurter, choquer, reucontrer, on toucher rudement. Truche, contraddire, venire in controversia; urtare, adversari, repugnare, refragari, contradicere . heurter de frout . contredire. Truchè , vale anche levar colla sua la palla dell' avversario dal luogo, dov'era, termine usato nel giuoco del trucco, ed in alcuni altri, che si fanno con palle, o piastrelle, trucciare , trucchiare , pilam pita trudere, debuter la boule. Truchè, al giuoco dell'oca, e simili , vale cavar ano dalla sua casa, o luogo, e porvisi in sua vece, trucciare, detrudere, débuter.

Trufa, dupa, trufferia, truffa, fraus, dolus, tromperie, fripoaperie.

Trufador, che truffs, truffatore, fraudator, fripon, trompeur, affronteur, fourbe, filou, volcur, bonneteur, pipeur, einboiseur.

Trufaldin, personaggio ridicolo in commedia, come arlecchino, trappolino, truffaldino, ridicularius bergomas, arlequin, buffon.

Trufe, giuntare, truffare, decipere, fraudare, tromper, duper, fourber.

Truna, stanza sotterranea, o al pian terreno, dove si depositano i morti . . . caveau. Trus . tarò . concime ma-

Trus, tarò, concime macero, e mescolato con terra, terriccio, fimus, terreau.

Truschin, rigareil, stramento di legno trapassato da un regoletto di forna quadra, nel quale è formo un ferro a simiglianza di un chiodo, il quale esere per seguare le grossezze tanto uei logni, che nelle pietre, metalli, ed altro, che si voglia lavorare, grafiletto. ... trasquin, outil, qui sert à marquer le bois partuellèrement aux lieux, où doivent être les mortaises, ronanne, rouannette, o roinette.

Truta, sorta di pesce di fisme, o di segua dolce, molto prezzabile; il corpo di questor pesce è lungo, o la sua testa è curta, tozza, e tondeggianto; l'estremità del suo maso, o grifo è ottusa, e mozza, la sua coda è larghismus, a la bocca è grande, e ciascuna delle mascelle è fornita di un filme di ben agurzi denti, nel suo palato poi trovansi tre porzioni di denti, ciascuna d'esse di una figura bilanga, nulla di una figura bilanga, nulla controli di un filme pilanga.

congerie, e tutte incontrantisi in un angolo vicino all' estremità del naso, e-per fino la stessa lingua di questo pesce trovasi fornita di sei, di otto, ed anche di dieci denti. i suoi lati sono vagamente distinti, e marcati di maechie, o tacche rosse; trota, truta, truite.

Trutöla, piecola trota.... truiton, truitele.

Tu-autem, modo di parler famigliare, tolto dal latino, e serve per esprimere, il nodo , la difficoltà , l' imbroglio, il punto principale, simile alla voce busilis; difficultas, res nadosa, et intricata, ta autem, le point essentiel , le nœud , la difficulté d'une affaire. Tunutem, per rabbuffo, bravata, che si fa altrui con parole minaccevoli, objurgatio, rebuffade. Fe un tu-autem , rampognare, minacciare alteramente e imperiosamente, bravare , objurgare , reprehendere. minas jactare, corripere, réprimander , narguer , faire une mercuriale, une algarade, laver la tête. al cipresso; tuja, thuya, tuja,

Tu-tu, voce imitativa de' tocchi di tromba , V. Tarapatan. A tu per tu, V. A testa a testa. Stè a tu pertu, non si lasciar soperchiare dall'avversario in parole, ma rispondergli ad ogni minimo che , star a tu per tu, verbum verbo respondere , tenir tête , se rebequer, ne pas céder , vouloir la dernière.

Tuba, voce lat., che significa tromba, e prendesi talora volgarmente per voce, bona tuba, buona voce, voce

171 valens, fortis, sonorosa, voix forte, haute, vigoureuse, résonnante.

Tuberosa , sorta di fiore eandido, odoroso; tuberoso, hyaciuthus Indicus tuberosus. tubereuse.

Tubo, cosa fatta in forma di eilindro, cava, ed aperta per la lunghezza dell'asse; tubo , v. dell' uso it. , tubus , tube , tuyau , donille.

Tuèl, radice principale della pianta, fittone, princeps radix plantæ, la racine principale d'un arbre. Tuel , è anche un tenerume d'osso fatto a modo d'unghia, il quale nutrisce l'unghia del cavallo, e ne ritieue in se la radice , tuello , . . . . l'os du petit pied.

Tuf , tufor , tuforas , Vedi Scarmas.

Tufetè, voce presa dal colpo di archibusata, e vale cosa subita; tuffete . . . . . coup sàbit.

Tufe, render odore acuto, cattivo, male olere, gravem odorem exhatare, exhaler uue mauvaise odeur. Tuja, albero quasi simile

o thuva. Tujo , V. Tojo , e Tubo. Tuguri, casa povera, e contadinesca: tugurio, casa, tugurium, cabane, butte, chau;

mière, calute. Tulipan, pianta, che fa cipolla, e fiore non odoroso, ma vago per la diversità de suoi colori. Sonne di moltissime specie, alcuni hanno il fiore colle foglie quasi tagliuzzate, altri colle foglie del fiore gagliarda, sonera, rex firma, intere, e di questi ve ne sone

elcuni di minor forma. I primi | volta in diverse pieghe intorno dicousi parrucebetti, gli altri tromboni, e gli altri laneiuole , tulipano , tulipa , tulipe. Tulipan d'odor, tulipano odoroso . . . bosuel.

Tulipiè, aggiunto dato ad una sorta di pianta, il cui fiore edorosissimo ha qualche somiglianza col tulipano; tulipifero . . . . sorte de tulipe.

Tuna, voce usata in lingua furbesea, e vale baja, celia, burla , beffeggiamento; trastullo, irrisio, derisio, jocus, Indus , niche , raillerie , pièce, badinage. Dè la tuna, burlare, far celia, corbellare, jocari , deridere , badiner , railler, coionner, jouer quelqu'an, se moquer de quelqu'un , lui faire quelque niche. Tunisela, il paraniento del

Diacono, e del Suddiacono: tonicella, dalmatica, dalmatica, dalaratique, tunique-

Tupin, tupina, vaso per lo più di terra cotta con un sol manico; pignattino, pentolino, pentoletta, testa, schutra, cacabus, petit pot de terre. Tupin per Badola , V.

Tupinet, dimin. di tupin, pentolino, pignattino, parva olla , petit pot.

Tupine , quegli, che fa, o vende pentolini, ed ogni altra sorte di vasi di terra cotta; pentolajo, vasellajo, stoviglia-

jo, vasajo, figulus, potier. Turban , certo arnese , con cui quasi tutte le nazioni Orientali, e Maomettane si coprono il capo, consistente in due parti, cioè una berretta, ed una fascia di fino pannolino, · taffetà ingegnosumente av- I thuriféraire.

alla berretta. La berretta è rossa, o verde, senza orlo, o falda, abbastanza piatta, benehe rotondetta in einia. e imbottita di bambagia, ma non copre gli orecchi; turbante, galerus Turcicus, turban.

Turbii, vento impetuoso, che rigira sollevando gran polvere, aggiramento di venti, di neve, e di pioggia, turbine, bufera, girone di vento , mulinello , sione , turbo , vortex , tourbillon , orage de vent , ouragan.

Turch, che è della setta Maomettana, Turco, Ottomano , Turca , Ture , Ottoman. Turch , dicesi a uomo rigido, inflessibile , inesorabile, rigidus , incxorabilis , vrai Ture , rigide, inexorable, rude, qui n'a aucune pitié. Turch , e möro . Vale lo stesso. Can Turc . spezie di cane senza pelo, cane Turco . . . . . chien Turc . Turquet.

Turchin , colore simile al Ciel sereno, azzurro, celeste, turchino, mavì, colore eilestro, color cyancus, azur, bleu azuré.

Turgia, agg. a vacca sterile , taura , bréhaigne , vache inféconde. Dicesi pure bréhaigne a donna sterile.

Turgno , V. Surgnou. Turibol, vaso, dove si arde

l'incensó per inceusare, turibole , incensiere , thuribulum , acerra , encensoir,

Turiferari, colui, ehe nelle funzioni ecclesiastielle porta il turibole, turiferario .....

Turni , lavorare a tornio , tornire, torniare, cd è l'arte di lavorare corpi duri , come ottone, avorio, legno in forma tonda, od ovale in an tornio, tornare, detornare, tourner, faconner, ou faire au tour. Turni, si fa col mettere la sostanza, che si vuol torniare sopra due punte, come un asse, e muoverla in giro su quest'asse, mentre uno strumento da taglio applicato fermo alla parte esteriore della sostanza, in un rivoltamento della medesima ne taglia via tutte le parti, che stanno più lungi dall'asse, e fa l'esteriore di tale sostanza conceutrico all' asse.

Turnior, e tornior, colui, che lavora al tornio, tòrnitore , torniere , torniajo , tornator . tourneur.

Turno, ricorrimento dell'alternativa nell'esercitare qualche uffizio; volta, ordine . . . .

Tusà , quel segno , che lascia la trottola, percuotendo col ferro, buttero, signum ex ferro turbinis, la marque que fait le fer d'un sabot en frappant sur quelque chose.

garontolo , pugnus , gourma- | de, coup de poing. Tuso, per daud, lanternier, sournois, opi-

Tussi, mandar fuori con veemenza l'aria dal petto per cacciarne ciò, che impedisce la respirazione; tossire, tussire, excreare . touseer.

tivo, omnis, omne, tout. Tut curt, in sostanza, in conclusione, in ristretto, in una parola, assolutamente, in poche parole, omnino, paucis, uno verbo, en abrégé, en un mot, bref , enfin , à la fin du compte, railleric a part. Tut curt. tosto , subito , illico , statim . tout court. Tut al pt , al più , ad sunumum, tout au plus. Curt tut che, ancorchè, eziandio che, etsi, quamvis, licet, quoique, bien que, encore que, encore bien que. Con tut lo , con tutto ciò, nondimeno l'ciò non ostante , nihilominus , tamen , mulgré cela. Tut ant un töch, ant un pes, tutto d'un pezzo intiero, tutto intiero, indivisus, integer, nulla ex parte compositus, entier, d'un seul morccau. Tat om, qualsivogla persona, tutt' uomo, quicumque, quilibet homo, tout hommo, quelconque, qui que ce soit. Tutun, una cosa stessa, idipsum, idem prorsus, unum, et iciem, la même chose . tout à fait le même. Tutun , tuttavia , nondimeno . tamen , néanmoins , cependant , pourtant, malgré cela. Tut tut, tutto tutto , affatto , prorsus , Tuso, percessa col pagno, omnino, tout-a-fait, tout entier. Tat contà e arbatit, considerato tutto insieme, a far capassone , musorno , basoso , tutti i conti , in summa , omstupidus , hebes , musard , ba- nibus expensis , le tout ensemble , tout compté , et rabattu , l'un poftant l'autre ; à tout prendre. An tut, e per tut, intieramente, in tutto, e per tutto, prorsus ; ominino, absolute, entièrement, en tout et par tout, sans aucune ex-Tu, tutto, tutta, addiet- ception. Tut ant un colo, tutto in un tratto, cursim, contento | eursu, tout-a-coup, subitement. Tut autr ch'döt, tut autr ch' vera, tutt' altro che saggio, tutt'altro che vero, minime sapiens , falsissimum , rien moins que sage, rien de moins vrai. Tuti doi , amendue, ambo, tous les deux, l'un , et l'autre.

Tute spesie, sorta d'erba che credesi aver il gusto di pepe, cannella, garofano, c muscato; nigella, nigella semine aromatico, berbe aux épices, toutes épices.

Tute-tavole , V. Trich-trach. Tutisant, giorno della So-

lennità di tutti i Santi : Ognissanti , Festum omnium Sanctorum , la Toussaint.

Tutor, colui, che è destinato a prender cura della persona d'un minore, a rappresentarlo in tutti gli atti civili , c ad amministrarne i beni da buon padre di famiglia, tutore, tutor, tutcur.

Tutris, colei, che ha in protezione, e cura un pupillo, tutrice, curatrix, tutrice. Non v'ha fra le donne chi possa essere tutrice, fuorchè la madre, o l'avola a favore soltanto della loro prole.

, imperativo del verbo ! andare, va, abi, ito, perge, va. Va avv. , vada , sia , v'acconsento, sit, esto, va, soit. Al giuoco della bassetta, del faraone . dicesi : Set e le và . quindes e le và , per dire sette volte, quindici volte la posta, il vada .... sept et lc va, quinze et le va. Dicesi purc al giuoco : Và tre lire, cioè | scommetto, giuoco tre lire: e và nen, o val nen, dicesi da chi non accetta la scommessa, o quando si fa contro le leggi del giuoco, non vale. Và tut, và 'l rest, espressio- vache a lait, affaire, où il y ne, che si usa in certi giuo- la heaucoup à gagner, ce machi, e significa far l'invito di lade est une vache a lait pour tutto il danaro, che s'ha avan- le Médecin; ce procès est une ti, va tutto, va il resto .... va-tout. Va al diavol, vatte- reur. Vaca, dicesi per ischerne al diavolo, abi ad Ache- no a nom poltrone, codarrentem , va-t-en au diable.

Vaca, la femmina del bestiame bovino, vacca, vacca, vache. Diccsi popolar, vaca da lait, vaca dov aje da monse, quella persona, o quella cosa, donde si ricava un continuo profitto : Col malavi a l'è na boña vaca da lait per 'l Medich ; cola lite a l'è na vaca da monse per 'l Procurator . quel Medico trova di che mugnere con quell'infermo; quel Procuratore mugne assai bene con quella lite, res uberrima, et qua stuosissima, res præcipui quastus, et compendii, vache à lait pour ce Procudo , pigro, infingardo , piger ,

lant , lendore. Fè la vaca , poltrire, poltroneggiare, vivere in ozio, otiari, diffluere inertia, marcescere desidia, s'acoquiner, vivre dans la paresse, dans la fainéantisc , meuer une vie coquinc. Vaca . per donna disonesta , vacca, mulier impudica, femme de mauvaise vie. Conprè la vaca, e'l videl, dicesi popolar. , e proverb. di chi prenda per moglie una zitella gravida d'un figliuolo, di cui cgli non è padre, comperare la vacca, ed il vitello . . . . . . prendre la vache, et le veau. Vaca, e meglio al plur. vache, si chiamano quei lividori, o iucotti, che vengono talora alle donne nelle cosce . quando tengono il caldanino, o simile sotto la gonnella, c nelle gambe di coloro, che scaldandosi le avvicinano troppo al fuoco , vacche , varietates igne factæ, maquereaux aux jambes. Vaca turgia , V. Turgia. Vaca pergna, vacca pregna, horda, vache grosse. Farb com na vaca Spagnola , o altra simile espressione, dinota un babbaccio, un midollonaccio, un baggeo, un bue di panno, rudis, socors, fatuus, sorcier comme une vache Espagnole.

Vacansa, parladosi di Studenti , vacanza , ferice literarice, congé, vacances, un jour de vacance. Vacanse , al plur. s'intendono per la più di quelle, che si danno dutempo, in cui nelle Scuole, fuoco, V. Vaca. nei Callegii cessane gli studi , Vachera , guardiana dello-

descs , paresseux , noncha- | cioè nell'autunno ; vacanze , feriæ literarice, justitium literarium, scholastici muneris dies alcyonii, vacances, campos. Dè vaçansa, avèi vaçansa, dar vacanza, aver vacanza , feriari , a studiis , facere copiam cessandi a literis, donner campos, avoir campos.

Vacant , dicesi propr. d'un impiego, dignità, benefizio ec. vacante, vacans, vacant. Vacant, dicesi anche di case, o simili , allorchè non sono occupate da alcuno; vuoto, vacante, vacuus, vacant.

Vacassa, dicesi per disprcgio a donna disonesta, Vedi Vaca.

Vacassion, tempo, che gli Ufficiali pubblici impiegano a lavorare attorno ad un affare, vacazione . . . . vacation. Vacassion al plur., significa l'onorario, la mercode, che si paga a coloro, che tions.

Vace V. Vaite.

Vachè, bifolco, che mena a pascere le vacche; vaccaro, guardiano delle vacche, bubulcus, vacher.

Vache verbo, si dice del rimanere i benefizii ecclesiastici, le cariche, o simili altre dignità, ufficii, gradi, e posti senza possessore, canche si dice per similit. d'altre cose; vacare, vacare, carere domino , vaquer , être vacant, être vide, être a remplir.

Vache, lividori, che vengono sulle cosce, o aclle gamrante l'antunno, ossia quel be pel troppo avvicinarsi al

vacche; vaccara, voce dell' uso ital. . . . . gardeuse de

vaches. Vacheta, cuojo di bestiame vaccino concio per fare scar-

pe, stivali, fornimenti di cavalli, e simili ; vacchetta, corium vaccinum, vache, cuir de vache. Vacheta, vuca d' Rossia, sorta di cuojo, che ci capita dalla Russia, tinto in rosso, e di odore acuto: vacchetta . . . roussi. Vacheta, per dimin. di vaca, vaccherella, vaechetta, piccola vacca, vacca giovane, juvenca , bucula , génisse , jeune vache, petite vache.

Vacina, malattia particolare alle vacche, e che inoculata ai fanciulli li preserva dal vajuolo, vaccina . . . . vaccine.

Vacinasion, operazione, per mezzo della quale si comunica artificialmente il male del vajuolo con applicarvi il pus, ossia il marciuue vaccino; vaccinazione . . . vaccination, inoculation de la vaccine, V. Inoculasion.

Vacine, comunicare il vaiuolo per mezzo del marciume vaccino; vaccinare ..... vacciner, inoculer la vaccine , V. Inoculè.

Vaciò, V. Canpè. Vada, modo sogg. del verbo andare : Vada com'aveul , vada come vuole, comunque vada l'affare, quemcumque sors tulerit casum, utcumque erit, ad omnem eventum; vogue la galère, arrive ce, qui pourra . a tout basard. Vada , posta , invito . . . vade. Va-

cui ci serviamo, quando diamo l'approvazione a qualche cosa, vada, tengo, sia, acconsento . . . tope.

Vagabond, è una persona, che va errante per lo mondo. seuz' aver dimora certa; è un pitocco robusto, ozioso, scioperato, senza mestiere, e salario alcuno, che non ha casa, nè tetto, nè chi risponda per lui : può essere arrestato dovunque, e condannato a qualche pena. Tutti i mendici, che viaggiano, i collettori per le prigioni, schermitori, conduttori d'orsi, attori d'intermedii, sonatori di violini , giocolatori , zingari ec. , si debbono reputare vagabondi , birbanti , e pitocchi , vagus, erro, vagabond, liber-

tip. Vagnè, guadagnè, acquistar pecunia, e ricchezze con industria, e fatica, guadagnare . lucrifacere , lucrari , questum, o lucrum facere, gagner, faire un gain, tirer profit, avantage, lucre, utilité. Vagne tuit i due a un, vincere altrui tutti i snoi denari ; sbusare, pecunia omni spo∸ liare, dépouiller quelqu'un, lui gagner tout son argent. Vagnesse del mal, dicesi del male, che altri riceve per esserselo procacciato, adversam valetudinem contrahere, gagner uue maladic, la fièvre, la peste, une fluxion etc. Vagnesse da vive a cante, a file, campare del filato, del mestier di cantare, guadagnarsi il vitto a cantare, a filare, vocem in quæstum conferre, vitam colo da , specie d'interjezione , di l'iolerare , gagner sa vie à chanter, à filer, gagner de quoi | vivre en chantant, en filant. Vaguè gnanca l'aqua ch'un beiv, vagne nepur l'aqua da lavesse le man, prov., aver avviamento, o lavoro, dove il guadagno sia poco, e scarso, non guadagnar l'acqua da lavarsi le mani , lucruni uullum facere, pene nihil lucrari, ne pas gagner l'eau, que I'on boit. Vagne tenp, acquistar tempo, indugiare, temporeggiare, opus accelerare, o tempus ducere, trahere, gagner temps , ménager le temps pour avancer, ou pour differer. Vagne , vale anche vincere , superare, vincere, superare, gaguer. L'aqua m'a vagname, l'aqua l'a vagnà la barca. l'agnesse qualchedun, tirèlo da la soa , guadagnarsi alcuno , tirarle dalla sua, farselo ami co, aliquem sibi adjungere, gagner quelqu'un l'attirer à sou parti, se le rendre favorable, Vagne al gieugh, guadagnare, vincere al giuoco, vincere, gagner au jeu-

Vaj addiet., dicesi di quei composti, le parti de quali non sono in maniera congiuute, che si tocchino , o si stringano insieme per ogni verso, rado, lento, nou fitto, molle, tenuis, rarus, rare, lache, qui n'est pas tendu, qui n'est pas serré Comme il pourrait être.

Vai, voce, con cui si mostra di farsi beffe di ciò, che altri dice, o di non prestarvi fede, logi, fabulæ, tarare, bon. Vailet , videl , vitel, il parto

della vacca, il quale non abbia passio l'anno, animale

Tom, III.

quadrupede assai noto, vitello , vitulus , veau.

Valleta , la femmina del vitello, vitella, giovenca, vitula , genisse.

Vaire, v. pop., che corrisponde a quanto : Vaire co-sto loli ? quanto vale quello? quanti valet? combien vaut cela ? Vaire erne ? quanti v' erano? quot erant? comhieu de gens il y avait? Vaire n'omo del meis? a quanti siamo del mese? quanti ne abbiamo del mese? ( sottintend, giorni ) . . . . quel quantiè- . me du mois avons-nous? Vaire volte? quante volte? quotics? combien de fois? A l'è pa vaire, a l'è nen vaire chi l' omo vedido, non è gran tempo, non è guari, poco tempo fa l'abbiam veduto, nuper cum vidimus, il n'y a rien, n'a guère que nous l'avons

Vairöla, è un male contagioso, che apparisce nella cute, la quale esso copre di pustule, o cruzioni ulcerose, che dietro a se lasciano delle escare; ovvero esso è un'eruzione generale di pustule particolari , fendenti a suppurazione, ed accompagnate da febbre, vajuolo, pustulæ, o variola, petite vérole. Vairola, dicesi pure a una malattia , che vieue ai pippioni ( colonböt) iutorno agli occhi, e gli acoieca, massimumente nel mese di agosto; vajuolo, pustulæ, sorte de muladie, qui vient aux yeux des pigeous, La vairola nel Romano dicesi morviglione. .

Vairola, picotà, camola,

pertusà, dicesi dell'uomo, nel quale sien, rimase le margini del vajuolo, butterato, pien di butteri, pustularum cicatricibus repletus, marqué, picoté, gâté de la petite vérole, visage grélé, bonme grélé.

Vattè, vacè, stare, o porsi in agguato, instituta stendere, se tenir aux écoutes, aux aguets. Vaitè, per andar dietro ad alcuno senza ch'ei se ne accorga, spisando con diligensa quel ch'ei fa, o dove ei va, codiare, observare, astectari, clam subsequi, suiver de loin, oude prês pour épier, observer les mouvemens, les démarches de quel qu'un, loucher. Vaitè, per astendere, o sat aspettando nicuno, opperiri, prastolari, attendre.

Val, quello spazio di terreno, che è racchiuso tra i monti, valle, vallis, vallée, val , vallon. Trist a col osel , cha nas ant una cativa val, prov. , tristo a quell'uccello , che nasce in cattiva valle, poiche a ognuno piace il suo , benche malvagio, e infelice paese, dulcis amor patrice, à chaque oiseau son nid est beau. Val , strumento noto , con cui si monda il grano, o altra biada; vaglio, vassojo , colo , vannus , cribrum , van, crible.

Valada, tutto lo spazio della valle da un capo all'altro, vallèa, valleta, vallis, vallée. Valanca d'fioca, gran quantità di nava cha si strom dai

Valanca a noca, gran quan:

tità di neve, che si stacca di lire, ètre suffisant, pouvoir,

monti, e cade rovinosamente lavoir la force. Valci, per gio
uelle valli; valanga, v. dell'

uso it., nivium moles e monte | deue, proficere, ètre uille,

decidua, nivium globus e montis fastigio praceps, et augescens novo semper accessu nivium, inter quas devolvitur, involviturque, lavange, avalanche. Valanca d'tera, scoscendimento di terra nelle cave, o in luogo pendio, frana, ruina, fondis.

Valasar, vasar, o avasar, v. pop., che vale forse, può essere, può darsi il caso, forle, fortasse, fieri potest, peut ètre.

Valdrapa, cuverta, gualdrappa, coverta, stragulum dorsuale, housse, couverture, caparaçon.

Vale, sceverare col vaglio da grano, o biada il mal seme, o altra mondiglia, vagliare, cribrare, excernere, vannere, cribler, galvauder, vanner.

Valèi, esser di prezzo, costare, valere, valere, constare, coûter, valoir, être d'un certain prix. Valèi la peña , la speisa, metter il conto, salvare la spesa, o l'incomodo, sopportare la spesa, interesse, referre, juvare, expedire, valoir la peine, être profitable, expédient. Nen valei un luin, un fi forà, non essere in verun pregio, non valere un lupino, nihili haberi, cestimari, ne valoir pas un poil de chien, un sou, un clou à soufflet, ne valoir pas le ramasser, ne valoir rien. Valei , per essere a sufficienza . bastare , potere, sufficere , suffire , etre suffisant , pouvoir ,

profitable. Valèi , per meritare, esser di merito, mereri , promereri , meriter, être digne. Fe valès na cosa , vale saperne cavare quel maggior profitto, che si può, far va lere una cosa , nosse rebus addere pretium, faire valoir une chose, en savoir tirer parti, tirer du profit, de l'utilité de ce que l'on a. Fesse valei . non si lasciar supreffare, mostrar la sua forza, e la sua virtù, farsi valere, virtute sua uti , virtutem suam ostendere, se faire valoir, se faire estimer, soutenir ses droits, ses prérogatives. Valèi d'pi, esse mei, valer di meglio, tornar meglio, prasstare, satius esse, valoir mieux, être mieux, être plus expédient , plus utile. Valeise , servise dna cosa , valersi , servirsi d'una cosa, re aliqua uti, se servir d'une chose, en faire usage. Dicesi di una cosa, o di una persona, che molto si stima : A val tant'ar com' a peisa, a l'è inpagabil, cosa, o persona, che vale tent'oro, come pesa, hunc hominen, vel hanc rem decet auro expendi , c'est un homme, c'est une chose, qui vaut son pesant d'or. Dicesi d'uomo birbante, briccone, scellerato, furfante, in m. b. A val nen le tripe d'n'anpica . . . scelestus , furcifer , qui nihili valet, cet homme ne vaut rien , est un méchant homine, un scélérat. Valè-d'-camera, quegli che assiste a' servigii della camera, cameriere, cubicularius minister, valet de chambre.

V A 179

Valè d' piè, staffiere pedie d' piè, valet de pied. Valentisa, valentigia, valentia, prodezza, exione viotorosa, bravura, valore, virtus, prestantia, stremutas, habileté, valeur, mérite, vaillance, courage, hardicese, for-

ce , vigueur, action valéureuse. Valét, servidore, fante, famiglio, servis, fimilius, valet. Valét, ragazzo, che chvalea, reggendo reavalli spogliati quando corrono al pallio; fantino, puer, valet.

Valeta, dins. di val, piccola valle, valletta, vallicu-

la, petite vallée.

Valendinari, persona di costituzione debole, cd infermiccia, sovente indisposta; malsano, malaticcio, malescio, valetudinario, voce dell' uso ital. valetudinarius, valetudinaire, maladif, grabitaire, Valiani, valoroso, valente, bravo, prode, stremus, proxiana, sollers, vailisht, brave, determiné.

Net, vectomer.

Netar, o valitar, secco per lo pia di cuojo, che s'ajire per lo lungo, che di crasportar robe in viaggio, valigia, bulga, hippophra, valie, bougette. Palixa da corè, o mala, dicesi quella tasca anche per lo piu di cuojo, cheji corrieri, e postigioni portano, dettro la quale sono rimohiuse le lettere, bolgia, bulga, folicatus, stalle.

Valon, valle grande, e spaziosa, vallone, magna vallis, une grande vallee.

Vals, ballo Tedesco, val-

ballar il valzo . . . . valser | lor , d'caud , vampa di calo-Valute, dare la valuta, stimare, valutare, astimare,

estimer, priser, apprécier, fixer le prix.

Valuta, prezzo, valsente,

valuta, pretium, prix, valeur. l'an, agg. a uomo, vale amator di cose vane, vanaglorioso, leggiero, vano, gloriosus , juctator , levis , vanus , inanis, glorice cupidus, vain, orgaeilleux, superbe, variant, voluge, glorieux, girouette. Van, agg. a parole, a concetti, e simili, vale inutile, senza sostanza, vano, inutilis , futilis , vain , inutile, futile, qui ne produit rien. Van, per debole , lasso, fiacco, spossito, debilis, lassus, foible, épuisé, débile, languissant, sans force, sans vigueur.

Vanilia, baccelletto odoroso d'un frutice, che nasce nelle più calde, e focose parti dell'America, ed ivi principalmente in quei dati Inoghi, che trovansi vicini all'acqua, e va salendo sopra gli alberi. Usasi come principale ingrediente nella composizione del cioccolatte per darli forza, e grato sapore; vainiglia . . . . . vanille. Vanilia, piccola pianta, le cui foglie sono ovate, a crespe, pelose, il caule è fruticoso, e il fiore a spighe vasi pel suo grato odor muschiato, o di vainiglia, donde true il suo nome; vainiglia, heliotropium Peruvianum, vanille.

Vanpa, ardore, calore, che

re . . . bouffée.

Vanpà, quel colpo, che talvolta danno altrui i liquori, uscendo con furia in gran copia, e allo improvviso, e si dice anche degli odori, zaffata, aspergo, aspersio, rejaillissement d'une liqueur, qui salit, qui mouille quelqu'un.

Vanse , V. Avanse.

Vantage, superare, sopravanzare, superare, excellere, præstare , antecellere , surpasser, passer, exceller, avoir l'avautage. L'antagè , in sign. n., e n. pass., migliorare, acquistare, proficere, lucrifacere, profiter, tirer de l'avantage, acquérir, gagner.

Vantage, utilità, vantaggio, utilitas, avantage, bien, profit, utilité, avancement. Giugador d'vantagi, vale giuocatore astuto, che in ogni modo s'ingegna di vincere anche per mezzi illeciti, giuocatore di vantaggio, birba . . . . . . capon. Davantagi avv., di più, insuper, prætera, adhuc, davantage, de plus, en sus, encore, outre cela, de surcroit.

Vantaj, arnese, con che l'uomo si fa vento a cagione principalmente di sentir fresco nella stagion calda, ventaglio, flabellum, éventail.

Vantajina, arnese per lo aggruppate a mazzetto. Colti- più usate dalle donne per farsi vento: ventiera, rosta, flabellum, éventoir, éventail. A vantajina, dieono i giardinieri d'un albero, o pianta, che, stendendosi a guisa di spalliera, vieue a formare come esce da gran fiamma; vampa, due ale; a ventaglii . . . . . ardor, flamme. Vanpa d ca- en façon d'ailes. Bacheton, o

baston dla vantajiña, steeche serpent, cangiarsi in un serprincipali del ventaglio . . . . . batous d'un éventail.

Vante, esaltare, magnifi care, aggrandir con lode, celebrare, dar vanto, vantare, jactare , laudare , prædicare , vanter, louer, priser extrêmement, célébrer, prôner, relever, rendre célèbre. Van tesse, gloriarsi, pregiarsi, darsi vanto , magnificare sopram modo le cose sue, gloriari, se jactare, magnopere se prædicare, se efferre sermonibus, se verbis insolentins efferre ..... Vantesse d' fe na cosa, pro mettere di far alcuna cosa , vantarsi, prometter di se , polliceri, se faire fort, se flatter, se promettre, espérer. Vante, torsi dinanzi agli occhi, uscir di vista altrui in un tratto, dileguarsi, sparire, evanescere, e conspectu evolare', ex hominum oculis se sub trahere, aufugere, se surripere . disparoitre . se dérober . s'évanouir , se dissiper. Vante via, sparire con maggior velocità, e conspecui protinus evolure, s'évader tout-à-coup, ou promptement. Vante, o svante , l'esalare , che fanno i liquori, o quelle cose, che evaporano le parti loro più sottili , oude rimangono senza sapore, odore, e simili, sva-· nire, evanescere, s'exhaler, s'évanouir , s'évaporer , se dissiper, s'en aller en fumée, se perdre. Vante, o dvante, o dvente, farsi diverso da quello, che s'era prima, varian- re, sormontare, transcendedo nella sostanza, o negli ac- re, transilire, franchir. cidenti , diventare , evadere , Variegà , dicesi delle fodevenir. Vante, o drente un glie delle piante, dei fiori.

pente, in serpentem evadere. mutari , se changer , se transformer en serpeut.

Vantole , vantolor , V. Toirè , toiròr.

Vantosa , vantosè , V. Ventosa, ventosè.

Vantresca, V. Ventresca. Vardon, striscia di cuojo, che i calzolaj cuciono tra il suolo, ed il tomajo della scarpa, tramezzo . . . . trépoint , première semelle, Vedi Tra-Varie, diversificare, va-

riare, variare, varier, diversilier. Varie, in s. n., variare, cambiare, mutare, variare, varier, changer. Varie, non istar fermo in un proposito, andar vagando; svariare, vagari, instabilem esse, varier, changer, n'être pas ferme dans ses résolutions. être inconstant. Varie, per essere, o fare differente discrepare, mutare, varier, différer, être différent, dissemblable. Variè, errar colla mente, faructicare, sibi non constare, extravaguer, rêver, radoter, raisonner de travers. Varie , vale anche superare , sorpassare , sormontare : Vurie un fos , passar con un salto da una parte all'altra un fosso, jossam saltu trausmittere, superare, franchir un fossé de plein saut. A l'a l'arià col baron d'tera a pè giont, con na pera a l'a varià i cop dla Cesa , spoera-

e simili vergate, e diversificate con varii colori, varius, discolor, versicolor, multicolor, varié, de diverses couleurs.

Varietà, diflerenza, varietà, varietas, discrepantia, diversitas, différence, diversité, disparité. Varietà, per mutazione, cangiamento, mu tatio . variation , mutation , changement, révolution. La varietà dileta , la varietà reca diletto, varietas delectat, varietas occurrit satietati, la varieté empêche l'ennui, et le dégoût.

Variscio , piaga , che si fa nel dorso della bestia da soma, guidalesco, petimen, blessure au garrot, ulcère, ou plaie, qui vient au garrot du cheval, garrot.

Varlet, strumento di ferro

ben grosso in forma della lettera L., del quale si servono gli intagliatori di legname per tener fermo sul banco il legno, che vogliono lavorare, barletto . . . . . va-

Varlöpa, spezie di grossa pialla con manichi, e ferri di tuglio ingordo, pialla, runcina, varlope.

Varvėla, V. Vervėla. Vas, nome generale di tutti gli arnesi fatti a fine di ricevere, e di ritenere in se qualche cosa, e particolarmente liquori, vaso, vas, vasum, vaisseau , vase. Vas da neuit , vaso di terra, o di stagno, o d'altra materia per uso delle necessità corporali, pitale, orinale, scaphium, pot de chambre, urinal. Vas da let, vaso vas testaceum, vasculum, pot

di stagno ad uso degli infermi per le loro evacuazioni da farsi in letto per maggior comodo . . . . Vas da cadrèga , V. Canter. Vas d'tera , vaso di terra cotta, dove si pongono le piante; testo, vas fictale, pot à mettre des plantes. Vas da fior , vaso de fiori , vas fictile, bouquetier. Vas d'l'asi, orciuolo per l'aceto, acetabulum, vinaigrier. Vas d'l'aqua santa, vaso dell'acqua sauta . . . . bénitier , Vedi Beneditin. Vas , term. anatomico, dicesi delle arterie, vene, canaletti, per cui corre, o in cui si contiene qualche fluido ne'corpi animali, vaso, vas, vaisseau. Vas, chiamano anche gli Stampatori quegli ornamenti, che si mettono in fine di alcun capitolo di un libro per riempiere il voto d' una pagina , vaso . . . . cul-le lampe. Vasi sacri, diconsi il calice, la pisside, l' ostensorio, e alcuni altri vasi, che servono nell'amministrazione di qualche Sagramento ; vasi sagri , sacra vasa , vases sacrés.

Vasar, avasar, V. Vala-

Vasaria, quantità di vasi, vasellame, vasa, vasorum vis, supellex vasaria, vaisselle. Vasca, ricetto murato dell' acqua delle fontane, vasca,

concha, bassin de fontaine. Vaset, dim. di vas, vasetto, vasculum, petit vase, boite. Vaset da basilico, da magiorafia, vaso, testo, dove si mette bassilico, persa, o altra piccola pianta, grasta,

fleurs.

Vason, mota, pezzo di terra spiccata pe'campi lavorati ; zolla, gleba, gazon, motte de terre.

Vassal, suddito soggetto a Repubblica, o a Principe, o a Signore, vassallo alicui subjectus, cliens, fiduciarius. vassal.

Vassèl, nave grossa d'alto bordo, vascello, navis, vais-

Vassèla, assortimento di vasellamenti, e piatterie per servigio della tavola, credenza, vasa, et patinæ pro mensis, buffet , vaisselle. Vassela d'argent, d' porslaña, d' majölica, d'tera, vasellame d'argento, di porcellana, di majolica , di terra cotta , vasa argentea, porcellanæ, arum, vasa testacea, vaisselle d'argent, ou argenterie, porcelaine, faiance, poterie. Vassela, per botal,

Vast, sust., il guastare, guastamento, guasto, rovina, vastatio, depopulatio, corruptio, sac, degât, ruine, ravage. Nen fe vaire vast daa cosa, vale non se ne servire, non curarsene più che tanto, non mangiarne molto, non far troppo guasto di checchessia, negligere, ne pas se soucier d'une chose, n'en faire pas un grand dégât, ne pas faire beaucoup de mal à quelque chose.

o vastà, dicesi di fanciullo, l'ticanum, vatican.

à fleurs, propre à planter des | che i suoi genitori guastane per la troppa loro indulgen-

za, fanciullo mal allevato, puer male educatus, enfant gaté, V. Guast.

Vastè, guastè, togliere la forma, e la proporzione alla cosa, sconciare, povinare, guastare, vastare, corrumpere, depravare, vitiare, gater, endommager, détériorer, dégrader, mettre en manvais état, rompre, ruiner, donner une mauvaise forme. Chi fa lö ch'non sa, vasta lö cha fa, e si dice del mettersi altri a far quel, che non sa, onde gliene incoglie male ... il est dangereux de faire ce , qu'on ne sait pas. An vastand, an faliend s'inpara, e vale ch' e' bisogna fare, ancorchè si faccia male, volendo imparare, guastando s'impara. errando discitur, en faisant des fautes on apprend, V. Guastè.

Vastameste, colui, che si pone a far cosa, che non sa, guastamestieri , imbrattamondi, imbroglione, ignarus, imperitus, gâte-métier, brouillon, maître aliboron. Vastamestė, dicesi ancora colui, il quale veude la sua mercanzia, o lavora a vil prezzo, guastamestieri . . . . gatemetier. Dicesl anche Ronnacol.

Vastità, ampierza eccedente, vastità, ingens amplitudo, grande étendue, grandeur énorme.

Vatican, uno dei sette colli Vast, add., guasto, cor- di Roma, dov'è al presente rotto, corruptus, vastatus, ever- la gran Basilica di s. Pietro, sus, male habitus, gaté, con- ed un tempo il principale patrefait, corrompu, taré. Vast, lazzo del Papa; vaticano, va-

certi giuochi d'invito, e siguifica far la posta , l'invito , il vada di tutto il danaro, che si ha avanti . . . . va-tout.

Vaud, erba, che si coltiva per uso di tinta turchina, stabile, la quale si cava dalle foglie fresche pestate, e ridotte in palle, che si fanno proseingare all'aria, e così ecquistano la qualità dell'inda co, guado, glasto, o glastro. isates tinctoria, i-atis sativa, vel latifolia, glastrum, guè de, pastel.

Ubià , o lubià, composizione di fior di farina, la pasta della quale si fa quasi liquida, e si stringe in una forma di ferro, e cuocesi sopra la fiamma; cialda, offella, gaufre, oublie , petit métier , cro-

Ubidi , ubdi , eseguire i comandamenti, adempiere l'al trui volere, ubbidire, obbedire, obedire, parere, obtemperare, morem gerere, dicto audentiem esse, imperata facere, jussa peragere, obeir, exécuter les ordres de quelqu'un , se soumettre à sa volonte. Nen volèi ubdì, non voler ubhidire, recusare quod imperatur, imperium abnuere, detrectare, recusare, refuser d'obeir. Fesse ubdi, farsi obbedire, ad obsequium cogere, redigere , se faire obeir.

Uch , quella voce , la quale si munda fuori, sospingendo impetuosamente l'alito cot suono, il quale si senta da lunguajo, stridor, ejulatus, gan- cesi anche alle persone adu-

Và tut, và 'l rest, dicesi a | nitus, hurlement, jappement, glapissement, cri de joie, ou de douleur.

Uche, v. cont., dicesi di quelle alte voci, sottili, ed acute, che si fanno da' contadini , o da ragazzi per farsi sentire di Iontano, specialmente nelle vigne in tempo della vendemuia, usando ripetere cinque, o sei volte la o chiusa con pronunziare la prima più lunga di tutte le altre, squittire, garrire, clatir.

Uciai, baricole, ociaj, strumento di cristallo, o di vetro, che si tiene davanti gli occhi per ajutare la vista, occhiali, conspicillum, besicles, luncttes. Uciaj, pezzetto di cuojo per coprire, o guarantire l'occhio del cavallo di carrozza, para occhi . . . . . œillère.

Udiensa, l'udire, l'ascoltare, udienza, auditio, l'action d'ouir, d'écouter. Dè udiensa, stare ad ascoltare, dare udienza, alicui aures præbere, dare, operam dare sermoni alicujus, prêter l'oreille, prêter attention à ce qu' on dit. De udiensa, si dice propr. de' Principi, o altre persone di distinzione, quando ascoltano chi va loro a parlare dare udienza, aures proebere, ad colloquium admittere . donner audience. Ciame udiensa, avèi udiensa, procurare, o ottenere d'essere ascoltato, chiedere, o avere udienza, fandi copiam petegi, ma non vi si discerna ter re, o audiri, demander, ou . minazione, stridio, stridore, avoir audience. Udiensa, dialtra cosa simile, udienza, auditorium , auditoire , l'audience , l'assemblée de ceux , qui assistent à l'audience, au sermon. Col Predicator a l'a na bela, na gran udiensa, bella, grande udienza, auditorio, ingens, frequens coetus auditorum , auditoire.

Vec , vecia , vecchio , vecchia, V. Vei, veia.

Vecet, vecchierello, vecchictto, vetulus, vieillard, bon vicux. I'gcet , dicesi anche di vecchio vivace, e di piccola statura, verchietto, senex alaeer, vivax, o pusillus, seniculus , petit vieillard fort vif , qui est encore vert.

Veceta, vecchierella, vecchietta , vetula mulier , anicula, bonne vieille.

Veciaja , età dell'animale , ehe nell'uomo è tra la virilità , e la decrepitezza , vecchiaja, senecta, senectus, vieilesse.

Vecias , veciassa , vecchio , o vecchia, ma si prende in cattivo sentimento, vecchiardo , vecchiarda , malus senex , tristis vetula , mauvais , méchant vieillard , méchante , ou laide vieille femme.

son age , vieille femme.

che ci si para davanti, vede- re, dissimuler, faire seniblant re , videre , cernere , aspice- de ne point voir. Vede ou d'

nate per ascoltare predica, o re, inspicere, aspectare, contueri, intueri, voir. Vede, per comprendere, conoscere, perspicere, cognoscere, voir, s'appercevoir, reconuoître, comprendre, découvrir, s'assurer de quelque chose. Vede, per considerare, avvertire, por mente, animadvertere, perpendere, considerare, considérer, observer, faire attention , faire reflexion , remarquer. Vede parin, vede le steile d'mesdi, sentir gran dolore, veder le stelle, o le lucciole , summo dolore affici, angi, voir les étoiles en plein midi. Vedse mal arparà, vedse a carte sporche, veder la mala parata, conoscere d'essere in termine pericoloso, cognoscere se in magnum discrimen adductum esse, voir, connoître le danger. Fe rede, mostrare, inseguare, ostendere, docere, montrer, enseigner, faire voir, faire connoître. Fe vede'l bianch per'l neir, mostrar altrui una . cosa per un'altra, far vedere il bianco pel nero, præstiguis illudere, donner à entendre une chose pour l'autre, faire voir le blanc pour le noir. Fe vede 'l diavol ant l'amola , Vecion , e veciona , accr. di feila vede a un , far che sucvec , e vecia , si dice per lo ceda alcuna cosa contro l'alpiù di uomo d'aspetto vene- trui desiderio, farla veder in tando per antica età , vec-chione, vecchiona , atate con-deturbare , jacere ut res se se fectus, cetate confecta, vieil- habeat contra ac quis optave-lard, homme respectable par rit, la faire voir à quelqu'un. Fe mostra d' nen vede ; dissi-Vede, comprender con l' mulare, fare le viste di non occhio l'obbietto illuminato, vedere, connivere, dissimuladiligere, in oculis gestare, voir de bon œil, accueillir

bien . faire des amitiés à quelqu'un. Vede un d' cativ eui , veder mal volentieri alcuno, invite, ingrate aliquem videre, alto supercilio aliquem aspicere, voir de mauvais œil, abhorrer quelqu'un, le détester. Esse ben vist, esser ben veduto, amato, accarezzato, onorato, amari, coli, être blen vn . bien recu. Esse mal vist, esser malveduto, odiato, e maltrattato, odio haberi,

invisum esse, être régardé de mauvais œil, n'être point aime, être deteste. Voleila vede con un, voler battersi con uno, velle cum aliquo decertare, pugnare, manus conserere, vouloir se mesurer à

quelqu'un.

Veder . è una materia reuduta trasparente dalla violenza del fuoco, il quale dopo avere scacciato le parti grosse, sulfuree, e molli vi ha formati dei pori diritti, in maniera che la luce possa passare, e ripassare facilmente rius, vitrier, verrier. per mezzo. Il veder è fatto colla cenere del Kali, chiamata Soda, e con quella della selce, o della rucchetta, vi si mescola altresi della rena ben lavata, secca, e passata per lo vaglio; vetro, vitrum. verre. Veder rot, o pist, rottame di vetro, fragmina vitrea . grosil de verre. Veder , al plur., pezzi di vetro, che compongono un invetriato. Ve-

bon eui , veder volentieri , stræ vitreæ , vitres. Là ai amare, accarezzare, aliquem manca un veder, là ci manca un vetro . . . . il man-

que là une vitre.

Vedoansa, vedovanza, vedovaggio, vedovezza, lo stato delle persone, che hanno perduto la loro moglie, od il marito per la morte naturale d'uno d'essi ; dicesi però particolarmente delle donne, viduitas, viduité, veuvage. La morte civile d'uno de' conjugati non accagiona la vedovanza, così neppure l'assenza benché lunga.

Vedrià , chiusura di vetri fatta all'apertura delle finestre; invetriata, vetrata, vetriera, vetri, clathri vitrei, fenestræ vitrea , chassis de vitre. Vedrial d'un fenestron d' na Cesa, gran finestra di Chicse. vetrate delle Chiese . . . . . vitrail , vitraux.

Vedriale, colui, che ven-

de, o acconcia i vetri per finestre , o simili , vetrajo , fenestralium laminarum propola, o dispositor, vitrier. Vedrie colui che fa va-

sella di vetro , vetrajo , vitra-

Vedriciil, sorta di minerale, che si trova congelato nelle viscere della terra, ed è formato dall'unione d'un metallo, e d'un cert'acido, che chiamasi vitriolico; vetriuolo, vitriuolo, chalcanthum, vitriol. Il vitriuolo bianco è formato col zinco : il vitriuolo turchino col rame: il vitriuolo verde è quello, ove vi entra del ferro. Secondo altri il vider da fnestre , vetri da fine- triuolo è un sale minerale , stre , specularia , orum , fene- | che cavasi come il salnitro per

V E 187

lavatura, feltrazione, evaporazione, e cristallizzazione da una specie di marcassita chiamata Pyrites.

Vei, vec, che è nell' età della vecchia, y vecchio sener, grandevau, annoua, etate grandov, tanto procetta, vicili lard, y iveux. Vei balord, vei balord, vei balord, vei balord, vei balord, vei balord, vecchiuccio scinnuito, francono, chio eta della vei di presi di pregio di procedio della vei di procedio di

Vei, vec, ves, add., antico, che è di più tempo avanti, contr. di nuovo, di moderno, di fresco; vecchio,
vectus, vetustus, priscus, senilis,
antiquus, vieux, ancien.

me fort vieux.

Vii, vera, vero; a l'èvēi, a l'èvei, a l'èvea, è vero, verum eti, il est vrai. A l'è nen vei, a l'è nen vera... non est verum, falsum est, il n'est pas vrai. A l'è ben vera che ec., vale non-dimeno, non pertanto, tamen, cependant, maleré celle.

Vēina, srumento di cuojo, dove si tengono, e conservano i coltelli, coltelliera, cultri vagina, gaine de couteau, coutelière.

Veir, e in alcuni luoghi vir, o badil, strumento di ferro con lungo menico di legno simile alla palla, che serve per lavorar la terra, vanga, bipakium, beche, louchet.

Vēira, cerchietto di ferro, o d'altra materia, che si mette intorno alle estremità, o hocca d'alcuni strumenti, acciocchè non s'apprano, o fendano, ghiera, annulus, o circulus ferreus, virole, chape.

Veirà, colpo di vanga, o quanto può contenersi sulla vanga; vangata, ictus bipalii, vel ager bipalio effosus, conp de beche, et labour fait avec la biche.

Vëirè, lavorare la terra con vanga, vangare, bipalio terram fodere, bécher, lahourer, remuer la terre avec une béche.

Vel, tela finissima tessuta di seta cruda, velo, velum, voile, crèpe, gaze. Vel, abhigliamento fatto di velo. e talora di tela lina, che portano in testa le Monache; velo, velum, voile de Religieuse. Vel, quel panno, con cui si cuopre il calice, velo, velum , voile. Vel , striscia di drappo nero di seta cruda gommata, e molto rada, che in segno di lutto si porta attorno al cappello, e pendente da una falda d'esso, o attorno al braccio; velo, byssus lugubris , pannus bombycinus , pour le deuil.

Vela, quella tenda, che le gata distesa all'albero della nave riceve il vento, vela, velum, carbasus, voile. Vela, ciò, che si mette salle torri, ed è comunemente di latta, V. Bandaröla.

Velit, erano soldati armati alla leggiera nelle legioni Romane; ciò, che ora souo nelle nostre armate le truppe leggieri, veliti, velites, vélites.

Vena, nome dato a varii vasi, o canali, che ricevono il sangue da diverse parti del corpo, alle quali le arterie lo avean condotto dal cuore, e tornano a portarlo indietro al cuore, vena, vena, veine. Veña, si dice pure a quei segni, strisce, ed onde di diversi colori, che vanuo serpendo in varie sorte di legui, pietre ec., vena, venæ, venarum , veines, madrures. Vèna, varie disposizioni, e spezie della terra, che si trovano scavaudo; vena, vena, veine. Vena, nei metalli, o pietre si dice il luogo, donde si cavano, e il metallo stesso tal quale si cava dalla vena. Vena d'or , vena d'argent viv , vena, vena, veine de minéraux. Vena, nelle pietre si dice anche quel filo d'altra pietra, o metallo, che vi si trova mescolato, come nel lapislazzuli la vena d'oro, nella pietra serena la vena di marino bianco, e simili; vena, vena, veine. Vena, per copia, fecoudità, abbondanza, copia, veine, abondance, affluence, lal detaj, a ras, vale anche

fertilité , fécondité. Vena , per voglia, genio, propensione, disposizione, propensio, voluntas, ingenium, animus, veine, talent, disposition, capacité naturelle. Vena, per canaletto sotterraneo, naturale, ove corre l'acqua, vena . vena , veine d'eau. Avei na veña d'dos, si dice del vino, che ha alquanto del dolce, merum paullulum dulce, avoir une petite pointe de douceur, être tant soit peu doux. Veña d' materia, vena di pazzia, sentir alquanto del pazzo, desipere, avoir un petit grain de folie. Veña del cotin, d'la tasca ec., guaina d'una sottana ec. Vena , strumento di cuojo, ove si serbano i coltelli , V. Veina.

Venà, dicesi delle pietre, o legni, che banno venature: venato, venis distinctus, veivé. Vende, alienare da se una cosa . trasfereudone il total dominio in altrui per prezzo convenuto; vendere, vendere, distrahere, venumdare, vendre, débiter, aliéner, se dévêtir. Vende a l'incant, vendere con autorità pubblica per concedere al maggior offerente; vendere sotto l'asta , vendere alla tromba, auctionari, auctionem facere, auctione constituta vendere, subjicere res voci præconis, per præconem vendere, vendre à l'encan, vendre aux enchères. Vende al mnù, al minuto, al detàj, vendere a poco per volta, vendere a minuto, minutum, minutatim, per partes venaffluentia, abundantia, vis, dere, vendre en détail. Ventle vendere il panno, o simili accorto, aliquem sagacitate. non a pezze intere, ma in pezzi da tagliarsi, per partes, o partibus vendere, vendre en detail. l'ende a l'ingrès , tar vendita di tutta la mercanzia insieme, vendere indigrosso, ad plenum, in plenum vendere, vendre en gros. Vende a credit, vendere per ricevere il prezzo con dilazione di tempo determinato: vendere pe' tempi, vendere, dilata in certum tempus pecuma, vendre à crédit, ou à terme. Vende a credit, vale anche vendere senza ricevere subito il prezzo; vendere a credenza, fide interposita vendere, cæca die vendere, vendre à crédit, faire crédit. Vende a l'inpèro, vender molto caro , più caro che siasi potuto, carius vendere. quam plurimo pretio vendere, vendre très-cher. Veude a bon pat, a strassapat, vender a buon mercato, per poco prezzo, vili pretio vendere, vendre à bon marché, à bon compte. Com i l'éu conprala, prodere, trabir quelqu'un en o com am l'an damla, i la révelant un secret par quelvendo, vale dare, o raccon- que raison d'intérêt. tare alcuna cosa , come da altri è stata data, o raccontata, a vendersi, ad esitarsi, venvendere come s' è comprato, | devole, vendibile, spacciabile, relata refero , débiter une veudibilis , qui est de bon dénouvelle au prix, qu'on l'a achetée. Vende d' lumète . dur altrui ad intendere checchessia, verbis circumducere, verba vendere, la revendre à quelqu'un , lui eu faire accroire , lui en donner à garder. Vende un sul marca, sla fera, sopraffare alcuno, sapendone alieuation a prix d'argent, più di lui, esser di lui più l débit, transport. Avei dla

sollertia, ingenio superare, revendre quelqu'un, en savoir beaucoup plus que lui. Vende a böta , an blöch , vendere un tutto insieme di cose commestibili, o d'altro ad un prezzo determinato, senza riguardo al peso, numero, e misura ; vendere in massa , in monte, aversione vendere, vendre en bloc, et en tâche. l'ende na cosa a rota d' col. roupie l'. col , vendere a vilissimo prezzo, dissolute veudere, vendere damnose, vendre à perte, vendre beaucoup moins la chose, qu'elle ne vaut. Aveine da vende, dicesi di chi abbonda di qualche cosa, avèi del gran, del talent, dia sanità da vende, aver del frumento in abbondanza, aver grand ingegno, godere perfetta salute, abundare frumenti copia , ingenio affluere, valere athletice, firma uti valetudine, avoir du blé. de l'esprit, de la santé à revendre. Vende un , vale tradirlo,

Veadeivol, o vendièvol, atto bit, de bonne vente.

Vendeta, onta, o danno, che si fa altrui in contraccambio d'offesa ricevuta ; vendetta, ultio, vengeauce. Vendita, e popol. vendia,

il vendere, vendita, venditio, alicujus rei alienatio, veute, 190 V E vendita, avèi boña vendia, vendersi con facilità, e con riputazione, aver buona vendita, facile distrahi, venire, avoir bon débit, être de bon débit, de bonne vente.

Vendichesse, far vendetta, prender vendetta, vendicarsi, ulcisci aliquem, se vindicare, penas ab alique petere, se venger, tirer, ou prendre vengence, tirer raison, se faire raison.

Vendunia, tempo, o stagione di raccorre le uve, o di pigiarle, o la raccolta stessa delle uve; vendemnia, vindemia, vendange.

Vendamiè, corre l'uva per farne vino, vendemniare, vindemiare, uvas legere, vendanger. Vendamiè, figur. per raunare roba insieme, ma per lo più di mal acquisto, ad magnas opes per jugilla procedere, ramasser du bien, moissonner, vendanger, vendanger,

Vendumiör, vendumiöira, vendemmiatriee, vindemiatore, vindemiatriex, vendangeur, vendangeuse, coupeur, coupeuse.
Vyngr, nome del sesto gior-

no della settimana a contar observata, venerdi, dies veneris, feria sexta, vendredi. Vener sant, dicesi a quello, che è consecrato a celebra che è consecrato a celebra la memoria della Passione, e Morte di N. S. Gest Cristo, venerdi santo, feria sexta majoris hebdomadæ, le vendredi saint.

Venerabil, in forza di sustant., dicesi per antonomasia il Santissimo Sagramento dell' Altare; il Venerabile,

Sanctissimum Christi Corpus, Sauctissimum Sacramentum, le Saint Sacrement de l'Autel.

Veagh, vermena di salcio, vinco, vinchio, vime, e vimine, vinen, petite branche de saule, osier. Il viuchio, viche si usa per far panieri, e simili arrnesi, chianussi gorin, V., ed è anche una sorta di salcio.

Vent , aere dibattuto , e

Vent, V. Vnl.

mosso da un luogo ad un altro con maggiore; o minor impeto, vento, ventus, vent. Vent al num. plur., diconsi quelle funi, con le quali si legano le cime degli stili (rema) che si rizzano per servizio degli edifizi, e poi si legano da più parti in più luoglii ben tirate ad effetto che essi stili stien fitti in terra dritti, e non possano piegarsi verso alcuna parte, venti.... Avèi la testa pieña d' vent, aver il capo pieno di vento, si dice di persona saperba, vana, superbia intumescere, être bouffi d'orgueil, de vanité.

Venta, ventava, ventria, ventrà ec., bisogna, bisognava, bisognerebbe, bisognerà, verbo impersonale, oportet, opus est, falloir, être necessaire.

Ventāj, ventajīna, V. Vantaj, vantajīna.

Ventola, paraciuir, paratim, quella piccola rosta, che serve per parare il lume alla lucerna, o candela, affinchò non dia negli occhi, ventola .... garde vuc.

Ventos , trattandosi di cibo,

vale, che genera ventosità, I gato, e la milza, ventricolo, ventoso, flatus producens, venteux, qui canse des veuts, ou des ventosités. ( I ventosi legumi, la ventosa cicerchia) Ventos, così chiamavasi in Francia il sesto mese dell'anno Kepubblicano, ventoso . . . . ventôse.

Ventosa, vaso di vetro, o d'altra materia, che si applica a certe parti del corpo per tirare il sangue, ed altri umori dalle parti interne alla pelle. scaricandoli poscia con varie incisioni fatte con uno scarificatore, e dicesi ventosa, perchè s'appicca , pigliando vento, ventosa, cornetto, coppetta, cucurbitula, ventouse.

Ventosè , è un' operazione di chirurgia per iscaricare il sangue, ed altri umori per la pelle con applicare alcuni vasi di vetro, detti ventose a certe parti del corpo, ventosare, cucurbitulas admovere, ventouser.

Ventosità, indisposizione cagionata da materia indigesta, che si genera nel corpo degli animali, ventosità, inflatio, inflatus, spiritus, ventositas, ventosité, flatuosité, vents dans le corps.

Ventraje , parti interne del corpo dell'animale, intestini, interiora, viscere, frattaglie, proccordia /exta, viscera, les entrailles, les intestins, les viscères, les fressures.

Ventricol . quell' organo membrauoso in forma di sacco, o di cornamusa, che è situato obbliquamente, soprattotto nell'ipocondrio sinistro,

stomachus, ventriculus, ventricule, estomac, petit ventre.

Venua . V. Vnha. Vera, vero, V. Vëi. Verbal add., di parola, di viva voce, e non per iscritto, verbale . . . . verbal, qui n'est que de vive voix, ou de bouche. Procès verbal, rapporto per iscritto, che fa un Giudice , o qualche altro Officiale di Giustizia di ciò, che egli ha veduto, o che è stato detto, o fatto tra le parti, processo informativo . . . . .

un processo informativo . . . . dresser un procès verbal, verbaliser. Verbalment, di viva voce, a bocca, verbis, verbalement, de vive voix, de bouche, en paroles.

procès verbal. Fe, destende un procès verbal, distendere

Verbigrasia, voce lat., e vale per csempio, verbi gratia, exempli caussa, par exemple.

Verd add., aggiunto di quel colore, che hanno l'erbe, e le foglie, quando sono fresche, e nel loro vigore, verde, viridis, vert. Verd, per fresco, contr. di secco, verde, viridis, recens, vert, frais. Verd, agg. a vino, vale acerbo , brusco , agro , vin verde, vinum acidum, vin vert, aigre, apre, acide. Verd com un aj, com na siola, un bel verde si paragona ad un aglio, o cipolla , percitè questi hanno le sue frondi di bellissimo color verde, e sempre che quelle sotto del diafragma tra il fe- si mantengono verdi, sono se-

gno di loro perfezione, verde | rello . . . . Verd d'orpiment, come un aglio, una cipolla . . . . Verd com un aj , com na siola, dicesi anche di frutto acerbo, immaturo, acerbus, immaturus, vert, qui n'est pas mur. Verd por , spezie di colore verde bellissimo, smeraldino, verde porro, color prasmus, porraceus, vert de porreau, vert de montague. Verd aram, una specie di ruggine di rame di graud'uso presso i pittori per un color verde, ovvero è quella gruoia verde, che si genera nel rame per umidezza, e si fa anche artificialmente , immergendo lamioe di rame nella feccia del vino , verderame , œrugo , verdet, vert de gris. Verd asur , sorta di colore, che è il color dell'aria, e della marina ; verdazzurro . . . . céladon. Verd'asur, per color minerale, che ci si porta di Spagna , e serve a dipingere a fresco, o a tempera . . . . . Verd tera, o tera verda, color naturale, e grosso, e serve a dipingere a olio, a fresco. a tempra. Verd d'Almagna . verd'asurin, e gialdolin, verde di Allemagoa, azzurrino, e giallolino, sono colori, che mescolati insieme servono per dipignere in muro, e in tavole . . . . . Verd' eterno , ! sorta di color verde assai vivo, dello eterno, perchè noo perde mai la sua vivezza. come fanno tutti gli altri colori verdi ; questo non è altro che una velatura fatta a fondo inargentato d'argento in fo-

e indich . verde d'orpimeoto . ed indaco, è uoa sorta di color verde fatto d' orpinento . e indaco, e serve per tigner carte, e legnami . . . Verd d pom, colore tra verde, e giallo, verde giallo . . . . . vert de pomme. Verd sour, verde pendente allo scuro, verde bruoo . . . vert ob-, scur, vert foncé. Ferd ciair, verde . che tende al chiaro . verde aperto, chiaro, verde gajo . . . . . vert gai , vert clair.

Verdastr, che tende al verde , verdastro , verdiccio , subviridis . verdatre , qui tire sur le vert.

Verdon, nome d'un uccello

grosso quanto una passera, così detto dal color verde delle sue penne, verdone ..... verdier. Verdon, per color di verde pieno . . . . vert foncé.

Verdsin , verdiccio , verdoguolo, verdigno, verde chiaro, festichino, subviridis, vert gai, verdâtre, un peu vert, vert de mer.

Verdura, quantità di erba, di germoglii, e di piante verdeggianti, verzura, viretum, verdure. Verdura, prendesi anche per ogni sorta d'erba buona a maogiare, olus, lachanum, légume, herbage,

berbes potagères. Verga, hacchetta, bastoncello sottile, verga, virga, verge , baguette , houssine. Verga d'or , verga d' argent , sorta d'anello, il cui cerchio glia, d'un verderame ben pur- nou è lavorato, ed è senza gato,e ridotto a guisa di acque- | pietra , testa , o ritratto, scuza enstone, annulus, anneau, verge , espèce de bague , dont le cercle est égal par tout, ione. Verga, per lo membro virile, verga, cazzo, penis, veretrum, muto, colis, verpus, mentula, la verge, le membre viril. Verga d'ör , sorta di pianta, che cresce uei luoghi alpestri, umidi, ed ombrosi, erba giudaica, virga aurea . solidago, verge d'or. Serché la verga ch'an but , cercare il proprio danno, in damnum snum Lunans deducere, don ner des verges pour se fouetter. Fe passe per le verghe, de la vergada, frustare, percuotere con verghe, virgis caedere, fouctier avec des verges.

Vergassè, percuotere con verga, vergheggiare, virgis rædere, fouctier avec des ver-

Vergheta, dint. di verga, verghetta, virgula, baguette, houssine, petite verge.

Vergin, si dice si di femmina, che di maschio, vergine, virgo, vierge. Viu vergiu, viuo, che non ha boilito nel tino . . . . viu vierge. Enli vergin, olio, che si trae da ulive non riscaldate, flos olei , huile vierge. Vergin , si dice anche di qualsivoglia cosa non adoperata . . . vierge, qui n'a point été encore employé. Esse vergin d'na cosa . vale non avervi avuto parte, immixtum non fuisse, conscium non fuisse, avoir les mains nettes de quelque chose. Vergne , V. Svergne.

Vergogua, dolore, e perturbazione intorno a quelle go, e strisciante, che ha ne Tom. 111.

cose, che pare che ci apportino disonere ne mali o passati, o presenti, vergogna. pudor , houte, vergogne , confusion. Vergogna, è anche una certa modestia, che dicesi rispetto, o peritanza, vergogna, verecundia, modestia. bonte, modestie, reteuue, pudeur. Vergögna, per disonore, vitupero, hiasimo, dedecus, infamia, houte, infamie, insulte, blame, opprobre, déshonneur. Vergogna, dicesi talora ad alcuno per modo di riprensione, di biasimo, pudeat, c'est une honte. Vergögne, nel num del più prendesi per le parti vergoguose, vergogne, verenda, pudenda, les parties honteuses. Me fratèl a m' fa vergogna, mi fa vergogna mio fratello , panitet me fratris , i'ai houte de mon frère.

certificare, verificare, comprobare , confirmare , vérifier , averer, assurer, attester, prouver , démontrer , justilier. Verifiche, vale anche paragonare, confrontare scritture, e simili, verilicare, comparare, conferre , recognoscere , vérifier, comparer.

Verifiche, dimostrar vero,

Verlera , v. pop. , bacchiata, percossa, batacchiata, icus baculi , coup de gaule. Verloca , V. Verlera.

Verloche , v. pop. , percuotere, e dicesi per lo più con bacchetta, o simile, virga, bacillo cædere, percutere, fouetter.

Verlöpa , V. Varlöpa. Verm, piccolo insetto lun-

vertebre, ne ossa; verme, | vermocane . . vermis, vev. Fe i verm, inverminire, divenir verminoso 1 er corruzione , vermiculari , verminare, se corrompre, engendier des vers. Gave l'verm a un, cavar di bocca altrui una cosa, scovare il sentimento di alcuno, cavar la lepre dal bosco, cavar i culvetti a uno, alicujus arcana licere, aliquid ab aliquo exspicari, tirer les vers du nez à quelqu'un , tirer le secret de quelqu'un, en le questionment adroitement. Verm, propriamente è quel baco, che misce nella terra, ed è senza gambe, e per lo più di color rossigno, lombrico, lumbricus, colubra caca, ver de terre. Verm, per quello, che si genera nel corpo umano sia negli intestini, che nei vasi sanguigni; verme, lombrico, baclii, lumbrici . ventris animalia . ver-

misseau, ver. Verm solitari, così chiamasi uno dei suddetti vermi, perchè comunemente egli è solo : cresce ad una s.ruordinaria lunghezza, è piat to, e sottile come un nastro ; verme solitario, tenia, tæ nia, ver solitaire, tenia. Verm, ch'as genera aut el cheur, ver

and, che si genera nel cuo

re, verme cordinco . . . . . . ver cardiaire. Verm . cha nas unt la lenga di can, vermicello, che nasce sotto la fingna de' cani, e che loro si Liglia , quando ancor sono teneri, acciocche non vengano arrabbiati; litta , lytta , ver-

quin.

Vermet, dim. di verm, vermicello, vermicciuulo, vermetto, vermiculus, vermissean, petit ver de terre.

Verminos , che ha vermini , pieno di vermini, verminoso, vermiculosus, verminosus, vereux, plein de vers, ou de vernine.

Vermot, v. fr., vino, nel quale s'immischia dell'assenzio . . . . vermont.

Verna, albero di mediocre grossezza, dritto, il suo legno è tenero, pieglievole, rossiccio, leggiero, che si corrompe assai facilmente sulla terra, ma è come incorruttibile nell'acqua, le sue foglie rassembrano a quelle dell'avellana, ma sono più ritonde; ontano, alno, aluus, o betula alnus, aune.

Vernassa, specie di vin hianco, vernoccia . . . . . sorte de vin blanc. l'ernassa, per il vitigno, o l'uva, di cui si fa la vernaccia....sorte de raisin, et de vigue, dont on fait du vin blanc , qu'ou appelle vernaccia.

Vernis, è un liquore grosso, muscosu, e lustro, ndoprato da' pittori , indoratori , e varii altri artefici per dare il lustro alle loro fatture, come anche per assicurarle dall' intemperie dell'aria, della polverr. Vi sono varie sorte di vernis tutte fatte di gomme disciolte in ispirito di vino; vermee, glutinosa liquorum esquin. Vè auche il verm, che I compositio, nitorem ligno imasi genera nella testa dell' uo- gimbus etc. afferens, indumo, e che cagiona vertigini, cens, sundaracha, vernis. Vernis da olè, è una certa tunica lustra, di cui si copre ogni sorta di vascilami d'argilla , majolica, porcellana da euocersi in fornace per renderli lisci, e lustri. Il piombo liquefatto è la vernice, che di ordinario si adopera per li primi, e lo smalto pe' secondi: vetrina . . . . . antigorium. Vernis copal , V. Copal. Vernis coloria, o vernis dora , vernice , che si da sopra l'argento, la di cui base è il sangue di drago, vernice di mecca, o doratura a mecca . . . Vernis scura , o vernis neira, vernice, ov'entra l'olio di sasso.

Veruise, dar la vernice, inverniciare, e vernicare, gum mi dlinere, vernir, vernisser, enduire de vernis.

Vers , nome sustant., membro di scr.ttura poetica, compreso sotto certa misura di piedi, o di sillabe, verso, versus, carmen, veis. Vers, per modo, via, modus, ratio , expédient , moyen , voie. A je mai staje vers d'felo vni. Canbie vers', mutare stile, maniera, verso, modum mutare, changer de note. Piè ua cosa per so vers , far una cosa pel verso, farla eo debiti modi, nella forma, che più conviene, rem acu tangere, prendre le bon chemiu, s'y prendre bien , faire comme il fant , prendre une chose au bon côté. Vers, per banda , o parte , pars, latus , endroit , côlé , situation. Vers , per gesto, atto, movimento, gestus, actus, motus, geste. Vers, per voce, vox, voix. | pic na, alluvione, sovescio, al-

Vers , preposizione, che denota vicinanza, accostamento, indirizzamento a qualche parte . verso . versus . erga . versum , vers , du côté. Vers , per contro, adversus, contra, contre , envers. Vers , per in favore, in servigio, a pro erga, pro, vers, envers, à la faveur , à l'egard de etc. Vers, per intorno, eirca; vers la scira, verso la sera, sub vesperum, vers le soir, sur le soir.

Verse, far useir fuori quello, ch'è deutro a vaso, sacco, o cosa simile, rovesciandolo, o facendolo traboccare, o spargendolo in Iltra maniera, versare, fundere, effundere , spargere , verser , épancher, faire écouler, répandre. Verse, in s. n., uscir fuori per troppa pieuezza, traboccare , diffluere , redundare, effluere, régorger, régonther , deborder. Verse't due, versare il danajo in una cassa pubblica, fare un pagamento, pecuniam effundere, verser le numéraire, les deniers, faire un versement.

Verse, modo di dire proverbiale, che si usa soltanto col verbo piovere: Pieuw a verse, piovere a Ciel dirotto, strabocchevolmente, strapiovere, piovere a secchie, vehementer, o urceatim pluere. plenvoir à verse, à scaux. Versela, verghetta, vergella , virgula, baguette , gau-

le . houssine. Verseri, soprabbondanza di aerua ne' fiumi , cagionata da pi ggii, o da neve strutta;

cri.

196 vio , torrent , débordement dean.

Verseul, bollicina, che viene tra i nepitelli degli occhi, orzajuolo, ordeolus, orgeolet,

Vertigine, una indisposizione del cervello, per cui il paziente vede gli oggetti intorno a lui come se andassero in giro, e crede di girare egli stesso, benchè egli se ne stin per tatto questo tempo quieto; vertigine, capogiro, vertigo, vertige , tournoiement de tête.

Vertigo , v. franc. , che dinota capriccio, ghiribizzo, lo , fantasia , arzigogolo , Larria, morositas, animi impetus, cupiditas, commeutum, argutia, cuprice, vertigo, fantaisie, boutade.

Vervela , mapa , spranga di lama di ferro da conficeare nelle imposte d'uscii, o fine stre, che ha in una delle estremità un anello, il quale si mette uell'arpione, che regge l'imposta, bandella, lamina ferrea, penture. Vervela desnodà a strumento composto di uno, o più anelli, e di un arpione incastrato in essi, o di altri ordigni somiglianti per tener insieme le parti di qualsivoglia arnese, che si abbia da ripiegare, e volgere una parte sopra l'altra; mastietto . . . . . , fiches , et contreficties.

Ver-ver , v. b. , capriccio , ticchio ec., libido, verve, V. Vesq.

Ves , sustant. , atto , geato, torcimento di bocca, ghigno, gesto ridicolo, o irri-

lagamento, inondazione, elu- | boca, cha fa paura, actus, gestus, action, geste, grimace. Ves, per Iczio, affettazione, mollitics, affeterie, minanderie. Ves, per voge: A ja di ves pribil, fa delle voci spaventevoli, vox, clamor, voix.

VE

Ves , vec , vei , vecchio , dicesi per opposizione a nuovo, fresco ec. : così Vin ves. formag ves, vino vecchio, cacio vecchio, vinum vetus, caseum vetus, inveteratum, vin, fromage vicux. Ves , aggiunto di ciò, che per troppo tempo ha perduto sua perfezione; stantio, vietus, obsoletus, vieux, rance, fort, croupi.

Vesco, persona consacrata per lo spirituale governo, e direzione di una Diocesi; Prelato immediatamente inferiore a Patriarca, o ad Arcivescovo . Vescovo . Episcopus, Eveque.

Vescovà, dignità del Vescovo, vescovado, episcopatus, épiscopat, évêché, dignité épiscopale. Vescova, la giurisdizione di un Vescovo, ovvero il distretto, entro il quale è compresa, detto anche Diocesi, Vescovado, diacesis, Eveché, diocèse. Vescovà, per l'abituzione del Vescovo, Vescovado, ædes episcopales, l'Evêché, le palais de l'Evêque. Vescova, o Curia, per il Tribunale del Vescovo, Curia, Vescovado , Forum episcopale, Curia, le For ecclésiastique,

le Tribunal de l'Evêque. Veso, sperveso, gigèt, gapop., zurlo, prurito, pizzisorio; Ai fà di vès con la core, solletico, frega, frega-

la , grillo , uzzolo , sosta , di- | provvisa , vespro Siciliano , letico, ticchio, ruzzo, libido . pruritus , titiliatio , prolubium, démangeaison, tic, grippe, grande envie désir immodéré, joie, gaieté, verve, convoitise, chatouillement. Fe passe I veso a un, cavar il ruzzo di capo ad alcuno, in officio continere, contenir, tenir quelqu'un dans son devoir, faire passer l'envie de foldtrer, faire perdre l'envie de quelque chose.

Vespa, spezie di mosca grossa, bislunga, gialla, sparsa di macchie nere, e di molti anelli, assai rassomigliante alla pecchia, vespa, vespa, guépe.

Vespè, la stanza delle vespe, o de' calabroni, simile a' tiali delle pecchie, nidus vesparum, guépier, nid de gnê-pes. Desvie l'vespe, stuzzicare il vespajo, il can, che dorme, le pecchie, il formicajo, il naso dell' orso quando fu ma, ed altre simili maniere prov., vagliono irritare chi ti può nuocere, o chi è adirato, σ chi può più di te, fumantem nasum ne tu tentaveris ursi, crabrones irritare, irriter les frelons, éveiller le chat, qui dort, aigrir qui peut nous faire du mal.

Vespr, una delle sette ore canoniche, che si dice tra Nona, e Compieta, vespro, vesperæ, arum, les vêpres. Vespr Sisilian , una strage generale di tutti i Francesi nella Sicilia nell'anno 1282, alla quale l servi di segnale il primo tocco

subita strages, clades, sub tum excidium, vepres Siciliennes, horrible massacre, événement extraordinaire.

Vessa, pianta, il cui seme ritondo, e nericcio serve per nodrire i colombi, veccia, vicia, epilobium tetragonum, vesce. Vessa salvaja, sorta di erba, che cresce fra il grano all'altezza del medesimo, e fiorisce come la fava mezzolana, veccia salvatica . . . . vesceron. Vessa d'luv , sorta di fungo falso, che è soltanto pieno di vento, e di polvo nereggiante, vescia, pezitæ, lycoperdon bovista, vesse do lono.

Vessa, dicesi alla femmina del cane, cagna, canis, chienne. Vessia . membrana, o membranoso vaso situato nella parte 🦸 inferiore del ventre, ed è ricettacolo dell' orina, vescica, vesica , vessie. Vessia , si dice anche quella membrana, che nella maggior parte de pesci è ricettacolo dell'aria, vescica . notatojo , membranaceum aeris receptaculum , vesicule, vessie acrienne des poissons. Vessia, per quel gonfiamento di pelle, cagionato de cottura, o altra simile infianmagione, vescica, pustula , bulla , vessie , eaflure , ampoule sur la peau. Vessia, gogala , bolla , che fa l'acqua , quando piove, o quand'ella bolle, sonaglio, bulla, bulle d'enu, bouteille, bonillon.

Vessicant, unguento, catadi campana, che chiamava a plasma, o impiastro fatto di vespro, onde Vespr Sisilian, Imedicamenti acuti, ed irridicesi di strage grande, e im- tanti, i quali banno la facoltà di tirare gli umori dalle parti | arctior, angustior, habit, pourin ne alle esterne, infiammando, ed ulcerando la pelle, e alzando vesciche. I vessicant suno composti di cantaridi, euforbio, fichi, solimato di mercurio, pietra infernale, mostarda, auacardio, squille, brionia, aceto, pepc, lievito ec., che s'incorporano, e s'impastuna con miele, gouime, ragie per ri durli alla consistenza, che si desidera, vescicatorio, vesica-

torium , vesicatoire. Vesta, così detto semplicemente s'intende di ahito, o vestimento da donna, veste, vesta, bestis, amietus, habit, robe, affublement, habillement. Vesta longa, vesta talar, vesta da Preive, veste lunga dal collo sinn ai piedi , che per lo più usano di portare ali Ecclesiastici . sottana , tunica , vestis talaris . vel ad talos demissa, soutane. Ve sta da camra (se da nomo) guarnacea, palandrana, veste da camera, lacerna, endromis, rohe de chambre. Vesta da camra (se da donna) nodrienne . . . . amlrienne, rohe de chambre. l'esta , vestì picà , veste imbottita , diplos , robe piquée. Vesta . vestì ricamà , travajà d' pont , vesta, vesti an brodaria, vesie ricamata, vestis acu picia, robe brodée. Veste fruste, armise, vesti frust, armis, vestimenti vecchii, consumati, sterre, scruta, orum, vieilleries, vicux babits, vicilles hardes. Vesta , gipa , ve sti scanà, strangola, trop Vete inaria, quell'orte, che streit . . . . vestis, habitus fratta la cura de mo: bi neste

point étranglé.

Vesti, abito da uomo, vestimento, vestito, scatis, vestitus , estimentum , amictus , indumentum , babit , robe. Vesti d'agher d'seder, vestito troppo leggiero per la stagione, vestis levissima, liabit de vinaigre. Vesti tut strassà, un stras, bon a parè le pasare, vestimenti vecchi, laceri, sferre, scruta, obsoleta, et lacera vestis, guenilles, haillons, chiffons, habit vieux, et usé.

Vesti , verbo , mettere indasso il vestimento, vestire, vestire, inducre, vétir, habiller, mettre un habit, convrir d'un habit. Vestisse da festa, vestirsi, conciarsi dal di delle teste . . . . s'endimancher.

Vestiari, luogo, dove si scrbano le vesti de'Religiosi. e si dice anche la spesa, e mantenimento del vestire, vestiario, vestito, sumptus in comparandis vestibus, vestiaire , l'entretien des lubits.

Fet , V. Budöla , bloch ec. , Vet, membro virile, penis, le membre viril.

l'cteran, propr. soldato, che abbia esercitato la milizia lungo tempo, veterano, veteranus, veteran. Veteran, ne Collegii quello scolaro, che. studia due auni di seguito nella medesima classe, veterano, veteranus, vétéran.

Veterinari, colui, che eura la salute degli animali , veterinario . . . . vétérinaire , maréchal ferrant.

Ve'e inaria, quell'arte, che

hestie, che sebbene per ragion del tinc, e dell'intenzione conviene con la medicina. discouvienc per ragion del soggetto, veterinaria, mascalci, ippiatrica, ars veterinaria, veterinaria medicina , la vétérinaire . l'art vétérinaire.

Vetilie, baje, bagatelle, bazzecole, giammengole, carainttole . frascherie . fanfaluche, chiappole, inezie, nugoe, tricae, gerroe, apiuae, ineptice, vétilles, bagatelles, choses de rien, de peu de conséquence. Vetilie, prendesi più comunemente per sofisti cherie, cavillazioni, rigiri, cavillationes, sophismata, vétilleries, chicanes, raisonne mens captieux, subtilités captieuses.

Vetiliè, cicanè, sofisticare, cavillare, litigar con rigiri, far litigare mal a proposito, ingiustamente, cavillari, chicaner.

Veto, dritto, che avea il Re di Francia di sospendere i decreti del Corpo legislativo . . . . véto. Era anche una formola usata da Tribuni per opporsi ai decreti del Senato . . . . véto.

Vetupè, dicesi d'ogni specie di bruttura, sordes, ordure, saleté. Vetupe, dicesi anche di persona lercia, e sozza , immundus , spurcus , salope.

Veilla, volere, desiderio, brama, volontà, voglia, cupiditas , voluntas , desiderium , cupido , volonté , envie , désir , appetit. Veiua d'la dona

giare certe cose, come calce, carbone ec., e a quella souo soggette le donne incirte, pica . . . . pica. Fe uni reuia, indur voglia, invogliaro, desiderium injicere, inviter, exciter, porter à , donner de l'euvie. Veilla, per auria. V.

Veuid, sust., il vano, la concavità vacua, il voto, inune , le vide.

Veuid add., contr. d'pien, che è senza cosa veruna dentro se, voto, vacuus, inanis , vide , creux. Veuid , dicesi di chi ha la pancia vota , smilzo , inanis , maigre . fluet, qui a le ventre vide. Bestia veuida, descariga, bestia vota , scarica , exonerata, bête sens charge. Man veuide, si dicono quelle di chi uon porta regali, uon porta denari, mani vote, manus vacuoe , maius vides. Pansa veuida, si dice quella, che è seuza l'usato necessario cibo . corpo voto, stomaco voto, jejumis stomachus . estomac vide , sans nourriture , corps vide. Testa veuida, capo voto di pervello senza giudizio, uom dissennato, dicervellato, vecors, amens, cerven vide, tête vide, fou, stupide.

Uf, interjezione di dolore, uh! bui! chea! ah! ahi!

Ulisi, quello, che a ciascun si spetta di fare secondo il suo grado, uffizio, officium, munus, office, devoir, fonction. Bon ufisi, servigio, che si gravida , è una voglia depra- rende altrui , officium , opera vata, che la desiderare, eman- amira, bon office. Ufisi, lie 200

ci da recitarsi in onore della Beata Vergine, ed alice orazioni, uffizio, officiuolo, officium Beatoe Virginis Mariæ , l'office de la Sainte Vierge. Utisi, dicesi anche quella parte del Breviario, cue si recita da un Ecclesiastico ne gli Ordini sagri, da un Beneficiato ec. le ore canoniche della Chiesa, utfizio, of ficium divinum, l'office divin-Ufisi, piccola camera appurtata per uso di leggere, scrivere , e conservare scritture , zothecula scriptoria, bureau. Ufisi, luogo destinato per lavorare nella spedizione di qualche affare, uffizio..... bureau. Ufisi, luogo appartate in una casa, ove at fa. o si prepara tutto ciò, che serve per la mensa, e dove si ripone il vasellame, le biancherie da tavola, e simili, credenza,bottiglieria, abacus, mensa delphica, armarium, otlice. J'ufisi al plur., dicesi il Mattutino, che si recita uel dopo pranzo del mercoledi, giovedì, o venerdì della Settimana Santa , Matutinum , t. eccl. , ténébres. Ufisi d'sira ,

gia di un uffiziuolo . . . . . · Ufisial , quegli, che ha ufizio, che esercita viizio, ufifrziale, uficiale, officiale, uffiziale, minister, officier. Neuva ufisial, nuova officiale, pubblicata in vigor d'autorità,

candelina di cera involta a fog-

officialis , officiel. Ufisialità, il corpo degli officiali , officiales , ministri ,

UF bro, ove si contengono le pre- 183 uffizi, uffiziore, sacra frcere , officier. Ufisie ben , far ; bene il suo uthrio a tavola, mangiar bene, laute munus suum administrare in cibo, et potu , officier bien , faire hien son devoir à table.

Ugouot, appellazione data per dispregio ai Riformati, o Calvinisti di Francia; ugonotto, calvinista, seguace della dottrina di Calviuo . . . . . huguenot , calviniste.

Ugual, egual, uguale, egoale, æqualis, compar, égal, nareil, semblable, le même, uniforme. Ugual, per unito. liscio, pari, piano, equus,

planus, égal, uni, qui n'est point raboteux, qui est de niveau. Ugualiansa, uguaglianza, parità, proporzione, confor-

mità, aquatio, aqualitas, égalité, conformité, parité, uniformité. Ugualiè, appianare, pareg-

giare, agguagliare, render in piano, aquare, complanare, uplanir, egaler, rendre égal, unir, aplatir, allleurer, mettre de niveau. Uguatie , vale anche andar del pari, agguagliare , parem esse , corquare, se rendre egal à quelqu'un . être égal, égaler.

Vi, V. I'is.

Uja , v. pop. agucia , ago, spillo , acus , acicula , niguille, épingle. Uja da cusì, strumento piccoto, e sottile d'acciajo, nel quale s'infila il refe , la seta , la lana per cucire, ricamare, ago, acus, niguille, Uja da testa, sottil tilo di ranie, o di altro me-. Ufine, celebrare nella Chie- tallo, corto, e acuto da un' dall' altra con un poco di capo rotondo, del quale le donne si servono per fermare i veli in testa, o per altri simili usi; il che dicesi ponte ( appuntare ) spillo , spilletto , acicula , épingle. Uja da bost , da sach . . . . aiguille à latier, à emboller. Testa d'Iuja, capocchia, capo di spillo, caput acicula, tête des épingles. Cassia d' l'uja, il foro dell'ago, cruna, acus foramen, chas, le trou de l'aiguille. Stue dle uje , bocciuolo , nel quale si tengono gli aghi, agorejo, acuum theca, l'étui aux aiguilles , V. Agucia.

Ujà, canna, o bastoncello , dov' è fitta dall'un de' capi una punta, di cui per lo più si servono i bifolchi per far camminare i buoi, pungendoli con esso, pungolo, stimolo, pungello, pugnetto , pungetto , pungiglione , stimulus, aiguillon. Uja , quantità di filo, seta, o simile, che s'infila nella cruna dell' ago per cucire , di lunghezza per lo più per quanto si può distendere il braccio, gugliata, filum, aiguillée, V. Agucia.

Via , strada per uso di trasferisi da luogo a Inego, via, via, chemin, voie, rue. Via, per modo, forma, guisa, maniera, mezzo, verso, strada, compenso, modus, ratio, medium , via , voie , manière , façon, moyen, biais. Esse an via dn'acomodament, esser in via, in trattato d'acconcio,

estremità a guisa d'ago, e quelque chose, y travailler, s'y disposer, che dans le train, être prêt à etc. l'ia latea , quel tratto di Cielo, che la notte si vede biancheggiare, per esser seminato di minutissime, e quasi invisibili stelle ; via lattea , circulus laticus, la voie lactée, la voie de lait, le chemin de saint Jacques, Galaxic. Dè via, donare, largiri, donner. De ria, per csitare, distrahere, delater , vendre , se défaire.

Via , lo stesso che fiata , volta, e si adopera nel moltiplicare, come: Tre via tre fan neuv, tre via quatr fan dodes, tre via tre fun nove, tre via quattro fan dodici.... trois fois trois font neuf, trois fois quatre font douze. Via per su , orsù , in scutimento di eccitare, comandare, via, cja , age , sus , courage. Vin , in forza di discacciare, apage, fi. Via, in forza di affrettare, agedum, allons, sur, courage. Via , via là , pare talora che affermi, via, si , così sia , esto , oui , ainsi , soitil. Via via , così replicato , vale tosto tosto, immantinente, protinus, d'abord. l'ia via, talora esprime mediocrità di qualità, via via, così, così, mediocriter , satis , la la , médiocrement.

Via , particella riempitiva , che congiunta co'verbi o accresce loro forza, o ne varia in qualche parte il significato. Andè via , vale partirsi, andarsene, andar via, d'accomedamento . . . être abire , discedere , partir , s'en en voie d'accommodement, de aller. De via , trasferire da s'accommoder, en voie de faire | se ad altri il possesso di cliecchessia, o per donazione, o per vendita, o per simili contrattı, dar via, alienare, abulienare, aliener, se défaire de quelque chose, la vendre, on la donner. Dè via, per esitare , dar via , vendere , distrahere, débiter, vendre, se défaire. Canpè via, rimuovere da se checchessia come inutile, superfluo, dannoso, nojoso , gettar via . abjicera , rejicere, rejeter, rebuter. Canpe via , per dare , o vender le cose per manco ch' elle non vagliono ; gettar via , vili , o parvo pretio vendere, jeter, vendre à trop bon marché, donner pour un morceau de ! pain. Canpè via, per mandar male, perdere inutilmente, gettar via, perdere, jeter, perdre inutilement. Canpesse via , disperarsi , gettarsi via, sibi, o de se desperare, spem abjicere, de spe decidere, désespérer, perdre l'espérance. Porte via , levar checchessia dal luogo, dove era con violenza, o prestezza, e anche talora rubere pascosamente , portar via , auferre , arripere, rapere, emporter, enlever , dérober. Porte via , per trasportare, o condurre semplicemente, portar via, ducere , ferre , porter , transporter, emmener. Mande via. licenziare, mandar via, dimittere , licencier , congédier , donner congé, chasser, renvoyer, chasser aux gages. Scape via, fuggir via, dilegnarsi, fuggir con prestezza, in fugam se dare, abire, fugere, s'enfnir , déguerpir , s'évader. Scasse via , discacciare , al- cesi : Commiche per l'intu la

lontanare, rimuovere, cacciar via , pellere , depellere , chasser, éloigner, écarter. Sonchè via, o sempl. svachè, dileguarsi, cessare, passar via, evanescere, cesser, disparoitre, se dissiper, s'évanouir. Bute via, mandar fuori per bocca il cibo, o gli umori, che sono nello stomaco, vomere, evomere, vomir, dégobiller, rendre gorge, réjeter, rendre par la bouche. Bute via, in altri sensi, V. Cannè via.

Vià, prima parte della notte, che si consuma in operando, o in discorrendo, veglia, vegghia, prima fere, aut secunda vigilia noctis, veil-

Viage, far viaggio, viaggiare, iter facere, peregre abire, voyager, faire voyage. Viagi, l'andar per via, cammino, vieggio, iter, voyage. Viagi, prendesi talora dal volgo per fiata, volta, vicis, fois. Fè un viagi, e doi servisi, cioè colla stessa operazione condurre a fine due negozii, fare una via, e due servigi, duos parietes de eadem fidelia dealbare, faire d' une pierre deux coups. Fà viagi , V. Viagè.

Viandera, o porta viande; arnese composto di vimini con più piani ad uso di portar vi-

vande entro. Viatich, dicesi comunemente il Sagramento dell'Altare, che si da a' moribondi ; Viatico , Sanctum Christi Corpus in Viaticum morientibus allatum, le Saint Viatique. Onde di-

Vicari, che ticne il luogo, e le veci altrui, vicario, vicarius, vicaire, Vicari, Rettore, o Ulfiziale, che ha ginrisdizione criminale, e civile , Vicario , Vicarius , Lientenant de police.

Vice Curà, colui, che sostieue le veci del Carato; vicecurato , v. dell'uso it. /vicecuratus, term. eccl., secon-

daire, desservant.

Vice-Hè, che tiene il luogo del Re ; Vicerè , Protex , Vice-Roi.

Videl , V. Vitel. Vido, uomo, a cui sia morta la moglie ; vedovo , uxore viduatus, veuf.

Vidoa, o vidoa, colei, il di cui marito è morto, e non si è punto rimaritata, vedova, vidua, veuve. Una vedova ha la dilazione di tre mesi per procedere all'inventario, e di quaranta giorni per deliberare se ella accetti, o no la comunella. Vidoa . 1

sorta di fiore , V. Vidoèla. Vidoansa , V. Vedoansa. l'idoèla , dimin. di vidoa , vedova giovane, e si usa talora per esprimere compassione, alletto ec., vedovella, vedovina, vidua, une jeune veuve, une pauvre veuve. Vidoèla , pianta annua, che coltivasi ne' giardini con fiori di l color rosso scuro pieno, tendente al nero, colle antere l bianche : se ne trovano per altro di color gridellino, o brizzolate; vedovina . . . . . sorte de fleur, fleurs de veuves.

Vidola, o coriola, V. Bridola.

Vidon, term. di varii artefici, nel significato di strumento meccanico, vitone .... gonpille. Vidon dla culau .

vitone della eviatta. Liè, star desto in tempo di notte, vegghiare, vigita-

re, veiller, ne point dorum, s'abstenir de dormir. Viè, per consumare la prima parte della notte in operando, o conversando, vegghiare, primam fere et secundam vigiliam in agendo, laborand ique, o conjabulando impendere, insumere, terere, se nello studiare lucubrare, veiller, passer une partie de la nuit à travailler, on à s'anuser. Vie tuta de neuit, veggliare tuita la notte, noctem pervigilare, noctem ducere insomnem, pernoctare, veiller, passer la nuit. Vie un malavi, vegghiare presso un ammalato, assidere totam noctem ægroto sollicitando , veiller un malare, veiller la uuit anprès de lui.

Ujėt, piecolo pertugio, che si fa nei panni lini, nelle vestimenta, nella parte di dietro della cintura delle brache, e simili, per passarvi una stringa, una cordellina, un nastro, un cordoncino ec., occliello, asolo, foramen,

fissura, willet.

Vict , agg. a frutte , e altre simili cose da manglarsi mature, e vale troppo maturo , molle , sopraffatto , strafatto , smaccato , victas , decoctus, trop mur, trop fait, mur plus qu'il ne faut, fade de outout.

Uieta, aguceta, fuso di ferre per inhlare il cannelle 204 V I. (la spöla) per avvolgervi so-

pra bombace, filo, seta ec., fuso, fusus ferreus, fuseau.
Vigta, diminut. di via, o

strà, stradicciuola, stradella, viottola, viuzza stretta, chiassolino, chiassetto, chiassuolo, angiportum, o angiportus, ruelle, cul-desac.

Vicul, viotolo, sentiero, callis, semita, trames, chemiu étroit, chemin de traverse.
Vigna, campo coltivato a

viti, piantate per ordine, con poca distanza l'una dall'altra. vigna, vinea, vignoble, complant, vigne. Bela vigna, poche uve, molti pampani, e poch' uva, gran dimostrazione, e pochi effetti , bella apparenza, e poca sostanza, multi thyrsigeri, pauci vero bacchi, belle montre, et pen de rapport. Avei i pe ant la vigna, piè l'ors , V. l'igna, prendesi anche per possessione con casa , villa ras , vella , fundus , prædium, maison de campagne.

Vignares, luogo coltivato a vigne, o abbondante di vigne, vignazzo, vigneto, vinetum, vignoble, étendue de pays, ou de terre plautée de vignes.

Vignolant, il custode, e lavoratore della vigna, vignajuolo, vignajo, vimitor, vigneron.

Vigogna, animale quadrapede, che ha del montone; e della capra, e nasce nelle Indie Occidentali, la cui lana che è finissima, si adopra da' lanajuoli, e principalmente da' cappellaj per far cappelli, vigogna... vigogne. Vigoreus, agg. a sorta di pera molto sugosa, che si mangia nell'inverno..... virgoleuse.

Vilian, stromento di leguo in uso per lo più presso i contadini, che tiene titto il lune con senico; lucerniere, ly-chauchus, o lyenuchus, piad d'une lanpe, guéridon, ivi-lian, bras, cavid, dicesi pure un cetto sostepno, quasi braccio, che fatto uscire da corpo di maraglia, o simile, serve per sostenere lune, o altro, viticcio, caprooli, bras.

Vilin , fertavache , prisanàt, mauser, dices per disprezzo a contadino; villanzone, villano tostico , rapico, grot ninant, gros rusland , vilin paysan. Vilin , agg. u uono- scortece, zotico , di ruzzi costumi, incluie, villano , radis , impolitus, inurbanus, rustre, incivil, bice, mal gracicus, vilain, grossico,

impoli, malotra.

Vilia, voce contadin. per
vigilia, quel giorno, che precede ad alcune Feste solenni,
detto così, perchè nella primitiva Chiesa s'usava veggliare in cambio del digiuno, che
oggi si fa in tali giorni, vigilia, perigilium, vigilia,

weille, le jour précédent. 
Vin , 'quor noto, bevan la 
tratta dal frutto della vite, 
vino, vinum, vin. Vin, gemeralmente è un liquore forte, grato, apiritosolo, e cordiale, tratto da corpi vegetabili, e fermentato: in particolare poi sa appropris a quello, che si tira dal frutto della 
vite, calpestandone le uve in

an tino, o schiacciandone, e spremendone il sugo in un torchio, e poscia fermentando. Vin, cha la più d' pouta, vin, cha raspa, vino, che comincia ad inacetirsi, che ha del sapor di riscaldato, vinum acescens, vin, qui n de l'évent. Vin , cha sa d'bösch, o d'botal, vino, che ha il sapore del legno, della botte ... vin qui sent le fut-Via, cha sa d'mofa, vino, che sa di mussa, vinum mucorem redolens, viuum mucidum , vin , qui sent le moisi. Vin d'tore, vino del torchio, mustum circumcidaneum, vin de copeau. Vin arvèrs. viu, cha la dait a la volta, vino guasto, corretto, cercone, rinum eversum, fugicus, varpa, vin tourné, gáté, vin, qui a tourné. Vin dla stafa . vino, che si bee nella parterza da qualche luogo . . . Vin brule, vino, dentro cui si fa bollire a modo del caffe varii aromati . . . . Vin fra , dicesi di vino, in cui sia stato spento un ferro infocato, vino ferrato . . . vin ferre. Vin Fontignan , sorta di vino squisito della Linguadocea; vino Frontiguano . . . . vin Fron- so, allegro , o mesto , bartiguan. Vin picant , vino friz- | berg quando si è alterato dal zante, razzente, che in berlo fa frizzar le lubbra, e la lingua, vinum austerum, vellicaus, mordens, vin piquant, qui chatouille le gosier. Vin abocant , vino amabile al gusto, vino abhoccato, vinum lene, vin délicat. Vin aubotià , vino qui est foible , et aigre , vin chiuso, e scrbato in bottiglie, mauvais. Ciame a l'osto s'a vinum in amphoras adserva- la d'bon vin , dimandar l'oste tum , vin serre dans les bou- s'egli ha buon vino , prover. ,

205 teilles. Vin ciaret, vino claretto, vinum rubellum, vin clairet. Vm chēūit , V. Mostarda. Vin bas, dicesi quando è all'ultimo della botte, vino leno, vinum edentulum, infimi saporis , nullarum virinm, vin. qui est au bas. Vin trop fait , dicesi di vino, che per essere stato troppo nel tino sotto i graspi, perde il suo gusto, e diventa un po' acerbo, vino strafatto, vinum decoctum, vin trop fait. Vin d'un an , d'doi ani d' tre ani , vino di un anno, di due anni, di tre anni, vinum hornum, bimam, trimum, vin d'une, de deux, de trois seuilles. Vin vergin , vino, che non ha bollito nel tino, vin vergine, mustum lixivum, mère goutte, vin doux, vin, qui n'a point cuvé, vin, qu'on n'a noint fait bouillir dans la cuve. Beive doe , o tre copà dvin per se boña ganba, bere bene prima di nicttersi in viaggio per far buona gamba . . . . faire jambes de vin . boire deux, ou trois coups pour être plus en état de nrarcher. Dicesi figurat. d'un uomo, cha la bon vin, cha la cativ vin , cioè esser briovino . . . avoir le vin gai , le . vin mauvais , pour dire être gai, ou triste, ou quérelleur, quand on a bu. Vin d' briguete, figurat., per dire vin debole, agro, vinaccio, villum , vin de prunelles , vin ,

206 ejoè domandar cosa, che tultis conciliare, altérer le vin. sampi certo che 'l domandato risponderà a favor suo, quantumme ei non sia per dir vero , suum cuique bonum ; et pulchrum, demander à l'bôte s'il a du bon vin. Bon vin fa bin sangh, buon vino fa buon sangue, il buon vino giova alla salute, viuum generosum, o nobile reficit homines, recreat vires, ad tuendam, servandamque corporis sanitatem nihil generoso vino conducibilius, le bon vin fait du bon sang. Vin brusch, vin amar, vino amaro, vinum amarum, vin amer. Vin brusch , vin aire, vino acido, brusco, vinum asperum, acerbum, acidum', vin aigre. Vin bianch, vino bianco, vinum albam, vin blanc. Vin neir, vin rosso, vermiglio, nero, vinum rubrum, vin rouge. Vin mese, vino adacquato, vinum dilutum, vin trempé. Mescè 'l vin, innaequare il vino, temperarlo con acqua, vinum dilucre, temperare, aqua macerare, tremper, baptiser le vin, mettre de l'eau dans le vin. Vin, cha dà a la testa, vino, che dà alla testa, vinum , quod trutat caput, vin, qui monte à la tête. Viu passa sle rape, bevanda d'aequa messa sulla vinaccia, acquerello , lora , æ, piquette. Vin , cha fa pisse, vino diuretico, vino, che muove l'orina, vinum diurcticum, vin diurctique, apéritif, qui fait uriuer. Feje la buita al vin , deje la consa, acconciar il vino, vinum adulterare, vino sapo-

V. Arcaple. Caubiè 'l vin , travasare il vino, vinum clutriare, transvaser, soutirer le vin. Fin svani, vino svanito, cimum vappidum, vin eventé. Viu d'matensia, spezie di vino assai delicato, malvagia, vinum Cretense, malvo:sic. Chi beiv uen d' vin , che non bee viuo, astemio, abstemius, ubstème, qui ne boit point de vin. Vin d pom grana, liquore tratto da melagrane, e altri simili frutti , succus, vin de grenades etc.

Vinà , agg. a colore , vale del color del vino rosso, avvinato, ad colorem vini rubri vergens, vinenx.

Vinagrie , V. Vinegrie. Finate, quegli, che rivende

il vino, vinattiere, vinarius, révendeur de vin . marchand de vin.

Vinate, svinare, cavare il mosto del tino, e lacu mustum educere, essuequer, tirce le mont d'une enve.

Viuca-pervinca , sorta di crba, che fa il fiore azzurro con cinque foglie a campaneila, provinca, clematide, vitalba, clematis, chamadaplue, pervenche, clematite.

Vincol , vincolo , legame , vinculum , lien. Vincol dipoteca, vincolo d'ipoteca, vinculum hypothecce, affectation d'hypothèque.

Vincola, add. da vincolè : Beni vincolà da ipoteca, beni vincolati da ipoteca, bona hypotheca obstricta, bieus allectés à hypothèque.

Vincole, legare, obbligaro rem , coloremque medicamen - | per patti , o condizioni apposte giaridicamente, viacolare, pactis quibusdam, et conditionibus obstringere, conditione injungere, obliger, lier, engager par contrat. Vincolè, ipotechè un fondo al pagament d'un debit , vincolare, ipotecar nuo stabile al pagamento di un debito . . . . uffecter.

Vindo, stromento fatto di canne rafesse, o di stecche di legno, sopra il quale si adatta la matassa per comodità di dipanarla, o incannarla, arcolajo, guindolo, arcus ad filum glomerandum, alabrum, dévidoir , tournette à dévider. Volte, gire com un vindo, per mostrare la sollecitadine nel voltare, volgere, o volgersi come un arcolajo . . . . . tourner, faire tourner comme une girouette.

# Vinegrie, vinagriera, orriuolo, o caralla per l'aceto, acetabulum , vinaigrier. Vinegriè, propriamente si dicono quelle due ampolline congiunte insieme, o disgiunte, in una delle quali si serba l' olio, e nell'astra l'aceto per for l'insalata; se sono di vetro, utello; se di stagno, staguata, lecythus, petit huilier, petit vinaigrier, pot à huile, pot à vinaigre.

Vinet, vino di poco colore, ma grazioso, vinetto, villum , vin leger, mais agréable. Vint, nome numerale, che

contiene due decine, venti, vigintt , vingt.

Vinteña, quantità numerata, che arriva alla somma di vingtainc.

Viola, strumento musicale di corde, che si suona coll' arro, e ve ne sono di più grandezze, e di tuono più acnto , e più grave , viola , lyra . vio'e. l'iola, strumento musicale di corde, che si suona col girar una ruota, viola da orbo, gironda, e ghironda , sambura rotata , vicille.

Vivie, fiore noto di varie sorte, e colori, e di grato odore, viola, leucojo, leucoion, giroflee. La pianta, che produce tal fiore, dicesi in franc., giroflier. Violè giaun, viola gialla, leucojo giallo, leucoion lutcum, cheirautus cheiri, giroflée jaune. Violè bianch, ros, leucojo bianco, rosso , leucoion candidum , rubrun etc., giroflée blanche'.

Violet, aggiunto di colore tra azzurro, e nero, paonazzo, violato, del culore del fiore, che chiamiamo violeta . violaccus, violet.

Violeta , pianticella fiorita , che sorge dalle radici con largliette, venose, e carnosette foglie, mediocremente dentellate, c nel margine ornate d'un gran bel verde : il suo fiore piecolo, primaticcio, di un odore assai grato, di color di porpora tendente all' azzurro carico, ve ne sono anche di color bianco; viola mammola, viola odorata, viola martia , viola purpurca , violette fleur, et sa plante. Violeta, è anche una sorta di legno così detto, perchè tende al colore della viola mammola, venti, ventina, viginti, une legno di violetta . . . . bols de violette.

208

Violin, uno strumento musicale montato con quattro corde di budello, e che si suona coll'arco, violino, parva Irra, violon. Violin, dicesi anche colui , che suona del violino, sonator di violino, violinista, onde dicesi; Prim violin, second violin, brav violin . . . . . joueur de violon. l'iolin Tedesch , pane futto a

forma di violino, panis, paiu. Violine, colui, che fa liuti, violini, e simili strumenti musicali da corda, strumentajo . . . . luthier , faisenr d'instrumens de musique à

corde. Violon, dicesi per disprezzo a uom vecchio, V. Vei

baläta.

Violonsèl, è un violino di basso, grande la metà del comun violino di basso, e le sue corde la metà tanto grosse , e la metà tanto lunghe , il che rende il suono appunto un'ottava più basso di quello, violoncello . . . violoncelle. La basse du violon. Il violonsel, dicesi anche volgarmente bassa, e per ischerzo crina.

Ujon, njà, njè, pungolo da stimolar i buoi, pugnitoio, stimulus, aiguillon.

Viorna, sorta d'erba, una delle specie di clematide, clemathis vitalba, liseron.

Viosch, viosca, che ha del vecchio, che comincia ad invecchiare, vecchiecio, vecchiccia, vetulus, vetula, qui commence à vicillir.

l'ip.ra, una specie di scrpente famoso non solo per l'

morso, che è uno dei più pericolosi veleni, che si trovi nella classe degli unimali, ma anche per la grande utilità della sua carne nella medicina; quest'animale moltiplica la sua specie colla produzione d'un vivo a se simile, a differenza di quegli, che sou prodotti da un uovo, vipera, vipera, vipère.

Vir. giro, circuito, gyrus, circuitus, orbis, tour, circuit. Vir , per rivolgimento , gyrus, tournoiement, mouvement circulaire, rotation, conversion , roulement. Vir d'dorin , vir d'perle ec., ornamento donnesco, che le donne portano intorno alla gola, filza, verzo, monite aureum, baccatum, collier de perles, de

bijoux , V. Gir. Viraberchin, trapano a mano, terebra, vilebrequin.

Virarost, macchinetta di ferro, o di legno con ruote. e pesi, la quale serve a girare lo schidioue (asta) per enocer l'arrosto, girarrosto, voce dell' uso ital., obelotropium , tourne broche.

Virasòl, pianta nota, detta così da ciò, che alcuni han preteso che il suo fiore si volga sempre verso l'occhio del sole, girasole, heliotropium, leontodon taraxacon, tournesol, béliotrope, herbe aux verrues, corona solis, V. Girasòl.

Viravolta, giravolta, movimento in giro, via fatta in giro , giravolta , fluxus , am bitus, circuitus, anfractus, vertigo, virevolte, virevous-

eccessiva velenosità del suo se, monyement fait tour au

Virà voltà, avv. di tanto in tanto, di quando iu quando, sovente, spesso, frequentemeute, identidem, interdum, aliquando, subinde, crebro, frequenter, de temps en temps, quelque fois, maiutefois , souvent.

Virè . girè . voltè . andare . o muoversi in giro, girare, ambire, circumire, se mouvoir en rond. Vire, ande virand, girare, vagari, roder, courir ca . et la. l'ire . rivolgere, muovere iu giro, in gyrum agere, tournoyer, rouler , mouvoir en rond. Vire , arvire, arfile un sgiaf, girar uno schiaffo', un mostaccione, alapam impingere, donner un soufflet. Vire i dent, V. Arvirè i dent. Virè a la lurga, stè a la larga, guardarsi, star cauto, girar largo a' canti, cavere, præcavere, prendre garde, se regarder autour. Vire le spale , volgere le spalle, terga vertere, tourner le dos. Viresse, arviresse, i seu pi nen dov vireme, ricorrere, confugere, recourir, avoir recours, réclamer, implorer l'aide , la protection. Viresse, per mutarsi d'opinione, di pensieri, sententi un mutare, changer d'avis, de sentiment. Virè un cont' un veul , far fare altrui ciò , che si vuole, menar per lo naso l una persona, fucum facere alicui, alicujus ingenitun regere, vel animum ut volumus,

Tom. III.

tour , tours , et retours, tour- | on lui fasse faire tout ce, qu'ou veut. Dicesi di persona, a cui tutte le cosc vadan prospere: Ai vira fior , ba la fortuna pel ciuffetto, prospera utitur fortuna, il est heureux, la fortune lui dit, lui en rit, lui en veut. All'opposto di chi è perseguitato dalla sorte, chi ha la sorte avversa : di vira piche . . . . adversa utitur fortuna, il est malheureux. Vire la frità, cangiar discorso , scambiar i dadi , sernionem mutare, varier discours, tourner la médaille. Virè le carte an man, scambiare le carte in mano, ridire in altro modo quello, che si è detto altra volta, immutare, circumvenire, changer les cartes en main. Vire, o deire un , rimuoverlo dalla sua opinione, svolgerlo, aliquem e sententia dimovere, dissuader . demouvoir, faire changer d' avis, détourner, déconsciller, taire changer de dessein. Virė, o dvirė un, per indurre, persuadere alcuno a qualche cosa , flectere , suadere , persuader, manier, gagner, engager. Virè d' servel . vircie le scatole, vireje la testa a un , impazzare, dar nelle girelle, dar la volta al canto. insanire, delirare, extravaguer, devenir fou, affolir, radoter. Virè le scatole , parlandosi di vino, vale incerconire, divenir cercone, vappant fieri . corrumpi , depravari , se tourner, devenir louche, s'aigrir. Fè virè 'l cheur , muo. et quo libuit flectere, tour- vere nausea, nauseare, tuner une personne à son gré , dium, satictatem, nauscam, famanier son esprit en sorte qu' stidium movere , afferre, creare , parere , fire bondir le terre. Virolè , voltolarsi, vercœur, soulever le cœur, faire vomir. Virè un vestì, rivolgere, rivoltare un abito, vestem invertere , retourner un abit, mettre en déhors ce , qui était en dedans. Virè fior, virè cheur ec., dicesi al giuoco delle carte, quando si volge la carta dopochè tutti i giuocatori hanno avuto le carte, che deono avere . . . retourner trefle, cœur etc., V. Voltè.

Virè com na sötola, girare, muoversi, dimenarsi come una trottola, trottolare, ad instar turbinis circumvolvi, tourner comme une toupie. Virgola, segno di posa nella

scrittura, che si tramette nel periodo fatto a guisa di piccol c rovescio, virgola, coma, virgula, virgule. Viroj , V. Virota.

Virola, girella, rotula, roulette. Virola, cerchietto di ferro, o di altra materia, che si mette intorno all'estremita, o boeea d'alcuni strumenfendano; ghiera, viera, ghiera d'un palo, d'un' ombrella, annulus, o circulus ferreus, ceneus etc., virole, eliapo. Virola, nome, che si da a quei pezzi di oriuolo, che ne sostengono degli altri, virola, t. degli oriuolai.

Virolè, girolè, girondonè, andar gironi, gironzare, girandolare , vagari , circumire , ureder, tourner, aller, et venir sans objet , tournover , trotter tont le long du jour. Virolè, far girare per terra. rotolare, rotare, circumagere , rouler , faire courir par loroso , eccellente , virtuoso ,

tere se, volutari, rouler, tournoyer, se mouvoir en rond.

Virota, strumento di legno per trastullo de fanciulli di figura piramidale all'ingiù, o colla parte superiore s' infila in un'assicella rotonda, bucata, e si fa girare dandole movimento col dito indice, e pollice. Virota, per sorta di dado segnato con lettere sui quattro lati, con una punta, e perniuzzo per farlo girare; girlo . . . toton.

Virotola, arnese a foggia di quadrante, ossia di mostra d'oriuolo a ruote, con cui si giuoca al giuoco di questo nome . . . . la roulette.

Virtà , ahito, o disposizione dell'anima, che ci porta a far il bene, ed a schivar il ma, le , virtu , virtus , vertu. Virtà, per valore, eccellenza, di buona qualità, virtus, præstantia, fortitudo, animus, vertu, excellence, bonté, supériorité. Virtù , per possanti , acciocche non s'aprano, o za , vigore , forza , e qualità naturata, virtus, vis, efficentia, vertn , force , puissance , efficace, qualité naturelle. Virtù , volgar. , prendesi anche per arte, mestiero, ars, artificium, métier, art, profession. Fe d' necesità virtit, far per necessità ciò, che per altro non si farebbe, cedere al tempo, operar bene per forza di necessità, desperationem in virtutem vertere, tempori, fortunæ, scenæ inservire , faire de nécessité

vertn. Virtuos , che ha virtù, vavirtute præditus, præstans, ex- | adversum , e regione , vis-àcellens, vertucux, sage, de mérite. Virtuòs, in forza di sust., si 'dice d'uomo, o di donna, che sappia bene di musica, di ballo, o simili, virtuoso . . . virtuose.

Vis, o el, pianta notissima per l'eccellenza del suo frutto . dal quale si cava il vino : vite, witis vinifera, vigne. Vis vergin , sorta di pianta , le cui foglie sono simili a quelle della vite, ma non produce alcun frutto buono a mangiare, e serve soltanto per mettere a spalliera lungo i muri dei giardini, vite bianca, vitis alba, vigne vierge. Vis, strumento nieccanico, è un cilindro circondato nella sna superficie da una spirale, il quale movendosi intorno al suo asse, entra nella cavità parimente cilindrica d'un altro solido detto madrevite, e corredato da una simile soirale, in modo che il convesso delle spire dell'uno s'adatta al cavo di quelle dell'altro, e colla sua forza , e col suo moto serve a diversi usi della meccanica . vite . chiocciola . cochlen , vis. Fait a vis , fatto a vite, in modum cochleae retortus, à vis.

Vis a di , cioc , vale a dire, idest, hempe, scilicet, nimirum, c'est a dire, savoir. Visagi , viso , volto , faccia dell'uomo, aspetto, aria del volto , visus , facies , os , vultus, forma, aspectus, visage,

Vis-a-vis, dirimpetto, in

vis. Visavis, significa anche in s. pop. per amore, a riguardo, in favore, pro, propter , caussa , pour , à l'égard.

Visch sust., è una sostanza tenace, che si prepara in varie guise, c da varii materiali, e che si adopera principalmente per preudere necelli, soreii, ed altri animaletti, ed insetti; vischio, pania, viscus, glu. Visch, si dice anche un frutice, che produce la pania, e nasce sopra i rami di alcuni alberi. come pero, melo, quercia ec. · · · · glu du chênc , de poirier.

Visch, o avisch add., acceso, accensus, enflammé, brûlant, embrasé.

Visè, esaminare, rivedere, porre il vista . . . . viser, voir, examiner une expédition, et mettre dessus vu, visa, ou quelque autre semblable chose. Vise, attaccar con vite, avvolgere, convolvere, visser.

Visi, abito elettivo, che consiste nel troppo, o nel poco, contr. di virtù, vizio, vitium , vice. Visi, per difetto, mancamento, vezzo biasimevole, e cattivo, vitium, menda, mendum, vice, défaut, imperfection. Tenp longh meña visi, cioè lo indugiare cagiona vizio, mora semper nocet. le retardement nuit toujours. 'L luv canbia la pel, ma neu 'l visi, cioè chi è malvagio per natura, mai non si rimane di malvagiamente opcfaccia, di rincontro, a rin- rare, il lupo cangia il peio, contro , all'incontro , centra , ma non il verso , hipus pitune mourra dans sa peau.

Visia, sagace, destro, astuto , viziato , sagax , callidus , astutus, fin, adroit, rusé, madré. Visià , inclinato, avvezzo, deditus, assuetus, porté, sujet, accoutumé, habitué.

Visiè, torre a checchessia alcuna buona qualità, e introdurvene una cattiva, guastare, corrompere, magagnare, viziare , viliare , corrumpere , vicier , gâter , dépraver , corrompre, altérer, falsifier, rendre défectueux.

Visièra , parte dell' clmo . che cuopre il viso, visiera, buccula, visière.

Visicant, V. Vessicant. Visicurà, visirè, V. Vicecura, Vicerè.

Vist, e pris, vist, nen vist, modi volgari, per dire in un istaute, ad an tratto, in un batter d'occhio, repente, protinus, d'abord, en un clin d' œil.

Vista, senso, e atto del vedere, vista, visus, dispectus, intuitus, oculorum seasus, vuc. Vista . per apparenza . visum . apparence. Vista, per dimostruzione, segno esteriore, species , apparence , semblant. Fe vista, o visa d'nen, simulare, fingere, fingere, simulare, faire semblant de, feindre de. Giudichè a vista, giuse , presto , tosto , subito , cidicare colla semplice vista, senza venire ad altro cimento, giudicare a occhio, e croce, ex visu judicare, juger a vue de pays. Conose un d' vista, conoscere alcuno di vista, e senza più, e facie di- per modo, qualità di vivere,

mutat non mentem , le loup | gnoscere , connoître à vue. Vista, formola, che si appone ad un atto, senza cui questo non è autentico, vista . . . . . visa. Vista, per il bollo, ossia la menzione, che si appone al piede di una scrittura, che è destinata a rimpiazzare il bollo, vista . . . visa pour valoir timbre. Bute 'l vista . metter il vista . . . donner le visa, mettre dessus un acte un vo , ou un visa. Om d'vista curta, colui, che per sua natura non può veder le cose, se non d'appresso, corto di vista, miope, myops, myope. A vista d'eui, fin dove si stende l'occhio, qued oculorum acie videri potest, tant que la vue se peut étendre. jusqu'où les yeux peuvent appercevoir, à perte de vue. Perde un d'vista, perder uno di vista, e conspectu suo aliquem amittere, perdre un homme de vuc , cesser de le voir. Dicesi d'una madre, che veglia, che invigila attentamente su gli andamenti della figliuola, che la custodisce gelosamente: A la perd nen d'vista, accurate illam observat. custodit, elle l'observe soignensement, ne perd point sa fille de vue. Pont d' vista, punto di vista, scopo, scopus, point de vuc. Vit, vitman, voce france-

> to, statim, illico, velociter, vite, vitement. Vita . nuione dell'anima col corpo, vita, vita, vic. Vita, per racconto della vita, rerum gestarum narratio, vie. Vita,

costumi , vitæ institutum , mo- | pena di morte , capitis inde res , vie , mœurs , conduite. periculum imminere , y aller Vita . per modo di trattarsi, vita, manière de se traiter, de se nourrir. Vita, per la statura del corpo, statura, taille, corps, corsage. Vita, pel tempo, che si vive, avum, vitoe curriculum, le temps, qui s'écoule depuis la naissance, jusqu'à la mort, vie. Vita, per il vitto , victus , alimonia, nourriture, subsistance, vic. Vita, per l'anima, anima, ame. Ste ans la vita, star in sulla persona, star diritto, colla testa alta, stare, se tenir droit, et la tête baute. Thisse reid ans la vita, star in petto, e in persona, se fixum, immotumque hærere, se tenir roide, se tenir comme un pivot. Andè drit sla vita , andar in sulla vita, regger hen la persona in andando, portar ben la persona, venuste incedere , videri digna forma, corpore, et motu apposito ad venustatem incedere, aller tête levée, se tenir bien, marcher droit, se soutenir comme il faut. Nen podèi stè sù , ans la vita , non poter sostenersi, o reggersi, non poter la vita, pedibus stare non posse, non ultra valere, ne pouvoir plus se soutenir, ne pouvoir plus se tenir sur ses jambes , n'en pouvoir plus. Vita natural durant, pendent soa vita, durante la vita, vivente il tale, nel vivente del tale, in vita sua, quamdiu vi.cerit , du vivant d'un tel , de son vivant, durant sa vie. Andeine la vita, esse prûa la

la vie, être défendu à peine de la vie, sur, ou sous peine de la vie. Passe da costa a l'autra vita , passare a miglior vita . uscir di vita . morire . decedere, e vita migrare, obire diem supremum , mourir, aller de vie à trépas, perdre la vie. Fe la vita , darsi vita , c tempo, darsi piacere, e bel tempo, oblectare vitam, sumere hilarem diem, multa bona facere genio, faire la vie, se rejouir, se divertir. Fè boña vita . vivere lautamente . far vita magna , epulari saliarem in modun , faire bonne chère, faire chère lie. Fè na vita grama . far mala vita , vita stretta, vivere meschinamente, malam vitam agere, parvo vivere, lésiner, vivre chichemeut, mener une vie triste, misérable. Fè na vita regolà. vivere regolarmente, far vita regoleta, certis cibi, potusque legibus vivere, mener une vie réglée, rangée. Sauté a la vita d'un , investire da vicino . altrui per offenderlo, petere aliquem ad necem, cominue. aggredi aliquem, prendre quelqu'un au collet, l'attaquer , se jeter sur lui. Peña la vita, sot peña dla vita, ne va la vita, sotto pena della vita, sub capitis pana, à peine de sa vie, sons peine de la vie. Dicesi figurativamente di una nuova buona, o di qualche altra cosa piacevole, che succeda ad alcuno, allorquando egli è in grande inquietezza : A m'a dame la vita, riconvita, andarne la vita, esservi fortare, consolare, rimetter 214

l'anima in corpo, reficere, | tièra, per la ancreede stessa, solari, redonner, reudre la l vie. Dicesi d'uomo moribondo, o malato, e senza forze, che a la la vita tacà per un fil, la di lui vita non s'attiene più che a un filo .... sa vie ne tient plus qu'à un filet, il n'a qu'un filet de vie. Vesti cha va ben a la vita, cha pia ben la vita, veste ben aggiustata alla vita, ad staturam, ad corporis magnitudinem apposita vestis, robe rangée, babit rangé à la taille, au corваде.

Vitalisi , assegnamento annuale per lo mantenimento della persona, vitalizio, ad vitam attributus, vinger. Pension vitalisia, cens vitalisi, pensione, censo durante la vita, che si gode durante la vita, senza passare agli credi, cioè che si estingue alla morte della persona, che lo gode . . . . cens viager , pcnsion à vie, dont on ne doit jouir, que durant sa vie, sans pouvoir le faire passer à ses héritiers.

Vitèl, vidèl, vailèt, parto della vacca, il quale nou abbia passato l'auno, vitello, vitulus , veau.

Vitèla, vidèla, vaileta, giovenca, vitella, junix, juvenca, génisse, taure, jeune vache, qui n'a point porté.

Viton , o vit, uomo di montagna, nato nelle montagne, montanaro, monticola, montagnard.

· Vitiera, comodo, o prestatura mercenaria di bestic da

che si paga per cotal prestatura, veltura, merces pro vectura, voiture, ce qu'on pave pour la voiture, aménage, chariage. Vitura, si preude anche per il legno, in cui si entra per essere portato, ed ha varii nomi secondo la forma, in cui è composto, dicesi: Carossa, sedia, copè, ghigh, soliter, volantiña, o rolantina, svimer, biroc, scorata, padounel, saraban, gabriole, fiacre, bastardela, berliña , boghè , ed ultri simili . a cui corrispondono carrozza. cocchio, cuppè, landò, frullone, sferzo, calesse, poltroncello, biroccio ec., currus, carruca, rheda, essedu, petoritum, carpentum, pilentum, cisium, carrosse, equipage } char, calèche, cabriolet, phaeton , fiacre , etc.

Viturin , vetturalo , vetturino, cisiarius, voiturier, voiturin.

Viv , parte viva , vivo , vivum , le vif , chair vive. Tochè antel viv., pungere, toccare, cogliere nel vivo, o sul vivo, cioè nella parte più sensibile del cuore, ulcus tangere, graviter commovere, piquer, toucher au vif, ou jusqu'au vif, offenser sensiblement. Al viv , avv., al naturale, viventi similis, au naturel.

Viv , add. , che vive , che ė in vita, vivo, vivus, vif, vivant, qui est en vic. Viu com na pules, vivace, di sensi desti, pronto, vispo, briocavalcare, o da someggiare, so, destro, ardito, alacer, wettura, vectura, voiture. Vi- promptus, vif, prompt, très;

di , semillant. A viva vos , di viva voce, presenzialmente, coram, de vive voix, de bouche. Carn viva , carne nuda , o sensitiva, carne viva, viva caro, chair vive. Argent viv . V. Pera viva, nome comune della maggior parte di quelle pictre, che poste nel l'uoco scoppiano, e immerse nell' acqua non così tosto se ne imbevono, pietra, o selce viva , silex vivus , pierre dure, roche vive. Caussiña viva dicesi quella che non è ancora spenta, calx viva, chaux vive. Brasa viva, vale accesa, fiammeggiante, accensa, rutila, charbons vifs, allumés, ardens, braise allumée. Color viv, colore acceso, color micans, nitens, conleur vive, forte, éclatante. A viva forsa, a viva forza, sforzatissimamente, per summam vim , forcement , par force , par contrainte, malgré soi-Viva, voce d'applauso a checchessia, viva, jo, vivat, vive , vivat.

Vivande, colui, che vende le vivande ai soldati, vivandiere, cupedinarius, vivandier.

Vive, nome, vettovaglia, vilto, viveri, roba necessaria al vivere, cibaria, annona, les vivres, les denrées, les alimens.

Vive , verbo , stare in vita, vivere, vivere, vità frui, spirare, spiritum ducere, vivre , être en vie. Vive di seu bras, to hirsi il culo co'suoi cencii, campare delle sue braccia, propria vivere quadra, se servir de son fait sans em-

dégagé, éveillé, alerte, har- | töch, stare a stecchetto, parciter vivere, lésiuer, vivre mesquinement. Vive d'limösna, vivere d'accatto, di limosina. mendicando vivere, vivre d'emprunt , d'aumône. Vive d'redit, aver proprie rendite da potersi nutrire, de suo vivere, vivre du sien; de son bien , de ses rentes. Vive d' sò mestè, vivere del suo mestiere, campare delle sue braccia, de arte sua vivere, vivre de son travail, de son métier.

Viviè, piantagione di viti. semenzajo di viti , seminarium. vitium, pépinière des vignes.

Vivotè, vivere a stento di quel poco, che si guadagna, vivere meschinamente alla meglio, che si può, vivattare, miserrime de lucro vivere, vivoter, vivre petitement.

Ulè, dicesi del mandar fuori certa voce lamentevole, che fa il cane quando è in catena , e vorrebbe sciorsi , o del rammaricarsi , quand' esso ha tocco qualche percossa, nggiolare, guajolare, guaire, ululare , ejulare , hurler, glapir. Ule , v. pleb. per pian-

gere semplicemente, specorare, flere, ejulare, pleurer.

Ulian, V. Olian. Uliva, l'albero, che produce le ulive, ulivo, olea, olivier. Uliva, piccol frutto verdiccio, che nel maturare uereggia, e dal quale maturo che sia si cava l'olio, uliva, oliva, olive. Ulive, in m. b. diconsi le castagne cotte nell' acqua colla sua scorza, succiole, tiglic, custanew elixa, chataignes bouillies. Canbie prenter d'autrei. Fire da pi- l'aqua a le ulive, dicesi in

jere, mingere, pisser, uri-

Ulivàs, ulivàstr, di color d'uliva, ulivastro, ulivigno, che tende allo scuro, tra giallo . e nericcio, oleagiuus, fuscus, colore similis olivee olivatre. Dicesi comunemente

del color della pelle. Vlu , drappo di seta col pelo , velluto , sericum villosum , velours. Caminė sul vli, camminar sulla molle erbetta, molli via inambulare, per mollent viant ambulare, marcher sur le velours, marcher sur une pelouse. Giughè sul vlù, giuocare co' danari vinti. joner sur le velours, jouer sur son gain. Braje d'vlù, causèt d' seda , dicesi in m. b. di persone ricche, distinte, Gentiluomini, viri opulenti , divites , potentes , nobiles, hommes riches, puissants, Gentilhommes, la Noblesse.

l'Intà, dicesi commemente a ciò, che ha la superficie come di velluto, cioè coperta di peli corti, e densi uniti insieme, vellutato, villosus, velouté, fait à la façon du velonrs. Vlutà , dicesi di fiori , o d'altro, il cui colore è pieno, qual è quello del velluto, rellutato, coloris satur, velonté, qui est d'un beau rouge un peu foncé.

Vlute, coloi, che fa il vel-Into, ed altri drappi di seta, textor, tisserand, veloutier, v. dell'uso.

Vlup, fila d'accia, seta, viluppo, complexio, touffe, acquosi, tempus humidum,

V L m. b. , orinare , pisciare, me- toupillon. Vlup , per rinvolte semplicemente, viluppo, involucrum, paquet. Vlup, per intrigo, confusione, viluppo, trice, arum, embarras, brouillerie, confusion, affaire épineuse, embrouillée.

Umanise, domesticare, addomesticare, rendere umano, trattabile, alicujus feritatem emollire, ad humanitatem informare, humaniser quelqu'un, le rendre plus traitable, plus humain, donner des sentimens conformes à l'humanité. Umanisesse, addomesticarsi , divenir più trattabile, più sociabile, piegarsi, adattarsi, conformarsi, exuere feros mores, feritatem deponere, s'humaniser, se polir, devenir plus humain, et plus honnéte, se dépouiller de certains sentimens, et de certaines facons de faire trop austères, s'accommoder à la portée des antres.

Umanista, che professa belle lettere, o lettere uniane, umanista, humauitatis, et eruditionis professor, humaniste, celui, qui sait bien ses bumanités. Umanista, dicesi pure abusivamente di quegli, che studia umane lettere, studente umane lettere, humanarum literarum studiosus, étudiant des humanités.

Umid, umiri, v. popolare, che ha umidità, umido, humidus, huncetus, humorosus, bumide, moite, mouillé, trempé, imbibé, abreuvé, imprégné de quelque humeur aquenlana, capelli, e simili, rav- se. Teup umid, tempo umivolte insieme in confusione, do, tempo carico di vapori

vapeurs aqueuses.

Umidi , umettare , inumidire , inmollare, fare umido , dare, e accrescere umore, humectare, madefacere, humecter, mouiller, rendre humide . moite.

Umidità, l'umid, una delle prime qualità, la quale conviene principalmente all'acqua, umidità, umidore, umidezza, mador , humor , humidité , moiteur , l'humide.

Umor , materia umida , liquida, umore, nmidore, humor . humeur . moiteur, l'humidité. Umòr, si dice a qualunque fluido, che scorre per li canali del corpo dell'animalc, umore, humor, humeur. Gli nmori nell'animale sono la flemma, la collera, il sangue, ed anche la malinconia, humores in animali sunt:pituita,bilis,sanguis, et melancholia, les hnmenrs du corps, dont les principales sont la pituite, la bile, le sang, et la mélancolie. Umor , si dice altresì la disposizione naturale, e accidentale del temperamento, e dello spirito, il genio, l'inclinazione, mens, voluntas, indoles, humeur, penchaut, disposition naturelle. De ant l'umor, dar nel genio, piacere , esser grato , placere , arridere, gramm, carum, acceptum esse, plaire, être agréable. Esse d'bon umòr, essere faceto, piacevole, allegro, di bell'umore, hilarem, facetum, jucundum , lepidum esse , être gai , enjoué, badin. Esse d cativ umor , fare il hell'umo- le premier , et le second. L'un re, essere stravagante, fasti- | per l'autr, vale questo per

Temps humide, air chargé de | dioso, violento, o semplic. malinconico, triste, tristibus cogitationibus vexari, morosis, et difficillimis moribus hominem esse, être homme d'humeur, importun, capricienx, ennuyeux, extravagant, fantasque, bourru, emporté. Umòr fait a croch, a granghia, umore bisbetico, bislacco.

Umoret, dim. d'umor, ma prendesi in cattiva parte : Fè l'umoret, fare il bell'umore, cioè essere fastidioso, fantastico, umorista, morosis, et. difficillimis moribus esse, être homme d'humeur, emporté, bonrru, extravagant, etc.

Umoràs, peggior. d'umòr, umoraccio, umorazzo, tristius ingenium, perversa indoles, mauvaise humeur.

Un, principio della quantità discreta, o numerica, uno, unus, un. Uña, fem., una, una, une. Un seportant l'autr, l'uno per l'altro, considerato tutto insieme . in summa, l'un portant l'autre, le tout ensemble. Un sol, un solo, unions, unus, solus, un seul. Un, in vece di ciascuno, singuli, unusquisque, chacun; quatr cape pr'un. Un, per un certo, quidam, un, un certain. Un cha la le ganbe storte. Tutun, uno medesimo, unus, et idem, le même, une même chose. Un , talora è accompagnanone, un, uno.....un. Un vindo, un cavalet, un sestin. L'un , e l'autr , l'uno , e l'altro, uterque, l'un, et l'autre, tous les deux ensemble. quello, o l'uno in cambio dell' | nexer , assembler , combiner. altro , unus pro alio , l'nn pour l'autre, l'un à la place de l' autre. Tutun, è anche congiunzione, tuttavia, nondimeno, tamen, nihilominus, cependant, malgré cela, toutelois. Le cerese ai fan mal, tutun a võul mangene. L'un per l'aur, vale anche l'uno ragguagliato coll'altro . . . . . I'un pour l'autre, ou par rapport a l'autre. A un a un, a uno a nno, a un per uno, cioè distintamente, separatamente . l'uno dall'altro , singillatim, un à un, l'un après l'autre, un seul à la fois. A l'è tutun i vêiu andè, non importa, voglio andare, nihil refert, ire volo, c'est tout un, il n'importe, cela est égal. Una femm. am na famne una, mi ha corbellato, m' ha ingannato, m'ha fatto una trufferia, mihi dolum nexit, tragulam in me injecit, il m'a joue un tour, il m'a donne d'une, il m'a attrapé. Un autra völta, ancor na völta.... etiam , insuper , denuo , en core un coup. N' autra volta, d bel neiw, un'altra volta, di bel nuovo, da capo, iterum, rursus, derechef, de nouveau. Na volta tant, ma volta tanto, al doppio, daplum, dupliciter, an double. Na colta, una volta, un tempo fa, olim , antrefois , jadis. U. poch, un poch t . . . . tantulum , pau!lulum , un pen , tant et si peu , tant soit peu.

Uni, verbo, congiungere, copulare, unir, joindre, conjoindre, liaisonner, lier, an- parlandosi di piante, o simi-

Uni , nome , unito , conjanctus, copulatus, uni, joint, lié , assemblé , adhérent. Uni , dicesi a filo, o tela, od ultro, tela ben uguale, ben unita, filo liscio, uguale..... toile unie, toile, où il n'y a point de nœuds, et qui est également serrée par tout, fil uni, filé également.

Vni . o veni . andare . appressandosi da luogo lontano. a quello, dove si ritrova, o fa couto in un certo modo di ritrovarsi, o quello, che ragiona, o con chi si ragiona, o di chi si ragiona, venire, venire, accedere, venir, aller, se transporter. Vnì, per convenire, doversi, esser dovuto, deberi, convenir, être convenable. Vnl , per accadere, intervenire, avvenire, accidere, evenire, arriver, avenir. Vni, per succedere riuseire, venire, evenire, devenir, reussir, éprouver. Vni, per arrivare, giungere, comparire, pervenire, advenire, venir, aborder, arriver, paroître, comparoître, se présenter. Vai, per derivare, procedere, nascere, aver origine, nasci, oriri, exoriri, proficisci, originem ducere, venir, proceder, dériver, naitre, ilé, cadre, avoir, ou tirer son origine, être issu, être sorti. Uni , per incorrere, cadere, incidere, decidere , tomber. Via , per appartenere , pervenire , specture , deberi, convenir, regarder, unice, jungere, conjungere, toucher, appartenir. I ciamo nen d' pi d' lo ch i m'ven. Vnì, li, vale crescere, nascere, venire, crescere, oriri, venir bien , croître , grossir , pro fiter. Aut col pais ai ven nen d' gran . . . . il ne vient point de blé dans ce pays-là. Vuì, parlandosi di biade, vale esser prodotto, nascere, raccorsene, provenire, naître, croltre, venir bien, pousser. Vnì, porlandosi d'alcun malorc, si dice del sopraggiungere, che fa quella cotale infermità , invadere , aggredi , venir, survenir, être attaqué de quelque mal. Uni a di, uni a fe, vale lo stesso che dire , fare , dicere , agere, dire, faire une chose. Vni a dt , vale anche significare , significare, signifier, exprimer , dénoter. Vni , in sign. di costare , valere , stare , va lere, venir, coûter, valoir un certain prix. Costa stofa a ven tranta franch , cioè si vende , costa, o vale trenta franchi. Vni fait , vale anche riuscire, succedere, evenire, réussir , parvenir à. S'am ven fait d' podèi ec., se mi vien fatto, cioè se mi riesce. Vni a le man, azzusiarsi, combattere, venir alle mani, manus conserere, conferre, se battre. Vni sù , crescere, allignare, radices agere, crescere, prassà, combattere co' sussi, venir bien , preudre racine. cominciare a trar sassi , ad Vni su , per salire , ascende- saxa venire , saxis pugnare , re , ascendere , monter, s'éle- en venir au coups de pierres, ver, tendre en haut. Vni a se battre, disputer à cours ben , vni a mnt , riuscir be- de pierres. Vni a taj , tornar ne , o riuseir male , aver una bene , cader opportunamenbuona, o cattiva riuscita, pro- te, venir in buon destro, caspere, vel male succedere, bo- der in acconcio, opportune num, vel malum exitum ha- accidere, venir à propos, avoir bare, avoir un bon, ou man- l'occasion propre. Uni a taj,

vais succès, faire bonne, ou mauvaise réussite. Uni ados, sopravvenire, supervenire, de improviso adesse, survenir, arriver inopinément, à l'improviste. Vni a le curte, a le streite, strignere il trattato per la conclusione, conchiudere, rem concludere, conficere , venir au fait , en venir aux prises. Vni a tenp, al bsogn, venire in concio, venir opportunamente, opportune advenire, arriver à propos. Vni a nen , mancare , deficere , manquer , diminuer , venir à rien. Vni a nenia , nojare , nauscare , tadere, tedio esse, tadio affici, ennuyer, dégoûter, déplaire. Vnl a notisia, sapersi, esser conosciuto , venir a notizia , notunu, mnnifestum fieri, venir à la connoissance, venir aux oreilles. I'ni après, seguitare, sequi, persequi, insequi, snivre. Vni a risigh, correr rischio, esser in pericolo, periclitari , être en danger, conrir risque. Vni a parole, venir a rissa, e contesa di parole , verbis contendere , rixari, venir en dispute, en venir aux gros mots, se dire mols nouveaux, se prendre de paroles. Uni a pere, a

420 vale anche esser utile, conve- ficio se continere, venir à ju! nevole, tornar in concio, esser comodo, giovare, conducere, congruere, être utile, convenir. Vni 'l cas , accadere . contingere . arriver . avenir. Vni a man, esse pi a man, vale tornar comodo alla mano, e più comunemente si adopera o destra, o sinistra: A mè pì a man a la manciña . . . . être commode . être à la main. Vni a man, o a manch, morire, mori, mourir. Vni a manch, cadere, perdersi, veuir meno, mancare, finire, rovinare, deficere, cadere, ruere, ad nihilum redigi, tomber, déchoir, finir, manquer. I'ni ant le mar, dar nelle mani, capitare avanti . in manus incidere, tomber entre les mains. Vnì la scuma a la boca, venire la schiuma alla bocca, sopravvenire rabbia, o rancore, tolta la figura da alcuni animali, che in tali affetti versano schiuma per bocca, indignari, excandescere, écumer de rage, de colère. Fè vni la veuia, l'aptit, la saliva an boca, l'anvia, stuzzicar l' appetito, la voglia, far venir l'acquolina alla boeca, appetitum, libidinem ciere, movere, excitare, aiguiser l'appetit, faire venir l'eau à la houche, mettre en curée. Vni . per uscire, stillare : 'L botal a ven pì nen, a ven a gos, a gos, 'l vin l'è bas, a ven torbid ...... sortir, ne vient que goutte à goutte, le vin est au bas, il vient trouble. Vni al jube, star alla ragione, tornare

bé, venir à la raison, malgré qu'on en ait. Fè vnì a la rason, al jube, ridurre alla ragione, ad bonam frugem revocare, faire venir à la raison, mettre à la raison soit par la persuasion, soit par la force. Vni al mond . venir al mondo, alla luce, nascere, nasci, in lucem edi, venir au monde, naître. Uni a bon port, venir a huon termine, prospere, feliciter pervenire, venir à bon port. I'ni ant nen. vnine a nen , ridursi a nulla , ad nihitum redigi , venir à rien , se réduire presqu'à rien, n'avoir aueun succès. Uni a but di sen disegn, vni ant i sen desideri, venir a capo, riuscire ne' suoi disceni, nelle sue hrame, provehi ad optatos exitus, voti sui compotent fieri , conata perficere , venir à bout de ses desseins, de ses entreprises, y reussir. Fe vni un magister a insegne a so fieul, far veuire, provvedere un maestro pel suo figliuolo, filio doctorem accire, faire venir nn maître pour son fils. Fè nen autr ch' ande e vnì. non far altro elle andare, & venire, ultro, citroque commeare, ne faire qu'aller, et venir. Le disgrasie a veño mai sole, le disgrasie veño senpre conpagnà, le disgrazie non vengono mai sole, ad malum multa se niala agglutinant, nihil semel obesse fortuna contenta est, un malheur ne vient jamais senl. Uni a ciapete, venir in discordia, in disunione, in rottura, in al quia, star in dovere, in of- dissidium venire, in dissen-

sionem adduci , dissidere , ve- | ber malade , perdre la santé. nir en désunion, en discorde , en dissention. Vnì 'l fià , l' odor , antertajesne , arrivare espertamente alla notizia di una cosa, averne il seutore, subodorare, inaudire, subsentire, subodorari aliquid, avoir quelque indice . avoir le vent de quelque chose. Vni maire, smagrire, scarnarsi, macie confici, macrescere, devenir maigre, amaigrir, perdre son embonpoint. Vnie mal a un , vnie un sveniment , svenire, cader in un deliquio, perdere gli spiriti, animo lingui, animo deficere, s'évanouir, défaillir, tomber en syncope, en défaillance, se pamer, perdre connoisson-ce. Vni'l formag sui macsron, venir il buon destro, V. Formag, e Macaron. Vni pussaroi, appassire, flaccescere , languescere , se faner , se flétrir. Uni brusch dicesi del vino, cominciar a inace tire, inagrare, acescere, commencer à s'aigrir , à devenir aigre. Vnì giù, cadere: La picuva ven giù a sie, a verse , piove a bigonce , piove dirottamente, urceatim pluit . il pleut à seaux , à verse. Uni dere, descendere, desilire, descendre, couler, aller de haut en bas. Vni giù, cadere. venir da alto a basso, cadere, decidere, tomber, eboir. Vnì ròs, mostrar vergogna, far il viso rosso, pudore affici , rubore perfundi , rougir. Vni malavi , infermar-

Cha t' veña la pest, sorta di imprecazione, ti venga il canchero, Dii te perdant, la peste te crève. I'nì anans, avanzarsi , procedere , progredi , s'avancer , aller en avant. Vnì föra, uscire, egredi, exire, sortir. L' an ch' ven . la smaña ch'ven, l'anno vegnente, la settimana vegnente, proximo anno, proxima hebdomada , l'aunée prochaine. la sensaine qui vient.

Uniforme, sopransegna, contrassegno d'abiti , o altre portature utilitari, symbolum . signum , uniforme , habit uni-

forme.

Union, accostamento d'una cosa all' altra, perchè stieuo congiunte insieme, unione, eongiungimento, conjunctio, union, liaison, jonetion, connexion, cobérence, assemblage, conjonction. Union fig., concordia, unione, conformita di voleri, e di operazioni, accordo, volonta uniforme . pace . concordia, conjunctio, concorde, bonne intelligence, accord, ou union de cœurs, et de volontés, paix, unanimité.

Università, corpo di Progiii, venir a basso, discen- [fessori, di Scolari stabilito da pubblica autorità per insegnare, e per apprendere le lingue, le belie lettere, e la scienze; università , lyceum , université, lycée.

Vnua, venuta, arrivo, adventus , venue , arrivée. Vnita, imboccatura di contrada, capo d'una via, exitus viarum . si . ammalare . in morbum in- bont d'une vie , issue Dicesi eidere, cadere, delabi, tom d'un albero alto, e dritto, che è d'na bela vnua, pian- | pleb., far girare l'orcinolo. ta, che vien bene, che è di bel crescimento, novella arbor, recto, et procero trunco, un arbre d'une belle venue, un jeune arbre grand, et droit. Lo stesso dicesi di un giovane di alta statura, e ben fatto . . . il est d'une

Vocabolari, raccolta di vocaboli colla spiegazione del loro significato, lessico, vocabolario , lexicon , vocabulaire, dictionnaire, lexique.

belle venue,

Voga, corso, viaggio, che si fa per mare, e propr. la spinta, e'l moto, che un naviglio riceve dalla forza de' remi, voga, iter, cursus, impulsus, vogue. Avėi voga, esse an voga, esser in uso, esser comunemente seguitato, o approvato, apud omnes usitatissimum esse, être en vogue, en crédit, cu rénutation, avoir cours. Piè voga, cominciar ad operar con forza , e bene , florescere , vigere, commencer à avoir de la voque. Col vin a la d' voga. quel vino è in credito, illud vinum in claritate est, ce vin a de la vogue, est en réputation. Col marcand, col ovriè a l'è 'n vöga, la soa botega a l'a d' voga, quel mercante, quell' artefice, quella bottega è in credito, mercator ille, artifex, officina illa celebritatem, existimationem habet, ce marchand, le tel ouvrier, cette boutique a la vogue, l'estime, le crédit etc.

Voghe, remare, remigare, vogare , remigare , voguer , spetto , o ritegno tutto ciò , ramer. Fe voghe 'l pinton, frase che l'uom sa, o dire tutto

più propriamente cioncare. bere a piena gola, pergræcari , pinter , chinquer , lamper.

Voi, pronome, voi, vos, vous, De del voi, dar del voi , cieè parlare altrui in seconda persona, e si usa colle persone famigliari, ed inferiori. Il che corrisponde quasi al tutoyer de'Francesi. Lo cha se dise, sia tra mi, e voi, quanto si è detto, resti tra noi , inter nos dictum sit , intra te sit, tecum habeto, de vous à moi, entre nous, et sans que la chose, que je vous dis, aille plus loin.

Voide, contr. d'enpi, cavar il contenuto fuor del contenente, votare, evacuare, contr. d'empiere, vacuare, exhaurire, exinanire, deplere, vider , curer , évacuer. Voidè , per royesciare , far cadere , effundere, renverser. Voidè, scolè, suè un botal, un barlet, na bota, sgocciolare una botte, un barlotto, una bottiglia, ad extremam guttulam exhaurire, égoutter, dégoutter, couler goutte à goutte , faire secher. Voide , fè passè dant un vas ant un autr , travasare , elutriare , transfundere, transvaser, soutirer, verser d'un vase dans un autre. Voide 'l sach , vale dire d'una persona tutto quel, che un sa, o che la da dire, sgocciolare il barlotto, nihil dicendo prætermittere, dégoiser. Voidè 'l sach , vale anche dire ad altrui senza ri-

quel male, che si può dire, mente, disavvedulamente, a che direbbesi anche desgava- caso, a casaccio, a vanvera, sesse, sciorre, votare, scuotere il sacco, scior la bocca l al sacco, scuoter il sacco pei pellicini , virus omne in aliquem evomere, dire le pis qu'on peut de quelqu'un, parler contre quelqu'un sans ménagement. Voide, fore na cana da fusii, da pistola, bucare, busare, forare una cauna d' archibugio, terebrare, vider le canon d'arquebuse, de pistolet etc. Voide, sbarassè na stansa, na cà, portar via masserizie da luogo a luogo, sgomberare, merces, et supellectilem alio transferre , vider une chambre . nne maison, un appartement. Voide na stansa, na botega. sbarassè na cà, vole anche rubare, portar via tutto ciò. che si contiene in una camera. in una bottega ec., furari, auferre, evacuare, dérober, emporter, enlever tout ce qui est dans une chambre

etc., vider une chambre. Vol, V. Voli.

Völa, term. di giuoco di earte, o di tarocchi, quando uno de' giuocatori fa tutte le basi . . . vole. Ed all' opposto dévole franc. , vale jè tiña , ble, évidente.

Volà d'canon , una cannonon. A la volà, imprudente- lettera, che non è termato.

inconsiderate, temere, casu,

fortuito , à la volée. Volagi , addiett. , V. Vola-

Volaja, quantità di polli, o di uccelli in genere, che si nutriscouo in na cortile, o in una gabbia per ingrassarli, e specialmente di galline, capponi, pollastri, gallinacci, pollanche ec. , pollame , altilia, ium, volaille. Quando dicesi Butè na voloja, o un pes d'voloja a cheuse ant la bronsa, intendesi soltanto di una gallina, o di un cappone.

Volant , add., volubile , instabile , volante , volubilis , inconstans, levis, volage, variable , variant , inconstant , léger . sujet à changer , Vedi Volatich. Volant, per posticcio, adscititius, adscitus, postiche, faux, artificiel. Fcui volant, un semplice foglio di scrittura, o di stampa, che non è attaccato ad alcum altro , carta volante , folium , fenille volante. Canp volant . piccola armeta, squadrone di cavalleria, che gira per la campagna, per fare scorrerie

sul nemico, o per ispiarne gli cioè perder tutto . . . . faire andamenti, campo volante, la dévole. I ola descuerta, vale expedita manus, camp vocosa evidente, palese a tutti, lant. Pont volant, ponte fatto manifesta, res manifesta, per- di battelli forniti di grosse spicua, evidens, chose claire, I travi, che serve per traspormanifeste, découverte, visi- tare truppe da una riva all' altra d'un fiunc ec. , ponte volunte, pons facilis portatu, nata, tormenti bellici ictus, pont volaut. Sigil volant, si-une volec, un coup de ca- gillo, che si mette sopra nua onde dicesi lettera a sigillo I volante, a sigillo alzato..... cachet volant. Volant, è anche una sorta d'abito senza soppanno per renderlo più leggiero . . . . volant , sorte de surtout.

Volastrė, volar piano or quà , or là , svolazzare , volitare, voltiger, voleter, voler à plusieurs reprises, 'voler ca , et là. Volastre , per dibatter l'ale . svolazzare, alas quatere, battre des ailles, se débattre , s'agiter. Volastre , vale anche esser agitato dal vento, svolazzare, vento jactari, voltiger, flotter, badiner au gré du vent.

Volàs, piccolo panno, o velo finto dall'artefice in atto di svolazzare per l'aria, svolazzetto . . . draperie légère, qui flotte, ou qui paroit flotter au gré du vent.

Volația, dicesi di certi animali buoni a mangiare, come perniei, beceaccie, coniglii, lepri, che si prendono alla caccia, salvaggina, salvaggiunie, cacciagione, venatio, gibier. Volatia, se parlasi d'uccelli minuti, come quaglie, tordi, tortore, allodole, ed altre sorte di piecoli uccelli, aucupium, gibier menu, les cailles, les grives, les tourtres, les manviettes.

Volatich , volagi , volubile , instabile : Cheur volatich , o volagi, testa balorda, chi ha poca stabilità, e non fermo discorso, cervel d'oca, ingenium mobile, tête de linotte.

Volè . il trascorrere per l' aria, che fanno gli uccelli,

re, volare, voler. Volè, per similit. andare, o passare con grande velocità : Col caval a cor nen, ma a völa, volare, volare, voler, ce cheval vole, il ne court pas. Volè al socors del so antis, volare in ajuto del suo amico, volare ad opem ferendam amico, voler au secours de son ami. 'L tenp völa, il tempo vola, tentpus advolat, le temps volc. Volè, dicesi anche di cose. che sono spinte nell'aria con grande velocità, come dardi, pietre, ec. . . . voler, courir, passer avec rapidité, avec grande vitesse. Le frece, le pere volavo, 'I vent fasia volè i cop an aria, le saette, le pietre volavano, il vento faceva volar le tegole . volare . les flèches, les pierres volaient , le vent fasait voler les tuiles. Volè an aria, vale talora schizzare, o essere scagliato in aria, rome l'opera delle mine, e il sollevarsi della materia mossa dalla mina, volar in aria, erumpere, sauter en l'air , voler. Avei 'l servel cha völa, 'l chèur volatich, aver il cervel, che voli, si dice dell'aver la mente leggiera, e volubile, levis sententiæ . levem hominem esse, être une gironette, un inconstant, un volage, un homme, qui vole le papillon. Vole, significa anche il divolgarsi, lo spargersi una novella rapidamente, o la riuonianza, volare, voler.

Volèi, drizzare le operazioni della volontà a qualche oggetto aver volontà ined altri animali alati , vola- tenzione, volere, velle, vouloir,

avoir intention de, se déter- simili maniere esprimenti deminer à. Volèi, vale adelie ordinare, comandare, prescrivere , velle , præscribere , præcipere, vouloir, commander, exiger avec autorité, ordonner. Cosa veuli? chi sercheve? cosa volete? quid quæris? que voulez-vous, que cher-· clicz-vous? Volei, per esser -dovere, convenire, riehiedersi, esser necessario, debere, convenire, opus esse, coorcnir, falloir, importer, être expédient, ou à propos, être nécessaire, ou convenable, · vouloir. Volèi l'acusativ , ter. de' Gramatici, costruirsi con quel caso, postulare accusativiim, se construire avec l' accusatif. Volèi, vale anche aver opinione, giudieare, ripatare, sentire f in ca sententia ese opinuri , être d'opinion , on d'avis, croire, juger, prétendre. Volči di, vale significare . significare . vouloir dire, signitier. Volèi ben, vale amare, bene velle alicui, diligere aliquem, vouloir bien, aimer, avoir de l'affection. Volci mal , odiare , voler ma-· le, odio prosegui, vouloir du mal à quelqu'un, le hair, · nvoir de la haine pour lui. · Dicesi nel discorso famigliare: I voria ben, i veiii ben cha sia così, cioè io voglio dare, io voglio supporre, concedere che ciò sia , ponamus , esto, concedo, transcat, je le yeux bien, je veux bien que cela soit, je suppose que cela sort, quoique je n'en convicture pas, quand cela seroit vrai. voglia, Dio volesse, e altre lée. D'vol, di volo, in, un Tom. 111.

siderio, utinam, faxit Deus, à Dieu plaise, plût à Dieu. Dio an veuia, Dio n' guarda, Dio non voglia, quod Deus omen avertat, à Dieu ne plaise. Chi trop veul nen ha, chi tutto vuole nulla ha . . . . qai veut tout avoir . n'a rien. Chi veul vada, chi veul nea manda, e vale che a chi non fa i fatti suoi da se stesso, rade volte gli succedon bene, chi per man d' altri s' imbocca, tardi si satolla.... qui s'attend à diner a l'écuelle d'autrui , dine tard.

Volėt, quel piccolo strumento rigirato con penne, cho hattesi, e ribattesi con palle, dette rachete, volunte, tubulus volatilis lusorius, tubulus pennatus, volant, petit morceiu de liège, garni de cuir, percé de plusieurs trous, où l'ou fait cutrer des plumes, par le moven desquelles il se soutient quelque temps dans l'air après qu'on l'a poussé avec des raquettes, et dont on se sert à jouer deux ensemble, en se le renvoyant Pun à l'autre. Giughè al volet, giocare al volante, ludere datatim tubulo pennigero, jouer au volani. Volet, lavoro di falegname, imposta delle finestre di legno, fenestræ foricula, volet.

Voleta, oleta, mestola scavata per trar le piante fuori della terra, e traspianturle colle sue zolle , e barbe .... houlette.

Voli, vol, e vol, il vala-Dio veuia, Dio voleissa, Dio re, volo, volatti, vol, vo-

attimo, in un subito, extemplo , repente , dans un instant, dans un clin d'œil, en moins de rien. D' vol , vale anche in un colpo solo, senza toccar terra, oude piè la bala al vol, de a la bala d'vol, dar di primo tempo, cioè avanti che la palla tocchi terra, dar di posta, pilam dum fertur per aera, reticulo excipere, geminure pilan volantem, jouer de volée, prendre de volée, a la volée, pousser la balle, renvoyer la balle avant qu'elle ait touché à terre. Dicesi nei medesimo senso del giuoco della palla, o del pallone: Col giugador a l'è brav al völ, a sa arcassè ben la bala al vol, quel giocatore è sicuro nel rimettere la nalla , il pallone di posta , nel ripercuotere di posta, lusor ille optime geminat pilam volantem , ce joueur a la volée bonne, la volée sûre, il est fort adroit a prendre la balle de volée, et à la placer. Un völ, o völi d'pernis, d'passre ec. , branco , brigata , folata , stormo di pernici , di passere, magna copia perdricum , grex passerum , une volée de perdrix, de moineaux.

Volontari, soldato, che di propria voloutà serve alla milizia, volontario, voluntarius, volones, um, volontaire , soldat volontaire.

Volontari , colui , che la-

vora in un utlizio di propria volontà, e senza paga, volontario, voluntarius, voloutaire. Volontari, per soldato, che di propria volonta serve ner, se gater, devenir loualla milizia; avventuriere, vo- che. Dè a la volta, rovescialuntarius . volontaire.

Volor, uccellino già forte, e pennato, onde potere sni-. diare, atto a volar via dal nido, pullus grandior factus, et volando habilis , dru , petit oiseau, qui est prêt à s'envoler du nid.

Volp , animale astutissimo, c tristo, che vive di rapina, volpe, vulpes, renard. Volp. volpon volpassa volpeta, agg. a persona astuta, maliziosa, furbo in chermisi, volpe, volpaccia, volpone, volpicella, vafer , callidus , versutus , renard, fin , anadré, rusé, malicieux. Le volp a s' consilio . si dice di due astuti, che favellino insieme, le volpi si consigliano insieme, callidus callidum consulit, les renards se consultent, les renards sont en consultation. Anche le volp a s' pio , cioè anche gli astuti talora sono ingannati , et vulpes in laqueum incidunt . les plus fins sont attrapés quelquefois. Taña dla volp, volpuja, tana della volpe, vulpis latibulum, renardiére. Fè la vos dla volp, schiattire, gagnolare, ululare, glapir.

Volsit, add. da volei, voluto . . . . . voulu. Ben volsit , ben vist , amato , caro , ben voluto, carus, acceptus, aimé, cher, cheri. Mal volsù , mal vist , odiato , mal voluto, invisus, haï; mal voulu, détesté, abhorré.

l'ölta, rivolgimento, volta, conversio, inversio, tour, révolution. Dè a la völta, parlandosi di viuo, incerconire, corrumpi, depravari, se tour-

re, dar la volta a un vaso. I o alla materia contenuta in alcun vaso, effundere, verser, renverser. Dè a la vôlta al cher, al biroc ec., ribaltare, subvertere, renverser, faire tomber, faire trébucher. 'L' sangh a m' da a la volta, mi si rivolge il sangue nelle vene. De a la volta, vale anche barcollare, nutare , Auiture , vacillare , belancer, vaciller. Dè a la volta, capovoltare, summum imum cudere, se renverser. Volta, per coperta di stanza, o d' altri edificii fatta di muraglia, volta, muro in arco, concameratio, camera, testudo, fornjx', absis, o apsis, vonte, arcade . arceau. Völta a crosièra, volta sulle seste acute, cogli spigoli, o sia costole di rilievo, volta a crociera . . . . Völta, o voltin del forn, cielo del forno . . . chapelle. Völta, è anche voce, la quale aggiuntole nome numerale, e di quantità, significa determinazione d'atto, fiata, volta, vicis, fois, coup. Völta per volta, tempo per tempo, identidem . subinde . par fois. Una völta, doe völte, una fiata, due fiate, semel , bis , une fois , deux fois. Una volta, vale anche finalmente, tandem, à la fin, enfin. Canbia una volta cola costuma. Una völta, vale anche un tempo fa , olim , antre-

fois. A la volta , insieme , nel

medesimo tempo: Doi a la

volta, simul, uno codeunque

tempore , ensemble , à la fois ,

en même temps. A le volte,

v o quelquefois. J'aitre volte, alfre volte, alias, olim, autrefois , anciennement. Per costs völta, per questa volta, modo, nune, hac vice, à ce coup, pour ce coup. Ancor na volta , ancor una volta, etiam, iterum, encore un coup, encore une fois.

Voltè, volgere, voltare. vertere, tourner. Voltè, far volta agli editicii, fabbricae a volta, edificare in volta. voltare, fornicare, volter, faire une vonte. Volte casaca, cangiar di sentimento, sententiam mutare, changer d' avis, revirer de bord. Voltè casaca, passar da un partito all'altro , voltar mantella, rinegare, sviare, alterins partibus se addicere, abjurare, se rebeller, se mutiner, tourner casaque, abjurer, Vedi Vire.

Foluta, membro d'architettura, proprio dell'ordino jonico, o del composito, ed è un ornamento, che raporeseuta una scorza d'albero attortigliata, e voltata in linea spirale, voluta, voluta, volute.

Vömica, agg. di una noce, detta nos vomica, che à na piccol frutto, o seme piatto rotondo, legnoso, duro come corno, non si sa qual sia la pianta, che lo produce, è un veleuo pe'cani, sorcii, e per diversi quadrupedi , che egli necide subitamente per eccessivo vomito; noce vomica, nux vomica, noix vomique. Vömica, nella medicina è la deuominazione di talvolta, talora, interdum, una malattia, che è un ammasso, od unione di materia I marciosa, o di sangue corrollo, o sia una postema formata nei polmoni, e rinchiusa nella sua propria particolare membrana; ascesso, vomica dei polmoni, postema suppurata, vomica pulmonum, vomique.

Vomit, gomit, il vomitare . vomito , vomitus , vomitio , vomissement.

Vomitè, mandar fuori per bocca il cibo., o gli umori, che sono nello stomaco, recere , vomitare , vomere ,evomere, voinir, dégobiller, rendre gorge, rejeter, rendre par la houche. Fè vomité, provocare il vomito, far vomitare , vomitum ciere , creare , excitare, movere, faire vomir, provoquer le vomissement. Vomite dle ingiurie, dle bestemie, vale profferirle, vomitar ingiurie, bestemmie . contunelias . blasphemias evomere, vomir des injures. des blasphèmes. Vomité fin a l'anima, vomitar l'anima, animam evomere, immodice vomore, vomir tripe, et boyaux, vomir avec exces. Vomite feu , fiame , sener ec. , gettare , vomitare fuoco, fiaminc , cenere, ignem, flammas , cinerem evoluere, expellere, vomir des flamines, des nionceaux de cendres, jeter des flammes, etc.

Vomitiv sust., medicamento, che fa vomitare, vomita- ci, e dieci stromenti . . . . torio, voniica, medicamen vo- il y a six voix, et dix inmitorium, vomitif, vomitoire. strumens à ce coucert. Vos.

vomito, vomitivo, vomitorius, I terme. Vos, per voto, suf-

vomitif, vomitoire, qui excite, qui provoque le vomis-

sement.

Vorien, dal fr. vaurien, briccone, furfante, birbante, gliiottone, barone, cialtrone, birbone, galeone, gaglioffo, gogna, forca, mascalzone, nequam, perditus, furcifer, erro, vaurien, coquin, fripon, gueux, belitre, escroc. mechant, maroufle, maraud, homme de sac, et de corde, pendard, etc.

Vos , Buono prodotto dall' animale per l'aria ripercossa nel gorgozzule con intenzione di manifestare qualche affetto, voce, vox, voix. Fe la vos del cornajas, crocidare, fare la voce del corbo, crocire , crocitare , croasser, Fe la vos dle quaje, lo stridere delle quaglie . . . . carcailler, V. il verbo fe. Mi j'ai la vos j'autri a lan la cros, o la nos proverb., che si dice quando s'incolpa una persona di qualche cosa, di cui un'altra è colpevole, quum quis laudatur ab his culpatur ab illis, donier un renom à une personne, et qu'un antre a fait le mal. Vos umana , suono dell' organo imitante la voce umana, vox humana, voix humaine. Vos. prendesi talora per cantatore. e cantatrice: A cul concert a j'era ses vos, e des istrument. a quel concerto v'eran sei vo-Vomitiv add., che ba vir- per parola, vocabolo, ver-tu, e forza di provocare il bum, vox, vocabulum, mot,

Tragio, suffragium, voix, suf- | chruiter. Curvi la vos, imfrage. Vos ativa, e passiva, vagliono dritto, o facolta di eleggere, o di essere eletto, voce attiva, e passiva, utriusque suffragii jus, voix active, et passive. Core vos, correr voce, cioè parlarsi, esser fama , pubblicarsi , ferri , famam , rumorem esse , courir un bruit. Avei boña vos , o cativa vos, aver buona vocc. aver voce sonora, grata, c talvolta aver gran voce, voce gagliarda, e aver mala voce, vale il contrario . . . . avoir une belle, ou une manvaise voix, une voix agréable, ou ingrate, désagréable. Avei bona, o cativa vos, figurativamente, vale esser in buono, o cattivo concetto , nomen , existimationem habere, bene audire, male audire, rumore male flagrare, être en bonne, ou mauvaise réputation. Avei vos an capitol, poter render partito , jus habere ferendi suffragii , avoir voix , avoir droit de suffrage. Avei vos an capitol , per metal. , si dice dell' aver in qualsivoglia negozio autorità, aver voce in capitolo, auctoritate valere avoir du crédit dans une coinpagnic. Avèi nen d'vos an capitol , vale il contrario , nullius auctoritatis esse, n'avoir aucun crédit. Dè la vos , dar il voto , la voce , ferre suffragium, donner sa voix, le suffrage. Dè na vos, chiamare alcuno, appellare aliquem. appeller quelqu'un. Fè core vos , far correr voce, dar voce, rumorem spargere, disseeninare, faire courir le bruit,

V O pedire con suono maggiore che altri non sia inteso, coprir altrui la voce , majori , o pleniori voce clamare, parler fort haut, on faire du bruit pour empêcher que quelqu'un soit cutendu. Aussè la vos . gridare, sclamare, alzare la voce, vocem tollere, exclamare, lever la voix, crier, clabauder. Tal la vos . tener la voce, tacere, tacere, silere, garder le silence, se taire, ne dire mot. Dicesi in prov. Vos d' popol, vos di Dio, a vale che di rado la comune fama s' inganna, voce del popolo, voce di Dio, fama non temere spargitur, communia hominum consensus raro fallit . la voix du peuple est la voix de Dien. A riva vos, a boca, in voce, a bocca, in parlando, voce, de vive voix, de houche, A auta vos , a gran voce, a tutta voce, ad alta voce con voce sonora, e che si possa intendero, contentione , o intentione vocis , alta, contenta voce, à liauta voix. Sot pos, con voce bassa, o bassetta, o sottomessa, submissa voce, remissiore, voce, tout has, a basse voix . à basse note. A una vos, tuth d' acordi, unitamente, concordemente, uno orc, una voce, unanimement, tout d'une voix, d'un commun accord.

Vosasa, vocinccia, incondita vox, une vilaine voix. Vosin, voce piccola, vocina, vox parva, exigua, pusilla, vocula, petite voix. Dicesi comunemente per verco. Voson , gran voce , vocione, voce gagliarda, vox gravis , magna , et plena , grosse voix.

l'ostr, pronome possessivo di voi, vostro, vostra, vester, votre. Foste, 'I fut vostr, il vostro avere, restra bona, vestra opes , le vôtre , vôtre bien. I vöstr al plur., significa i vostri domestici, i vostri famigliari, familia, les vôtres, vos parens, vos domestiques.

Vot, immagine, che si attacca nelle Chiese in segno e'i volo, o di grazia ricevuta, voto, tabella, o tabula votiva , vœu. Vot d' sira, voto di cera, oscilla, orum, vem. Tot, per noi si estende authe a significare qualunque altra cosa, che si appende nelle Chiese, nelle Cappelle in seguito a voto, in seguo di grazia ottenuta, come candele, gruece, armi cc., votum, offrande premise par vecu. Vot, per dichiarazione della propria opinione, o in voce, o per segni di pallottole, fave, o d'altro suffragio, voto, suffragium, voix, suffrage , vou. Onde de I vot. dare il voto, votare, suffrakium ferre, donner sa voix, donner son suffrage.

Vote, de I vot, dar il voto , votare , ballottare , suffragium ferre, donner son suffrage. Vote , per far voto , covere, promettre par vœu, vouer , consacrer.

l'otiv, appartenente a voto, promesso per voto, votivo , votivus , votif. Messa votiva, Messa votiva, è una nécessité press inte. Messa, che si celebra per di-

vozione, per qualche particolar intenzione, come per infermi , per i defunti , per elti fa viaggiò, o per altri motivi , e che non è dell' cfficio di quel giorno, Messa votiva, Missa votiva, Messe votive.

l'otorne, da veau tourne franc., cuojo di vitello, 10rium vitulinum, veau, euir

de veau.

Urdi , distendere , e metter. in ordine le fila in sull'orditojo per fabbricarne la tela. ordire, ordiri, texere, ourdir. Urdi, per macchinare, ordire, machinari, ordiri, ourdir, tramer, concerter.

Urdioira, che ordisce, orditrice, ordiens, celle, qui

ourdit, ourdisseuse. Urdiòr, colui, elle ordi-

sce, orditore, ordiens, eclui, qui ourdit, ourdisseur. Urdior, spezie d'aspo posato verticalmente, il quale serve a formare le pajuole dell'ordito, orditojo, jugum, ourdissoir.

Urdiura, il distendere, c mettere in ordine le fila in sull' orditojo per fabbricarne la tela, o il mastro, orditura, textura, ourdissage.

Vrèra , chiusura di tela cerata, o di carta, che si fa all'apertura della finestra, impannata, finestra impannata..... chassis de toile, ou de papier. T'e d'orèra , V. T'le. Urgensa, caso, ehe abbia

bisogno di subito provvediniento, necessità premurosa, urgenza, summa necessitas,

Urgent , a d. , imminente,

Vrin, vrinet, succhiello, succhiellino, parva terebra, laceret, petite tarière, Vedi Vrina.

gent, fort pressant.

Vriña, stromento du falegname, che serve a far buchi grandi, e rotondi, egli a fatto a vite . ed appuntato dall' un de' copi, e dall'altro ha un manico per lo più di legno, succhio, terebra, tarière. Vriña da sebre, suechio da bottai . . . . barroir. Piante dle vrine, V. Piante

dle caröte. Uriña, è il siero del sangue, il quale colato nelle reni per due canali membranosi, detti urcteri, si trasfonde nella vescica, orina, urina, urina , lotium , urine. Ritension d'urina, depravata uscita dell'orina, allorachè si manda fuori a gocciola, a gocciola, stranguria, ritenzione d' orina urince difficultas, stranguria, substillum, strangurie.

Urinari, vaso, nel quale si orina, pitale, orinale, matulla, trulla, matellio, scaphium, pot de chambre, urinal. Sfrontà cem n'urinari, dicesi in modo basso di persona sfacciatissima, e. pudopudent, très-effronté, dévergondé.

UR Urine, mandar fuori l'orina , orinare , pisciare , meiere, miugere, uriner, pisser.

Vrine, V. Ciavrine. Url, voce propria del lu-

po, che si usa auche parlaudo d'altri animali, quando si lamentano, urlo, ululatus. hurlement. Url , per similit. si dice anche di voce mesta. e lamentevole , alquanto continuata, che si manda fuori dagli uomini per tormento. o dolore, urlo, ululatus, hurlement, cri effrayant, clameur, lamentations douloureuses.

Uile, mandar fuori urli. urlare, ululare, hurler, jeter des grands cris, pousser des cris lamentables.

Urna, spezie di vaso, urna, urna, urne. Urna, presso gli antichi cra un vaso da cogliere i voti de' Giudici , da cavar le sorti , da riporvi le ceneri de' morti, urna, urna, urne. Urna sepoleral, urna sepolerale, urua seputchratis urne sépulcrale. Urna, è anche una cassetta riccamente addobbata, e dorata, ove si ripongono le ossa de' Santi . e piccole statue di cera, di alabastro , bambini ec., psula, layette, urne.

Urs, gran vaso di terra cotta per lo più da tener olio, orcio, urceus, orca, pot à huile, grand pot huilière.

Urt, V. Urton.

Urtė, spigner incontro con impeto e violenza, nrtare, urgere, impellere, heurter, chorate frontis homo, tres-im- quer, rencontrer, ou toucher rudement. Urtè per motaf. . vale con raddire, venir refragari, contradicere, repugnare, heurler de front,

contredire.

Urtia, erba nota di più spezie, la quale pungendo con sue piccolissime, e acutissime spine depoue un liquore velenoso, che cagiona dolore, e cocciuola, ortica, urtica, ó urtica divica, ortie. Urtia föla, sorta di ortica, che puone quasi niente, ortica morta, lamium album, ortic morte. Pi conossu ch' l'urtia . o ch' la betonica, dicesi di chi è noto comunemente ad ognuno, più conosciuto che la mal' erba, urtica notior, lippis, et tonsoribus notus, il est connu comme la bétoine.

Urtiè, pnngere, percuotere con orticlie, orticlieggiare, urtica pungere, vellere, convellere, ortier. Urtiè, fertè, in modo b., valc dare altrui delle busse, zombare, verberare, cardere, frapper, battre, tapoter quelqu'un.

Urton, abuton, posson, urtone, spintone, impulso, impulsus, impulsio, un grand choc, heurt, choc violent.

Us , uson, usonza, consuetudine", costume, usus, con-Alietudo, mos, usage, us, coutume, accontamance, pratique recue. Us , facoltà di adoperare checchessia, senz'averne il possesso, uso, jus utendi, usage. Fe us, far uso, servirsi, uti, faire usage, se servir de quelque chose, l'employer. Cola cosa a l'è pi nen

in controversia, adversari, res, n'être pas solon la mode., Us addiettivo, uso, usato, avvezzo, assuetus, accoutu-

mé , habitué. Uss , apertura , che si fu .. nelle case per uso d'entrare, e d'uscire, uscio, ostium, porte, ouverture d'entrée, Uss. se prendesi pel legname, che chiude l'apertura d'un oscio. dicesi imposta, postes, valvæ, porte, ce qui sert à fermer. l'ouverture de la porte, boisage des portes. Entre ne per uss, ne per facstra, nou aver alcuna ingerenza in un affare, non entrarvi in modo alenno. V. Entrè com Pilat autel susipiat. Batöc d' l' uss, dia porta, cerchietto di ferro, fatto a guisa d'auello, o in altra foggia, che s'appicca all' uscio per picchiare, campanella, annulus, heurtoir, marteau de

la porte. Uss addictt. , aus , aguzzo , aguto, acuto, appuntato, acutus , acuminatus , aculeatus .

aign, pointu, percant. Usa, adoperato, contrario di nuovo, come masserizie usate, attritus, detritus, usu detritus, use, consumé, vieux. Ush , per avvezzo , assuefat-

to, pratien, assuetus, accoulumé, habitué, expérimenté, versé à quelque chose. Ush, per solito, consucto, conforme all' uso, usato, solitus, consuctus, usité, ordinaire. Usà, per posto in uso, adhibitus, mis en usage, emplo-

yé, dont on s'est servi-Ussà add., da ussè, aguzan ar, non esser in punto, zato, appuntato, fatto aguzsecondo l'ultima usanza, non zo, acutus, exacutus, aiguiamplius more recepta est illa sé, affilé, rendu pointu, aigu.

Ungi, uso, usus; usage. uscio in alcune porte grandi. Fe bon , o cativ usagi d'na cosa. far buon uso, o cattivo uso d'alcuna cosa, uti, vel abuti aliqua re , faire un bon, un mauvais usage de quelque chose, s'en servir bien , ou mal. Usagi , per servigio, utilità, usus, usage, Cola stofa, col vesti a m' a fame un bon usage , a l'e d'un bou usagi .... mihi magno usui fuit, cette étolte est d'un bon user. Fe bon usagi del dnè, impicgar bere il dana ro, bene collocare pecuniam, faire un bon usage, un bon emploi de son argent.

Usans 2 . uso . consuctudine, costume, maniera di vivere, e di procedere comunemente frequentata, e usata, usanza, usus, consucludo, mos, institutum, usage, Imbitude, contume, maniere, accoutumance, pratique recue. Usansa del pais, usanza del poese, mos patrius, usa-

ge du pays. Usè , dovrè , usare , metter in uso, adoperare, uti, adhibere, user, employer, mettre en usage, faire usage de quelque chose, s'en servir. Use. per costumere, aver in usanza , essere solito , solere , aecoutumer de , avoir de coutume. Use , per praticare , conversare, uli, versari, fréquenter, converser.

Usse, for la punta, aguzzare, appuntare, acuere, aiguiser, rendre pointu, aigu. Usset, dim. d'uss, piecolo

petite porte. Usset, piccole un grand chemin, une grande

o entrata di botteglie tra un, muricciuolo, e l'altro, sportello, ostiolum, guichet, battant d'une boutique.

Ussiè, custode, e guardia dell' useio, usciere, janitor, portier, linissier, garde porte guichetier Ussie d' Tribunal, colui, che cita, intiina ec., usciere, messo, donzello, accensus, apparitor, huissier d'un Tribunal , d'une

jurisdiction.

I'sin sust., colui, che ci abita di presso, vicino, vicinus , voisin. Cativ vsin , cativa matin, o all'opposto: Bon vsin , boña matin , proverb , e vale, che il cattivo vicino ci noja tutto 'l di, chi 'ha 'l mal vicino , ha'l mal mattutino, chi ha huon vicino, ha buon mattutino, illi male, cui vicinus obtigit vir malus, illi bene, ac beate est, cui vicinus obtigit vir bonus, qui a mauvais voisin, a mauvais matin, qui a bon voisin, a bon matin . on est heureux, quand on a un hounête homme pour voisin. Bon avocat, cativ vsin, prov., che vale: quando si fia un valente avvocato per vicino, siamo soggetti a' litigii, non caret litibus, cui confinis est causidicus, bon avocat, mauvais voisin, on est sujet à être chicané, quaud on a un homme de pratique pour voisin. Dicesi pure in prov.: Le aque, le strà, i can gros son tre cativ vsin , una via pubblica, un gran uscio, usciolino, uscetto, hume, ed nn gran Signore uscioletto, porticella, ostiolum, sono tre cattivi vicini . . .

rivière, et un grand Seignear ! sont trois mauvais voisins.

Vsin add. , quello , che è poco distante dall'altro, vicino , vicina , vicinus , confinis , proximus, propinquus, finitimus, conterminus, voisin, proche, prochain, contigu, limitrophe, lez, adjacent, attenant.

Vsin avv., di poca distanza, si di tempo, come di luogo, vicino, accosto, appresso , prope , non longe , près. Da vsin, da vicino, prope, de près. I sin, prep., che denota prossimità, e vicinanza di luogo, vicino, prope, juxta, près, auprès, contre . à côté. Van , talora vale circa , intorno , circiter , circum . environ . a l'entour . près. Esse vsin a fe na cosa, vale stare per farla , mancar poco ch' altri non la faccia. parum abesse, être près de faire quelque chose-

V sinat add., vicinale, vicino, vicinus, finitimus, proximus, conterminus, voisin. Strà vsinàl , si dice quella , che conduce ad alcuna casa particolare, strada vicinale ..... chemin, ou rue de traverse.

Vsinansa, prossimita, propinquità, vicinità, proximitas , propinguitas , vicinitas , proximité, voisinage. l'sinansa, i vsin, gli abitatori della vicinanza, vicinato, vicinanza , propingui , vicini , proximi, le voisinage, les voisins.

Usual, di uso, che è per uso, comune, ordinario, usuale, usu obvius, usitatus, usuel, di entrar in possesso, di far

re, dont on se sert ordinairement.

Usufrut, dritto di godere d'una cosa, di cui un altro ha la proprietà, come il proprietario medesimo, ma col carico di conservarne la sostanza , usufrutto, usufructus, usufruit, jouissance des fruits, de revenu de quelque chose. L'usufrut, è stabilito dalla legge, o dalla volonta dell' uomo : può costituirsi o semplicemente, o a giorno fisso, o a condizione, c sotto specie di beni mobili, o d'immobili. Si estingue per la morte naturale, o civile dell' usnfruttuario, per la spirazione del tempo, per cui è aecordato, per la consolidazione, o riunione sulla medesima testa delle due qualità d'usufruttuario, e di proprietario: per il non uso del diritto pel corso d'anni trenta; per la perdita totale della cosa, sulla quale è stabilito : cessa altresì per l'abuso, che l'usufruttuario fa col commettere delle degradazioni sul fondo, sia lasciandole deperire per man-

Usufrutuari, colui, che ha il diritto di godere di tutti i frutti, tanto naturali, quanto industriali, e civili, che può produrre l'oggetto dell' usufratto, che gli fu accordato: egli può godere per se stesso, dare in utlitto ad altri, ed anche vendere, o cedere il suo diritto gratuitamente, uniformandosi alle regole stabilite. E' in olibligo, prima commun , vulgaire , ordinai- | procedere in presenza del pro-

canza di mauutenzione.

prietario, o questi debitamen- l te citato ad un inventario dei mobili, ed alla formazione di uno stato degli stabili soggetti all'usufrutto; se non è dispensato dall'atto di costituzione, è in obbligo di dar sicurtà. Sono dispensati il padre, e la madre avanti l'usnfratto legale de' beni dei loro figlii, ed il venditore, o donatore colla riserva d'usufrutto: usufruttuario, usufructuarius, usufruitier.

Usurari , usure , che da , e presta ad usura, usurajo, fanerator , danista , tocullio , usurier . fesse matthieu . on

Disse-mallienx.

Ussurea , vostra signoria, e vossignoria, e si scrive anche con le sole lettere V. S. puntate , tu , vous monsieur. Usurpe, occupare ingiusta-

mente, e torre quello, che s'aspetta altrui , usurpare , inique usurpare rem alienam, occupare, sibi assumere, ad se rapere , traducere , transferre, in rem alienam invadere, usurper, s'emparer du bien d'un antre injustement, detenir, s'approprier injustement.

Utensil , quegli strumenti , arnesi, e mobili, che vengono spesso ad uso nelle case, nelle officine, e per lo più nelle cucine, utensili, vasa rei fa-Iniliaris, vasa ad usum domesticum, supellex, ustensiles, cetits meubles du menage, ustensiles de cuisine. Utensii d' cà, quelli, che servono all' uso giorualiero, come banchi, sgabelli, tavole, stoviglie, let-

hili , quando si pesssono trasportare senza rottura, o deterioramento, e non sieno stati destinati a perpetua dimora, come gli ornamenti, e libri d'una cappella , e simili ; in caso diverso sono riputati immobili.

Uterin , ngg. de' parti nati d'una medesinia madie, ma di diverso padre, uterino, uterinus , uterin. Faror uterin , è una specie di mania accempagnata da azioni, e discersi indecenti, e lascivi, e d'una violentissima passioné amorosa, furor uterino . . . . fu-

reur uterine.

Util sust., comodo, utilita, pro, giovamento, utile, che si trae da checchessia, ntilitas, emolumentum, utilité, profit, avantage, l'utile, ce qui est utile, bien, gain, lucre, benefice. De d'util, apportar utilità, utilitatem offerre, donner du profit, produire quelque chose.

Util addiett., profittevole, giovevole, utile, che apporta utilità , utilis , utile , lucratif, profitable, avantageux, bon.

Utilise , trarre utile , guadaguo, utilizzare, lucrari, lucrum facere, profiter, gas gner, acquerir, tirer du proht . de l'utilité d'une chose. Utilità, V. Util sust.

Uva, frutto della vite, del quale si fa il vino, uva, uva, raism. Uva grumestia, sorta d'uva duracine, e grossa, che resta in sulla pergola tutto il verno, ed enne della nera, della bianca, e della rossa, ti , e simili : sono riputati mo- | pergolese , brumesta, Lime-

Mos, o bumarama, sorte de licata carne, e gentilissimo gros raisin de treille. Und laca, pianta, che getta un fusto all'altezza di cinque, o sei piedi, grosso, rotondo, sodo, rossiccio, diviso in molti rami, le sue foglie sono grandi , venose , liscie al tatto , di color verde smorto, e alle volte rossiecio, produce coccole, le quali maturando prendono nn color rosso bruno; cavasi da esse un sugo di color porporino, tendente al pavonazzo, simile un poco al carmino, cd è buono per la tintura ; lacca , phytolacca , gala, o con voce poco onesta uva ciolina, sorta d' uva di due fatte , cioè bianca , c nera; i snoi granelli sono Junghetti, e curvi come i reni de'galli; la bianca, detta da-

sapore : la nera non arriva a questa hontà, questa serre anche per infondere nello spirito di vino, e condire con aromati per porre in tavola, galletta . . . . . rognon de coq. Uva dle cosse, sorta di uva, e di vite, zuccaja . . . . nom d'une espèce de raisin, et de la vigne qui le produit. Uva tramà specie di piccol frutto buono a mangiare alquanto acido, che viene a grappi prodotto da un piccolo arboscello, uva de Frati, ribes, ribesium, groseille, e decandra, blitum America- i la pianta grosellier. Uva pasnum, solanum racemosum, sola, uva passa, uva passa, raisin d'Amérique , laque. Uva astaphis , raisin sec , raisin confit. Uveta, scuficta, maja, sorta

di cutlia tessuta a maglia, rete da testa , reticulus , coiffe de reseau.

Vulvaria, spezie d'erba di gli antichi testicolare, è buona tristo odore , vulvaria , atriper la sottile sua buccia, de plex fatida, arroche puante. 1997

Labilie, V. Sabilie. Zabo , v. fr. , merletto , o etriscia di tela fina messa per l comicie, gala, strophium, jabot,

Zachè, v. fr., ragazzo, che serve di postiglione , fantiuo . . . . jokai , joquai , joquet. Zache ; per giovine servidore, che segue a piedi , o serve do insieme , gargagliata , strecorrendo il patrone, lacche, pitus, vociferatio, charivari, a pedibus cursor, laquais, bruit de phisieurs personnes, coursur , trettle , galopin.

Zafir , pietra preziosa , e. bellissima di un colore azzurro, o turchino celeste, ella ornamento allo sparato delle è trasparente, ma assai dura. Quella, che meno traspare, ed è più simile al ciclo sereno, é più stimata, zaffiro. sapphirus , saplur.

Zagaja, romore, che fanno molti parlando, o cantanqui parlent, ou qui chantent.

Zagajaire , zagajon , cica- [ rulus , babillard , causeur , jaseur , bayard , grand parleur.

Zagajė, bagajė, tattamellare, berlingare, cinguetture, inaniter verba effutire, babil-ler, jaser beancoup, causer.

Zanada, cosa frivola, cosa da ridere, da builone, buffoneria, lazzo', zannata, ridicule dictum , vel factum , res ridicula, scurrilitas, tabarinade , arlequinade , baliverne, badinerie. Fé dle zanade , far lazzi , buffoneggiare, scurrari, gesticulari, plaisauter . bouffonner.

Zanpa , piè d'avanti d'animal quadrupede, zampa, pes, griffe, patte. Fe lu zanpa del gat, cavar la bruciata dal fuoco collà zampa altrui, cavar i granchi dalla buca colla man d'altri', cerear d'arrivare al suo intento coll'altrui pericolo, dlieno periculo rem tentare, tirer les marrons du feu avec la patte du chut.

Zansie, brulicare, pizzicarc , solleticare , aver il deslo, lo stimolo , il prurito , il brulichio, vellicare, fodicare, desiderio alicujus rei affici,

demanger. Dicesi figur. e in prov. Le man am zansio, per dire ho grande voglia, stimocontro di alcuno, le mani mi pizzicano di ec. mihi pruriunt ficior pugnandi , scribendi , parum abest quin cadam, quin bre-scribam, les mains me de- Z deres do . . . .

Zansti , stimolo , prurito , lone, berlingliere, chiacclic-rone, blatero, rabula, gar-pruritus, summa cupiditas, demangeaison, envie immodé-

Zansip; specie d'uva ottima , rossa , e dura , che ha granelli bislunghi, zibibbo, dicesi pure zansip, quell'uva passa, bianca, lunga, e grossa, che ci viene in barili di Levante, e di Sicilia, zibibbo, voce derivata dall' Arabo zibib, uvæ zibebæ, uvæ passæ, dulciores, raisin sec.

Zansiva, la carne, che ricuopre, e veste gli ossi della mascelle, gengiva, o gengia, gingiva, geneive.

Zara, usasi questa voce col verbo dare : De 'n zara , V. Dè'n clanpanèle. Zara, gara a chi toca , cioè a chi tocca suo danno, quibus id contigerit, videant, tant pis pour celui ; à qui touche.

Zartièra, o pas-poèl, chiamano i sarti quella striscia di panno, o drappo intellucciato, che è cucito alla serra de calzoni dalla parte davanti per affibbiarli, coda; la parte di dietro, a cui s'attacca la fibbia, dicesi codino. Diz. Un. Alls.

Zenser, radice aromatica di notabile uso, e come aromato, e come medicina ; egli lo di battermi, o di scrivere viene per lo più da Calicut nelle Indie Orientali, e nelle isole Caribbe , zensero , genmanus, summo desiderio af- giovo, siliquastrum, piperitis, zingiberi, zimpiberi, gingem-

Zero, segno aritmetico . mangent de etc. ; j' ai 'la dé- che per se solo non significa mangeaison, une envie immo- numero, ma unito alle note numerali, le alza a gradi superiori di diccine; e centinaja, ed è ligura della lettera O., zerò . . . zero. Zero, vale anche nulla, o pochissima cosa, nihil, paullulunt, un rien, un zero.

Zest, pezzetto di scorza di melarancio coufetta, mali aurantii corticula, petit morcesu d'écorce d'orange, zest.

Zibaldon, mescuglio, zibaldone, miscellanea, orum, melange, ouvrages sur divers sujets.

Zibie, dal frances gibier, decisi di certi animali buoni amangare, come pernici, beccacce, quaglie, tordi, congili, lepri, e sinili altri animali, che ai prendono alla encies, eaceingione, salvaggie, as salvaggiente, caro ferina, venatio, gibier, suvagine. Se sono piecoli uccelli, come albdole, ortolani, passeri es, caleina, uccellani, ucc

Zichin-tichit averbio, tosol, ad un tratto, di botto, caldo caldo, senza dunora, a prima vista, statim, illico, protinus, repente, extemplo, confestim, d'abord, vitencut, tont à-coup.

Aich-zach, voce, che depota tortuosità, serpeggiamato come di strade, e simili, obliquitas, flexas, zizzag, Onde fait a zich zach, vale tortuoso, serpeggiante, flexuosa; zizvona, multis flexibus, tortueut, tortu, lait a zizzag, Y. a Sig-sagh.

Zile, voce fr., soltoveste Zismie, in numero plurale,

due petti, e colle tasche in mezzo, giubiettino, farsutto, ed anche panciotto, perche copre soltanto la pancia, sagulum, thorax, gilet.

Zimara, v. franc., sorta di veste lunga, con havero intorno al eollo, da cui peudo uni mauica lunga, e grande, la quale non Simbruccia, ma serve così pendente per ornamento, il uso presso ornamento, il uso presso di cini Ecclesiastici, et alcuni Ordini di Preti regolari, zimarra, epitogiam, simarre-

Zinch, certa sostanza metallica, malleabile, assai dura, bianea, azzurcigna, e brillante, e si adopera per purgare, e purificare lo stagoo quasi como si usi il piunebo per purificare l'ora, l'argento, e il rame, peltro, zinco .... zinc.

Zinsara, animaletto volatile, pieciolissimo, e molestissimo nella notte a chi dorme, succiando il sangue, e lasciando il segno ovunque punze con un suo acutissimo pangiglione, zanara, o zenzara, culera, cousiu.

Zinsarera, arnese per difendersi nel letto dalle zenzare, zenzariere, conopieum, consinière.

Zinsaria, dim. di zinsara, zinsaretta, parvas culex, potit cousin.
Zisania, loglio, estitivo seme, loliala, zizanian, ivroie. Zisania, metal. per dissensione, discordia, scandalo, off-adiciotlum, dissension,

discorde, zizanie, brouillerie.

Seneric 1 Magnetic

apince , fabulæ , ineptiæ , bagatelles, babioles, fables. Zito, ciuto, zitto, silen-

tium , tace , tacete , silence ,

st , paix-là.

Zivola, erba, le cui foglie sono bislunghe, verdi, rilacenti, picne di un sugo acido acetosa , oxalis , oseille Zivola sarvaja, specie d'ucetosa, che è la più acida di tutte, e nasce scnza coltura ne' campi , e nei luoghi arenosi, acetosella, trifolium acidum, oseille sauvage. Zivola di babi , sorta d'erba, che cresce comunemente nei luoghi incolti, romice, lapazio, rumex , lapathum , patience , pa-

Zon, sorta d'interjezione per esprimere il suono, e la forza d'un colpo . . . . zon. Zon, a j'a doje na bastonà

fole, nugæ, gerræ, tricæ, jans le spale . . . . zon, if lui donna un coup de bâton sur les épaules.

Zonson, voce esprimente il suono del basso di viola.

Zonsone, fare strepito simile a quello, che fanno le vespe, pecchie, calabroni, zanzare, scarafaggi, e simili insetti, qual è quello delle cose lasciate, e tratte per l' acre con violenza, rombare, rouzare, frullare, stridere, romoreggiare, murmurare, obstrepere, bourdonner, faire le bruit, que font certains insectes, comme bourdons, mouches, hannetons, etc. Zonsone a j'orie, fischiare negli orecebi altrui, insinuare segretamente alcuna notizia, insussurrare alicui, vel in aures alicujus, souffler aux oreilles de quelqu'un.

#### AL MERIT DISTINT

Del Preive

#### CASIMIRO ZALLI

Sul so Dissionari Piemonteis ec.

#### SONET.

Zallt, võst Dissionari Piemonteis

A l'avit tanti elõgi, a lö ch' l'sent,

Du le Persone dote, e al'talent,

Ch' am basta pà, a contoje, dontre meis-

An van certi Pedant lo levo d' peis,

'L so despresi a mord pà l' on sapient
A meuir nassend, e a resta prontament.

Senott ant un oblio pi seur dla peis.

Eternita<sup>10</sup>, con d' ale d' diamant,

Guarde che giù proteg i vöst sudour,

E tra j' öm döt v' assegna un pöst ch' av pias-

Sichè pien d'glöria, an vedend costi ignorant, I ridri bin doō Voi, essend vöst tour, Di criì malign, ch' a mando sti Crovas.

> D' ALESSI Boscono Professor d' Retorica a Cher

MLA Musa Piemonteisa l'era lì, Lì quasi agonisanta per spirè, Calvo, e Pipin a s'volto disperè Ch' la Parca vencis tronchè i sõ poetich dì;

Com Poeta savio nen cos diavo dì,

Com Medich savio nen cos diavo fè;

Finalment l'han conclus tra lor d'mandò

Penonceli ch' la vencis' a benedi.

Ma chila, ch' l' è nen ciòrgna, avend inteis Boscono a reciteje 'l Sonet sö Sul Dissionari, d' ZALLI, Piemonteis.

Tornà da môrt a vita a ringrassier

L'autor amà, con di: a podej fe lö,

J'autor amà, con di: a podej fe lö,

J'autor agista stö bon Prejve d' Cher.

Conciositachè mi i aper

Ch' a pöch a pöch 'l Piemonteis giargon

Sarà 'ntendit da quaich' autra nassion.

D'GIUSEP CANTU' d'Carignan.

Tom. III.

### CASIMIRO ZALLI

#### SONET.

Don ZALLI, nó a l'è nen vêi ch' a sha Inuil la faliga, ch' i eve fait 'L vëstr sudor, s' i vëuli ch' iv lo dia Gradi da tuti a st' ora l'è giù stait.

L' ôm literà ch' una quaich peña a s' pia A na diverfa ocupasion l' è dait, Chi Fifich, chi Mecanich, e chi smla Mach nà per contenplé la strà del lait.

Fra costi aj è 'n travaj, ch' an verità A l' è di mej, perchè l' è util deò Ai döt, ai göf, ai grand, e a le mafnà.

Don ZALLI, Voi l'ei falo; esne content,

La patria v' ringrasia, e'n premi d'lò
A v' conta fin d'ades fra i sò sapient.

D' CARLO CORSI

Auley di Artiliaria, e die Fabriche
e Fortificasion.

Essend ch''l Dissionari Piemondéis
Dl' Abate ZALLI d' Cher l' é sì stimà,
Ch' spreand tuli d' avejlo, ant pôchi méis
D' è chersit ben'l numer d'i associà.

Mi na conven, c'n resto pa sorpreis
Perchè ch' l' Autor ansem l'abilità
A uniss ( lo ch' dnans d'adess j'avia già 'ntèis )
Na passiensa da Giöb, non che da Frà.

Ma i sogions, ch' l'è mai tuta di Seritor La gloria, s' topre a piaso 'n general; So dipend dec 'n gran part da l' Editor.

Stanpa bela, correta, e bon papé; Sovra tut ant el pressi aj và pa d'mat, Coum ant nostr cas l'a fait sur Per Barbiè.

DI'Avocat GIACO RACCA.

# ATTO DI SINCERA CONGRATULAZIONE DEL PRETE CARLO GIUSEPPE VALSOLIO

PREFETTO DEL R. COLLEGIO DI MONTECHIARO

Verso l'Autore del Dizionario Piemontese ,

Italiano ec.

#### SONETTO.

DONNA vestita d'un insigne ammanto M'apparve, e'l capo ornato avea d'allori, Uare in viso, cinta da plendori, Con libri in mano, e mi si appressa alquanto;

Son la favella del Piemonte, or tanto

Colta da varii Genii, e pei sudori

Di ZALLI io son salita ad alti onori,

A tre linguaggi i più distinti accanto.

Prendi, i volumi, ed ogni fuglio ammira, Sì disse: e poscia in un balen disparve; Ed io svolgo il lavor, ch'a palme aspira-

Veggo Ignoranza, e il Vecchio alato domo; Della fama maggior l'opra mi parve, Sol è bieca l'Invidia, e qualche Momo.

## GIONTA

AL DISSIONARI PIEMONTÈIS, ITALIAN, LATIN E FRANSÈIS

DEL PREIVE CASIMIRO ZALLI

SOCIO DLE ACADEMIE

DII IREQUIÈT D'CHER E DI COSTANT

D'ITALIA.



op d'avej consegnà a le stampe l'original d'cost Dissio! nari, a son vnume an ment varii termin d'gran utilità: dunque per rende men difetosa cost Opera ? eu stimà d' fe na gionta, e inserì deö motoben d' termin, ch' j'eù sernù dal. Dissionari portatil del famos Cont LUVIS CAPEL, ch'a s'à distint per l'erudission, ch' a l'a dimostrà ant tut 'l cors dla soa Opera, e particolarment ant le util, e scientifiche osservassion su la lingua Franseisa, e ant le ingegnose notissie sul Dialet Piemonteis per raport a le lingue Latina. Italiana Transeisa, Spagneula, e Ingleisa. Intant seben j'abia usti ran fatiga a compoñe cost Dissionari, oltre a la gionta, a è pur trop ancor mancant, e difetòs, e però i prego'l Pulich a scusene l'impersession, avu riguard a la boña volon-1 , ch' j'eu d' porte qualch' peita utilità a la republica leteraia; e se da cost travaj i na ricavo gnun vantagi, j' ĉu alnen la consolassion ch' diverse persone dote, e spregiudicà, ia dla mia patria, sia d'ajtre Sità, ben lontane dal critichelo, a l'an dame d' contrasegn d' so gradiment, lodandne la fatiga, e la boña mia intension.

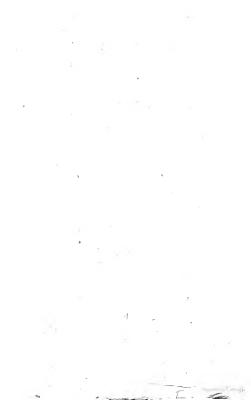

la prima dell'alfabeto, detta les truffes sont précieuses. A dai Latini litera salutaris, perchè i Giudici se ne servivano per dichiarare assolto l'accusato. Un A grand, un a peit, un A grande, un a piccolo, majusculum A . minusculum a . un grand A, un petit a. La pansa dl'a, la pancia della lettera a , area literæ a , la panse d'a, l'arroudissement d'un a.

A, pronome, che indica la terza persona del singolare, e del plurale de' verbi. A studia trop, a travaja ben d'punt, a s' veulo ben , a son presiose, e si risolve per egli, ella , eglino , elleno , colui , colei, coloro, ille, illa, illud, illi, illæ, illa etc., il, elle, ils, elles etc., colui studia troppo, ella ricama egregiamente, coloro si amano, elleno sono preziose. Quando però questo pronome a è congiunto con un nome sostantivo, o con un altro pronome, allora egli è un pleonasmo, o parola riempitiva, per esempio: Chiel a studia trop, chila a travaja ben d'punt, sti doi fratei a s'veulo ben, le trifole a son presiose, colui studia troppo, ella ricama egregiamente, questi due fratelli si amano l'un l'altro, i tartufi sono preziosi, ille nimiam curam studiis accommodat, ea egregie acu pingit, isti duo fratres mutuis se animis amant, tuberes sunt pretiosi, il étudie sold'I bocal, vino a soldi dieci trop, elle brode très-bien, ciascun boccale, vini culigna

lettera vocale, che è ces deux frères s'entr'aiment, segnacaso: A scola, a taula, a scuola, a tavola, scholæ, mensæ, à l'école, à la table. A l'om, a la dona, all' uomo , alla donna , viro, mulieri , à l'homme , à la femme. A preposizione, serve a notare il luogo : A sta a Lion , a va a Rema, dimora in Lione, va a Roma, moratur Lugduni, proficiscitur Homam, il fait sa demeure à Lyon, il va à Rome. La positura: A man drita, a man snistra, a mano destra, a man manca, dextrorsum, sinistrorsum, du côté droit, à la gauche. L'atteggiamento, e'l gesto: A genoj per tera, a bras duvert, in ginocchio, a braccia aperte, flexis genibus, passis palmis, à genoux, à bras ouverts. Il tempo, e le circostanze: A mesdi, a ora fissa, a mezzogiorno, all'ora stabilita, meridie, hora præ-stituta, à midi, à l'heure préfixe. La distanza, lo spazio: Da sì a sent ani, da qui a cent'anni , post centum annos , d'ici à cent ans. La qualità : Stofa a peil, drappo con pelo, pannus villosus, étoffe à poil. La quantità : La speisa a monta à sent scit. la spesa ascende a cento scudi, in sumtus abiere centum nummi, la dépense monte à cent écus. Il valore, il prezzo: Del vin a des à dix sous le pot. Modo, o mauiera : A moda dla cort, secondo l'uso di corte, more aulicorum, à la manière des courtisans. A van a un a un, a doi a doi, a tre a tre, a quatr a quatr, camminano ad uno ad uno, a due a due, a tre a tre, a quattro a quattro, singuli, bini, terni, quaterni incedunt, ils vont un à un, deux à deux, trois à trois, quatre à quatre. A la Piemonteisa, a la Franseisa, alla Piemontese, alla Francese, come si usa nel Piemonte , nella Francia , more Pedemontano, more Gallico. à la Piémontaise, à la Française. Il motivo, il mezzo, il fine: A mia arcesta, a mia richiesta, rogatu meo, à ma requête. Mulin a bras, mulin a caval, molino a braccia, molino a cavallo, moletrina trusatilis, moletrina jumentaria, moulin à bras, à hête. L'appartenenza: A sta nen a noi a comodè le vostre diferense, non ispetta a noi l'accordare i litigii vostri, nostrum non est inter vos lites componere, ce n'est pas à nous à vuider vos différens. La diaposizione : A l'è al cas a fesse giustisia d' soe man, egli è capace a vendicarsi da se stesso, is est, qui se vindicet, il est homme a se faire raison soi-même, à se venger. Il rapporto, la proporzione di una cosa ad un'altra : Com a l'è un a doi, a son doi a quatr, come uno a due, così due a quattro, sicut est unum ad

venalis decem assibus, da vin | qu'un est à deux, deux le sont à quatre. La presenza : A soa barba, alla barba di lui; cioè a suo dispetto, coram, in os, à sa barbe, en sa présence, comme en dépit de lui-

> Molti altri ancora sono i modi di dire, che formansi colla preposizione a, quali malazevole cosa sarebbe il partitamente individuare, veggansi una gran parte al proprio loro luogo, così:

A auta vos, V. Ad auta uns.

A bajla, metaf., a voto, indarno, inutilmente, in cassum, frustra, au diable, dans la rue. A l'è tut due a bajla, egli è denaro gettato, pecunia est in cassum collocata, male occupata, c'est de l'argent jeté.

A bala d' sciop , benissimo , a meraviglia, egregiamente, ottimamente, di tutta perfezione, con singolar soddisfazione, optime, egregie, recte, mirum in modum, trèsbien, de la manière la plus satisfaisante, à merveille, fort bien. A bala d' sciop, in un attimo, velocissimamente, a gran passo, celerrime, velocissime, citato cursu, tres-vite. A bala d'sciop, a pieni voti, di comun consenso, e gradimento, plenis votis, omuium consensu, ex communi scutentia, à volée de bonnet.

A bei töch, a pezzi, a brano a brano, membratim, caesim , frustatim , incisim , a morceaux, en lambeaux.

A bel bel , pian piano, adagio, comodamente, tacitamenduo, sic dio ad quatuor, ce le, senza romore, a bell'agio, pedetentim , sensim , leniter , abortus , avorton, avortement , commode, cunctanter, tout doucement, tout beau, aisement, lentement.

Abilità, capacità, idoneità , intelligenza , abilità, dexteritas . habilitas . industria . scientia, facultas, virtus, peritia, doctrina, eruditio, sollertia , habileté , capacité, suffisance, intelligence, adresse, aptitude.

Abilitè, far abile, abilitare . render alcuno capace , idoneo a fare, a ricevere qualche cosa, togliere gli ostacoli, che ne lo impediscono, habilem, idoneum reddere, facere, rendre habile, rendre capable, habiliter-

Ablativ , term. di Gramat. il sesto caso, ablativo, casus ablativus, ablatif. Esse a l'ablativ, essere sprovveduto delle cose necessarie, rebus ad victum necessariis carere, imparatum esse, être réduit à blanc estoc, être au dépourvu.

A boce ferme, in fine, per fine, ogni cosa ben considerata, in ultimo, finalmente, in summa, summatim, denique, omnibus perpensis, au bout du compte, après tout.

A boca ch' veusto, abbondevolmente, in gran copia, largamente, copiosamente, a fusone, a ribocco, in chiocen , copiose , abunde , satis superque, cumulate, largiter, à foison , abondamment , copieusement, suffisamment. A boca ch' vcusto, V. A quat ganasse.

Abört, disperdimento del

fausse couche, accouchement avant terme. Abort , figurat. , una produzione imperfettadello spirito, aborto, sconciatura, immaturus ingenii fætus, avorton.

Aborti, sconciarsi, disperdersi, avortare, abortire, scipare, abortum facere, avorter. Fe aborti, procurare l'aborto, far abortire, abortum inferre, creare, fætum abigere. faire avorter.

Abrotano , sorta d'erba di calda virtù , buona agli spasimati, a'veleni, ed al tremore delle fehbri , abrotano , abrotino, abrotanum, aurône mâle. A beach, in malora, in perdizione, in rovina, in præceps, pessum, sans dessus

dessous, en perdition.

Absit , sorta d'interjezione . che si usa ne discorsi famigliari per esprimere il disprezzo, l'avversione, il disgusto, che si ha di qualche persona o di qualche cosa vin via, oibò, vah, minime sane, nequaquam, fi donc.

A canpañe dobie a camane doppie, geminatis ictibus, a double carrillon. A canpañe dobie . vale anche soverchiamente, senza riguardo, intieramente, liberamente, nimium, nulla habita ratione, ultra modum, plus æque, penitus, sans égard, a plate couture, du long, et du large. A cup, Vedi A linea nel Dizion.

Acapite, avvenire, accadere, ginngere, venire a un luogo, advenire, pervenire, parto, sconciatura, aborto, accidere, contingere, fieri,

252 arriver, se faire, venir, survenir , V. Capitè nel Diz.

A caval d'san Fransesch. V. Andè sul caral d sun Fransesch nel Diz.

A cherpa pansa, coi verbi mangiare, ridere, o simili, vale quasi più che non si può, a crepapelle, a crepacorpo, a crepapancia, immoderate, à ventre déboutonné, à gorge déployée.

Aciacòs, infermiceio, malaticcio, malsaniccio, bacato, valetudinarius, valetudinaire, maladif.

A ciapete, in rissa, in contrasto, in questione, a coutesa, a disputa, a litigio, in jurgio, in certamine, en démêlés, en grabuge.

Acomune, far comune quel, che è proprio, mettere a comune, accomunare, in commune conferre, participem facere, mettre en commun, vivre en commun , en communauté. Acomunesse, usar famigliarmente, accomunarsi, socium se præbere, se familiariser, vivre, traiter de pair, a compagnon.

Aconpagnament, accompagnamento, corteggio, seguito, comitiva, compagnia, ornamento, assectatio, comitatus, accompagnement, suite, 1 cortège. Aconpagnament, ter. di musica, accompagnamento, cantus ad chordarum sonum, accompagnement. Cantè sensa aconpagnament, cantare senz' accompagnamento, assa voce cantare, chanter sans accompagnement, a voix seule.

per lo più per ouorarlo, o di, unanimamente, concor-

accompagner, aller de compagnie, suivre par honneur, conduire en cérémonie, escorter. Aconpagnè, per congiungere, appojare, unire, mettere insieme, jungere, jugare, appareiller, apparier, assortir, accompagner, joudre, mettre ensemble des choses . qui sont pareilles. Aconpagnè con'l pan, mangiar pane con proporzionata quantità d'altro cibo , panem manducare cum etc., manger du pain avec etc. Aconpagnè, t. di musica, suonare uno stromento al concerto del canto, accompagnare col suono chi canta, concinere, cum voce citharam movere, accompagner, jouer la basse, et les autres parties sur un, ou sur plusieurs instrumens, pendant qu'une, ou plusieurs voix chantent, ou quelque instrument joue le

per congiungersi in matrimonio; se si tratta di uomo. uxorem ducere; se di donna, nubere alicui ; se di amendue, matrimonio jungi , se marier. A contrapeil, V. Contrapeil nel Diz.

sujet. Aconpagnè ben , per

convenire, assortire, congrue-

re, assortir, convenir, accom-

pagner bien. Aconpagnesse farsi compagno, accompagnar-

si, addere se alicui comitem,

s'accompagner. Aconpagnesse .

Acordi, convenzione, patto fermo, accordo, conventio, compositio, pactio, par, conciliatio, accord, convention, Aconpagnè, andar con uno accommodement. Tuit d'acordemente, di comun parere, consenso, voloutà, tutti di accordo, unanimiter, concorditer, una voce, concordi animo, emnibus consentientibus, tous d'un accord , d'un commun consentement, unanimement.

A. cost , a rischio , a costo , a ripentaglio , sumptu , impendio , periculo , au risque.

A di poch , al meno , minimum, adminimum, au moins, du moins.

Ad plagas, avv., fuor di modo, eccessivamente, oltremodo, eccedentemente, distemperatamente, sfoggiatamente, smoderatamente , disordinatamente, estremamente, cnormemente , straordinariamente, troppo, fieramente, strauamente, fuor di regola, di misura, de'termini, di soverchio, a dismura, con esorbitanza, sbracatamente, extra modum , summopere, plus satis, plus justo, immodice, immoderate, intemperanter, à outrance, à toute outrance, jusqu'à l'excès, excessivement.

A dsonneus, indarno, inutiliuente, con perdita, frustra, in cassum, en vain, inutilement, à pure perte.

Adutrine, esercitare uno in arti . o in altra cosa, ammaestrare, addottrinare, instruere, erudire, informare, excolere, expolire, instituere, imbuere, edocere, instruire, enseigner, donner des préceptes, former, discipliner, montrer, apprendre, façonner , endoctriner.

Afaj , donna favolosa , finta immortale, di gran potenza, rie, affettazione, studio, ar-

e di buon genio, fata, incantatrice , saga , mulier fatidica, o fatiloqua, fée. Afaite , V. Faite.

Afactor , conciatore di pelli , coriarius , tanneur. Colui , che le rende proprie a diversi usi, dicesi cojajo, conciator d'alluda , alutarius , mégissier, chamoiseur, V. Corior nel Dizion.

Atan . inquietudine . perturbazione, agitazione, ansietà , ansia , sollecitudine , ambascia, travaglio, pensiero, affanno, anxietas, sollicitudo, cura, angor, inquietudo, molestia , inquiétude , anxiéte , travail. Afan , afflizione , angoscia, dolore, cordoglio, dispiacere, pena, affanno, morror, animi ægritudo; tourment, chagrin.

Afana , aflitto , dolente . accigliato, accorato, tristo, angosciato, affanuato, mærens, tristis . dolens . triste . offlige . inquiet, chagriné, troublé, tourmenté.

Ajane, dar affanno, affannare . molestiam inferre . angere, cruciare, premere, hffligere, facher, chagriner, inquiéter, presser, faire de la peine. Afanesse, pigliarsi affanno , affannarsi , angi , excruciari , se chagriner , s'inquicter, sc tourmenter.

Ajetà, lezioso, affettato, che fa il prosone, l'assettattuzzo, il cacazibetto, che è pieno di smancerie, elegantiæ nimius assectator, affeté, plcin d'affectation dans son air, dans ses manières par envie de plaire. Afetasion , lezio , smance-

254 tifizio esquisitezza ricercata le ciò dicesi anche de la fracura soverchia, exquisitioris elegantice affectatio, nimiæ concinnitatis consectatio, justo mundior cultus, afféteric, affectation.

Afetė, far mostra, far pompa , affettare , quidpiam nimia diligentia affectare, aliquid curiosius exquirere, affecter, faire osteutation de quelque chose. Atetesse antel parlè. parlè afeta, favellare sul quinci, c sul quindi, in punta di forchetta, allettatamente, troppo squisitamente, affectare cultum effusiorem in verbis, consectari nimiam in loquendo concinnitatem, affecter un langage recherché, affecter la politesse du langage.

Afibie , attribuire , ascrivere, accagionare, imputare, adscribere, adjudicare, insimulare, attribuer, imputer.

A fil d'spà, col verbo fe passe, o simili, mandare, mettere, tagliare a fil di spada, vale uccidere, ammazzare, perimere , vitam adimere , gladio interficere, passer au fil de l' épéc, égorger.

Afile, arrotare, dar il filo, aguzzare, appuntare, aftilare, acuere, exacuere, affiler, émoudre , aiguiser.

Afiole, o fiole, prender alcuuo per suo figliuolo. farlo partecipe di tutti i diritti, e di tutte le obbligazioni d'un vero tiglinolo, adottare, sibi aliquent filium, o pro filio adoptare, adopter, prendre pour tils. Fiote, dare ad alcuno la partecipazione de'beui spirituali d'un Ordine religio-

dlansa . . . . affilier . donner des lettres à une personne seculière pour participer aux prières, et aux bonnes œuvres d'un Ordre religieux. A forsiori, voce lat., con maggior ragione, eo magis, a fortiori, à plus forte rai-

Agent, fator, colui, che fa i fatti , e negozii altrui , agente , fattore , procurator , institor , agent , économe, procureur, commis. Agent, o fator d'eanpagna, colui, che ha cura delle possessioni, castaldo , villicus , homme d'affai-

son.

A gest, a segn, a gesti, a segui , signis , par signes. Agiand, frutto della quer-

cia, e simili, col quale s'ingrassano i porci, ghianda, glans,

gland. A giëugh descuvert , palesemente, manifestamente, evidentemente, palam, aperte, à jeu découvert , ouvertement, eu évidence.

A giêugh ugual, con forze eguali, egualmente, æque, paribus viribus, à billes pareil-

A gigio , term. de' fanciulli , a cavallo , a cavalcione , diductis cruribus, a dada, a cheval, à califourchon.

A gioch, V. Ande a gioch nel Dizion.

Agiut, mezzo, per lo quale s'alleggeriscono, o si scampano i mali, e s'agevolano le operazioui, ajuto, soccorso, subsidium , auxilium , suppetice , secours, aide, assistance. Agint so, aggregare, far partecipe, d'costa, quel sorvenimento dato altrui oltre al convenuto, ajuto faider , s'aider l'un l'autre , di costa , gratificatio , aide, secours d'argent, gratification, qu'on donne de surplus de ce, dont en est convenu. Criè agiut, gridar soccorso, invocare auxilium, crier à l'aide. Agiut, per sostegno, rifugio, appoggio, ajuto, adjutorium, adjumentum, subsidium, aide, secours. A s' peul fesse nen d'ben sensa l'agiut di Dio, non si può cosa alcuna buona operare senza l'ajuto di Dio, citra divinam opem nihil usquam boni fieri potest, on ne saurait faire rien de bon sans l' aide de Dieu. Con l'agiut di Dio, per mezzo, per via, coll' ajuto di Dio, adjuvante Deo, divina ope, a l'aide, par le moyen, à la faveur de Dicu, Dieu aidant. Agiut agiut, esclamazione, con cui alcono chiede pronto soccorso, accorr'uomo, ajuto, soccorso, subvenite, succurrite, opem ferte mihi, veuez à mon secours, au secours.

Agiute , porgere , dare ajuto, ajutare, adjuvare, auxiliari, opitulari, opem ferre, subvenire, suppetius ferre, aider , secourir , assister. Dio v'agiuta, t. pop., che si usa quando alcuno sternuta, Dio v'ajuti, Dio vi faccia bene, sit tibi bene, et beate, Deus te sospitet , adsit tibi Deus , salve, Dieu vous soit en aide. Agiutme, ch'i t'agiutreu, espressione, che si adopera per significare che dobbiamo ajutarsi vicendevolmente, porgersi scambievole ajuto, promiscuam operam dare, tradere mutuas biauco, e nero della granoperas, sociare vires, s'entr' dezza quasi di un colombo,

s'aider mutuellement. Agiuteme an poch , agiuteme d'na man , ajutatemi , date mano . tribue mihi paullulum operce . aidez-moi un peu. Agiutève , fe lo ch'i peule da vostr cant , e Dio v'agiutrà, ajutati, e Dio t'ajuterà, la tutto quel, che puoi, e Dio non ti manchera, travaglia, e Dio benedira i tuoi lavori, conare quod potes, conanti Deus aderit, enitentibus laborem, fortunat Deus, et prosperat, aide-toi, et Dieu t'aidera. Agiulesse, valersi. servirsi, ajutarsi, uti, adhibere, s'aider, se servir d'une chose, en faire usage. I peus nen agiuteme d' cost éui, io non veggo con quest' occhio. non posso servirmi di quest' occhio, hoc ego oculo utor minime, je ne puis ni'aider de cet œil, je n'y vois pas de cet œil.

Agiorna , t. del foro , assegnato, rimandato a giorno fisso, aggiornato, cui diea constituta est, ajourné.

Agiorne, t. del foro, as- . segnare il giorno, rimandare a giorno fisso, diem dicere. ajourner.

Agrutme , ch'i t'agiut, prov., e vale, che dobbiamo l'um l' altro prestarci ajuto, tradero sibi mutuas operas, se mutuo juvare, mutuani sibi operam præstare, il faut s'eutr'aider. A gratis, v. lat., gratuita-

mente, senza ricompensa, gratis, gratuito, sine ulla spe mercedis, gratis. Ajassa, uccello di color

Ajēūl , V. Lajēūl.

Ajror, colui, che miete, raccoglie, e batte il grano sull' aja, aratore, battitore, colonus, tritor spicarum, batteur, laboureur, batteur en grange, batteur de blé.

Airora, piecola incudine, di cui si servono i falciatori e mietitori per battere sopra d' essa le lame della falce tienaja, e della falciatola, ancudinazza, parva incus, petit enclune.

A la bela mei, mediocremente, tollerabilmente, meglio che si può, mediocriter i toleranter, tout doucement, passablement, tant de bond i une de volée.

A la bela steila, a Cielo scoperto, subdio, à la belle étuile, à l'enseigne de la Lune, au bivouac.

A la boña, V. sotto A la

papāla.

A la bozaroña , pessimamente, disordinatamente, senz' ordine , confusamente , alla , scapestrata, sfrenatamente, immoderate , pessime , incondite , dissolute , incomposite , effrenate , à la debandade , fort mal , en fumée , à la diable.

A la carloña 1 V. sotto A la pluvit.

A la diavola, V. sopra A la bozaroña.

A la garabia, confusamente, scompigliatamente, alla rinfusa, perturbate, confuse, permixte, promiscue, pele me-A AL

A la mala parà, alla sprovvista, alla non pensata, præter expectationem, præter spem, ex improviso, præter opinionem, au dépourvu, en danger, par surprise.

A la mala pes, alla peggio, trascaratamente, in pejus, negligenter, à réculons, de mal en pis, de pis en pis, sans soin.

Alamirė, term. di musica, la seconda nota della solfa, re . . . . rė.

A la mistanfluta, macassla, confusamente, alla rinfusa, promiscue, sans dessus dessous, à la diable, c'est égal.

A la papàla, semplicemente, schiettamente, alla buona, candide, sincere, ingenue, de bonne foi, simplement, à la bonne, à la papa, sans façons, sans cérémonies.

A la pluvit, trascuratamente, alla carlona, negligenter, incuriose, avec peu de soin, à dépêche compagnon.

Al' arbus, a rovescio, fuor d'ordine, a contrattempo, altrimenti di quel che bisogna, prapostere, à rebours.

A la sant'ora, assai tardi, sero, cunctanter, fort tard. A la scagassa, V. Causset a la cugassa nel Diz.

A la viarà, duña duña, presto, subito, tosto, illico, protinus, cito, confestim, subito, vite, vitement, d'abord, aussitòt.

Al cost, a pari prezzo, pari, codem pretio, prix pour prix.

permixte, promiscue, pelic med Al dsor, al deu, esse al. le, confusement, hurloberlu. dsor, al deu ingiurie, dio

Ċ

calunie, essere superiore agli | allronti , alle calunnie , injurias , calumnias superne despuere, être au dessus des affronts, des calomnies. 'L vöstr merit a sara senpre, al disor d' tut lo ch'i podreu di d'voi, il vostro merito sarà sempre superiore a quanto potro dire di voi , nunquam ita magnifice de te dicam, quin id virtus superet tua, votre mérite sera toujours au dessus de tout ce, que j'en pourrai dire.

A le curte, in poche parole, brevi, paucis, bref, enfin . tout court.

A l'e d'uen , non è guari , poco fa , nuper , paullo ante , mox, non ita pridem, n'a

guères, depuis peu. Aleluja, voce Ebraica, che significa lodate il Signore, alleluja . . . . . Alcluja , per una specie d'acetosa, che fiorisce verso Pasqua, e mangiosi cotta , od in insalata , e si adopera dai Medici nelle febbri maligue; acetosella, oxalis, surelle commune, pain de cocu, alléiuja.

A le masche, sorta d'inprecazione : và a le masche. vattene al diavolo, che il diavolo ti porti, abi ad Acherontem, va t-en au diable, va-t-en à tous les diables. A le mnase, per forza, vi,

per vim , de force , par force. mente, non certamente, no lo, temere, à tâton, à l'aveuper certo, non v'è dubbio, non v'è pericolo; minime sane , minime gentium , nequaquam, extra dubitationis aleam est, non certes, non sans ler, à tout rompre. doute.

A le streite, a. sastrico, tra l'uscio, e'l muro, ad incitas. acriter , vehementer , de près , vivement. Piè a le streite, strignere fra l'uscio, e 'l muro, ad incitus redigere, acriter instare, in angustum cogere, urgere, serrer les ponces.

A le toche , iu punto , in prossima disposizione, nel momento , nell'istante , in promplu, præsio, in procincia, au moment, sur le point. A Le toche, vale anche agli estremi , parlandosi d'un moribondo, d'un infermo a morte, vicino a morire, in articulo mortis, au lit de la mort.

Al mot, Vedi Piè al mot Dizion.

Aloe , erba amarissima, medicinale, e sugo della medesima echa; è anche un albero , che alligna nell' Indie , e che è quasi simile all' ulivo, il suo legno è molto pesante, e di gratissimo odore, aloè, aloe e il legno agallochum . aloes, bois d'aloes.

Alog , abitazione , albergo . stanza, alloggio, habitatio, hospitium, diversorium, logement , legis ; auberge. Canbie d'alog, tramude, sgombrare, cangiare abitazione, ex aliqua domo in aliam demigrare, changer de logis, demenager.

A l'orba , alla cieca , a ta-A l'è pà privo, no vera- stone, inconsiderate, inconsulglette.

Al pes ande, al più al più, al peggio andere, ad summum, minimum, an pis al-

Al toch, V. A taston nel Diz.

A mal meud, rozzamente, dare un podere a un contaruvidamente . incivilmente . alla grossolana, alla semplice, a occhio, e croce, inurbane, impolite, rustice, crassa minerva, grossièrement, fort mal.

A man, a mano, in pronto, præsto, ad manum, a la main. A man , bute'l botal a man , metter a mano una botte, spillare, vini dolium aperire ad communem usum. lacum vino plenum pertundere, percer un tonneau, mettre un tonneau en perce.

A meña di, a ment, a memoria, a mente, a memoria . memoriter , par cœur , de mémoire.

Amèl , liquore dolcissimo prodotto dalle api , miele, mel, micl.

Amèr, uno de'sapori contrario al dolce, amaro, amarus , amer. Amèr com'l tössi , amarissimo , amarissimus , qui est extrêmement amer. Chi ha l'amèr an boca, a peul nen spue dos, chi ha il rancore nel cuore, serba tuttora il risentimento . scribit in marmore læsus, la haine laisse toujours des ressentimens.

A mes a mes, mediocremente, mezzanamente, tollerabilmente . nè bene . nè male, mediocriter, tolerabiliter, modice, médiocrement, passablement, d'une manière supportable, ni trop bien, ni trop mal.

A metà, per metà, a metà, a merzo, dimidio, cequa parte, dimidia parte, à moitié, de moitié, à demi, en partie. De a metà, dicesi del des jurdins.

dino, acció lo coltivi a metà, o sia a comune . . . donner

à moitié , à moison. A metà strà , a mezza strada, medio itinere, a moitié

chemin. A mēti , col verbo tnì , butè, tenere, metter in molle, tenere, o mettere immersa una cosa solida in alcun liquido , immersum aliquid detinere , mettre a tremper. Ande a meui, andar a letto, cubitum petere, se mettre au lit, se coucher, aller à la couche.

A mira del ciochè, a mira del nas, a caso, a vanvera, senza prendere le opportune misure, fare i dovuti riflessi, a catafascio, inconsideratamente, temere, inconsulto, inex-

plorate, à vue de pays. Amis , amico , amicus, ami. A l'è mei un amis, ch' un parent, prov., è meglio un amico, che un parente, ingenuus amicus præstat conjunctis, il vant mieux avoir des

amis, que des parens. Amison , amicissimo , amico stretto, familiaris, necessarius, amicus summus, pernecessarins, usque ad aras amicus, grand ami, ami jusqu'aux autels, ami jusqu'à la bourse.

A mond, col verbo fe, t. di giuoco, e si dice quando per quella volta il giuoco non va innanzi, far monte, andar a monte, ludum instaurare, à refaire, passe.

Amor cornia, consolida reale, delphinium, pied d'alouette

Anboleta, an malora, Vedi

An bal, an tren, V. Butè an bal, an tren vel Diz.

Anhassador da nentt, ruga, V. Conche, mesage nel Dizionario.

Anhastè l'au a l'incontrari, far le cose al rovescio, all'opposto, caugiar discorso per uon rispondere glurui circauna cosa, che ci sia dimandata, mangiare, o preudere il porro per la coda, cominciar da quello, che importameno, e che si dovrebbe far poi, prepotere agere, touvurer une chose à sou gré, aller au rebours, user de coutrefinesse, tourner la truie au foin, brider son cheval par la

queue.
Auberbojada, ciapostro, patis, anfaumiento, discorso
senza coedusione, guarzabuglio, confusione, disordine,
sconecto, discorso, feritto,
cillia oscura, inania verba,
verborum sonitus sinanta, aberratio, sermo, ad queue culto
retto, obscura, et perplexa ret,
galimatias, ripopé, grimoine,
broutllamini.

Anhibi, insuppere, amnollare, immollore, far inbevere, madefacere, humcetare, inabiber, mouiller, pénétrer de quelque liqueur, treuper, socer. Anhibi in senso ligur, vale persudere, ispirare altrui qualche cosa, istruire, aumaestrare, juadere, imbuere, inspirer, persuader, instruire.

Anbocadura, V. Anbossura.
Per entrata, acito d'una contrada, introitus, aditus viarum, avenue d'une ruc.

Anboleta, an malora, Vedi Andè an malora. Anbotiura, specie di hombasis niù tina a niù mondida

Aubotura, specie di hambagia più fina, e più morbida dell'ordinaria, che si mette fra due drappi, tomentum bombycinum, ouale.

Anboti add. , imbottito , tomento bombycino fartus, fourré

Anbra, uccello, specie di verdone, che ha il becco grosso, e corto, si pretende che questo piccolo accello contraffaccia il nitrito de cavalli, anto, andhas, braant, o bruant.

An braseta , Vedi Braseta

Anbriachè 'l mantil, imbrattare la tovaglia di vino, fædare vino mappam, verser du vin sur la nappe, salir la

Anbroace, imbrattare, sporcare, bruttare, lordare, insudiciare, macchiace, iusozzare, inquinare, fædare, polluere, spurcare, salir, souil-

Anbrojada, V. Anberbojada sopra. Aubrojada, sorta d'intingolo... des œufs brouil-

Annapit, o d'ancapit, proverb., a caso, fortunosamente, per sorte, per fortuna, forte, fortuito, per hasard, par les plus grands des hasards.

Ancaprisia, i unamorato, invagliito, allacciato in amore, ucceso, vago, iulianmato, appassionato, accessto
dall'amore, incapricciato d'una
persona, amore captus, incensus, desiderio fugrans, amou-

d'une personne. Ancaprisie, invaghire, incantare, allettare, cupidatatem injicere, desiderio inflammare, charmer, rendre passionné. Ancaprisiesse, invaghirsi , incapricciarsi, cacciarsi nel capo, ficcarsi in umore, in testa, accendi desiderio, inflammari . adamare . amore astuare, se coiffer de quelqu'un , d'une opinion , se préoccuper , s'entêter de quelqu'un, d'une opinion.

Ancapussà, ancapussesse, lo stesso che ancaprissia, an caprisiesse.

An comun , in comune , in commune, par indivis.

Ancontre , rincontrare , incontrare, trovare, raffrontare, riscontrare, alicui occurrere . in aliquem incurrere . incidere, aliquid invenire, reperire, nancisci, rencontrer, trouver. Ancontrè bin, ancontrè mal, aver buono, o cattivo csito, aver la sorte favorevole, o avversa, conciliarsi l'amore, la stima, o l'odio; e il disprezzo, bonum, vel malum e citum habere, uti prospera, vel adversa fortuna. amorem, existimationem, vel odium, et contentum sibi conciliare, réussir bica, ou mal, être beureux, ou malbeureux. Ancontresse, abbattersi, im- sur les brisées d'un autrebattersi, rafficultarsi, rintop- [ du même avis.

Andè a brus, correr rischio, esser in pericolo di ec., andar a ripentaglio, periclitari, courir risque, être en danger.

Andè a magne, a struse, bordellare, puttaneggiare, andar a donne, imputtanire, fornicare, scortari, fréquenter les femmes débauchées.

Andè an sgajra, ander a zonzo, andar attorno senza saper dove, andar ajone, a sparabiceo, andarsene in giro, huc, et illuc cursitare, vaguri, courir la prétantaine, taire la vie.

Andè brut, ande an calòr, andar in caldo, in amore, in venerem ruere, amore corripi, être en amour, être en cha-

leur, appeter le mâle. Ande d' baraca , V. Ande 'n malora nel Diz.

Ande d'ghinda, Vedi Stra-

Andè durmì con la Madöna, vale andè a durini sensa sina, andar a dornire senza cena, incoenatus cubare. se coucher sans souper, souper par cœur, se mettre au lit sans souper.

Ande sot ai pat d'un autr, andar sul prezzo, sul trattato, sul mercato d'un altro. aliquem ipsius vestigiis , pretio, pactione persequi, courir

Andem inans, chiandem in pare, occurrere invicem, se dom, proverbio Milanese, e rencontrer. Ancontresse, in- vale arrivi che poò, accada contrarsi nelle idee, aver i ciò che si voglia, fortuna jumedesimi pensieri , invicem dice cadat alea , jacta esto consentire, in eamdem senten- alea, quemcumque sors tidetiam concurrere, être d'accord, rit casum, utcumque erit, fortuna secunda, vel adversa cadat, in omnem fortunam, ad omnem eventum , arrive ce qui pourra, à tout hasard, vogue la galère, que rien ne nous arrête, continuous toujours , ça ira.

Andemonià, che la addos so il demonio, indemoniato, ossesso, spiritato, cui corpus infestum est a malo dæmone, cerritus, energumentus, larvatus, possédé du démon, dé moniaque, énergumène. Andemonia figur., infuriato, indiavolato, spiritato, furioso, be stiale, imperversante, che è fuor di se, furiosus, diris furiis actus, fugienx, enragé, démoniaque, colère, emporté , passionné.

Andiavolà , perverso , malvagio, che ha del diabolico, indiavolato, pessimo, infernale, improbus, scelestus, pervers, extrêmement méchant, qui a du diabolique, V. Andemonià.

Andiè, anandiè, avviare, dar avviamento, dar mossa, incominciare, incamminare, incipere, ingredi, aggredi, acheminer , mettre en chemin, donner du mouvement, commencer, débuter, mettre sur la voie, diriger.

Anduri , indurire , indurare, far duro, afforzare, render forte, aliquid durare, condurare, indurare, endurcir , dureir. Indurisse , indurire, divenir duro, fortificarsi, farsi fermo, forte, sodo, indurari, durescere, indurescere . . . L feu a fa fonde la sira , e fa vnì dura la tera, il fuoco liquefa la cera, e indurisse la terra, uno co- farsi belle, disprezzare, ris

dem igni liquescit cera, et limus durescit, la cire se fond, et la boue se durcit à un même feu.

Andurmia, confet, sonni-

fero, narcotico , oppio, opium . remedium somniferum, soporiferum , opium , somnifère. Ancla, sorta d'erba, che alligna fra le biade . . . . . cloncorde.

Anemone , sorta di fiore bellissimo, che nasce da bulbo in aprile, e anche d'inverno ne' giardini posti sotto un clima temperato, anemone, anemone , anémone.

An facende, occupato, affaceendato, negotiosus, negotiis distentus, occupé, en affaires.

Anficesse , burlarsi , disprezzare, non far conto, aver a vile, farsi beffe, non curare, ridere aliquid, o aliquem , deridere , irridere , ludificari , illudere alicui , ludos facere aliquem, consectari sibilis , negligere , nihili facere , parvipendere , se moquet-

An fila, an ran, in fila, ex ordine, ordinatim, en haye, cu rang d'oignons. Antilada d' l' aria , aria ,

vento colato, che passa per qualche fessura, ventulus per rimam inspiratus, ab rimas spirans aura, courant de P. air, vent coulis, air conlis.

Anfodrè la spà, rimettere la spada nel fodero, recondere gladium in vaginam, ferrum condere, mettre l'épée dans le fourreau, rengainer.

Anfotse , non far conto , poco curarsi, aver a vile, re, irridere, ludificari, il-| implicari, intricari, s'empêludere, negligere, nihili facere, se moquer, s'en passer. Chi s'n' anfot, poco m' im-porta, quidquid est, susque, deque habeo, melius, pejusve , prosit , obsitve , eodem milii loco est, parvi mea refert , c'est ogal , ce m'est tout un.

Aufreidesse ant la gola. affiocare, arrocare, divenir lioco, rauco, raucitatem, o ravim contrahere, raucum fieri, s'enrouer. Anfreidesse antel stomi, infreddare, accattarrare, prender un'infreddatu ra . infreddarsi , gravedinem contrahere, s'enrhumer.

Anfreidor ant la testa, co rizza, gravedine, gravedo, co rasa, rhume de cerveau, enchifrenement. Anfreidor ant el s'omi , reuma , catarro , thoracis distillatio, fluxio, rpiphora, rhume de poitrine. Anfreidor d' portiña, ga-Interia amorosa, comucreio

rarnale, amatorice levitates, galanterie. Angabiolà , V. Carpionà nel a. significato.

Angabiole , animaliare , incantare, render uno perdutamente anioroso, vehementi amore aliquem inflammare, ensorceler, infatuer d'une personne, enjoler, affoler, rendre excessivement passionné. Angabiolesse, impazzir d'amore, esser preso da soverchio amore d'una persona, esser cotto, amaria svisceratamente, perdits amare, deperire, être ensorcelé, s'acoquincr.

Anganbaresse, impastojarni , mpacciarsi , rimbalzare , trer, s'y demeurer arrrêté.

Angar , rimessa per i carri, carrette, e sim li, tecti appendix, rhedarum receptaculum, hangard, remise. Angarbojà , V. Scarbojà.

Angel, creatura paramente spirituale, e intellettuale, angelo, angiolo, angelus, ange. Angel custode, angelo custode, angelus custos, ongelus tutelaris, ange gardien. Angel di corn , di cornet , V. Bergnif nel Diz.

Angelet , angeluccio , parvus angelus, petit ange. Angelèt, diconsia per ischerzo gli utfiziali di politica, i birri cc. , lictores , la police, archer, sbire.

Anghicio , fe langhicio , V. nel Diz.

Angiachesse, caricarsi d'abiti, coprirsi troppo, avvolgersi, avvilupparsi ne panni, vestes superaddere, pannis se involvere, se charger d'habits. se couvrir trop, s'empaqueter, se couvrir de vêtemens.

Angiandè , pianture una selva di quercinoli, silvam glandariam ponere, planter un bois de chêneaux.

Augina, infiammazione delle fauci, e delle laringe, che rende difficoltà nel respirare. ed inghiottire, scheranzia, squinanzia, angina, angina, esquinancie, augine.

Angiojresse, Vedi Angiachesse. Augiojresse, caricarsi d'abiti,

coprirsi soverchiamente, vestes superaddere, vestibus se onerare, se charger d'habits, se couvrir trop , s' empaqueter , spem , fortunam , ac rem suam se couvrir de vêtemens.

Angioirone, impinzare, empiere fino a gola, far mangiare a crepapelle, supra modum implere, empiffrer. Angioironesse, impinzarsi, caricar la balestra cibis se ingurgitare, s'empifirer.

Augisse . V. Angesse . V. Angonia . agonia.

Angojė, ingojare, ingollare, tranguggiare, inghiottire, vorare, devorare, glutire, engloutir, avaler gloutonnemeut.

Angomiesse, o gomiesse, appoggiarsi col gomito, cubito inniti , s'accouder.

An gorbiña, in prigione, in vinculis, en prison.

Angrasianesse, conciliarsi, procacciarsi la grazia, il favore, la benevolenza, la protezione, benevolentiam, favorem, fidem sibi comparare, sibi conciliare, gagner les bonnes graces.

Angravia pogēūi , galan da burle, amante, che serve tutti, zerbino pubblico, ama-sius communis, assentator mulierum , galant banal,

Angringe, introdurre, inserire, metter deutro, manparere , producere , inducere , alere, inserere, fourrer, eutretenir, produire.

Angringesse, insinuarsi cacciarsi, entrar in lega di l amicizia, d'interesse con alcuno, introdursi, attaccarsi, affezionarsi di soverchio, stabilirsi bene, cohærere, applicare se ad aliquem, vel ad aliquid, devovere se alicui, parole, dar einnee, dar erha

stabilire apud aliquem, duabus anchoris firmare navem suam, aliquo irrepere, penetrare , se inferre , se faufiler , s'acoquiner, s'adonner trop, s'ancrer, se fourrer.

An gropa, in groppa, cioè posandosi sulla groppa della bestia, e non in sella, equi. tergo, post equitem, en trousse.

Anguila scabecia , anguilla cotta, e condita in modo che possa conservarsi per lungo tempo, anguilla marinata, anguilla cocta, et condita aceto, sale etc., anguilla macerata, anguille marinée.

Anguilada, giro di parole , digressione , ambage , andirivieni, rigiro, fiuzione, scusa , pretesto , sutterfugio macchinazione, ciurmeria, circuitus verborum, circumlocutio, circuitio, ambages, dé-

Anguilè, rigirare, simulare, operare con astuzia, non andare, non operare con ischiettezza, con franchezza, con lealtà, cercar cavilli, sutterfugii, tergiversazioni, parum sincere agere, ficte, ac simulate loqui, aliquantulum a veritate deflectere, uti fallaciis, tenere, produrre, generare, adhibere technas, vafre, et malitiose agere, viam rectam non insistere, biaiser, gauchir, conniller.

Ania, uccello acquatico noto, anitra, anas, canard; la femmina si chiama cane in fr-Anlèv, allievo, bambino, che è a balia, alumnus, éleve , nourrisson.

Antuchi, dar canzone, dar

trastulla , dar chiacchiere, lu- | metà sul serio, partim bonis , singar con parole, senza venir a conclusione, dondolar la mattea, confusc loqui, nec pedes, nec caput habere, verba dare, aliquem ludos facere, deridendum propinare, amuser, bereer, berner de belles espérances.

Anmerdasse, smerdare, imbrattare, insudiciare di sterco, di merda, stercore, merda inquinare, embrener, salir de bran, de matière fécale. Camisa annierdassa, camisa merdosa, camicia imbrattata di sterco , subucula stercore foedata, chemise breneuse.

An pè, in piedi, ritto, stante, erectus, stans, débout, sur ses pieds.

Anpiastr , impiastro , empiastro, emplastrum, emplatre.

Anpiastre, porre, distendere empiastro, od altra cosa sopra eliecchessia, impiastrare, impiastricciare, illinere , emplatrer. Anpiastre , macchiare, sporcare, imbrattare, impiastrare, fadare, nguinare , barbouiller. Anniastresse, lisciarsi, imbellettarsi , azzimarsi , impiastricciarsi , se fuco illinere , se farder. An picardia, sul P grech, sulla forca, sul patibolo, in malam crucem, in patibulo,

ad infelix lignum, an gibet. Anpipesse, Vedi Anticesse

Anplatre, V. Anpiastr sopra. Anone , V. Andesse a fe

scrive nel Diz.

partim asperis verbis, partim joco, partim serio, partim libenter , partim invite , sur un certain ton, moitré guerre, moitié marchandise, moitié de gré, moitié de force.

Auprometiure, sponsali, spon-

salia, fiançailles. Au quatr paröle, in poche

parole, paucis, en peu de mots. Anramura di bigat, erica, erice, cytisus sessilifolius, bruverc , V. nel Diz. Belveder.

Ansa, istigazione, incitamento, stimolo, provocamento, suggestione, impulso, instigatio, impulsio, incitatio, instigation.

An santa pas , via , in fine . in somma, sia così, esto, valeat, denique, à la bonne heure, nargue, enfin.

An s'la pacia, o paciara, an sul pat, in cambio, in contraccambio, per soprappiù, per giunta, in additamentum, per accessionem, en retour; en échange, sur le marché-

Au s' la ponta di pe, gatton gattone, catellou catellone, di nascosto, pian piano, quatto quatto , pedetentim, furtim , caute , latenter , en tapinois, à pas de loup, sur la pointe des pieds.

An s' la ponta d' la lenga, sulla sommità della lingua, a fior di labbra, primoribus labris, o labiis, sur le bout de la langue, sur les bords des lèvres.

An sle spale, sulle spalle, super humeros, in dorso, An po da rie, an po da sur les épaules. An sle spabon, metà di buon grado, metà le, alle spese, a carico, sumper forza, meta per burla, libus, impendio, aux dépens.

An sostansa, in somma, in incisio, incisura, excisio, exrealtà, alle corte, in poche parole, paucis, denique, in summa, summatim, bref, en

An possi, condensare, far denso, spessare, spessire, addensare, densare, condensare, spissare, épaissir, condenser. Anspessisse, spessirsi, divenir denso , densari , condensari, crassescere, se condenser, s'épaissir, devenir plus épais, plus serré. 'L ris an cheusend a s'auspessis, a ven ji spes, quanto più si cuoce il riso, diviene più spesso, più denso, oryza coquendo densatur, le riz épaissit en cuisant.

Ansucrè, inzuccherare, saccharo conspergere, condire, sucrer. Ansucresse, esser infranciosato, prender il male venereo, il morbo gallico, il mal francese, cogliere, guadagnare, pigliare qualche malore, corripi morbo, gallico morbo affici , luem veneream contrahere, gagner du mal, attraper la vérole.

Ansupè, inzuppare, ammollare, far imbevere, umettare. dimojare, intiguere, inumidire, imbuere, madefacere, immergere, macerare, imbiber, mouiller. Ansupesse, imbeversi, inzupparsi, suc-ciace, attrarre, ebibere, poture, absorbere, s'imbiber, devenir imbibé d'eau, ou de quelque autre liqueur. Ansupesse, per autrapesse, V. nel Dizion.

Autaj , incavo , tacca , taglia, intaglio, intaccatura, se charger de nuages.

sectio, scalptura, entaillure, découpure, gravure, retaille-

Antaje, intagliare, incidere, scolpire, cesellare, incidere, concidere, consecure, effingere, scalpere, calare, entailler , graver , ciseler. Antajesse, V. nel Diz.

Antan, intanto, frattanto, mentre, interea, interim. dum , en attendant , pendant

que, cependant.

Ant'l fe del di, nel far del giorno, nell'alba, nell' aurora, allo spuntar del giorno, per tempo, di buon mattino, diluculo, prima luce, summo mane, à l'aube du jour.

Ant'l fe dla neuit, sul far della notte, prima nocte, primis se intendentibus tenebris, à nuit tombente, entre chien,

et loup.

Antasche i buratin , fesla , sbignèsla, far fardello, fur le balle, pigliarsela per un gherone, vasa colligere, aptare itineri sarcinas, plier bagage, trousser son sac, et ses quilles, se sauver, se retirer promptement.

Anterbore, intorbidare, turbare, troubler. Auterbole, antorbide l'eva, se l'eva terbora , intorbidare l'acqua , turbolentam aquam facere, aquam turbare, troubler, rendre trouble. Anterboresse, annivolesse, anberbojesse, parlando del tempo, intorbidarsi, turbarsi, rannugolarsi, oscurarsi, nubilari, diem involvant nimbi , der nubilat , se troubler ,

incastro, trastaglio, ritaglio, Anterpos, per anterpos, prov-

visoriamente, per modo di l provvisione, ad tempus, in præsenti , provisoirement.

Anterpose, depositare, deporre, lasciare per un momento, provvisoriamente, niomentaneamente qualche cosa, deponere , mittere , relinquere , poncre aliquid ad tempus, momento temporis, laisser, déposer, mettre pour un moment.

An tersa man, in deposito, in mano d'una terza persona, coi verbi mettere, deporre, affidare, conseguare, depositare, apud sequestrem aliquid deponere, in fide alicujus deponere, mettre en dépôt, en main tierce, entre les mains d'un tiers.

Anticament , altre volte , un tempo, a' tempi andati, anticamente, per il passato, olim, antiquitus, jadis, anciennement, autrefois.

Antich . antico . vecchio . di gran tempo, vetustus, antiquus, très-vieux, ancien, antique Antich com paterna, antich com l'erch d'piassa, frase di Chieri, antichissimo, disusato, gotico, velustissimus, antiquissimus, obsoletus, gothique, antique. J' antich plur., gli antichi, i vecchii, gli uomini de' secoli trapassati, majores , veteres . . . .

Antichità, vecchiezza, vetusta , antichità , vetustas, anuquitas , ancienneté , antiquité: Antichità d' Monsie Pingon, anticaglia, vecciiume, cose vecchie, malaudate, viles quadam antiquitatis reliquice, rerum antiquarum vestigia, du

gothique, des vieilleries, antiquité, antiquailles.

Anticipada , anticipazione , anticipamento, anticipata, anticipatio, anticipation, avance.

Anticipe, anticipire, preveuire, prævenire, prævertere, præoccupare, anticiper, dévancer, avancer, prévenir. Paghè antsipà, pagare anticipatamente, repræsentare pecuniant, payer par avance.

Anticrist, seduttore de' popoli nella fine del mondo, predetto nella Sagra Scrittura, e così detto quasi contrario a Cristo, anticristo, antichristus, antechrist.

Antickeur, dolore di stomaco, accompagnato da nausea . e sfinimento di cnore . cardialgia, anticuore, cordiaco, cordiaca, cordiacus, cordialgie. Parlandosi di cavalli . morbus cardiacus, anticueur. Antidata , data falsificata , perchè segnata avanti al tempo, antidata, adscripta dies

antiquior, ex ante diem, autidate. Antidate, mettere un' antidata, segnare uno scritto. un atto d'un giorno avanti , o più, anteriorem diem appo-

nere , antidater. Antifona, quel versetto, che si recita , o si canta avanti , e dopo il salmo, antifona, antiphona, antienne. Cante l'antifona a un, cantare la zolia a uno, dare uua sbrigliata, riprendercalcunoasprissimamente , aliquem asperis verbis objurgare, increpare, male verbis accipere, castigare, chanter la gamme à quelqu'un.

Antifonari, quel libro, che si

A N

antilone , antifonario, antiphonarium , autiphonier.

Antine, fe fe na tiña a un , t. di ginoco , far perdere la partita ad uno , aliquem ad perdendum compellere, engager, faire perdre.

Antivist, ste antivist, stare avvertito, accorto, con gli occlii aperti, animo excubare, vigilare, être sur ses gar des. Esse antivist, essere prevenuto, præoccupatum, præventum esse, être prévenu.

Antone , intonare , dar il tuono, praciuere, entonner. Antorn prep. , intorno, cir-

ea , circum , autour , à l'entour. Antorn , talora significa quantità incerta, e indeterminata di tempo, e di cheechessia, e vale poco più, o poco meno , circiter , environ , à peu pres. Antorn a des mila, dieci mila circa, intorno a dieci mille, decem millia eirciter, dix mille à peu près.

Anuansa, accordo, mescolanza, union de' colori, impiumo, concordanza, combipazione, scompartimento, colorum commissura, et transitus, color incursans colori. differentia colorum, alterna vice se se excitans , nuance , assortiment.

Anuansè, unire, e assortire bene i colori, colores alios aliis scite, eleganter nestere, apte committere, nuancer, assortir.

Anvale, t. di agricoltura, rincalgare un albero, arborem glebis circumdare, fulcire munire, butter.

adopera nel coro, ove sono le l ria erezione del membro virile, priapismo, priapismus, prinpisme, erection doulorense, et continuelle de la verge, sans ancun désir, qui l' occasionne. Anvia del luv , affamato come un lupo, insaturabile, abdomeu, affamé comme un loup, qui a toniours faim.

Anviron nome sost,, contorni, confini, vicinanze, luoghi circonvicini, vicinato, loca vicina, propinqua, finitima, les environs.

Anviron , V. Antorn nel secondo significato, come fopra-A ore perse, a bell'agio . per commodum, horis subsecivis, per otium, à loisir, à ses heures dérobées.

A paghè, ter. di giuoco, doppio, duplum, double. A palà, a fusone, a biza zeffe, abbondantemente, copiose, satis superque, abunde , cumulate , cumulatissime , largiter, a foison, a pleines mains, copieusement. Dne a palà , denari a fusone , pecunia super abundans, de l'argent à gogo. A sbogia i dnè con la pala, egli è ricchissimo , abbonda di danaro , ditissimus, opulentissimus est, bene nummatus, il remue l'orgent à la pelle.

Apasiaus gent da bin , adagio, pian piano, chetatevi, galantuomini , clementer , queso, bona verba quæso, paz sit rebus , tout dour , s'il vous plait.

A pè, a piedi, pedibus, à pied. A pè giont , a piè pari, pedibus arquis, à piede Anvies del mul , involonta- joints , d'un plein saut. A pe

sopèt, à sopèt, a piè zoppo, suspenso pede altero, saltuatim , a clochepied.

Apog, appoggio, sostegno, baggiolo , basa , fultura , fulcrum, sustentaculum, fulcimen, appui, soutien. Apog figur., dicesi tanto delle persone, che delle cose, ajuto, protezioue, soccorso, riparo, appoggio, sostegno, tutor, tutela , præsidum , firmamentum , columen , faveur , aide, secours, protection, prote-

cteur., appui. Apogè, accostare una cosa all'altra per lo ritto, alquanto a pendio, acció sia sostenuta, appoggiare, aliquid re aliqua fulcire , suffulcire , sustinere, appuyer, soutcuir par le moyen d'un appui. Apoge un parer a d'hoñe rason, stabilire, fondare il suo parere, aliquid firmare, confirmare, appuyer son opinion sur des bonnes raisons. Apogesse, appoggiarsi col gomito, od altramente sopra una tavola, contro un muro ec. , niti re aliqua, incumbere baculo, tabula etc. , s'appuyer , s'accouder s'accôter sur une chaise , coutre une table. Apogesse figur., cercar favore, darsi in protezione , niti auctoritate alicujus, chercher un appui, un protecteur. Apogesse su na cosa , appoggiarsi , confidare , far fiducia sopra d' una cosa, niti, insistere , s'assurer , faire fond sur une chose. Apogesse a un pont d'canaveui, appoggiarsi a fragil caupa, sedere infida sede, caduca, et inans spe niti , s'appuyer sur un allouer le frais d'un compte , reseau, avoir des espérances approuver une dépense faiteraines, et mal fondées.

Apel, il chieder nuovo gindicio a Giudice superiore, appello, ad judicem superiorem appellatio, provocatio, appel, recours au juge supérieur.

Apelè , o apelesse, appellarsi da una sentenza, domandare, chiedere nuovo giudizio, appellare , appeller.

Apolet , V. Epolet. Arbion , V. Erbion.

A ponta d' daè, col danaro contante prosenti pecunia, argent comptant.

Apoutament, stipendio, salario, paga, assegnamento, provvisione, salarium, appointenicut, entretieu, pension, gages, qu'on donne à un officier, aux principaux domestiques.

A pressi, a buon mercato, vili pretio, à bon niar-

A prēuva d' bonba , a tutta prova, probatæ fidei, a toute épreuve. Approssime approssimesse

V. Avsine, avsinesse. Aprovasion , approvazione ,

assensa, probatio, comprobatio , ratihabitio , approbation, ratification. Aprovasion d'un cont, d'na lista, approvazione d' un conto, d' una partita in conto, ratihabitio, allocation.

Aprove , approvare , confermare, aver per buono, autorizzare, ratilicare, probare, comprobare, confirmare, approuver, ratifier, autoriser. Aprovè un cont , approvare un conto, una partita, ratum habere . expensum comprobare .

A pugnà, abbondantemente, a fusone, copiose, abande, à pleines mains.

Aquareta, t. di pittura, sguazzo, tempera, sequerello, color aqua dilutus, détrempe.

A quatr ganasse, Vedi A cherpa pansa sopra.

Aquos, acquoso, acquido-

so, acqueo, aquosis, aqueux. Arà, stromento d'agricoltura, in tutto simile alla siòira, eccetto che egli ha due orecchioni, aratro, aratolo,

aratrum, charrue à deux versoirs. A rabel, a rabion, all'abbandono, negligenter, inconsiderate, nulla habita ravio-

said-rate, nulla habita ratione, perdite, efficiem, à l'abandon, péle-mêle, en mauvais étit, négligemment, à tous les diables.

Arach, V. Aciacòs sopra. Arach d'botega, vecchiume, cose vecchie, malandate, cattiva mercanzia, che non è di veudita, scruta, orum, vicilleries, garde-bontique. A ras, pien a ras, pie-

nissino, plenissimus, tout plein, rasade, bord à bord. Arbęche, rimbeccare, stare

a tu per tu, rispondere con arrogauza ad una persona, a cui si dere rispetto, alicui refragari, se rebequer. Arbenna, pernice bianca,

grossa quanto uu colombo con piedi pelosi come quelli della lepre, lagopus; lagopedo. Arbia, un mastello pieno,

Arbià, un mastello pieno, plenum labellum, augée, plein un auge.

Arbitrament , giudicio d'un arbitro , arbitrato , arbitrato ,

arbitratus, us , arbitrium , arbitrage , jugement d'un different per arbitre.

Arbitie, giudicare come arhitro, arbitrare, giudicare una cosa non col rigor di legge, ma d'arbitrio, arbitrari, facere arbitrium, arbitrer, estiner, régler, décider en qua-

lité de juge, on d'arbitre.

Arbitra, giudice eletto dalle parti per terminare le loro
direrenze, arbitre,
arbitre.

Arbugè, muovere di nuovo, agitare, dimenare, iterum movere, motare, remuer de nouveau. Arbugè '1 gram smuovere di nuovo il frumento cola paia ne granaj, aeciò non si riscal·li, frumentum in horretis ventiure, ac refrigerare, ne concalescat, frumentum subpictare pala tignea, remuejuctare pala tignea, remue-

le blé dans les greniers de

crainte qu' il ne s'échauffe. Arbruschè, ributtare, rigeftare con unala grazia una persona, farle uno sgarbo, scoraggiare, far perdere il coraggio, abbattere, aliquem male verbis accipere, tractare nimis aspere, alicujus animum frangere, rabrouer, rebuter, décourager, faire un mauvais accueil, traiter rudement. Arbruschesse, sconfortarsi, disanimarsi, perder il coraggio. abbiosciarsi , despondere animum, se décourager. Arbruschesse, parlandosi di tempo, rahbruscarsi, turbarsi, obscurari, se troubler, se s'obscurcir. Arbruschesse, dicesi anche del erescere del freddo, vehementer hiemare, faire grand froid.

ter hiemare, faire grand troid.

Achirente, pianta.... persil
sauvage.

- June Coop

Arbust , dicesi delle piante, che tengono il mezzo fra gli alberi , e le erbe , le quali mettono dalle radici più rampolli non molto alti, e durano assai tempo, come il ramerino ( rosmarin ) e simili, frutex, arbuste.

Arca d' Noè, arca di Noè, arca , arche de Noè. Arca d' siensa.

Arcada, arco, volta, arcus, arc, arcade, arceau.

Arcascada, ricaduta, ricascata nella malattia, iteratus in morbum lapsus, recidivus lapsus in malum, rechute.

Archeije , V. Arcuji. Archeuse, cuocere di nuovo , ricuocere , recoquere , récuire.

Archinua, arte del raffinare, alterare, mescolare, e trasmutare , i metalli , alchimia, chimice scientia, alchimie, chimie, science, et philosophie hermetique. Archimia, sortadi metallo lavorato per via d'alchimia, e formato di rame, ottone, e bronzo . . . . . . métal composé de laiton, bronze . et cuivre. Archimia . dicesi ad uomo avaro, avarus, tenax, avare, ladre, chiche.

Architria, quel membro d' arcuitettura, che posa immediatamente sopra colonne, o sopra stipiti, pezzo di legno posto a traverso al di sopra dell'apertura d' una porta, o d' una finestra, architrave, epistylium, architrave, linteau.

Archivi, luogo, dove si conservano le scritture pubbliche, - archivio , tabularium , tabli- menstruorum suppressio , sup-

chivi, titoli autichi, carte, ed altri scritti importanti, ed il luogo, ove si custodiscono, documenți di famiglia, titoli di proprietà, ed altre scritture di rilievo, archivio, archivium . archives.

Archivie, ammassare, raccogliere, accumulare, ammontare, imborsare, intascare, metter in tasca, pera condere, immittere, abdere, condere in crumenam , ramaster , entasser . empocher. Archivie . mettere in prigione, imprigionare, in carcerem conjicere, detrudere, mettre en prison.

Arculon , V. A l'arculon. Arcusì, cucir di nuovo, ricucire, cucire una cosa, che è scucita , contuere, denuo suere, recoudre.

Ardo, termine, di cui si servono i soldati , quando sono in campo, così pure nelle piazze le sentinelle gridano, chi è la? quis est? qui vive? qui va là?

Areis, affatto, intieramente, omnino, prorsus, entièrement, tout a fait, jusqu'a la lie. Areña, specie di tordo, il

più grosso di tutti . ma il men buono a mangiare, tordella, tordaccio . turdus . drenne. Arest personal, presa, presura, cattura, arresto, lo imprigionare, comprehensio,

captura, prehensio, prise de corps, contrainte per corps. Arest di cors dle fumele, suppressione delle purglie, che ogui mese hanno le donne, nun, archivium, archives. Ar- | pression des mois, des règles.

secondo significato di sopra. Arfaita , contraccambio ,

giunta, sovrappiù, additamentum , accessio , retour. Si veule canbie'l vostr caval con 'l me, iv dagh des doble d'arfaita, volete voi cambiare il vostro cavallo per il mio, io vi rifaro dieci doppie, supra equum permutatum tibi pretii adjicio decem aureos nunmos, si vous voulez troquer votre cheval contre le mien , je vous donnerai dix pistoles de retour. Arfaita, arvangia, in term. di giuoco, rivincita, lusionis iteratio, repetita lusio, recuperatio, revanche.

Arfiaji, respirare, rifiatare, respirare, spiritum ducere, respirer. Artiaji, arfiaisse, significa anche ricrearsi, prender riposo, respirare, riposare alquanto, respirare, interquiescere , respirer , prendre da relache.

Arfonde, rifondere, fondere di nuovo, liquare, liquefacere, refondre. Arfonde, dicesi pure d'una persona di cattivi costumi : A biognria arfondlo , non si correggerà, bisognerebbe rifonderlo, reformandus, ac velut recognendus esset, il faudroit le refondre.

Arfranse, termine di agricoltura, far la secouda aratura, intraversare, agrum repastinare, vitem iterare, biner , donner la seconde facon aux terres labourables.

Arfud, ripulsa, rifiuto, negativa , recusatio , repulsa , refus , rebut. Roba d'arfud , pattume, pacciume, marame, rum lavare, relaver. spazzatura, ciarpame, mer- Arleuri, V. Arleugi.

Areste, V. Archivie nel canzia di rifiuto, rigettata, purgamentum, purgamen, quisquilia . scruta , rebut , marchandise de rebut, choses re-

butées.

Argale, regale, fe'n regal, regulare, far presenti, o regeli, tar un dono, largiri, munerari, donare, præbere munus, faire des présens , régaler. Argalesse, rallegrarsi, gioire, giocondare, ricrearsi, sollazzarsi, se reficere, anunum voluptate complere, se oblectare, tacito affectu lætari, sensus voluptate permulcere, se réjouir, avoir du plaisir, être bien aise. jouir.

A rigor, a tut rigor, rigorosamente, a tutto rigore, giustamente, rigide, simmo jure, jure merito, districtius, à la rigueur, en rigueur, rigoureusement, à juste titre, a bon droit.

Arissesse, dicesi anche della pergamena accostata al fuoco, raggrinzarsi, contrahi, crispari, sc ratatiner.

Arive , arrivare , giungere , pervenire, adventure, advenire, pervenire, devenire, accedere, parvenir, arriver, aborder, atteindre. Arive, per accadere, avvenire, succedere, veuir per caso, accidere, obtingere, arriver, avenir, échoir. Chi tard ariva, mal alogia, prov., chi tardi arriva, male alloggia . . . . il vaut toujours micux s'y prendre de bonne beure.

Arlavè, lavar di nuovo, rilavare, relavare, relucre, ite-

Arlighè , legar di nuovo , legare un'altra volta , rifare i nodi, che si erano sciolti, rilegare, religare, iterum ligare . . . . Arlighè un liber . cucir di nuovo insieme i foglietti d'an libro, e mettervi un'altra coperta, rilegare un libro, librum denuo compingere, relier de nouveau un livre.

Armanach , libro , che contiene tutti i giorni dell'anno, le feste, le lunazioni, gli ecclissi, ed altre simili curiose notizie, effemeride, almanacco, Innario, ephemeris vertentis anni, calendarium, almanach, calendrier. Armanach an feat, abnanacco in un sol foglio, calendarium in folio , almanach en placard. L'almanach marea patèle, il padrooe , la padrona fa il bell' umore, è stravagante, umorista ec., morosus est herus, tristes cogitationes vexant, dominant, monsieur, madame a mis son bonoet de travers. Armanach , dicesi di persone cagionevole, malsana, infermiccia, malaticcia, malazzata, indisposta, baceta, valetudinarius, morbosus, valetudine infirma , incommoda , valetudinaire, infirme. Armanach vei , banastre , tarabacole , arnesi , masscrizie vecchie , rotte, di poco valore, bagaglie, vilia instrumenta, quisquilia, vieux meubles , vieilleries . embarras, nippes.

Armlin , arboscello di non molta grandezza , che non perde foglia, e fa il suo frutto

grande come una grossa ciriegia, di dolce gusto, corbezzolo, arbustus, unedo, arbousier.

Armoderne , ridurre all'uso moderno, rimodernare, ad novam redigere formam, réduire à neuf, refaire à la

moderne.

Armonde j'erbo , rimondare, potere, diramere un albero , tagliarne i rami secchi , o superflui, arbores interpurgare, interpotare, circuncidere . collucare . inutiles . vel aridos ramos falce amputare, élaguer les arbres, retrancher le bois superflu , eclaireir de branches uo acbre.

Armonte , rimontare, provdere di nuovi cavalli, novis equis milites instruere, remonter, redonner des chevaux, remonter un chevalier. Armonte ua cassiña, rifornire del necessario una cassina denuo suppeditare, instruere prædium rebus necessariis ad illud excolendum . . . . Armoute un paira d' stival, racconciare, rassettare stivali , novis soleis , et obstragulo ocreas munire. remonter des bottes, mettre une empeigne neuve à des bottes. Armonte un fusli, na pistôla ec., rimontare un archibugio, una pistola, ballistam igneam, minimum tormentum bellicum ligno munire . . . . Armonte un violin, na ghitara, un mandolin, rimon-

tare, fornire di nuove corde una viola, una chitarra, un liuto, novis chordis, o nervis fidem , citharam , testudinem ritondo, e ovato, che gial- instruere, remonter une violeggia nella rossezza, ed è le, une guitarre, un luth,

les garnir de cordes neuves. Armonte n'arlogi, na pendula , un viraröst , rimettere su un oriuolo, un girarrosto, horologii libramentum levare in sublime, alte extollere, remonter une montre, une pen-

dule, un touruebroche, les remettre en état d'aller. Arnà , add. , ristorato , alleviato, alleggerito, confortato , consolato , refectus , recreatus, soulagé.

Arnanbon , emolumento , utile, guadagno, profitto casuale, quidquid pecuniæ, deductis impensis, domino redit ex re aliqua, reveuant bon, le tour du bâton, V. Tonbaton.

Arnasse . rinascere , rivivere, renasci, reviviscere, renaître.

Arneghè, arniè, t. di ginoco di carte, e si è il mettere una carta di seme diverso da quello che si giuoca, ancorche s'abbia in mano, rinunziare . rifiuture . . . . . . renoncer. Arneghė, dicesi anche non avere del seme, che si ginoca. Arnega da piche . . . il renonce à pique, il n'a point de pique. Paghe l' arniura . . . . payer la re-

nonce. Arnegura, arniura, term. di giuoco, rinunzia . . . . . renonce. Paghè l'arniura, pagare la rinunzia . . . se défausser.

Arneis , arnese , supellex , machina, meubles, machine. Arneis dla cusiña, V. Bataria d' cusiña. Arneis, atrès d' canpagna, arnesi, stromenti villerecci, di campagna, in-

Tom. 111.

d'agriculture, instrumeus d'

agriculture.

Arneschè, mettere il fornimento, gli arnesi a un cavallo da tiro, bardamentare, equum ornatu suo instruere, stragulis equum ornare , harnacher.

Arneschesse, vestisse da festa, butesse an gala, dicesi della plebe , vestirsi , conciarsi dal di delle feste, mettersi gli abiti da festa, eximiis, egregiis, pulchrioribus vestibus se oruare, s'endimancher.

Arnica , sorta di pianta .... bétoine des montagnes.

Arpan , o passra d' montagna, uccello . . . niverolle, pinson de neige.

Arpassita, ciò, che si dà ai cavalli per rinfresco, quando si vuol fare una lunga gita, profenda , avenæ modiolus , avence corbula, picotin d'avoi-

ue , salade.

Arpentiura , ravvedimento , ravviamento, emenda, il conoscere d'aver mancato, e ravvedersi, morum emendatio, in melius mutatio, ad meliorem frugem receptus, resipiscence. Arpentiura, il recedere, ritirarsi da una promessa, o contratto fatto, recessus, retonr.

Arpia , uccello favoloso , alato, assai ghiotto con volto di donna, arpia, harpya, harpie.

Arpich , ter. di giuoco di picchetto, e si dice quando uno de giuocatori prima di ginocar qualche carta, conta tino a treuta, prima che l'altro, contro cui egli giuoca, strumenta ruralia, ustensiles abbia potuto contare, onde

quegli in vece di contare sol- | gatio , enquête , recherche , tanto sino a trenta, conta sino a novanta, repicco. repic.

Arpieghè, picgare una cosa che si era spiegata, ripiegare, replicare, replier.

Arpien , ammalato di ripienezza, saturitate æger, laborans, malade de plenitude.

Arpon , spranga , arpese , harpago, harpon.

Arport , rapporto , relazione, ragguaglio, racconto, relatio, narratio, delatio, rapport, relation. Arport, tarsia, impiallacciatura, conscrium, et coagmentatum ex nobilioris ligni particulis opus, placage.

Arpos, riposo, requie, cessazione dal lavoro, quiete, pacc, tranquillità, solliero, quies, requies, tranquillitas, otium, repos, reliche. Arpos, per sonno, sommus, repos, sommeil.

Arsani, risanare, render sano, sanare, consanare, curare, rendre sain, guérir. Arsanisse, ricuperare la sanità, risanare, convalescere, ad sanitatem venire, recouvrer la suité, se rétablir, guérir.

Arscaude, riscaldare ciò. che si era rattieddato, rendere a cosa raffreddata il calore , riscaldare , recalefacere, réchauffer, chauffer ce, qui était refroidi. Arscaudà , odore, o gusto di riscaldato, di cost riscaldata . . . . échauffé, sentir l'échaullé.

Arserva, ricerca, inquisizione , inchiesta , informazione, per quisizione, inquisitio, disquisitio, indagatio, investi- cyclaminus, ciclamen, pain de

perquisition.

Arseviia, scritto, con cui si riconosce d'aver ricevuto. ricevuta, accepti chirographum, réception, reçu, récépissé. Arsevia, per accoglienza, benigna tractatio, humanitas, comitas, facilitas....

Arsi, t. preso dal greco. che si aggiunge ad altri per indicare un grand eccesso, un grado supremo in quella cosa, di cui si parla , arci, archi, archi, très. Arsimat, pazze da catena, forsennato, sciocco , baggeo in cremisi , longe insanissimus tribus anticiris caput insanabile, pergraphicus veterator , palæmone insulsior, archifou. Arsigof, ignorantaccio, baccello, pecorone, sciocco in sommo grado, ignorantissimus, crassa minerva homo, stolidissimus, plusque sot, sot a vingt-quatre caruts. Arsia, sorta di rete da pren-

der uccelli, pantera, barcoceliio , panther , pantière , pannean, filet, lacs, marchette. Arstobie . term. di agricoltura , ristoppiare , spigolare ,

spicas colligere, glaner. Arsura , ardore , arsione , calor eccessivo, ardente, incendio, cocimento, infocamento, arsara, ardor, æstus,

ardeur, adustion. Artoj , botega d' artoj , bottega da pizzicagnolo, botularii officina, boutique de charcuterie.

Artanita, pianta, la cui radice è a foggia d'un pane, di em i porci sono assai ghiotti, p n porcino, pan terreno, porceau.

Artarde , ritardare , diffe rire, indugiare, prolungare, procrastinare, menar in lungo, trattenere, interteuere. impedire, far indugiare, moram offerre alicui rei, differre, cuncturi, procrastinare, morari, decinere, protrahere, retarder.

Arteñe , V. Artni.

Artetica, agg. a gotta, che attacca le giunture, gotta artelica, arthritis, morbus articularis, maladie acticulaire, gontte gypleuse, maiadie arthritique.

A-ticioch ra, luozo piantato di carciotti , ajuola di carcioffi , locus cinaris , vel carduis sativis consitus, carreau d'artichauds, planche d'artichauds,

artichaudiere.

Articol, parola declinabile, che aggiunta a nome, o pronome ha forza di determinare, e distinguere la cosa accennita, articolo, articulus, article. Articol, uno de' dodici capi del Simbolo degli Apostoli, articolo, articulus article. Articol of fede, articolo, dogna, capo di fede, legis caput, religionis dogma. article de toi. Articol , istante, momento, punto, momentum , tempus , article. Articol dla mört , istante , punto della morte, media mors, extremum vitæ tempus , l'article de la mort. Articol, capo, o punto di scritture semplicemente . articulus, article

Articulation, nodo, giontura, articolazione, articulatio, articulation, jointure des os. Articolasion dla vos, pronunzia , articulazione della

roce, explanata vocum finpressio, articulation de la voix,

mots.

pronouciation distincte des Artirada, V. Artreta. Artnua , ritenutezza , prudenza, discrezione, circospe-

zione, considerazione, avverteuza, moderazione, temperamento, modestia, maderatio, circumspectio, continentia, retenue, moderation, di-

scrétion, modestie. Artorse . torcere di puovo. ritorcere, retorquere, retor-

Artreta , ritirata , receptus , retraite. Artreta, impiego, o pensione, che si da agli Uniziali, che hanno ben servito per un certo tempo . . . . . retraite. Sonè l'artreta, sonar la ritirata, la racculta, receptui canere, sonner la retrai-

te . battre la retraite.

Artrince, sminuire, levare . torre . scemare , tagliare . diminuire, menomare, stenuare, detrahere, immunuere, resecure, recidere, retrancher , diminuer, Astrincesse , ristrignersi, iliminuire le spese, impensam circumcidere, corripere impensas, sumptum levare, se retraucher, dimiuner sa dépense.

Arvende, vendere ciò, che si è comprato, rivendere, iterum vendere, revendre.

A rub, e quindes, imperfettamente, uon compiutamente, non perfecte, non absolute, modo imperfecto, ita ut aliquid desideretur, incomplet, imparfait , d'une manière inparfaite, imparfaitement.

Arvisrole, rullegrare, ricrea-

re, dar diletto, divertire, confortare, ristorare, rinvigorire, tener allegro, delectare, oblectare, exhilarare, letitia afficere, gaudio perfundere, recreare, réjouir, récréer , ravigoter , égayer. Arviscolesse, rallegrarsi, divertirsi, gioire, sollazzarsi, ricrearsi . lætari . dare se incunditati, gaudere, lætitin gestire, se réjouir, se récréer, se divertir, passer le temps agréablement.

Arvista, rivista, ricerca, recognitio, revue. Arvista, rassegna, mostra, rivista de' soldati, copiarum recensio revue. Arvista, si dice dell' esaminare di nnovo i conti, i processi cc., revisione, recognitio, révision. Arvista, occhiata, sguardo, intuitus, oculorum conjectus, coup d' œil.

Arvölta, rivoluzione, ribellione , sedizione , sollevazione . rebellio, defectio, révolte, rébellion , soulevement. Arvôlta, rivoluzione, rivolgimento d'umori , conversio , inversio , révolution.

Arvoltè, V. Arvirè. A schiña d'aso, a schiena d'asino, a scarpa, o pendió da due parti, in asini dorsi modum , en dos d'ane.

A s' dös, senza sella, a bisdosso, a bardosso, a cavallo nndo, nudo equo, nudis equi humeris, à nu, à dos nu, en poil, à cru.

Aseo ! capperi! cospetto! sorta d'interjezione, che esprime qualche movimento di sorpresa , di stupore , di meraviglia, papæ! dame !

Asi, t. contad., vasi, hotti, bottume, quantità di botti , vasa vinaria , vases , vaisseaux, futailles.

Ass del let , dla letèra , assi da sostenere il saccone, asserculi substrati culcitæ strami-

nece, goberges. A slofate, V. Andè a mēūi

Aso d' natura, sa nen lese soa scritura, dicesi di persona ignorante a segno, che non sa neppure leggere ciò, che serive, ignorantissimus, il est bien âne de nature, il ne saurait live son écriture. Aso d'prima stampa, vale lo stesso . . . . bête par excellence, ignorant par bémol, ainsi que par bécarré. L'aso d' doi padron la coua i pcila, non si possono servire due padroni, duobus dominis servire non possumus, l'ine du commun est toujours mal bâté. Fè com l'aso, cha porta d'vin, e beiv d'eva, affaticarsi pel vantaggio altrui seuza propria utilità , se defatigare alienam curando utilitatem, fatiguer pour le bien des autres. L'è mei n' aso viv ch'un dotor mort, è meglio goder salute, e non aver tinte riceliezze, che rovinarsi lavorando, præstat opibus bona valetudo, il vaut mieux avoir bonne santé, que de se tuer par le travail. Ano vei , bast neño, dicesi d'uomo avanzato in età, che non gode riposo nella sua vecchiezza . . . . .

malheur à l'homme azé, qui ne trouve pas de repos dans sa vicillesse. A sopèt, V. A pè sopèt sopra. A sosta, al coperto, in sicuro, in salvo, in luogo di rifugio, di sicurezza, in tu to, in salutis portum, à l'abri, a couvert.

Aspr, acre, brusco, aspro, amarino, affricogno, acerbo, austero, lazzo, afro, asper, acerbus, acer, austerus, apre, acre, revêche. Aspr, agg. a persona, ritroso, duro, gravoso, ficro, intrattabile, asper, austerus, difficilis, durus, revêche, peu traitable, rebar-

Aspersöri, V. Asperges nel Dizion.

, Assassin , malandrino , ladrone, assassino di strada, scherano, masnadiero, mascalzone di strada, grassator, latro , brigand.

Assassine, svaligiare, ruhare, assaltare nella strada i viandanti per ucciderli, e tor loro la roba, e per similit. dicesi d'ogni atroce danuo che si faccia, despoliare, prœdari , grassari , dévaliser , voler , faire des brigandages , tuer de guet-apeus, de desscin formé.

Assaute , assalire , affrontare, assaltare, attaccare l'inimico, investirlo, aggredi, in aliquem incurrere, attaquer, ussaillir. Assaute , de l'assaut a na fortessa ec., dar l'assalto a una fortezza, arcem oppuguare, donner l'assaut a un lort. Pie d'assaut, prendere d' assalto, facta impressione expugnare, prendre d'assaut. Assedi , assedio , obsidio ,

siège, blocus. Assedië, fermarsi con eser-

obsidere , circumvallare , obsidione cingere, assieger, bloquer , faire le siège. Assedie, esser sempre intorno ad alcuno per venir a capo de'suoi disegni, adhærere alicuius lateri, esse cum aliquo assiduissime, obséder.

Assegu, ragion di credito, che si cede altrui, acciocchè se ne vaglia a suo tempo, trasporto, cessione, cedizione, assegnamento, cessio, transcriptio, alienatio, assiguatio, transport, cession, assignation.

Assegnè, costituire, prescrivere, asseguare, assignare, constituere, assigner, fixer, déterminer, établir, constituer. Assegue la causa a sentensa . . . . appointer la cause en droit.

Assella d' fra, odore di ditello , hircius fætor , bouquin, gousset, odeur puante, qui sort des asseilles.

Assià , che ha sete , assetato, sitiens, sitibundus, altéré, qui a soif.

Assoclesse , emendarsi , resipivcere, se corriger. Assodese, fortificarsi, ristabilirsi, rassodarsi, confermarsi, se confirmare, se raffermir.

Assodesse, confermarsi, rassodarsi, ristabilirsi, fortificarsi, firmari, confirmari, se se confirmare. Assodesse, correggersi, emendarsi, moderarsi, resipiscere, ad meliorem frugem se recipere, so corriger.

Assolutoria , t. forense , assolutoria dalla dimanda fatta cito attorno a luoghi muniti, da un attore, che manca di a fine di prenderli , assediare, comparire in giudizio . . . .

voi de la demande de la contre-partie, congé.

Assolve , dichiarare per giuridica sentenza un uomo innocente del delitto, di cui è stato accusato, assolvere, liberare, absolvere, absoudre, renvoyer un accusé, le renvover quitte, et absous. Assolve, dare l'assoluzione sacramentale, prosciorre, absolvere, absoudre.

Assolutament, determinatamente, assolutamente, plana, et omnino absolute, perfecte, absolument, sans restriction, sans bornes, malgré toute opposition , tout-àfait , entièrement.

Assont, carico ; piè l'assont, incaricarsi, addossarsi, accollarsi, prendere l'assunto di. assumersi l'incombenza, la cura d'alcuna cosa, subtre onus, negotium, curam, se charger.

Assurbì , assorbire , attrarre, tor via, dissipare, absumere, exhaurire, absorber. Assurtiment , una quantità

di cose diverse, ordinate insieme, assortimento, apparatus, us, assortiment. A stent , con difficoltà , a

stento, agre, conctanter, lente , difficilement , à grande peine. A stim, a caso, senza badare, a fanfera, disavvedu-

tamente , a catafascio , inconsulte, temere, sans y penser, au hasard. Astin, bröcia, spranghet-

ta, fuscello, pernuzzo, verucidum, brochette.

jugement d'absolution , ren- | che l'uomo tiene per diletto d'uccellare, e di fazione, e di colore simile allo sparviere, ma è maggiore del falcone, astore, astur firmio, accipiter mas, accipiter aste-

rias, autour, tiercelet. A stracheur, a contraggenio, a controstomaco, repugnanter, invite, ingratiis, iniquo animo, à contrecœur.

A strasora, fuor di tempo. intempestive, inopportune, it toute houre.

Astringent , V. Restringent. Astusia, furberia, malizia, inganno, accortezza, astuzia, tratto, ingegno, mala industria , sottigliezza , arte , scaltrimento, artifizio, calliditas, versutia, astus, astuce, mauvaise finesse.

Asuefasion, asuefesse, V. Suefasion, suefesse.

Atach d' paralisia , d' apoplesia ec., assalto, attacco., colpo, tocco di paralisìa, d' apoplesia, paralysis, apoplexia tentatio, attaque de pas ralysie, d apoplexie. A talar, lungo, che scen-

de, che giange sino ai talloui , longus usque ad talos , long, qui va jusqu'aux talous. Atornie, circondare, at-

torniare, cingere, accerchiare, circumdare, cingere, environner, entourer. A tört, e peca, ingiusta-

mente, a torto, injuria, immerito, injuste, à tort, injustement, sans raison.

A tor d' roio, a vicenda, l'un dopo l'altro, alternativamente, successivamente, vi-Astor, recello di preda, eissim, vicibus, per vices, al-

ternis vicibus , ut cujusque | nomen exit, pro cujusque dignitate, à tour de rôle, tour a tour.

Atrès d' canpagna , V. Ar-

ncis d' canpagna.

Atrio, vestibolo, ingresso, auticorte , atrio , portico , loggia sostenuta da colonne, veetibulum pronaum , propylæum atrium , peristylium , vestibule, porche, peristile.

Atti , scritture , atti d' un Processo, o lite, actiones, acta, procédure, dossier de la

procedure, pièces.

Attor , t. di teatro , atto-Te, actor, acteur, Attor, colui, che nel litigare domauda , il cui avversario si chiama reo, o part contraria, attore, actor, demandeur.

A tut cas, qualora, dato che, ogni qual volta, comunque sia, sit, esto, quoties, attenuague sit, ad omnem evensum , h tout hasard. Avairet . V. Anvairet.

Avait, agguato, stè a l' avait, vaite, vace, stare, o essere in agguato, spiare, in insidiis esse, insidiari, et observare, aucupari ex insidiis, Atre aux aguets, se tenir aux aguets, épier, observer le temps , l'occasion , être aux écoutes, soit pour surprendre quelqu'un, soit pour eviter d'être surpris.

Avanè, sorta d'uva nera di dolce sapore.

Avans , resto , avanzo , residuo, reliquim, reliqua, re-

d'avans, d'avanzo, più che non è necessario, satis superque, de reste, plus qu'il n'est nécessaire. Avans , risparmio , parcitas , parsimonia , épargue

Avansòi , avanzi , rifiuti , residuo, resto, religua, reliquiæ, scruta, reste, refus,

reliquats, résidus.

Avèi maitàs, ardere d'impazienza, di voglia, astuare desiderio, summa flagrare cupiditate, brûler d'impatience, griller d'impatience, mourir d'impatience. J'en maities d' esse fora d' costi ambreui, io sono impaziente d'esser fuori di questi impieci, mi par cent' anni, non veggo l'ora d'esser fuori d'intrigo, vehementer exopto, hisce curis vacare, il me tarde hien que je ne sois hors d'affaire. A l'a maitas d' vede cola vassela d'argent . egli è impaziente di vedere quel vasellame d'argento, nihil ei longius videbatur , quam dum illud videret argentum, il lui tardait bieu , qu'il ne vit cette vaisselle d'argent,

le temps lui durait de voir etc. Avej bon temp , stare in gozzoviglia, ricrearsi, divertirsi, sollazzarsi , prender piacere , diletto ec., jucundissime vivere, volupe sibi facere, curare genium, esse alicui bene. ac beute, jucunditati se dare. lutitiam agitare, dulcia carpere , faire gogaille , se divertir , vivre à gogo. Avei bon tenp , passar noja , malinco-

liquice, reste. Avans, signi- nia, spassarsi, star in alletica anche ciò, che si lascia, gria, animum oblectamentis o si rifiuta , avanzo , rifiuto , detinere , s' amuser. Avei bon analecta , orum , reste. Ai n'e l'tenp , buffonere , buffoneggiaceliare, scherzare, bergolinare, joculari, argutari, cavil-

lari , scurriliter ludere , plaisanter.

Avèi da dè a aver debiti . preuniam debere, in are alieno esse, avoir des dettes. Chi a da dè dmanda prov., ed è il fare un'ingiusta domanda, i juste flagitare , poscere , petere, aliquid ab aliquo contra fus exposcere, faire une demande injuste, qui nous doit, naus demande.

Avei da di con quaicadun. acci d'ciacot, aver briga con alcuno, altereare, quistionare, piatire, bitostare, contrustare, esser in contesa, sissa, litigio, differenza, contrasto, quistione con alcuno. cum aliquo contentionem habere , alicui rationem esse , o intercedere cum aliquo, certamen, jurgium esse alicui cum atiquo, avoir maille à partir, disputer, avoir quelque différent, avoir à demê-1

Avèi'l mal , e le schergne , proverb. , aver le beffe, e il danno, damnum et verbera subire , jacturam , et irrisiones puti, être batta, et payer l' amende.

Avci 'l mal dla pera, figurativ., dilettarsi molto degli edifizii, amar di far fabbricare, in adificiis exstruendis delectari, être un grand bătisscur.

Avèi l'obligassion , ch'a l'an i börgno a santa Lussia, dicesi di chi è ingrato ai ricevuti benefizii, nullam benemeritis referre gratiam, n'avoir de lait contre quelqu'un.

re, burbare, piacevoleggiaro, [ point de reconnoissance des " bienfaits recus.

Avei la grenia atach al cul , dicesi di un giovauetto, che pretende di saper qualche cosa, che è superiore alla sua età, ed alla sua capacita, e ció dicesi per rimprovero egli ba ancor il latte alla bocca, non hanno per anco resciutto il bellico o gli occhi, puerilitatem redolere, sus oratorem, être fort jeune, il est si jeune, que si on lui tordait le nez, il en sortirait encore du lait, il ne fait que sortir de la coque, de sa coquille.

Avèi boñe spale, tanpestè ant la strobia, esser ricco, poter resistere a grandi spese, star in sul grasso, sumuum su- . stinere posse, avoir les reins forts, pouvoir soutenir la dépense, être à gogo. Mi f' cu . ncor un camrin veuid, per mia fè mi sento ancor disposto a prender qualche boccone, equidem reliqui in ventre locum uni cellee, ubi reliquas religuiarum recondam, pour moi j'ui encore une aune de hoyaux vuides , j'a encore dans mon ventre place à rem-

Avèi soa bala, entrar a parte d' un utile , esse consortent in lucris, questus portione aspergi, avoir part au gâ-: teau.

Avèila amera con un, aver : il tarlo con alcuno, averlo a scorno, scrbare contro di lui l'astio, odio prosegui aliquem, alicui iratum esse, la garder à quelqu'un, avoir une dent

unanimement, tout d'une voix,

'A verse , dicesi di pioggia : ] A pieuv a verse, a sie, piove a · secchioni , dirottamente , largus imber cœlo demittitur, ccelum ruit imbribus, magna vis est, et incursus pluviarum, imber densissimus ingruit, il pleut à seaux, c'est une averse. Ave maria aufilsà . maliziosetto, furbetto, baechettone, ipocrita, gattone, gatta morta , piagentiere, acqua cheta, mozzina, pietatis simulator, ficte, et simulate probus, delinitor, palpator, obsequio grassaus, finet, chattenite, patelin, eau dormaute, patepelue, pâte de velours, coquin voilé.

Augure, angurare, desiderare, dar il buon giorno, il buon viaggio, opture, ominari, soulsaiter. Augurè bon cap d'an , augurare buon principio d'anno, optare alicui, et bene ominari proximum annum, religium annum, sonhaiter à quelqu'un la benue année.

Aument . aumento . acerescimento, incrementum, accessio, augment. Aument d'dota , ciò , che la legge dà alla donna sui beni del marito in certi paesi, aumento di dote, dotalis accessio, augment de dot. Aument del ters, aumento del terzo del prezzo d'una cosa gia aggindicata, augmentimi tertii, tiercement. Anment del sest, aumento del sesto.... demi-tiereement.

A una vos, concordemente, unanimentente, d'un anino, ad una voce, di comune necordo, unanimiter, una voec, concorditar, une anime d'emblée, d'un commun accord. Avocat dle cause perse, un

cattivo avvocato, un avvocato, ehe grida come un arrabbiato, e dice niente che vaglia, onde perde le eause, rabula forensis, manvais avoeat, avocat à tort, et sans cause, avocat de halle, avocat de Pilate, avocat de eauses perdues, mauvais défeu-

Avorio, dente di lionfante : d'ordinario se gli da tal nome allora solamente, che è se; parato dalla mascella per essere messo in opera, avorio, avolio , ebur , ivoire.

Avsine , necostare , far vicino, avvieinare, aliquid ad alind admovere, approcher, avancer au près, mettre proche, mettre pres. Avsincsse, accostarsi, avvicinarsi, accedere, appropinquare, s'approcher.

Aussa leva . altalena , tollono, bascule.

Aussa l'ossa, ritiratevi, andate via, partiamo, partite, apage, apagite, abeamus, discede, abi, hant le pied, retirez vous, partons, allez, partez.

A uss a uss . di rimpetto . di rincontro, di rintoppo, sul medesimo piano di scala, ineadem scalarum alea, contra, adversum, e regione, ex adverso, sur le même pallier d': escalier, porte à porte.

Autęssa, altezza, altura, distanza da basso ad alto, altitudo , excelsitas , degli alberi ' proceritus, del corpo celsitus do , hauteur , éminence. Au- | A zigh zagh , brodaria & tessa dla teila, dla stofa, del zigh zagh, ricamo a ghirigo-pan, larghezza della tela, ri... broderie en zig sag. del panno, latitudo, largeur, Strà, sente a zigh zagh, stralarge, le lé, la largeur d'une da, sentiero, che serpeggia, toile, d'une étoile entre ses via, callis flexuosus, chemin deux lisières.

en zig-zag, en scrpentant.

fabeto, e la prima delle consonanti, c nel pronunziarla pare che rassomiglii al belare della pecora. B möl, carattere di musica in forma d'un b piccolo, che si mette dinanzi ad una nota per abbassarla d'un mezzo tuono; binimolle . . . . bémol. B quader, carattere musicale in forma di quadratello, che si pone innanzi ad una nota, che era stata alzata, od abbassata un semituono per restituirla nel suo tuono naturale : bisqua-

dro . . . becarre. Babacio, babbuino, scimmia, uomo brutto, figura da cembalo, mascherone, bertuccione, figurina da mettere ad una fontana, figura del callotta, rifiilo, stampa di castagnacci, cera da castraporci, bertuccia in zoccoli, figura ridicola; figurine ulla Cauese, ad deformitatem insignis, cui notabilis faditas vultus, magot , homme malfait , et fort laid , vilain crapaud. Baban , V. Barabio.

colo rospo , piccola botta , bufo, crapaud. Babiot, masna, vais sujet ..

BA . seconda lettera dell' al- I fanciullo , bambino ben grasso, puerulus perpinguis, netit enfant, populo.

Babocia, cagnolino che ha il pelo lungo, e il naso schiacciato, corto, canis villosus, biohen , barbicbon.

Babole, cianciatore, ciarlone, ciaramella, parolajo, cicalone , berlinghiere , garrulus , loquax , blatero , causeur, habillard.

Bucala, sorta di pesce, che si pesca nell' Oceano, salato, e seccato al vento; nasello salato . baccala . baccalare . asellus salitus, morue sèche, bacalian.

Bacalauro, che ha il primo grado per il dottorato, baccelliere, primum adeptus gradum ad laureum , bacalaureus, bachelier. Bacalauro, più propriamente dignità di baccelliere , baccelleria , primus ad lauream gradus, bacalaureatus, baccalaureat, le premier dégré qu'on prend dans une faculté pour parveuir au dectorat.

Bacan, baroncello, mo-Babiöt dim. di Babi , pic - nello , villanzone , homo vafer , improbus , polisson, man-

impaniata per uso di prendere i pettirossi, ed altri uccelli, panione, virga viscata, vimen viscatum, gluau.

Bacias , pantano , laguna , guazzo, cænum, palus, lacuna , lacus , bourbier , mare ,

lavage. Buciassa, dicesi il mare, mare, pelagus, la mer, la plaine liquide.

Bude, verbo, aver l'occhio, attendere per cura, far attenzione, considerare, osservare attentamente, animum intendere , avoir l'œil , faire attention, vaquer.

Badessa, colci tra le mo- l nache, che presiede al governo, e sosticne superiorità, abbadessa, o badessa, abbatissa, antistita, abbesse.

Badochè, o badolè, farla da alocco, da gosio, baloccare, inepte cuncta suscipere, nugas agere, niaiser, nigauder , badauder.

Bafer , V. Barbis nel Diz. Bafoja , V. Babole sopra , e Anbrojon nel Dizionario.

Basoje, cianciare, cicalare, cinquettare, berlingare, ciaramellare, ciarpare, gracchiare , blaterare , garrire , paser, babiller.

Bagagiàs, passione, affezione isterica, isterismo, v. dell' uso , hysterismus , v. dell' uso , passion hysterique , suffocation utérine, vapeurs ctc.

Bagatela, cosa da nulla, chiappola, cosa di ninn conto, di niun valore, di poco prezzo, bagatella, sciocchezze, frascherie, baje, cincia, fruscole , inesie , ciatiole , res nibili appetitus , fames , appetit.

Bacheton d'avisch, verge , nugæ, tricæ, apinæ, fabulæ, gerræ , liræ , bagatelle , chose trivole, et de peu d'importance, sornette, niaiserie, badinerie. Bugatele, dicesi per significare che non si crede, o non si teme qualche cosa : oibo, non è vero, niente affatto, sono baje, nequaquam, minime vero, gerræ germanæ stut, bagatelle, point de tout.

Bagn, luogo, ove siano acque naturali, o condottevi per artilicio manovale, o per industria di stramenti, acqua, o altro liquore, in cui taluno si mette comunemente nudo sia per puro piacere, sia per motivo di sanità : bagno, balneum, bain, thermes. Bagn d'aqua freida, bagno d'acqua fredda , frigidarium , bain froid. Bagu d aqua cauda , bagno d'acqua calda, thermæ, bain chaud.

Bajada, shadiglio, shaviglio, oscitatio, baillement. Bajajre, colui, che non fa altro che shadigliare, qui osci-

tatur assidue, oscitans, bail-Bajėt, dicesi per ischorzo a un soldato d' infanteria, fautaccino, fante, pedone, pe-

des , peditis , fantassin. Bajeta, sorta di stoffa molto rada, beratto, stamigna, textum tenuissimum, étamine

Bajlota , dim. di bajla , giovane balia , piccola balia , nutricula, joune nourrice, petite nourrice. Bailota , bainbina, che si dà, o si prende ad allattare, bambolina, bame binuccia, infautula, pouparde.

Bajoch , metaf. , appetito ,

Bala faita, bala anteisa, cosa concertata, ordinata, accordo, convenzione, patto, intelligenza segreta per ingannare, collusione, dolus compositus, collusio, jeu joué, accord, collusion.

Balade, il capo, il primo, che eccita gli altri, li dispone ec. , motor , boutc en train.

Balandran, infingardo, ozioso , poltrone , scioperato , perlone, perdigiorno, neglittoso, sfaccendato, fuggifatica, badalone, tentennone, piger, deses, segnis, ignavus, desidiosus , fugiens laboris , cessator, fainéant, paresseux, lambin, cagnard.

Balaridon, buffone, commediante, ballerino, ragazzo, che saltella . . . . . grand baladin , sautercau.

Balariña , V. Boariña nel Diz.

Balè verbo. 'L pè ai bala ant le scarpe, dicesi di scarpe assai larghe, sicche non istringano il piede; il piede nota nelle scarpe, haret male in pede laxus calcens, son pied nage dans son sonlier.

Balestrera, parte superiore della muraglia, non contimuata, ma interrotta d' ugual distanza, merlo, pinna, creneau.

Balista, V. Fiacafave. Baloce , tentennare , crocchiare, ciondolare, moveri, va-

cillare, branler, locher, chauceler. Baloire, dicesi per ischerno,

mæ muliebres , telasses.

Balote, polpette di carne trita . con altri condimenti, isicium, artocreas, boulettes de viande, petite boule de

chair hachée.

Balsamo, sorta di liquore, od ingrediente proprio a sanar le fcrite, balsamo, balsamum, opobalsamum, baume. Balsamo inocensian, balsamo cattolico . . . . baume

catholique. Balsamo, diccsi di vino eccellente, nettare, nectar, vinum præstantissimum, nectar , baume.

Banboch , specie di canna Indiana, che scrve in più lavori , come l'altro legname , nodosa arundo , bambou, bambouche.

Banch da sartor , banco da sarto, mensa operaria, ecofroi, table. Banch da minusiè, sarajè, armirè, o armareul , banco , mensa operaria, établi. Banch dl'aso, t. di scuola , banco , ove sono gli ultimi della classe, classis infimus locus, la queue, les dernières places.

Banchete da let, panche da letto, subsellia, les banes du lit. Ass dl' let sui cavalet, assi posti su due trespoli per sostenere il saccone, asserculi substrati culcitæ stramineæ, goberges, petits ais de bois, qui se metteut en travers sur un lit pour sontenir la paillasse, diconsi anche ass dna letèra.

Band, dccreto, legge, e ordinazione pubblicamente notificata a suon di tromba dal poppe, o mammelle vizze, banditore, bando, praconium, bozzacchioni, mammelle flo- edicum, denuntiatio publica, scie, pendenti , flaccida mam- ban. Band , per esilio , cxilium , ban-

bando, csiliare, proscrivere, bandire, sfrattare, bandeggiare, in exilium pellere, exitio afficere, exiler, bannir, reléguer, proscrire.

Bandot, seta grossa, che serve a diversi usi , bomby x crassior, tomentum bombyci-

num , capiton.

Barabon an po d' feu, sorta di giuoco . . . . jeu des quatre coins.

Baraca sul chër, o sla barca, varie pertiche, od altro, piegate in forma d'arco, poste sul carro, o sulla barca, coperte di tela, o di stuoje, capanna, copertino, casula, operimentum, cabane. Baraca, pettegola, V. Baldracca. Baraca, ubbriacchezza, V. Cioca, Piota ec. Baraca, dicesi a persona incostante, leggiera, volubile, instabile, inconstans, levis, inconstant, volage. Baraca, dicesi di una casa, o di una macchina in cattivo stato . . . maison . machine en mauvais état, baraque.

Baracon, casa di legno fatta in luogo aperto; tettoja, tabernaculum , hangard , remise, auvent, appentis. Baracon, piccola bottega con tetto di legno appoggiata ad un muro ad uso di varii operaj, botteguccia, casula, échoppe. Baragna , V. Taragna nel

Diz.

Barase, luoghi aridi, e fastidiosi; lande, loca arida, deserta , terrain en friche, landes.

Barassa, uccello. V. sotto

Baravalè, t. di agricoltura,

Bandi, verbo, mandar in | tagliare, o svellere la stoppia, culmos, stipulas recidere, evellere, chaumer.

Baravautan, strano, stra-vagante, straordinario, inusitato , insolitus , extrancus , alienus, inusitatus, extraordinarius, extravagant, extraordinaire.

Barba dla melia, diconsi per simil. quei fili, che sono

attorno la pannocchia della saggina, arista, barbe. Barba del persi , del codogn , lanugine, peluria, borra delle pesche, delle cotogne, lanugo, coton. Barba d'om , prov. , non vi sara persona, niuno ardira , nemo audebit , personne au monde, il n'y a tête d'homme, qui ose. Barba Giove, Giove, Jupiter. Inpiter si prende anche per il sole, sol, le soleil.

Barbarià , bevanda composta di caffe, e di cioccolatte .... chocolat ordinaire, café-chocolaté, boisson composé de moitié café, moitié chocolat. Barbaria, grano mescolato con un terzo di segala. miscellum frumenti genus, méteil, blé-méteil, passe méteil.

Barbel, V. Cocia nel Diz. Barbifichè, radere la barba , far la barba , barbam abradere, tondere, raser. Fesse barbifiche, fesse fe la barba, farsi radere , farsi fare la barba, dare operam tonseri, so faire raser. Burbifichesse , fesse la barba, farsi la barba, barbam sibi abradere, se raser soi-même.

Barbisa , natura , cunnus , nature.

Barbisa, sorta di piccole

uccello; anto, anthus, bruant | scus, aquilus, subniger, basanéde baie, bruant fou, zizi,

ortolan des haies.

Barbise, sorta d'erba, nepitella , mgella , dianthus barbatus , barbiche , barbe de capucin, toute épice, nielle. Barbison, sorta d'uccello

. . . ortolan des bois. Bardacul, o berdacul dla

pà, dl' senturon, pendone del cinturino d'una spada, balteus, cingulus ensifer, porte épée, ceinturon.

Bardassaria , V. Ragassaja. Bardassada , V. Ragassada. Burlèt, sorta di pianta . . . thlaspi perfoliatum . . . .

Baroch', V. Baravantan sopra. Espression baröca, figura baroca, espressione stravagante, figura strana, bizzarra, dictum, effatum inusitatum, aspectus abnormis, expression baroque, figure baroque.

Barometro, strumento, che serve a far conoscere la qualità dell' aria, e la sua pressione, barometro, barometribu , baromètre.

Barometrari, facitor di barometri . . . . . . opticien. Bartoli , balin , bertrome ,

testicoli, coglioni, testes, testiculi, testicules, témoins, génitoires.

Basacù, termine, che si usa quando non vogliamo dire il nome d'una persona, o d'una cosa, stultæ petitiohi nulla responsio, c'est le chit, a sotte demande point de réponse.

Basadone, specie di papavero, papaver erraticum, coquelicot.

Basanù , bruno , fosco, ne riccio, morello, arsiccio, fu-

Basapé sust., sorta di pianta molto spinosa, si usa in medicina; tribolo, calcatreppolo, tribulus, erynge, eryngium,

chardon étoilé, chausse-trape, chardon à ceut têtes. Busativ add. Aria basativa,

vento, che dà nel viso, che agghiada, ventus algens visum, air qui cingle le visage.

Bas d' Giuda , bacio di Giuda, bacio da traditore. osculum Juda , osculum proditorium, baiser de Judas, baiser de traître.

Basè 'l babovin , costrignere alcuno a sottomettersi a più dure condizioni, ad incitas redigere aliquem, baiser le babouin.

Basilica, Chiesa principale, tempio, basilica, templum , basilique.

Bass d' col d' pe , V. Ciù dl' eva. Bassa , luogo basso , valle,

vallis, le bas, la vallée. Bassila, vaso di metallo di terra, o di altra materia

bacile , bacino , lanx , bassine. Bassila d' fruta, d' fior, d'confiture, bacino, un pien bacino di frutti, di fiori, di confetti, lanx plena fructibus, floribus, bellariis, un bassin où il y a du fruit, des fleurs, des confitures.

Busson, strumento di musica; bassone, major tibia soni gravioris, basson, serpent, basse de hauthois. Basson , dicesi anche il suonatore di bassone, tibicen, basson, qui ioue de basson.

Bastardèla, sorta di vettura ... voiture coupée, dormeuse.

Baste , verho , essere a bastanza, a sufficienza, essere assai . bastare . sufficere . satis esse, suffire, être suffisant. Baste 'l coragi , l'animo , aver l'ardire, bastar il cuore di ec., audere, avoir courage, se faire fort, oser. Basta ch', purchè, dummodo, pourvu que. Basta, ne ho abbastanza , basta , satis est , jam satis, cela suffit, o sempl. suffit , assez. Basta , vale unche insonma, insumma, denique, enfin , à la fin. Basta , basta, modo di dire per imporre altrui silenzio, basta basta, satis jam satis, chut, paix, silence taisez-vous, fiuissons, assez, c'est assez. Basta dive, basta dirvi, dicam tantummodo, il suffit de vous dire.

Bratian contrari, contradittore, contraditore, contrariante, che ama a contraddire, adversarius, contradiceus, contradiceus, esprit de contradiction, contrariant, qui prend plaisir à contrepointer un autre daus tout ce qu'il dit.

Bastiment, nave, bastimento, navis, batiment de mer, navire, vaisseau.

Bastion, bastione, bastia, bastita, baluardo, terrapieno, agger, rempart, bastion.

Baston di cavjon, t. di filatura . . . . va, et vien. Bastonaja . o pastonèla .

Bastonaja, o pastonela, specie di radice bisuca di acuto sepore, e si mangia cotta; pustinaca, pansia, pustinaca, partinaca domestica, pastinaca hortensia, pansi cultivé; e la pastinaca salvatica, pastinaca agrestis, pansi sauvage.

Bastonè, percuotere con bastone, bastonare, fustibus cædere, fuste multare, verberare, domier des coups de baton, frapper, rouer de coups, batonner.

But d'eig', cenno d'occhi, batter d'occhio, condorum concentra, cin d'eil. Aut un d'eil. eil un d'eil. en un d'eil. en un de d'eil. en un de d'eil. en un moine d'eil. en un d'eil. en un moine d'eil. en un moine d'eil. en un moine d'eil. en un d'eil. et en un d'eil. en un d'eil. et en un d'eil. et en un d'eil. en un d'eil. et en un d'eil. en un d'eil. et en

Batajon, corpo d'infanteria di seicento, o settecento unmini, hattaglione, cohors, bataillou.

Bate la luña, esser distratlatore, star sopra pensiero, piantar una vigua, vaneggiare, aliquid meditari, intentam, et infixam mentem in rem uliquum habere, desipere, rêver, être distrait.

Batesim, il prino de sette Sacrumenti della Chiesa, ed è quello, per cui 'luono diveta Cristaino, battesimo, baptismo, baptismo, baptismo, baptismo, baptismo, baptismo, baptismo, baptismo, baptismo, per battiscri, V. Trai na masuia al batesim, teuere a battesimo un bambino, e sacro baptismi lavacro suscipere in-fantem, compatris officio fiungia, teuir un enfant sur les tonts in baptème.

Batibuj, baccano, chiasso, fracasso, romore, chiassata, barufla, tumulto, garbuglio',... capiglia, ingens strepitus, tunultus , inconditus rixantium, jurgantium fremitus, demens strepitus, furiosa vociferatio,

bagarre, tiutamarre. Batiè un, significa anche dare ad alcuno un soprannome per burla per qualche suo difetto personale, o per altro simile, che dicesi anche stranomė, butė un stranom, Indicrum, ridiculum cognomen alicui imponere, aliquem appellatione fordare, cognomen alicui addere deridiculi gratia, donner un sobriquet. Batie 'I vin , metter acqui nel vino per temperarlo, innacquare il vino, vinum aqua miscere, vinum diluere, baptiser le vin, y mettre de l'eau.

Batista dla höcia, dassi per ischerzo questo nome ad uno, ché prende molto tabacco .... grand preneur de tabac.

Bativol, piè la bala a ba- l tivol, cogliere la palla di primo balzo, jam proximani terræ pilam retorquere, prendre une baile entre bond, et volée, prendre la balle dans le moment, qu'elle est prête à s'élever après avoir touché à terre-

Buösta, colpo, perdita, sconfilta, detrimentum, jactura, clades, échee, coup. Batösta , per riliuto. Piè na batösta, essere dichiarata ad alcuno illegittiam la sua dimanda, actionis jure excludi, excidere formula, de sua spe dejici, être débouté.

Batsoà , soi Li di vivanda .... pieds, bas de soie.

Baudeuria, gozzoviglia, stra-

giare, e nel bere, baldoria. luxuria, bombance. Fè baudeuria, stare in zurlo, sguazzare, essere in gala, esser di buon umore, consumire il suo allegramente, dandosi bel tempo, far baldoria, prodire sumtu extra modum, proterviam facere, faire hombance, être en goguettes.

Baudis fait con na corda, escarpolette. Baudis fait con un as , Inscule. Baudis fuit ron d' branch d' crbo, brandilloire. Vedi nel Diz. Baudis.

Baudron , manteña , bastoni, pertiche, od altro, che si mettono lungo le scale, che servono a sostenere cotoro, che le salgono ; sostegno , fulcrum, écuver.

Bavareira , sorta di moneta . . . écu d'Allemagne. Bavareisa, sorta di bevan-

da . . . bavaroise , bavaroise au lait. Bavulèt , bavulöt, coffinnetto,

forzieretto, forzierino, cassettina, bolgia, valigetta, arcula, coffret, mallette, petit coffre. Bavüm , umor viscido , vi-

scoso, catarro, specie di schiuma, che gettano certi animali, umore viscoso, che sta dentro il guscio della lumaca, saliva ex ore flueus, humor salivosus, lentor salivarius, bave, écume, glaire. Beato porco, perlone, in-

fingardo, scioperato, perdigiorno, poltrone, sfaccendato, neghittoso, fuggifatica, otiosus, desidiosus, piger, segais, ignavus, taineaut, oisit.

Bec', cattivo odore, che vizzo, gran dispendio nel man- esala da un corpo sudicio, o infermo, odore di ditello. tanto, puzzo, lezzo, fætor nauseosus , hircus , alarum graveolentia, faguenas, gousset.

Becabonga, pianta acquatica, che è rimedio contro lo scorbuto, beccabungia . . . .

bécabunga.

Becafi, sorta d'uccello, che ordinariamente si trova nella stagioue de' fichi, e di gusto molto delicato, beccalico, ficedula, bec figue : dassi lo stesso nome al rigogolo,

Becusòn, sorta d'uccello acquatico con un lungo becco fatto a falce, buono a mangiare, evvi il piccolo, e il grosso; chiurlo, scolopus, courlis, courlieu, le petit courlis . le grand courlis.

Becasonöt, lonbard, volèt, uccello minore della heccaccia, e di color bigio chiaro, e bianco col becco sottile, e lungo, beccaccino reale, scolopus minor, courlis, courlieu, bécassine double, petite bécassine.

Becia, t. di giuoco, rimessa, bestia . . . bete. Be cia, così chiamasi la femmina del cervo, cerva, cervia, cerva, biche.

Bech-an-cros, uccello di becco grosso, e nero, ricurvo dall'una , e l'altra parte , crociere, o crociero . . . . . bec-croisé.

Bech dur, o duribech, sorta d'uccello . . . gros-bec.

Beche, quegli, che uccide, e macelia gli animali quadrupedi per uso di mangiare, macellajo, beccajo, lanius, Lou her.

Tom. III.

Bechèra, moglie del beccajo, heccaja, moglie del macellajo, u.cor lanii, bouchère, buccière.

Becofotù , becofojòt , V. Becornit nel Diz.

Beghenna, t. ingiurioso, pettegola, sciocca, zucca al vento, baderla, vilis femella, begueule.

Brioimo, pianta, e fiore, che si coltiva ne' giardini per ornamento, e dicesi balsamina, perchè entra nella composizione d'un certo balsamo. balsamina, balsamina impa-

tiens . balsamine.

Beive, verbo bere. Chi pi beiv, manch beiv, prov., e vale, che i beoni, i solenni bevitori non vivono lungo tempo, qui immoderate bibit, exiguum vitae curriculum sibi circumscribit, les grands buveurs ue vivent pas long temps. A bsogna mai di d' cost aqua j' na bevren nen , prov., e vale che mentre noi viviamo quaggiù, siamo sempre soggetti a traversie, dum vitum agimus, infortuniis nonnunquam obusci sumus, ne dicas nihil unquam adversi mihi continget, if ne faut pas' dire, fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Chi fa la fota la beiva, chi sece il male ne soffra il danno, ne faccia la penitenza, tute hoc intristi, fibi omne est exedenduns, qui fait la fante, la boit, il en est la dupe. Beivlo brusch, avei la fota, recarsi a male, sdegnarsi, prendere il broncio, stizzirsi, scorrubbiarsi, irasci, indignari, succensere, marquer de l'hubouder. Subje per fe beive i ben , zufolare per allettare i buoi a bere, sibilo allectare boves, quo libentius bibant, pour faire boire les bœufs. Fè beive un per gaveje 'l passaröt , 'l segret per feje confesse quaich cosa, far bere alcuno per cavarli di bocca qualche cosa segreta, torquere aliquem mero, vini lene tormentum'admovere alicui, onde dicesi in vino veritas, faire boire quelqu'un pour lui tirer les vers du nez, pour lui arracher son secret, pour lui faire avouer quelque chose.

Bel add. , per dire anbriach, ubbriaco , ebrius , joli garcon. Bel, e bon, buono, convenevole, acconcio, aptus, bonus, idoneus, bel, et bon, beau , et bon. Bel e fait , ella è fatta, non v'è più rimedio, actum est, conclamatum est , tout fait. Bel e patanti , ignado nato, omnino nudus, tout uu. Bel avans! pur troppo, così non fosse, ita sane, utinam sic non esset, que trop! Bel sovrascrit, grassezza, freschezza di carnagione, bona corporis habitudo, corpus solidum, et succi plenum, embonpoint. P avi bel fe, bel di, bel preghè, bel piore, tu hai bel fare, bel dire, bel pre gare, bel piangere, la cosa and andar cosi , frustra laboras, inania verba Jacis, inavez beau faire, et beau di-re, vous avez beau prier,

meur, se piquer, se fâcher, | land, bel e an cojonand, scherzando, buffoneggiando, jocando, nugas agendo, tout en badinant, tout en plaisantant. Bel an fassa,, brut an piassa, bel an piassa, brut an fassa, prov., e vale, che non si può giudicare della bellezza, o deformita d' un bambino nelle fasce, minime judicandum de infantis futura venustate ab incunabulis, il ne faut pas juger de la beauté d'un enfant, qui est au berceau. Bela, l'innamorata, la vaga, la bella, la ganza, amica, amisiuncula, maîtresse, marotte. Bela com 'l sol, ella è tutta bella, ella è una pittura, ab unguiculo, ad capillum summum est festivissima, belle comme le beau jour. Bela di sales, Bela di bastion . sgualdrina, donna di partito, meretrix, garee, coquine, demoiselle du marais, coureuse de rempart. Bela vigna , poche we, bell'apparenza, poca sostanza, specie, non autem re constans, belle montre, peu

de rapport. Ben asv. , bene , benissimo, probe, recte, bene, bien. Ben ben, benissimo, optime, trèsbien , fort bien. Ben ben , per intieramente, affatto affatto, omnino, prorsus, optime, toutà fait , entièrement. St ben , certamente, si l'ene, etiam, maxime, oui-da, certainement. Si ben, di buona voglia, cassum rogas, genis, vous volentieri, di grania, molto volcutieri , etiam, atque etiam, libenti animo bene hercule . beau pleurer, c'est inutile- très volontiers, de très-grand ment que vous priez, que cœnr. Ben contà, ben a batu, vous pleurez. Bel e an bur- in somma, denique, om ubus expensis, tout bien compté, | per grazia, favore, benefizie, et rabattu , tout compte, tout rabattu. Ben, avanti un aggettivo lo rende di grado superlativo. Ben giovo, assai giovane, admodum adolescens, bien jeune. Eh! loll va nen ben, chi ! ciò non conviene, non ista bene, eja! haud sic decet, ha, cela n'est pas bien. J vorla ben savdi, vorrei ben sapere, scire pervelim, je voudrais bien savoir. O verament 'I mond a s' na cura motoben, ti so dire, che il moudo n'è in pena, id populus curat seilicet, vraiment le monde se met bien en peine de cela.

Aje motoben ch' a dio ch' ec.,

molti vi sono, che dicono,

che ec., affatim est hominum,

qui etc. , il y a bien des gens, qui etc.

Ben sust., quello, che per se stesso si dec eleggere, per fine del quale ogni altra cosa s' elegge, o che da tutte le altre cose è derivato bene, bonum, bien. Ben, per tutto cio , che è d'utile , e giotrui, che benefies, benefitvamento, bene, utilitas, commodum, bien, utilité, avantage , profit. Ben , per opere buone, bene, acta pia, reli giosa , bonnes œuvres , bonue action. Ben , per riechezze , facoltà, possessioni, bona, facultates, divitio, opes, fortuna, res, biens, richesses. Ben, per amore, benevolenza. Aj veuto tuti ben, amor, dilectio, benevolentia, bienveillince, hon cour, affection, attachement. Ben, per pre-

servigio. Chi fa ben a vilan, fa onta a Dio, promeritum beneficium , benefactum , officium, grace, faveur, bienfait, bon office.

Ben inteis, che, specie di congiunzione, ben intese che, a condizione che, purchè, dummodo, eo pacto m, bien

entendu , que. Benedi , benedire , benedicere , bénir. Benedi , figur. , gettar acqua , od altro addosso altrui , made picere , baigner.

Benedision , l'atto del benedire . benedizione . benedictio , bénédiction , salut. De la benedision a na cosa, vale non impacciarsene più , valedicere , deserere , abjicere , donner la bénédiction à une chose , s' en laver les mains

Beneditin, V. nel Dizion. Bute la man antel beneditin , palpare, tastare, tasteggiare il seno, il petto d' una donna, mulieris sinum palpare, patiner la gorge d'une femme. Benefator , che fa bene al-

tore, banefaciens, beneficus, benemeritus, biensmieteur. Benefiche , far beneficio , beneficare , beneficere , beneficiis afficere, cumulare, rendre service, combler de bien,

faire du bien.

Benefessiesie, servivsi in bene di qualche cosa , uti , frui aliqua re , se servir de quelque chose, en user bien.

Benefissi, servigio, che si presta altrui , grania , favore, ghiera , orazione. Tant grand che si accorda , benefizio , lea sa 'ncor nen di 'l ben, le nesicium, meritum, officium, Quesion , preces , prières. Ben, | bienfait , grace , faveur , piaisir, service, qu'on rend à ! quelqu'un. Benefissi , per uffizio sacro, che abbia reudita, beneficio, beneficium, sacerdotium bénélice.

Bensojn , sorta di ragia odorosa; belgivino, belzuino, la-

ser , benjoin.

Ber-ber, dicesi per ischerno il diavolo, il demonio, diabolus, doemon, diable, satan. Berdacul , V. Bardacul.

Berdoja, t. di giuoco di tavola reale . . . bredouille , esser nel caso di vincer doppio . . . . être en bredouille , être en état de pouvoir gagner deux trous.

Berganson, stoffa d'Olanda . . . . étoffe de Hollande , qui vient de Bergopzoom.

Berghignè, uon operare con ischiettezza, con franchezza, con lealtà , rigirare , simulare, operare con astuzia, parum

sincere agere, ficte, ac simulate loqui, aliquantulum a veritate deflectere, biaiser, gauchir, coniller, tergiverser. Bergna, V. Brigna. Bergnocola , escrescinza , tuber, excroissance. Jergno-

cola, tumore nel capo, che viene da un colpo, o da una caduta, bernoccolo, bozza, bitorzolo, tumor, bosse au front , bigne. Bergnocole dji erbo, nocchio, nodo, bernoccolo, nodus, nœud, bosse-Berit, dicesi il membro vi-

rile, veretrum, mentula, penis, membre viril. Berlina carrozza a quattro

ruote, il cui corpo è pianta to su due forti cuoj , tirati a

berline, voiture à deux places. Berlingot, altra sorta di carrozza simile alla berlina , ma più piccola . . . . voiture coupee, petite berline, berline coupée, brelingot.

Berlum , luce confusa , incerta, che non da chiaro a vedere; fra lume, e bujo, barlume , incertum lumen ,

subobscurum lunten, lueur, clarté foible , sombre lueur . entre chien et loup. Berluse . tralucere . traspa-

rire , translucere , interlucere , entrelnire.

Bernas, t. prov., V. Pa-Berro, prigione, carcere,

carver , prison , cachot. Berro d' cavej , V. Bescia nel Diz. Berro, zitella, donnicciuola, puella, femella, grisette. Bersach , t. di disprezzo ,

sgualdrina, meretrice, donna di partito, meretrix, péronelle, garce, coquine.

Berta, uccello. Bute la berta an sac , V. Bute. Ant'el tenp , ch' Berta filava , prov., e vale nei tempi antichi , nci secoli felici, priscis temporibus, felicibus temporibus, aureis sæculis, du temps qu'on se mouchait sur la manche. au bon vieux temps, du temps du Roi Guillemot.

Bertavela, specie di pernice rossa, più grossa delle peruici ordinarie, pernix rubra, bartavelle.

Bertel, t. de'mugnaj, quella cassetta quadrangolare in forma d'aguglia, che si accomoda capovolta sopra la forza, che rendon placido il macine, donde esce il grano, moto, berlina, rheda, esseda, o la biada, che si ha a macinare, tramoggia, infundi- stiame, pecus, betail. Bestiam bulum , trémie de moulin , auget; i sostegni della tramoggia diconsi trémions, il legno, che regge la tramoggia, dicesi trémoie.

Bertin , V. Bartin.

Bertolina, spezie di frutice, che nasce in luoghi ombrosi, ed ba le foglie perpetue, e simili a quelle dell' ulivo , laureola , laureola , lauréole.

Bertromè , V. Bartoli.

Bescant, o per bescans, a sghembo, a sbjescio, a sbieco, in isbieco, a traverso, di schiancio . . . . oblique, de biais en biais.

Besson o pesson, V. Bessone , V. Pessone.

Bestemia, empie parole proferite contro Dio, o contro le cose sante, bestemmia, blasphemia, blasphème, parole impie.

Bestemiè, proferire bestemmie , bestemmiare , exsecrari impia in Deum, et in religionem evomere, blaspliemer, proférer un blasphème.

Bestialità , sciocchezza, pazzia, babbuassaggine, mellonaggine, stultitia, dementia, far bianchire . . . . . faire socordia , sottise , bétise. Be- blanchir de la viande , la metstialità, brutalità, eccesso, tre dans l'eau tiède pour la azione brutale , feritas , im- | faire revenirmanitas, turpissimum facinus, brutalité , action brutale. Besitalità, per lo peccato della faita per j aso, le cose di bestialità, cum bestiis coitus, valore non hanno da darsi bestialité. Bestialità , usasi anche in modo d'esclamazione , maraviglia.

mente delle domestiche, be- les ancs.

se di buoi , vacche , o simili , bestiame grosso, armentum, bêtes à cornes. Bestiam, se di capre , pecore ec. , bestianie minuto, grex, bêtes à laine , menu betail.

Betola, osteria, dove si vende il vino al minuto, bettola, caupona, cabaret, taverne, guinguette. Betola. dicesi anche d'osteria da mal tempo . . . cabaret borgue.

Bevanda, materia da bere, o semplice, o composta, e per lo più si dice di cose medicinali, bevanda, potus, potio, breuvage, boisson, médicament, potion.

Bià, quella quantità di grano, o altra biada che in al-\* cuni luoghi si dà ai mietitori, e altri lavoratori in prezzo della loro opera in vece del danaro . . . affanures.

Bialor, colui, che adacqua. innaffia, bagna i prati, o simili ; acquajuolo , qui irrigat, irrigans , arroseur.

Bianchi , imbianeare , inalbare, dealbare, candefacere. candorem inducere . blanchir. Bianchi, o fe sbianchi la carn,

Binva, biada, avena, Vedi nel Diz. La biava a l'è nen alla bassa gente, le perle non son fatte pe' minuali, l' orzo non è fatto per gli asini, asi-Bestiam , moltitudine di nus stramenta mavult , quam bestie, ma dicesi comune- aurum, l'avoine n'est pas pour

Biaveta, sorta di grano, I gnere, gualcire, ammaccare, species tritici, sorte de grain. confringere, tundere, obtere-Biaveta, t. dei vermicellaj, re, elidere, collidere, ecruser. givanda fatta di paste di farina di grano, e ridotta in forma di granelli d'avena, ond'è, che chiamasi biaveta, pastillus , pates d'Italie.

Bibin , bibina , biribin , V. Pito, pita nel Diz.

Biciolan , confetti , biscottini , obe si fanno in Vercelli, bellaria, dulciaria, panes dul ciarii, crustula, pastilli, bi scuit de Verceil

Bicc , V. Foricc.

Bide, spezie di mobile, di eui si servono spezialmente le donne per la pulisia . . . bidet.

Biet add., pallido, morto. squallido in volto, pallidus, blême, pâle.

Bieta , V. Biet.

Bif e baf, immantinente, incontanente, subito, senza indugio, repente, illico, protinus , sans délai , sur le champ , sur l'heure même. Di bif, e baf, dire ad alcuno parole ingiuriose, conviciis aliquem insectari , charger quelqu'un d'injures. De bif e haf , parlar a torto , e a traverso, diemda, facienda loqui , parler à la boulevoe.

Bife, cancellare, cassare, dar di penna , dannare , speguere, estinguere, radere, tor via, distornare, delere, expungere , obliterare , bitter:

Bigare, distinguere con più colori , variare , screziare , colore vario distinguere, bigar-Per.

Bigneta, V. Fe na bigneta, schiacciare, pestare, infra-

Bilin , fota , bile , collera, stizza, ira, rabbia, furor, ira, rabies, rage, colère,

Bilios, collerico, iracondo, stizzoso, iracundus, colère, bilieux. Bilios , quegli , in cui soverchia la bile, bilioso, bihosus, bilienx.

Bin , V. Ben.

Binassa, na bin mata, grande affezione, summa benevolentia, attachement, affection.

Binda da bute an testa . benda, striscia, fascia, che s' avvolge al capo, fascia ... bandeau , serre-tête.

Bion , sorta di pianta . . . amaranthus blitum . . . . .

Biribi , nome d' un giuoco di fortuna a tavoliere, biribisso . . . hiribi , cavagnole. Biroc descuvert, birocin, sorta di piccolo calcsse a due ruote, assai leggiero, e scoperto biroccino, cisium, cabriblet, phaéton.

Biron , caviglia , piuolo , clavus, cultellus ligneus, cheville, tenon.

Bisaria , fantasticaggine . stravaganza, capriccio, voglia matta, ghiribizzo, prolubium, libido, animi impetus, commentum, bizarrerie, caprice, fautaisies musquées, extravagance, bouderie.

Bisbètich', dicesi d' nomo stravagante e fantastico, hishetico, difficilis, et morosus, ingenio varius ; fantasque , cal pricieus.

Bisoch , V. Bigot.

Bisach , vocabolo preso dal

Tedesco, guardia straordinaria, che si fia di notte per la sicurezza di un campo: scolta, sentinella wigil, bivac. Al bivac, a cielo scoperto, subdio, au bivouac.

Blçssa, bellezza, bellà, bello, acconcezza, leggiadria, avvenentezza, venusth, pulchritudo, forma, formositas, dignitas, venustas, beauté.

Blinot, gentile, bello, grazioso, leggiadro, vago, avvenente, vezzoso, pulcher, formosus, venustus, concinnus, gentil, mignon, joli, joliet, bellot.

Blinota, fauciulla, zitella vaga, graziosa, leggiadra, formosa, venusta puella, joliette.

Bobiña del candlè, parte del candelliere, in cui si mette la candela, candelabri tubulus, candela receptaculum, bobèche.

Böc, con o aperto, è quel segno, o pallottola, a cui in giuocando alle palle, o piastrelle ciascuno cerca d'avviciparsi il più, ch' ei può con quella cosa, ch' ei tira; grillo, lecco, scopus lusorius, meta, but, cochounet. V. Bolin, e Bocin nel a. sign.

Bochèra , male alle labbra . . mal aux lèvres.

Bochetièra , vaso proprio

per metter fiori, vas ad continendos, et servandos florum fasciculos, bouquetière. Bociard, sorta d'uccello ....

rossignol de muraille.

Bociard di röch, uccelletto,

Doctaras , spores , staticio, i

schifo, sordido, lercio, gualeccio, sucido, fædus, sordidus, immundus, inquinatus, sale, mal propre, salope.

Bocon teologich, un tozso di pane, fristalium panis, un morceau, rafralchissement. Bocon, per yeleno, vencuum, tozicum, houcon; se si parla di un cane, dicesi gobbe. Bocon del prejve, il cibo più delicato, bolus exquisitus, sot!-y laisse. Bocon del prejve, il groppone degli uccelli, uropygium, croupion.

Baghi, sorta di vettura leggiera, montata su due ruote, biroccio, plaustrum, cabriolet. Bogiate, muoversi qua, e la, cangiar sito, brulicare, movere, moveri, bouger, gro-

uiller, remuer.

Boja, con o chiuso, vaso
di bosco; mastello, labellum,
cuvette.

Bojaca, cospirazione, trama, congiura, mlavagio disegno formato fra due, o più pertone, compiratio, comiutio, machinatio, inzidia; complot. Bojaca, saedella di leg gno di molto uso sopra ivascelli, in cui si mette la persione di ciascum marinare, sono di ciascum marinare, sono di ciascum marinare, ge an bojaca, o fe bojaca mangiare co soldati, e co, comarinai, cum nautie, et militibus manducare, être, o mi

manger à la gamelle.

Bojot, servo, fante del giustiziere, tortoris famulus servus, valet de bourreau.

Bola, bolengh, laguna, pantino, lama, acqua staguante, lacuna, lacus, mare, amas d'eau dormante.

re, acconciar male, ammac care, percutere, verberare, male habere, tundere, rosser, assommer, meurtrir.

Bussonèla, t. de' filatoj .... scicatorio, empiastro, che appiccato alla carne vi fa na-

scere delle vesciche, vescica-

torium, petit vessicatoire.

pousonelle. Boltin dji' orie, piccolo ve-

Bon d'ciancia, che promette molto, e non da se non parole, factiosus lingua, qui dit, mais qui ne fait pas. Bon a tut, esperto in ogni cosa, in rebus omnibus versatus, bon à tout, il est au poil, et à la plume. Bon' anima! . . . . le voilà tout ressuscité. Bon' anıma, siate il benveuuto, bene adveneris, sovez le bien venu la bien venue. Bon' anima d' mè pare, d'mia mare, il fu mio padre, la fu mia madre, nuper non dudum paucis abhine unnis demortuus pater meus, proxime, non ita uidem desuncta mater mea , leu mon père, le feu mon père, feu ma mère, la feue ma mèrc. Boña man, attitu

dine a fare agevolmente chec-

chessia, disposizione, natura,

inclinazione, propensio, pro-

elivitas . ingenium . main bonne . disposition pour une cho-

Bolognè, battere, bostona- i callita, fronte invetriata, faccia di pallottola, uomo sfacciato, sfrontato, impudens. perfricatee frontis homo . tameux tonpet, bon cheval de trompette', front d'airain. Bon stasent , persona comoda, agiata, che ha qualche ricchezza, benestante, locuples, opulentus, qui a de l' aisance, qui est à son aise, qui a du bien, riche. J'è nen d' bon, ch' i coi fait an pressa, in ogni affare deesi usare cautela, prudenza, accorgimento, far le cose consideratamente, maturarle, pesarle, nè aver troppa fretta, festina lente, dans toutes les affaires il y faut de la circonspection, il faut murir, peser les affaires, et ne point se hâter.

Bonarda, sorta d' uva nera assai dolce con acini molto piccoli, e graspi rossi . . . . espèce de raisin noir.

Bouifiche, menar buono. o far buono, o conteggiare i dauari pagati, o il credito, che si pretende, bonificare, acceptum ferre, bonifier, tenir compte, passer en compte. Bonificasion , bonificamento ; instauratio, amélioration.

Bonitudine, bontà, benignità, piacevolezza, cortesia, amorevolezza; humanitas, benignitas, bonté.

Boracio , bassotto , cazza-

se. Bone parole, e pom mars ronpo la testa a gnun, dando tello, caramoggio, tangoccio. buone parole si mitiga altrui homuncio , homulus , homunil dispiacere d'alcuna cosa, culus, petit homme, courresponsio mollis frangit iram, taud, mal bâti.

par la douceur on accomode Borgà , borgià , borgata , bien des choses. Boña da rat, | borghetto, casale, piccolo nu-V. Rat. Boña motria, boña mero di case discosto dal luotöla , töla d' Civas , fronte in- go , ov' è la parrocchia , vicus , pagus , quartier , bour- | gade , hameau.

Borgnèt, sorta d' necello, reattino, trochilus, regaliolas, roitelet.

Borguèta, V. Baric, e Baleus.

Bornèra, scionca bussouèra, dergna bussonera, sorta d'uccello, V. Dernia.

Boro , sorta di giuoco con le carte . . . cotillon. Bore, o i boro , j'ouvre le jeu.

Borras, pezzo di legno, e di cuojo riempiuto di borra, che si mette al collo delle hestie da soma, e a cui si attaccano le corde, o le coreggie; collare, collana . . . . . collier.

Bosarà, bosaron, sorta d'interjezione, saetta! via! canchero! al malanno! papæ! babæ! nargue! mal peste! peste! dame! hélas!

Bosarado, astuto, malizioso, furbo, callidus, vafer, tin renard . mauvais sujet.

Bosarate, guastare, rovinare, sciupare, danneggiare, sconciare, mandar a male, abbattere, atterrare, rovesciare, voltar sossopra, inpabissare, precipitare, distruggere, mandar in malora, ridurre a miscria, povertà, strettezze, dissipare, fracassare, corrumpere, depravare, vitiare, deformare, evertere, conturbare, demoliri, subver- e il corpo dell'albero, lignum tere , præcipitem dejicere, per- | album , aubier , aubeur. dere , dissipare , labefactare , gåter, renverser, abymer, délabrer, mettre sans dessus- stanza delle legna, apothece dessous, démantibuler, déboiter. Bosarate la rista, ansiojare, attediare, infastidire, I glia, selva, silva, nemus, fo-

ristuccare, inquietare, recar noja, seccare, tædium, molestiam afferre, ennuyer.

Bosaron add., briccone birbone, guidone, cialtrone, monello, mariuolo, hirboncello, scaltro, maliziato, furbacchiotto, briconcello, nebulo, nequam impudens, perditus, vafer, versutus, callidus, grand fripon, petit fripon, mauvais sujet.

Bosaroña, à la bosaroña, V. sopra. Costa a l' è dle bosaroñe, questo è il peggio, hoe scilicet pejus est, c'est un peu fort.

Boscamenta, legname, armadura di legname, ligna, materies, bois, charpente, charpenterie.

Boscarado, botalado, botafiado, botalon, interjezioni, canchero! saetta! via!. venga il fistolo, papæ! babæ! hui! dii te perdant! hélas! dame! grand Dieu! diantre! diable! diablezot !

Bösch giaun , albero , il cui legno è giallastro, e venato, si adopera nella medicina, e nella tintura, scotano . . . . fustet.

Bösch pla, legno, che si scorza . lignum cortice denudature, bois pelard.

Bösch bianch, dicesi quel bosco tenero, e bianchiccio, che si trova tra la corteccia

Boschera, luogo, ove si mettono le legna, legnaja, lignaria, bûcher, fourrière. Boschina, foresta, bosca-

ret , bois,

Bosòn, sorta d'uccello di padule, molto frequente sul lago di Genevra, stimato assai a cagione delle sue piume del petto, che sono bianchissime . . . grèbe.

Botal d'marcansle, piccola botte, che serve a rinchiudere merci

de marchandises.

Botariga, nome che si dà a certe uova di pesce salate, e seccate al fumo, o al vento, bottaricca, buttagra....boutarque, ou poutarque.

Bötatris, nome d'un pesce, che d'ordinario si trova nelle gore de'molini, e in luoghi fangosi; cefalo .... meanier.

Böte, leche, percosse, verbera, coups.

Botrovat, uccelletto colle penne bigie, vergate di nero, bianco, e giallo, ciugallegra, o cinciallegra, parus major,

mesange.

Brach; arbuscello ramuscoloso, molto simile al tamarigio, erica, erice, bruyère.

Brajë del botal, quadro ....

le codre.

Braje mole, tentennone, badalone, uno svogliato, un addormentato, un accidioso, un poltrone, un'oca impastojata, lentulus, tardus, iners, totousus, iguanus, tedio affectus, cunctutor, socors, desidiosus, homo nihili, inepus, lambin a lendore, tardit.

Bricocola, Bricola nel Diz. Bricol, pozza di soldi trenta di Piemonte, e trentasci di Francia, detto anche Teston, testone.... teston.

Brisa, furvaja, minnzzolo, coloratus, an

mangiano, o si tagliano, o si rompono, ed è per lo più del pane, briciola, briciolelta, briciolino, tritolo, panis minuta particula, panis friatus, mica, frustulum, miette, chapelure.

Briscoli, sorta di pianta ....

salsola soda . . . .

Bronzè , dare il color di bronzo , æris colore inficere , peindre en coulcur de bronze, bronzer.

Bros . . . fromage piquant, fromage fort, V. nel Diz.

Brosse, intrecciare, infilare tessendo, ricamar un tessuto, aliquid panno intexere, quod pretium, ac splendorem afferat, brocher, passer l'or, la soie, et d'autre dans l' étoffe. Brossè un liber , lighelo an rustich, legar in rustico un libro . . . . brocher un livre. Brossè un caval, ripassar un cavallo colla peluzza, dopo essersi servito della striglia , scopula detergere : brosser un cheval, le frotter avec une brosse à fin d'enlever la poussière de dessus son corps.

Brossura, libretto, operetta, libro legato alla rustica . . . . brochure. Brusabèch, fico, ficus, fi-

guier. Fi brusabech.

Brusairöla, sorta di pianta

Brusaröla, Brusōla, danno, che fa il gelo, la brina, allorchè riarde i fiori, le gemme, uredo, brovissure, nielle.

Brusatà dal sol, abbronzato, solibus perustus, sole coloratus, ardore solis infuscatus, hålé.

B U 299

Bruseghin, fomite, dolce rimembranza, rea impressione, che il peccato lascia nell' anima, vittorum fomes, ma lorum irritamenta, levain.

Brusor, il dolore, che si sente d'un male, che cuoce; cociore, bruciore, acer doloris morsus, cuisson, douleur, brûlure.

Brustoli la volaja, abbrustiare, abbruciacchiare, ustulare, flamber, dicesi anche Brusatè.

Brusura, l'impressione, che il fuoco fa sopra la pelle, o qualunque altra cosa, allorchè ne brucia una parte; se della pelle dicesi scottatura, se di altra cosa, albruciamento, exustio, ambustio, ambustum, brâlure.

Bruta bestia, V. Bagagias ec. Bruta cöpia, quadernaccio, stracciafoglio, il primo abbozzo, minuta, bozzo di scritture, adversaria, orum, brouillon, minute, canevas, esauisse.

Bubsa, cicina, V. Barbisa.
Bubon, gonfiezza in qualche parte del corpo, cagionata da qualche accidente, o
da malatua, tumore, bozza,
tumor, tumeur.

Huhu, V. Babà nel Diz.
Buch, sguardo, occhiata,
guardatura, oculorum conjectus, regard. Teme'l buch,
dicess d' una persona, che si
diende per una menoma cova,
essere permaloso, tenero, morosum, difficilem esse, ètre
teodra aux mouches.

Bujent, bollente, fervente, bogliente, bulliens, fervens, bouillant, tout chaud.

Bujia, fe la bujia al vin, alterare il vino, mutare vinum, alterer le vin. Bula del ris, del gran ec.,

Bula del ris, del gran con il guscio telle biade, come del riso, del grano, e simili, che rimane in terra nel batterle, pula, loppa, lolla, apluda, acus, eris, balle.

Bulonè, V. Butonè. Burinè, intagliar col bulino, lavorar di bulino, cælare, scalpere, graver, buriner.

Burlèta, facezia, detto neguto, piacerole, motto, burla, buja, scherzo, beffa, celia, trastullo, jocus, dicterium, facetia, lepos, cavillatio, dicacitas, jocatio, naga, raillerie, plaisanterie, badinage, jeu. Burleta dla compania,

jouet de la société.

Burò, luogo destinato alla spedizione di certi affari, uffizio, curia, bureau. Burò, luogo, dove s'adunano varie persone per lavorare, banco, scrittojo, zothecula scripto.

trastullo , favola , ludibrium ,

ria, mensa, burcau.

Burolista, ministro di gabella, ricevitore, publicanus, quæstor, ærarias, buraliste.

Bus, V. Pertus.

Bitas, sterco di bue, di vacca ec. Bitas d' bea, busa d' vaca, chi a mal s' grata, prov., e significa, questo è niente, presto passa, presto gnarisce, hoc cito evane-scit, cela passe tout de suite, ce n' est rien.

Busar, pondrà, uccello di rapina, abuzzago, bozzago, bozzagro, buteo, buse, bondrée, brutier.

Bustard , chi è busiard l' à

galup , e lader , prov. , e vale | geon , rejeton , bouton , jet , che chi è bugiardo, ed ogni altro vizio fornito, qui mendacio peccat, ad cetera vitia proclivis est, un menteur a tous les vices. Un bon busiard bsogna ch' a l' abia boña memoria, un solenne mentitore deve aver buona memoria per non esser preso in bugia, mendaciis assuetus, memoria pollere debet , il faut qu' un

menteur ait bonne mémoire. Buss, arboscello sempre verde, le cui foglie sono assai piccole, e il legno è gialligno , bosso , busso , buxus , buis, ou bouis.

Bussia, cerchio del mozzo d' una ruota, armilla, frette. Bussia, è anche un cerchio di ferro, onde s' arma l'estremità superiore de' pali , perche non si spacelino nell'affondargli, armilla, frette.

Bussone , t. de' parrucchieri . . . ailes de pigeon. Bust e cotin , fie ta , pul-

cella, puella, grisctte. But dle piante, git, messa, pollone, rimessiticcio, gemma, bottone, germoglio, rampollo, brocco, gemma tumens, oculus tumens, regeminans coliculus, arboris pullus, stolo, soboles, surculus, brout, bourpousse . bout.

Butafora , t. di teatro , direttore della scena . . . directeur de la scène.

Butasèle, t. di guerra, segnale, che si da colla tromba per montar a cavallo, tubos sonus ad insternendos equos, boute-selle.

Butè nom spetme lì, lasciar uuo in qualche luogo, perche l'aspetti, e non tornare, abire ab aliquo, planter la quelqu'un pour reverdir.

Butire, Butirera, Bure, Burera, colui, o colei, che vende burro, qui, o quœ butyrum vendit, beurrier, beurrière.

Butiròs , burroso , grasso , della natura del burro . . . butireux.

Butor, specie di grosso uccello, che vive ne' luoghi paludosi, e che mettendo il becco nell'acqua, fa un rumore simile al muggito d' un toro; torabuso, ardeola-asterias, butor.

Butor , strumento per radere il grano, il sale ec., rasiera . . . . radoire. Bava , V. Bua.

Burel , V. Buel.

CA

, la terza lettera dell' al. Cafas, o Scafas, mucchio. fabeto, e la seconda delle cumulo, ammasso, batuffolo, consonanti. C, è anche un numero Romano, che significa cento. Dai latini è detta litera tristis , perchè i Giudici, che volevano condannare un reo, gettavano nell'urna un biglietto, in cui era scritta / la lettera C, cioè a dire i lo condano, condanno, condemno, je le condamne. C nella musica dinota la parte più alta nel basso continuo.

Ca, pronome rel., il quale, la quale, che, qui, quæ, quod, que, qui, lequel, laquelle. Cu , t. del wich trach, casa, asta, alvei lusorii, case.

Ca. t. del giuoco di tavola reale, casa, asta, sedes,

Ca djia, ca senta, dica, send, die, audi, dites, écoutez. Cabawa, una gersa piena,

plena cista, hottee, plein une botte, plein une corbcille. Cubassin, dicesi anche quegli, che va colla lanterna di

potte girando, per far lume a chi lo chiama, facem præferens, falotier.

Caböcia, dicesi per ischerzo la testa, caput, tête, caboche, grosse tête.

Cadensa, numero, misura, cadenza, numerus, modus, mesure, cadence. Bule an cadensa, danzare con misura, numerose salture, danser en eadence.

acervas, cumulus, tas, moncean.

Caffete, abbrustolire, suburere , griller , toster , rôtir. Cagabraje, dappoco, codardo, vigliacco, poltrone, pauroso, timoroso, timido, iners , ignavus , piger , timidus , pagnote , pissenlit , lache, peureux, de peu de

соцгаде. Caghè ant la tupiña, ant la scudèla a un, conseguire la protezione, il favore, la grazia di qualche persona, patrocinium, gratiam, favorem alicujus adipisci, consequi, obtenir la protection, la grace, la faveur de quelqu'un. Caghè da drit, si dice di racconti nojosi, e che non meritano attenzione, cautafavole, racconti di buona donna, novelle scipite, che conciliano il sonno, futiles narratinneulae, quae somnum afferunt,

dormir débout. Cagna, bala, favola, ciuffola , nuga , nouvelles de l'arbre de cracovie.

Cagnara, scioccheria, farfallone, ineptice, sottise, bêtise, niaiserie. Cagneta, cagnolina, catula,

carella, petite chienne, jolie petite chienne. Cagnin add., ritroso, im-

portuno, increscevole, morosus, et difficilis, ingenium morosum, et pertinax, acariatre, tendre aux mouches.

elasterium, main, crochet, V.

Cal , ribasso , diminuzione di prezzo, diminutio, rabais. Cal dla seder, colo, diminuzione, consumo nel peso, diminutio, déchet, discale. Cal die monède, la riduzione, che il Prencipe fa del valore delle monete, deductio, réduction des monnaies, rabais, V. Cal nel Diz. p. 183.

Calabraje, sorta di giuoco di carte, calabrache . . . cubas , V. nel Diz. p. 184.

Calubria, pernis d' monta gna, specie di pernice rossa, più grossa della pernice ordinaria, perdricis genus, bartavelle.

Calanbergh, sorta di legno delle Indie . . . calembour.

Calavria, sorta d'uccello . . . . lagopede . V. Capello Dict. port. piem. Calcoli , materia , che viene

doi reni , simile alla rena , che cagiona il malore, detto renella . calculus . gravelle . calcul. Calilosa, V. Pissacauda. Calendula , o Sitronet , pianta, il cui fiore giallo ha

un odore acuto; fiorrancio, caltha, souci. Calibe , acciajo , chalybs ,

acier. Calme, calmare, tranquillare, placare, sedare, calmer. Calmesse, pacificarsi, rasserenarsi , placuri , sedari, s'apaiser, se modérer. Cal messe, vale anche riposarsi, quiescere, reposer.

Calor , una delle prime qua-

Cajnàs del pos, molletta, ll'attenuare, calore, calor. ardor , fervor , æstus , chalenr, ehaud. Esse an calor, dicesi de' cavalli , e cani , esser in caldo, venire in lussuria, equire . catulire . être en chaleur. en amour.

Calorich , quella sostanza . la cui agitazione è atta ad affettare i nostri organi, destando secondo la sua forza una grata, o ingrata sensazione detta calore, calorico ..... calorique, principe de la chaleur.

Calunia , accusa falsa , calunnia, calumnia, sycophantia, falsa criminatio, calomnie, fausse imputation, imposture, supposition de crime. Calunie, apporre altrui malignamente qualche falsità, calunniare, calumniari, falsum crimen obiicere , obicctare, inferre, instruere alicui calumniam, calounier, accuser faussement, attaquer, blesser l'honneur par des imputations fausses, imposer des crimes.

Calura, diminuzione, scemamento, accorciamento, imminutio . diminution. Calura. t. cont., guarnitura della camieia . . . la garniture de la chemise. Calura, t. cont., per discesa, pendenza, descensus, declivitas, descente, penchant.

Calustra, sorta di stoffa .... calustre, V. Capello. Camamia, V. Canamia. Camamilo . . . camomille

puante. Camara , pianta . . . . . .

cautille. Cambie i cavaj d' vosta . lità attenente al tatto, ed è prender cavalli freschi, camsuo proprio il riscaldago, a biar cavalcutura, veredos ad, celeritatem mutare, in recen- corticis quernei pulvere inficere tes veredos subinde transferri. relayer, prendre des relais, de chevaux frais. Cambie i eui ant la cova, far un caltivo eambio, inferiorem permutationem facere, faire une mauvaise échange, changer eu mal. Cambiè la vos , la scritura, contraffare la voce, la serittura, vocem effingere, manum alicujus imitari, mentiri, déguiser sa voix, son écriture. Cambiè l'acqua a j' ulive, pisciare, mingere, pisser, uriner.

Cambrura, piegamento in arco, curvatura, garbo, concameratio, cambrure, courbure en voule.

Camedrios , sorta d'erba , che nasce ne' luoghi sassosi; camedrio, calamandrea, calamandrina, dicesi anche querciuola, perche ha le foglie simili a quelle della quercia, trissago, chamadrys, germandréc, petit chêne.

"Camel, animal quadrupede, che ha il collo , e le gambe assai lunghe, e la testa piccola, corte le orecchie, ed una specie di gobba sul dorso , cammelo , camelus , chameau.

Camelèa , spezie di pianta medicinale , che ha le loglie réole, niézéreon.

verme, che rode il grano sui

coria, tannec. Camp , spazio di terra, dove si semina, campo, ager, arvum , champ. Camp , il terreno, che occupa un' armata o l'armite stessa accampata, campo, castra, exercitus , camp. Camp , per agio , tempo, occasione, luogo, comodo. Dè camp . . . oppor tunitatem , locum , tempus , commodum præbere, donner sujet, champ, occasion.

Campameut , l'accampare , il campo, castra stativa, castrorum metatio, campement. Can , animale noto ; cane ,

canis, chien. Can baboa, sorta di cane col pelo lungo ricciuto, can barbone, cane d'acqua, canis cirratus, barbet. Can brach , cane bracco , cane da caccia, canis venaticus, braque, chica de chasso. Can cravin, cane Inglese, canis Anglicus, chien Auglais. Can da tôta, cagnolino, che la il pelo lungo, e il naso corto, e schiacciato, canis villosus. bichon, chien à longs poils. Can pagneul, sorta di cane da caccia di lungo pelo, la cui razza vien dalla Spagua, molto destro per la caccia delle quaglie, e delle pernici; cane di Spagna , catulus Hiscome quelle dell'ulivo, ma pauenti, caudus pilis suca-maggiori, camelea, calmo-lea, laureola, mezzarion, da-Epagueul. Can Turch, speciu fnoide, chamced pline, lau- di piccolo cane, che non ha cole, niczercon. pelo, can Turco, canis Tur-Camola del gran, piccolo cicus, Turquet, chien Tocc.

Can , e pors , congiunto col. granaj, curculio . . . . cha- verbo darc. Dene a can, e rançon; dicesi anche gorgojon. pors , vale a chicchessia , ad Camosse, conciar le pelli, l'ogni e qualunque persona sen304

versis indiscriminatim, à tout le monde, à qui que ce soit.

Cana rigà , canna , o archibuso rigato; si dice quello, che nella parte anteriore della canna da imo al sommo ha alcune scanalature . . . arquebuse rayée. Cana da bovè , canna , alla cui estremità evvi una punta di ferro per istimolare i buoi, specialmente quando i contadini lavorano la terra, pungiglione, stuzzicatojo, canna, stimulus, calamus, aiguillon, caune.

Canalòt dle ciape del cul, canale , striseis delle uatiche , sulcus, raye du cul.

Canapin, pelle finissima di montone, di cui fannosi guanti per le donne . . . canepin. Canarin, sorta di colore, giallo chiaro, subflavus, cro-

ceus, jaune-clair. Canarin da grupia, i asino, asinus, rossignol d'Ar-

cadie . 4ne. Canastr , tabacco da fumare

· · · · · canasse. Canavrota, piccolo uccello con le piume di colore tendente al rossiccio, curruca, fauvette. Il C. Cappello nel sno Diz. port. ne annovera varie specie , cioè : La canavröta di busson . . . . . fanvette babillarde. La cana rota grisa . . . . grisette. 'L re dle canavrôte . . . . coloinbaude. Canivigia dla canna, ... fauvette de roscaux, V.

Cancan , dal france quanquan , strepito , romore , fracasso, strepitus, rumor, fragor , quanquan , bruit , tapage. Fe un cancun per d'coso

sa distinzione, omnibus, uni- da nen, fare un gran chiasso per cose da nulla, tragadias in nugis agere, excitare fluctus in simpulo , faire un grand quanquan de peu de chose, che direbbesi anche : far d'una mosca un elefante.

Candlè, strumento, dove si ficcano le candele per tcnerlevi accese, candelliere, candelabrum, chandelier, flambeau. Candle con le girandole, candlè a bràs, candelliere a più viticci, candelabrum multifidum, girandole, lustre, chandelier a plusieurs branches, candelabre.

Cañe, capelli bianchi, canuti, canities, grisaille, che-

venx blancs. Canelin , confetti , zuccherini , chicche fatte con cannella , cannellini , cinamomi, frusta saccharo incrustata, cannelas.

Canon, tubo di latta ne' cortili, lungo il muro, che riceve l'acqua della gronda. fistula, descente, tuyau, qui longe la muraille, et vient jusqu'à terre.

Canona, cannonata, tormenti bellici ictus, conp de canon.

Canonada, varii colpi di caunque tirati di seguito, cannonata , tormenti bellici frequentes emissiones, canounade. Canone, ciò che si paga

annualmente in denaro, o in altro al signore del villaggio del feudo, livello, canone, functionum clientelæ nomine obeundarum obligatio, canon, redevance. Terre soggette ai canoni, beni, poderi sotto-

A 305

posti ai canoni, prædia serva, terres sujettes à des redevances.

Canson, poesia lirica di più stauze, che serbano per lo più il medesimo ordine di riine, edi versi, che la primiera , canzone , cantilena , carmen , canticum , cantio, chanson. Canson , baja , corbelle ria , bagatella , freddura, fanfallucca , logi , fabulce , merce nugoe , chansons , contes, sornettes. It'cante sempre la medema canson, dicesi di chi Livellando ritorna sempre sulle medesime cose, canti sempre la stessa camzone, la favola dell' uccellino, cantilenam eamdem canis, heec mihi usque ad aurem obganns, vons ne me dites jamais, que la même chose, c'est toujours la même chanson, c'est la chauson du ricochet.

Cantada, composizione musicale contenente recitativo, e aria, cantata, melos, cantate, cantatille.

Cantaris, uccello simile in grossezza al frosone, di becco però più sottile, e del colore del tordo, strillozzo . . . . proyer.

Cantilena ant' I parlè, dicesi del parlare molto lentamente, stentatamente, Lentissime loqui, miaulement, cacophonie, traluer ses mots, parlar très lentement.

Cautone, verbo, dare la strignere, serrare in luogo, doude non si possa fuggire, in summas angustias diquem redigere, eo compellere ut nulla sit spes fugæ, ac receptus, aceuler.

Tom. III.

Cantonère, bandinelle, cortine, conopæum, cantonuiè-

Cap, capo, rector, chef, supérieur, directeur. Cap d' cà, capo di casa, paterfamiters, chef de famille, le malter. Cap d' cusina, capo di cucius, cultime prefectus, chef. Cap d' tavola, il capo di tavola... la place d'hon-meur, V. Diz.

Capa, cappa, pallium, cappe. Cupa da Vesco, sorta diabito, che delle spalle giunge sino alla ciutura portato da'. Vescovi , Abati, ed altri Ecclesiastici privilegiati sopra il rocchetto, mantelletta, hismerale, camail. Capa da Canonich, cappa, pallium, chape, V. Dix.

Capacité, persundere, convincere, capicitaro, satisfacere, animum alicujus ratione expugnare, persunder, convainere. Capacitesse, rimaner appagato, acquiescore, aliquid experimento probare, se persunder, être convaincu, consentir.

Caparucia, sorta d'uccello da acqua, che ha il rostro verso l'estremità slargato, e spianato a guisi di paletta, palettone, albardeola, mestolone, platalea; cuiller.

Capastr, uccello di preda, astore, firmio, autour.

Capi, verbo, comprendere coll' intelletto, capire, intendere, conoscere, concepire, capere, percipere, intelligere, comprehendere, entendre, concevoir, comprendec.

Cantonesse, V. Ancantonesse. Capiatur, preso del latino, captura,

comprehensio, prise de corps, ! contrainte par corps.

Capitani squaquara, capitani fracassa, dicesi per ischerno d'una persona, che si millanta, che la spaccia da grande, smargiasso, spacconc, ostentatore, millantatore, arcifanfano, miles gloriosus, thraso, factorum ostentator, jactator , fanfaron , capitain.

Capitina! capperi! castro! casso! interjezione, papæ! ma

foi ! dame !

Caplèt, sorta di giuoco fanciullesco . . . . sorte de jeu d'enfans. Caplet del moch ella candeila, quel bottone, che si genera nella sommità del lucignolo acceso della candela, fungo, fungus, moucheron, champignon.

Caplua, allodola cappelluta, così detta, perchè ha un ciuffetto di penne sul capo, galerita, allouette huppée, cochevis. Cap negher, uccelletto di becco gentile, il quale canta dolcemente, così detto dall'aver il capo nero, capinero, capinera, atricapilla, fauvette à tête noire.

Capon d' galèra, specie di insalata composta di legumi, uova sode, accinghe, capperi, fette di salato, ed altre cose simili . . . . entremets.

Caponet, polpette fatte di avauzi di carne, miscuglio di varie vivande, o solo di erbe, ova, ed ingredienti, guazzabuglio, polpetta, fartum, farcimen , isicium , pot pourri ; farce, galinuafree.

Capone, castrare, V. nel

metter delle toppe, resarcire, interpolare, reficere, reconcinnare, ravauder, V. Taconè nel Diz.

Caponura, rappezzamento. racconciamento, lavoro acciabattato, interpolatio, ravaudage.

Capus dle sgnore, quefa, cappuccio, cucullio, capuchon, voile, chaperon, coqueluchon. In alcuni paesi del Piemonte dicesi ciapiron, forse dal Francese chaperon. Capus di Frà, cappuccio, cocolla,

cuculla, froc. Capussa, uccello della gros-

sezza d'un merlo, che ha un ciussetto di piume sulla testa, bubhola, upupa, huppe. Capussina, pianta, il cui

fiore si adopera nell'insalata , e se ne condiscono i bottoni nell'aceto, nasturzio d'India ....

capucine.

Car, add., che vale, o si stima gran prezzo, caro, carus, prætiosus, cher, précieux. Vende car, e sala, vendere a gran prezzo, permagno pretto, o loculente vendere, vendre fort cher. 'L vive a l' è car com 'l feu, i viveri sono ad alto prezzo, ingravescit annona, prelio magno constat annona, les vivres sont extrêmement chers, fort chers, il fait cher vivre. Car , grato, pregiato, giocondo, caro, carus, gratus, jucundus, cher, agréable, qui est aimé. Mè car, me car amis ..... carissime, mel meum, mi animule, mea vita, ocule mi, amuce mi, mon cher, cher, Diz. Capone, per rappezza- et feal mon ami. Avei pi car, re, rattoppare, racconciare, amar meglio, voler piuttosto,

CA 307

aimer mieux , vouloir plutôt. Cara, basin, bacio, baciucchio, suaviolum, petit

baiser.

Caracel, rivolgimento di gente a cavallo da imo a sommo , caracollo , evolutio aciei , caracole.

Caracolè, volteggiare, caracollare, æquum circumagere, in orbem agere, caracoler, faire des caracotes.

Carbonè, uccello di rapina che è il maschio dello sparviere, moscardo, moscardino, così detto dal pigliare le mosche, tertiarius, percon, percidion, mouchet.

Carca, furfa, calca, folla, turba, concursus, presse, foule . concours. Carca del torn . del rovet del tlè, o carche, *è carcore* , sono certi regoli di legno, appiecati con funicelle, calcola, pedana, insi-lia, marche, V. Calcola nel Diz., nel 2. sign.

Carcababi , sorta d' nocello noto . . . engoulevent. Carestios, colui, ché do-

munda più che la cosa non vale, colui, che vende a troppo caro prezzo, mercem pluris cequo indicare, vendere , qui surfait , qui vend fort

Cari , sorta d'uva , detta altramente pelaverga .... noi-

Carià , add. , carico , oneratus, onustus, chargé. Carià d'afe, pieno di faccende, di brighe, d'impacci, affaccendato, occupato, negotiosus, negotii plenus , affairé. 'L tenp caria, tempo oscuro, nuvolo,

malle, habere aliquid potius, obscurus, nubilus aer, temps chargé, temps couvert de nuages, et disposé à la pluic. Eiu carià, occhi gonfii, oculi tumidi , jeux chargés , enflés, remplis d'humeur. Carià d' debit , carico di debiti, œre alieno oppressus, accablé de dettes, perdu de dettes, abymé de dettes. Caria d' dnè com un can d' quajete, sprovveduto di danaro, pecunia carens , destitutus , chargé d'argent comme un crapaud de plumes, fourni d'argent comme un singe de queue. Carià d' vestimente, carico d' abiti, vestissimus, charge d'habits, bien fourre. Color trop caria. color troppo carico, color nubilus , et pressus , adstrictus ; austerus, satur color, couleur chargée, foncee. Carià d' cicia , d' grassa , assai grasso , propinguis nimiæ obesitatis. chargé de cuisine, fort gras-Cariagi, vettura, porto, condotta, recatura, carico, vectura , exportatio , onus , chariage, chargement, char-

ge, transport, charroi-Curicament , carico , onus , charge. Caricament. e scaricament, quello, che si è riscosso, e che si è speso, caricamento, e scaricamento. debiti, e crediti, acceptum et expensum, recette, et dépense, charge, et décharge, actif, et passif.

Carich , V. Carigh. Carich d'un bastiment, il carico d' una nave , vectorii navigii onus , cargaicon , marchandises qui font la charge entière d'un vaisseau.

pasta conditi con pepe, e coloriti al di sopra con zafferano, e cotti nel forno, panis benedictus, petits pains safra-

Carliña, sorta di pianta, carlina, ranonculus glacialis,

Carmagnola, camiseta, farsetto, inducula, carmagnole, v. dell'uso.

Carmassa, donna sucida, c sporca, specialmente di vita, e di costumi, carogna, pro-

stituta fæmina, carogne. Carmelit, colore bigio, color cineraceus, carmelite.

Carnabugia, pianta salvatica simile alla majorana, origano, erba d'acciughe, origanum, origan.

Carnal sust., tempo, in cui è permesso mangiar carne, giorni di grasso, anni tempus, quo fas est vesci carnibus , charnage.

Carnevalon, così appellansi i primi cinque giorni di quaresima, primi quinque dies quadragesimales, les cinq prcmiers jonrs du carême, le carême prenant.

. Carogna, sorta di pianta . . . . lagetes erecta . . . . Carnee, ficcare, cacciare, introdurre, metter dentro, inserire, mescolare, cacciare mal a proposito, fuor di luogo, inserere, infulcire, inducere, impellere, fourrer. Caroce su , caricare , por carico addosso, o sopra, aggravare, onerare, onus imponere . charger.

Carovin, spezie d'erba me-

Caritin, cantej, pezzi di mativa, il cui seme, e radice hanno un gusto acre insieme, ed aromatico, carvi. leontice, carvi.

Carta da rispet . . . . papier ministre. Carta bastarda . . . . carré d'impression , grand carré. Carta d'musica. carta di musica, charta musica, papier de musique. Carta da lettere, carta da lettere, carta epistolare, charta epistolaris, papier à écrire des lettres. Carta inperial, carta imperiale, charta hicratica, grand jesus. Carta grand aquila . . . . papier grand aigle. Carta taja . . . . . papier à lettres , V. Carta da lettere. Carta vergin, carta bianca, charta piwa", papier blanc. Carta vlina, sorta di carta finissima, unita, ed eguale ..... papier vélin, papier très fin.

Cartegg , corrispondeuza relazione, commercio di lettere, literarum commercium, correspondance, relation etc.

Carlege, tener corrispondenza di lettere con altrui, carteggiare, cum aliquo literarum commercio uti, entretenir, ou avoir commerce de lettres avec quelqu'un, être en correspondance de lettres.

Cartel d' de fida, cartello contenente la maniera, il motivo, il luogo, il giorno, e l'ora del duello, cartello, o lettera di disfida, scheda provocatoria, scriptum provocantis ad certamen, cartel de défi. Cartèl del teatro, cartellone, affixus publice libellus , effiche , V. nel Dizion. Cartel ch'as buta ai condanà, dicinale stomachica, e carmi- cartello, che si afligge ad un

polo, quando si giustizia ta- | del petto, che sono bianchisluno in effigie , libellus publice affixus, écriteau, tableau.

Carvila, specie di pomo, calvilla, caravella bianca, e rossa , malum purpureum . . . .

Cascada, caduta, casus, tapsus , chûte. Cascada d'eva . cascata d'acqua , cateratta , aqua dejectus, praeceps aquae Lapsus , cascade , chûte d'eau.

Casàs, un gran cas, casaccio, insolitus eventus, casus inopinatus , grand cast Casas, abituro, casaccia, vecchio castello, casa, domus ampla, castellum , manoir, vieux chá teau.

Cascarilio , ter. del giuoco dell' ombra . . . . chemise

Casè, far casa, casare, sedem facere scruporum, tesserarum scrupos disponere, caser.

Cason, quel luogo, dove si tengono, e pasturano le vacche per far il cacio , e 'l burro, cascina, cascale, laiterie, fromagerie. Cason, casàs, casaccio, gran caso, casus insolitus , inopinatus , grand cas.

Caspita! caspitina! cussiga? Interjezioni, Vedi Casso! nel Dizion.

Cassalaso, tupinet, sorta di uccello, cingallegra, egithalos, parus, mésange à longue queue.

Cassanòs, sorta d'uccello, che è il merlo, o la gazzera · · · · · casse noix, espèce de merle, ou de geai.

Cassassot , sorta d'uccello di sai a cagione delle sue piume d'interjezione, V. Casso nel Diz-

sime . . . grèbe,

Cassia per trasporte d' bote, o d'amolin, paniere, cesta . cantinetta da trasporto , piccola cassa divisa per ispartimenti per portare bottiglie, fiaschi, ampolle ec., capsa loculata convehendis, vel comportandis lagenis, cantine, panier, cave.

Cassia d' fer , cassa di legno assai spesso, guarnito di ferro al di fuori, e chiuso da grosse serrature, ove si serbano i danari, ed altre cose preziose, forziere, theca nummaria, arcula ferrata, o ferro munita, coffre fort, caisse.

Cassia, montadura, cassa d'archibuso, o di pistola, lignum, cui tubus ferreus insertus est, fut, monture.

Cassia del violin , astuccio . guaina d'un violino, theca,

étui. Cassieta da viagi, cassa, in cui si rinchiudono varie cose comode, o necessarie per far viaggio, cassetta da viaggio, capsula viatoria, nécessaire.

Cassieta da decroteur, piccola cassetta, che porta colui , il quale netta , ripulisco le scarpe, gli stivali, capsula, sellette.

Cassöla , V. Blet.

Cassola, quella quantità di calcina, o di gesso, che può tenersi sulla cazzuola , una cazzuola piena, plena trulla, truellée.

Casso , membro virile , cazpalude, molto frequente sul zo, cotale, penis, la verge, ago di Ginevra, stimato us- le membre viril. Casso, sorta Cassulà, quanto contiene un ramajolo, cuechiajata, rudicula cumulata, plena rudicula, une cuillerce. Cassulà, bôt del cassul, mestolata, colpo di mestola, rudiculæ ictus, cuillerce.

Cassulè, servir di zuppa, pulmentum ministrare, servir la soupe. Cassulè, per mectrè, scodellare, metter la minestra, o altra vivanda nelle scodelle, ne piatti, injundere in acutellas, servir le potage, la soupe, prendre avec le cuiller.

Cassulèri! cassulo! V. Capitina!

Castagnàs, sorta d'uva nera, che si usa a fare il vin cotto, forse così detta perchè i suoi acini sono grossi quanto una piccola castagna.

Castrè, caponè, cavare i testicoli all'animale in modo che sia hicapace alla generazione, castrare, cupponare, astrare, cvirare... Castrè i cavaj .... hongrer les chevaux. Castrè i tarôte, les carte .... ôter certains tarots, ou certaines cartes d'an ice.

Calabri, baccano, baccanella, chiasso, romore, fracasso, chiassata, ingens strepitus, tuntultuosus sonitus, tintamarre, bruit.

Galar, umor viscoso, viscoso, viscido; catarro, pinuita, gravedo, epiphora, catharre, des glaires. Catar, per malaticio, infermiccio, malazato, bacaticcio, cagionevole, valetudinarius, morbons, ad morbos proalivis, maladif, invalide.

Cataros, che patisce il catarro, o che cagiona catarro, catarroso, gravedinosis, pitulosis, rheumaticus, distillationibus, et opiphoris obnozius, sujet aux catharres, catharreux.

Catecù, sugo di un albero delle Indie, di cui si fauno pastiglie in forma di piccole pallottoline nel Portogallo, e nelle Indie Orientali, cacciù .... cachou, cachoudé.

Caterva, moltitudine, copia, abbondanza, gran quantita. Na caterva d'massia ... multitudo, copia, magnus namerus, multitude, grande quantité, grand nombre, beaucoup.

Cativ agg. , centr. di buono, reo, malvagio, cattivo, malus, pravus, improbus, malin, bélitre, méchant, pervers , mal-faisant , indigne-Cativ , per misero , meschino, tapino, dolente, malcontento, miser , infelix , mallicureux , misérable. Mala fin, morte funesta, tragica, mors funesta , male mort , mort funeste. Cativa man, mano infelice, sgraziata, manus infe-Lix , main malheureuse. Cativa paga, V. Paga. Un cativ om , un cattiv' uomo , un uomo malvagio, scellerato, ribaldo, nefarius, seeleratus, flagitiosus, nequam homo dangereux compagnon, méchant homme. Fe nen tant 'I cativ, non imperversare cotanto, ne sevi tantopere, ne soyez pas si méchant, ne faites pas tant le mauvais. Un liber cativ, libro contrario ai buoni costumi, libro cattivo,

Aber nequam , un méchant | incunabula , orum , manne d' livre. Cativ incontr , disgrazia, enfant. Cavagna , vitura , casciagura, cattivo incontro, lesse, cisium, calèche. Cavasventura, mala ventura, in- gna per la lingeria, paniere fortunium, malencontre. Ca- di vetrice, più lungo che twa volonta , malevolenza , odio, cattiva volonta, odium, malevolentia , malveillance. Avèi un cativ nom , aver un cattivo nome, essere diffamato, infamia notari, être mal-fame. Cativ cheur , cuor cattivo, durus animus, mauvais cœur , cœur mai placé. Cativa roba, cativa marcansa, cattiva roba cattiva mercancia . merx invendibilis , gardeboutique, manvaise marchandise. Cativ' umor, cattivo, mai umore, intemperies, mauvaise humeur. Un öm d'cativ' umor , uomo di mal umore, morosus, difficilis, austerus homo , homme de manvaise humeur. Cativ poeta, cattivo poeta, ineptus, ignaque poeta, un poête de bibus.

Cava , buca , fossa , che si fa cavando, cava, scrobs, fosse. Cava, si dice anche a que' luoghi, donde si cavano i metalfi, e le pietre, miniera , fodina , latomice , mine de métal, carrière de pierres. Cava del marmo, cava panerée de raisins. del marmo, marmoris latomice , carrière de marbres , marbrière. Cava dle lose, cava della lavagna, lapidicina, aresia, ardoisière. Cava dia caussiña , fossa , buca della cal-

largo per riporvi la biancheria, od altre cose, canistrum, panier , manne. Cavagna rotta, cola masnà a s'è fasse neca, perchè ca j' an dije cavagna rotta, quel fanciullo si è disgustate, perchè gli fudetto, ch'era un bastardo, puer ille indignatus est, quod spurium se esse dixerunt, cet enfant s'est faché, parcequ'on, lui a dit qu'il est fils de quatre fesses. Lasse ande loll per la cavagna, non più perlate di ciò, abbandonate questo affare , id prætermitte , istud negotium dimitte, ne plus perlez de cette chose , abandonnez cette affaire. A l'è'l manch dla cayagna, questo nulla importa, id minime refert, ca n'est rien.

Cavagnà , un paniere pieuo, plenum canistrum, pleine une corbeille. Na cavagnà d' prus, na çavagnà d'uva, un paniere pieno di peri, d'uva . canistrum piris, uva plenum une panerée de poires, une

Caval , cavallo , equus, che-

val , V. Cavat nel Diz. Coval d'bataja , sutterfugio , scusa , rigiro , pretesto , scampo, effugium, suffugium, tergiversatio, échappatoire, décina spenta, scrobs calcaria, faite, subterfuge. Caval de fosse à chaux. Cava, termine parada, cavallo belto in apdi ginoco . . . cave.

Cavagna, paniere, cista, paniere, V. nel Dis. Cavagna, si direbhe: bella apparenza, tet dle maniere apparenza, let dle masnie, cuna, culla, I poca sostauza, decipit prima

frons, belle montre, peu de rapport. Caval dl' Apocalisse, cavallo di poco valure, cavallaccio cattivo, rozza, caballus, mazette, criquet. Caval, del giuoco degli scacchi.... chevalier, cavalier. Caval castrà, cavallo castrato, cantherius, hongre. Caval, i pannolini de' bambini, infantiles fascice, langes. Caval, per l bravata, ammonizione, objurgatio . monitum , réprimande , semonce. Caval d' gonèla , V. sopra Catar nel 2. significato. I Caval, term. di scuola, scàlacciata, sculaccione, colpi di mano, o di sserza dati sulle natiche, natium percussio, le fouet, la sessée. A caval donato non si guarda in bocca, prov. ital., e vale che non

bouche, ou la bride. Cavalin, puledro, ronzino, bidetto, cavallino, cavallo

dobbiamo biasimare un bene-

fizio, che ci si fa, non vel-

piccolo, equalus .... Cavaliña , stizza , indiguatio, ira, mouche au nez, homeor.

Cavalon , V. sopra Cavalas. Cavalon dl'eva , cavalloni , onde, fiotto, maroso, motus, et agitatio fluctuum, vagues, moutons.

Caud, e friant, caldissimo, molto caldo, calidissimus, ferventissime , tout chaud, tout chaudement, de broc en bouche. Vale anche subito subito, caldo caldo, protinus, illico, ex ipso æstu, repente. tout de suite, aussitôt.

Caudañe, vapori, vapores, vapeurs.

Cavè , V. Badöla.

Cave a signatis, modo prov., che significa guardati da chi è o cieco d'un occhio, o gobbo, o zoppo, il che si esprime elegantemente in Francese , guardati da chi è scguato da uno dei tre B., cioè borgne, o bossu, o boiteux, cave a signatis, gare à l'homme qui est marqué au B., pour dire qu'il est ou borgne, on bossu, ou boîteux.

Caves, sorta di giuoco, e si è di far passare una piccola palla di legno per un anello di ferro, spingendola con una clava, globulos per annulum ferreum clavæ impulsu trajicere, billard de terre.

Cavic, V. Cavij. Cavic, per Cavej, V.

licare beneficium, à cheval Caviot, cavigliuolo, cuncodonné on ne regarde point la lus, petite cheville. Caviòt, cavij da caussèt, cavigliolo, V. Cavij nel Diz.

Causa, lite, processo, causa , lis , caussa , procès, cause. Causa, per cagione, motivo, caussa, ratio, motif, occasion. Causa d'concors .... jugement d'ordre, cause de

discussion. Caussà, e vesti, calzato, e vestito, calceatus, et vestibus indutus, tout chaussé, tout vêlu. 'L diavol l'a portalo via caussa, e vesti, an corp, e n'anima . . . . le diable l'a emporté tout chaussé, tout vêlu.

Caussese i guant, mettersi i guanti, manus munire maextemplo, sur l'heure, d'abord, nicis, induere digitalia, se ganter.

carue con ferro rovente, o che colui, al quale appartecon fuoco morto, cauterio, rottorio, cauterium, cautère.

Ceccalendac, piojė, pidocchioso, pediculosus, pouilleux, chargé de vermine. Ceccalendne dicesi anche per ischerno ad un parrucchiere inesperto.

Cela, piccola stanza d' un Frate, o d'una Monaca, cella , cella , cellule.

Celerari , camerlingo d' un monastero, cellerajo, canobiorum quæstor, celleraire. Celidonia, celidonia, o ce-

nerognola, pianta di due specie, cioè la grande, e la piccola, la radice della prima è grossa come il dito miguolo, fibrosa, e gialla dentro, rossiccia di fuori ; le foglie della piccola sono molto simili a quelle dell'edera , chelidonia , éclaire, chélidoine, hémorroidale.

Cena-Domini, la cena, che il nostro Salvatore fece co suoi Appostoli nel giorno precedente alla sua Passione, la cena del Signore, la sacra eena , cæna Domini , la cene.

Cenia, sorta d'insetto rettile, che ha molte gambe, e rode le foglie, e i fiori delle piaute, e degli alberi, bruco, campe, eruca, chenille.

Cenil, luogo, ove si mettono i cani da coceia , stanza de' cani , stabulum canum , chenil.

. Cens, rendita, reddito annuo, censo, pensio, rente constituée. Cens vitalissi, reddito vitalizio, pensio ad vitem

Cautèri, incendimento di I daparo impiegata in tal modo. neva esso danaro, si è interamente spogliato del capitale, e se n' è soltanto riserbata una reudita durante la sua vila . . . . rente à fonds perdu.

Centine, ridurre, o adattare checchessia in forma di centina, o dargli l'atto, e il garbo della centina, curvare, piegare, archeggiare, concamerare, curvare, arcuari in modum arcus, cambrer.

Centinura, eurvatura, piegamento in arco, garbo, concameratio, cambrare, courbure en arc, en voûte.

Cè-o-cò, t. d'inginria, e di disprezzo, e vale briccope. furfante, guidone, birbante, mariuolo, ciempo, ghiottone, barone, mascalzone, homo nequam , vile caput , vaurien , coquin , polisson. Cè o cò , dicesi anche a uomo sciocco. balocco, minchione, laggeo, pecorone, socors, stipes, fatuus , bardus , insulsus , ineptus , sot , benet , niais , fat , stupide, badaud.

Cera da pom chemit, no uom piacevole, motteggevole, burliero, faceto, gioviale, figura da cembalo, viso sparuto, faccia sgraziata, svenevole, lepidus, festivus, facetus, jocosus homo, festivum caput, joculator, os atricolor, et insignis ad deformitatem, drôle, un drôle de corps, un visage de cuir houil-

li , un visage de bois slotté. Cera larga,cera botenfia luña attributt, rente viagère. Cens pieña, pallone da vento, uom perdit, dicesi una comma di paffuto, paccioso, carnaccio-

CE tus succi plenus, bene curata cute nitidus, corpulentior, atque habitior, obesus, bucculentus , un gres boursoufflé , un homme joufflu, visage de pleine lune.

Cera freida, aspetto, aria fredda, diacciata, accoglienza fredda, mala cera, obducta frons, mala forma, gelida facies, os rude, air glacial, réception glaciale, mauvaise mine.

Cera larga, e barbis quader, buon compagno, disinvolto, accorto, ardito, animoso, bravo, magnus nebulo, homo ingeniose neguam, discinctus nepos, bon drille, grivois.

Ceràs, grivas, specie di tordo, il più grosso di tutti, ma il nien huono a mangiare, tordella, tordaccio, turdus major, drenne, litorne.

Cerassa, V. Cera larga. Cerese, macchie, che vengono alle gambe per l'avvicinarle troppo al fuoco, vacche, varietates igne factæ, maquereaux.

Cerese neire, ciriegie nere, cerasa nigra, pruni avium, mérises. L'alhero, che le pro-

duce, appellasi mérisier. Ceresèra, piantamento di ciriegie , lungo piantato di ciriegie, ciregeto, locus cerasis consitus, cérisaie, lieu planté de cérisiers.

Cerich , persona Ecclesiastica, contrario di Laico, e particolarmente colui, che indirizzato al Sacerdozio, non è però ancora passato agli Ordini maggiori Sacerdotali, purchè abbia almeno la prima tra persona diletta, e favoritonsura, cherico, ciericus, clere, ta, cucco, corculum, filius

so, pingue, grassoccio, vul- | tonsuré, ecclésiastique. Cerich d' Cort, cherico di Corte..... clerc de chapelle. 'L cerich prega per 'l preive, l'armita prega per 'l curà, da da beive al preive che'l cerich l'a sè . modi proverb., cioè il chiedere per un altro ciò, che si brama d'avere per noi stessi. da bere al prete, che il chierico ba sete . . , . . celui , qui quête pour Dieu, quête pour deux, quand il pleut sur le curé, il dégoutte sur le vicaire.

Certin, alquanto allegro dal vino, colticcio, ciuschero, paullulum ebrius, en pointe de vin, un peu gris.

Cerusa, materia di color bianco, cavato per forza d' aceto dal piombo calcinato, la quale serve a' pittori per far colore, e a' medici per far impiastro da porre in sulle percosse, biacca, cerussa, blanc de plomb, céruse.

Cesa, Chiesa. Dov' a j' & nen da piè fin la Cosa ai perd, niente si può pretendere da chi è povero in canna, nihil exigi ab eo potest, cui minus nihilo est, où il n'y a rieu,

le Roi perd ses droits, Checaire, colui, che stenta a parlare, e à profferire le parole, esitando, e ripetendo sovente la medesima sillaba prima di pronunziare quella che segue, balbo, scilinguato, troglio, balbuziente, balbus , blæsus , lingua hæsitans , atypus, bégue.

Checo, il figliuolo più amato da' genitori, e qualunque al-

C. H

carior, dilectissimus, le be- ni, sapes carpinea, charmil-njamin, le tils cheri, bien ai- le, haie, allée plantée de mé, enfant gaté.

Cherde, credere, aver fede altruit, credere, croire, sjouter foi. I cherdria pitost d'vede n'aso a volè, prov. . . . . . je croirais plutôt de trouver un nid de souris dans une orcille d'un chat.

Chermes , grana , che serve a tignere in color rosso nobile, ed avvene più specie, chermes, chermisi, grana di scarlato, coccum, kermes. coccus, graine, qui donne l'écarlate. Chermes , è anche una preparazione d'antimonio di grand' uso nella medicina, appellasi anche pouver di certosin . . . kermes , poudre des chartreux , oxyde d'antimoine hydro-sulphuré.

Cherpà, dicesi anche d'uom fortunato , felice , felix , beatus , heureux , né coeffé.

Cherpadura, fenditora, fessura , spaccatura , fissura, fissio , fente , crevasse , gerçure, ouverture, V. Cherpassura nel Diz. Cherpadura, ernia, hernia, descente, rupture, hernie.

Cherpairon , V. Mangion. Cherpairon, V. Cherpa. Cherpairon, persona assai fortunate , felicissimus , extrêmement heureux.

Cherpign, fat, cocionù, scipito, passo, scemo, immezzito, spongioso, dicesi di rape , ed altri simili frutti , insipidus, insuavis, spongiosus, fade, insipide, coton-

Cherpolà, bussolà d' cherpo, viale i spalliera di cerpi-

le , haie , allée plantée de charmes. Chêuje , V. Cujì nel Dir.

Cheurt, sorta di giuoco fanciullesco , V. Cheugni.

.Cheuse, in s. n., V. Brove. Chi aussa l'anca perd la banca . . . . il est anjourd'hui saint Lambert, qui quitte sa place la perd.

Chi è cojon beiv al bot , chi pecora si fa , il lupo se la mangia, prev., chi non si risente delle ingiurie piccole, da occasione che gli sien fatte delle grandi , post folia cadunt arbores, nimia simplicitas facile dolis opprimitur, quand on se fait brebis, le loup vous mange.

Chi è oflè , fassa ofele , prov., chi fa l'altrui mestiere, fa la zuppa nel paniere, cioè chi si mette a fare ciò, che non sa, getta via la fatica , e'l tempo , quam quisque norit artem, in hac se exerceat, quand chacun se mêle de son métier, les vaches sont bien gardées.

Chi fa bin a vilan, fu onta a Dio, prov., che non si dcono beneficare gli ingrati, ingratis servire nefas, graissez les pattes d'un vilain, il dira qu'on les lui brûle.

Chi la veul cheuita, chi la veul crua, tanti sono gli vomini , altrettante sono le opinioni, tot homines, tot sententice , l'un veut du dur , l' autre vent du mou.

Chiete sust. , riposo, requie, cessazione dal lavoro, trapquillità , quies , requies , m - ctrmissio, otium, tranquillitas, repos, tranquillité.

Chin add., curvo, piegato, torto, chinato, curvus, incurvus, curvatus, courbé.

China di bösch, sorta d'erba, che cotta nella liscivia fa biondi i capelli, biondella, centaurea minore, centaurea minor, garou, lauréole, petite centaurée.

China carnosa, radice straniera buona per l'idropisia.... squine, esquine, china.

Chinim, V. Poi.

Chirie, esse a l'ultim chirie, esset ridotto agli estremi, in agonia, in somma necessità, in gran miseria, strettezza ec., ad inopiam redigi, in egestatem incidere, ad incitas redigi, être aux abois.

Chiricla, serie, infiltata di cose nojose, longissima series, kirielle, serie, enfilade Chiriela, anfilada d' fatighe, d' ingiurie, una serie di travaglii, d' oltraggii, longissima Laborum, proboroum series, kirielle. Chiricla d' dy-grane, serie di disgranie, calamia tum concursus, illus malorun, kirielle, iliade de malborun,

Chi vi là ? motto delle sentinelle nelle piazze, quár est? qui vi v? Dicesi di nomo fantatico, o brutale: Con chiel lì a biōgna senpre stè sul chi viv, con costui bisogna sempre star in guardia, badare a se, ab illo oportet semper cuaver, il faut être toujours sur le qui vive avec lui.

Ciabotiña, uno di quei tanti nomi, che dalla loquace oscenità furono inventati per ciò, che in italiano dicesi parte naturale della donna, natura, conno, in lat. cunnus, in term. eccl. vas, e in frnature, les parties naturelles de la femme.

Ciacotaire, rissoso, litigioso, brigoso, beccalite, tafferugia accatabrighe, contentiosus, rixosus, litigiosus, querelleur.

Ciafeu, o ciafo, sorta di uccello di color quasi rossiccio, che canta assai soavemente, capinera, atricopilla, fauvette des Alpes.

Ciaflassa, ceffuto, bucculentus, qui a des joues rebondies, joufflu. Ciaflassa, V. Ciabotiña.

Ciafloniù, Vedi Ciaflù nel Dizion.

Ciair add., lucente, pieno di splendore, contrario d'oscuro, nitidus, clarus, lucidus, clair, lumineux, éclatant. Ciair, per puro, contrario di torbido, puro, limpido, nitidus, politus, mundus, clair, limpide, qui n'est point trouble. Ciair, per manifesto, evidente, aperto, clarus , manifestus , evidens , clair, et net, évident, visible, manifeste , palpable. Ciair , per intelligibile, facile a capire, perspicuus, clarus, clair, intelligible, aisé à comprendre. Ciair e scur, pittura d'un color solo, al quale si da rihevo con chiari, e con iscuri del medesimo colore, chiaroscuro, monocroma, camajeu, clair-obscur. Ciair faus, falso lume, obliqua lux, et

caliginosa, faux-jour. Giair sust., chiarezza, lu-s ce , claritas , lux , lumen , re, argutari, garrire, fabusplendor, clarté, lumière. Ciair, lari, jaser, causer. Ciapole, nome, V. Cia-

per giorno, dies, jour. Ciair, per lume, lucerna, candela accesa, lucerna, lychnus, candela, lumière, bougie, lampe allumée.

Ciaira d'ēûv , V. Bianch d'euv. Ciair dla luña , luce , chiarore della luna . lumen lance, clair de la lune.

Cialota, specie di cipolla, cipollina , cæpa ascalonita , echalote.

Ciancia, ciarla, chiacchera, loquacità, ciarleria, cicalamento, loquacitas, babil. Poca ciancia, ciaciaron, ciarliero, cicalone, loquax, babillard. Ciancia, e meglio al plur. ciance, burle, bagatelle , frascherie , baje , cose di poco valore, favole, gerræ, nugre, tricce, fabulæ, ineptiæ, babioles, bagatelles, balivernes, niaiseries, sornettes , fariboles.

Ciansa, sorta di giuoco di dadi, primi tesserarum jactus fortuita puncta, chance. Ciansa, per metodo, maniera, condotta, canbiè d'ciansa cambiar modo di trattare, di operare, di vivere, modum, rationem agendi, vivendi mutare, changer de gamme.

Ciapete , altercazione , rissa, tafferuglio, contrasto, disputa, contesa, quæstio, jurginm , rixa , démèlés , quérelles.

Ciapiron , V. Quefa.

Ciapole, verbo, cianciare, ciarlare, cicalare, cinquettare, berlingare, chiaceliierare, ciangolare, ciaramellare, ciarpare, cornacchiare, gracchia-

Ciapostro , V. Anberbojada. Ciapotè, macchiare, sporcare, imbrattare, impiastrare, scarabocchiare, maculare, inquinare, fædare, barbouil-

317

ler, salir, gater, souiller. Ciarabesca , V. Ciapostro Per romore, fracasso, tafferuglio, schiamazzo, V. Ta-

pagi. Ciarabeschè, smuovere, agitare, turbare, scompigliare, metter sossopra, confondere, abbarruffare, disordinare, imbrogliare , permiscere , confundere, turbare, commovere, omnia miscere, remuer, troubler, brouiller. Ciarabesche, per balbettare , balbuzzare , cinquettare, tartagliare, trogliare, frammetter lingua in favellando, borbottare, brontolare, balbutire, mussitare, balbutier, articuler les mots. marmotter.

Ciaucin, sorta d'uccello.....

pouillot. Ciavador, licenzioso, scaestrato, dissoluto, dato al libertinaggio, alle dissolutezze , sviato , sregolato , disordinato, bordelliere, perditus, ac dissolutus, impius, irreligiosus, omnium tibidinum maculis notatissimus , mollitiis ultra famam fluens, libertin,

débauché, frappart." Ciavatin, dicesi anche in

senso di Pedon, V. · Cic eich , sorta d'accello ..... gobe-mouche.

Cicina , V. Ciabotiña. Ciclamulo , V. Artanita.

C 1

Cicinbul, agg. a persona dictata, delicata, felle, délicat. Per timido, pauroso, timoroso, meticalosus, timido, peareus. Per dappoco, poltrone, vigliacco, codardo, iners, ignasus, piger, paguote.

Ciecideh , sorta d'uccello .... merle à plastrou blanc.

Ciecièt, sorta d'uccello, cincallegra, parus, mésange à longe queue.

Cifolòt, sorta d'accello, che ha il cunto assai soave, fringuello marino, ciufoletto, zufolotto.... bouvrevil, piroiue.

Cinpon, solenne, bevitore, beone, acer potator, vinosus, bibulàs, bibax, bibacissimus, grand buveur, biberon, qui sime le piot, ivrogne, sac à vin.

Cincinesse, V. Arbecinesse. Cinfroga, stracci; ornamenti superflui, vani, e mal

collocati, detritus panniculus, inepti, inanes ornatus, colifichets, chiffons.

Cinöglössa, sorta di piauta, le cui foglie banno la figura della lingua d'un cane, i cui fiori souo vermiglii, e rassonigliano a quei della buglossa, i suoi firutti hanno quattre capsule arante di spine, cinoglossa, lingua di cane, cynoglossa, langue de chien, cynoglossa, langue de chien, cynoglossa.

Ciola, ciolassa, ciolon, uomo dappoco, cioneio, uomo inetto, ciondolone, homo nau ci, ineptus, iners, sot à vingtquatre carats, sot à triple chage.

Ciolate, baciare, baciucca

re, osculari, baiser. Per fare il baroncello, il monello, il buffone . . . . faire le polisson.

Ciribia d' j'uje, che vende aglii, agorajo, acuum opifex, aiguillier.

Cirich, passera della più piccola specie, passera mattugia, fringilla, fringuilla, fringuet.

Ciricocola, ndoña, per ischerzo dicesi la testa, caput,

tète, caboche.

Cirimela, giuoco de fanciulli, un piccolo bastone assottigliato da ambe le parti,
bastoncino... bâtonnet,

jouer au bâtonnet, faire sauter le bâtonuet. Cirimöchèt, chierico, che serve alla Parrocchia, cleri-

cus, clerc de paroisse.

Ciser, V. Cisi.

Cisrà, ceci infranti, cicera

trita, pois, chiches concussés.

Cissa, colpo di spada, di pungolo, gladii, aculei ictus.

coup d'épée, d'aiguillon. Cist, cist sà, cist là, cist valà, V. Cist nel Diz.

Cinciardot, ciupinaire, V.

Ciuciamartin, vale lo stesso. Cius, specic di guto, grosso uccello notturno, allocco, bubo, alucus, la bulotte, ou ulot.

Claustr, quella parte di un Monastero, cho è fatto in forma di logge, a quattro lati, e che ha un giardino, o un cortile in mezzo, claustrum, septum, cloître.

Clausu-a, le mura, che cir-

condano un Monastero, clausura, claustrum, cloture.

Coa verda, e testa bianca, dicesi de vecchii lussuriosi a somiglianza del porro, che ha la coda verde, e il capo bianco, senex lascivus, un vieillard impudique, lascif, libidineux.

Cobalt, sorta di minerale, da cui si cava l'arsenico, e con cui si da a' vetri il color turchino, cobalto..... cobalt, cobolt.

Cocala, gala, escremento, o parto non legittimo d'alcuni alberi da ghiando, di forma somigliante a pallottola, gallozza, galla, noix de galle, pomune de chène, V. Gogala.

Cochin, briccone, guidone, furfante, birbante, tristo, malvagio, mariuolo, ciompo, nebulo, nequam, impudens, perditus, coquin, fri-

Cocion va duans, così dicesi quando si giuoca alle toppe, o alle piastrelle gettando avanti a caso il grillo, lecco, morella, meta, cochoanet, cochoanet va devant.

Coclearia, sorta di pianta medicinale, le cui foglie verdi, e carnose sono rotonde, e incavate quasi a guisa di cauchiajo, coclearia, cochica-ria, herbe aux cuillers, coclicaria Coclearia montagua cardamine assrifolia.

-Coco, brola, via via, oibò, no no, minima, nequaquam, fi-fi, nenui, bernique. Coco d' tèra, ghegio, cal-

dunino, caldarium, couvet, tion, euvie.
V. Ghegio nel Diz. Colasione

Cocolords, pianta molto si-

mile all'ancuone, fior di donna . . . . unémone pulsatille, coquelourde.

Coconera, piccolo vaso da tavola, in cui si mette un uovo per mangiarlo al guscio . . . . coquetier.

Coconete, specie di pianta

Codilio, sorta di giuoco, V. Cotilion.

Cognom, il nome della famiglia, che si mette dopo il nome di battesimo, soprannome, cognome, cognomen, cognomentum, surnom.

Coje d'gat, specie d'uva.... rognon de coq; forse quella, che chiannisi con voce popol.

wa' cioliña; V.
Coje d' Fra March, ragioni
insulse, scipite, inepta, et
inania verba, insulsa argumenta, des brides h veaux,
sols raisonnemens, sottes raisons, qui ne sont capables de
persuader que des gons simules.

Cojin, cojits, cojoni papa, capperi! caspita! papæ! dame! peste! ventre gris!

Cojeudre, albero assai grande, che produce bache nericcie, dolci, con nocciuolo assai duro, bagolaro, loto, nel Veronese è detto perlato, in alcuni altri luoghi bagatto, celtis australis, micocoulier-Coita, v. contad., deside-

rio, voglia grande di cheechessia, prarito, immoderatum desidrium, immoderatus amor, demangeaison, tentation, euvie.

Colasione, conferire, col-

lazionare, riscontrare scrittu- | de visibili ; colore, color, coure, o simili, scripta comparare, conferre, collationner, conférer, ou confronter un écrit avec l'original, ou deux écrits ensemble.

Coleta, cerca, busca, raccolta, che si fa per i poveri, o per qualche opera pia, o pubblica , precaria coactio , pecunia emendicata, quête. Andè a la coleta, andar in busca, alla cerca, all'accatto. quæritare, ostiatim petere, quæritando colligere, aller à la quête.

Colatè i mans, avvezzare i buoi a tirare l'aratro . boves ad aratrum trahendum consuefacere, accoutumer les bœuss à tirer la charrue. Cölica, dolor cölich, sorta di malattia, colica, dolori co-

lici , dolor colicus , colique , maladie, qui cause des tran-Chées dans le ventre.

Colimè, mirare, drizzar la mira, prendere, o torre di mira, coincidere, prefiggersi una meta, collineare, aliquid spectare, viser, coincider.

Colonbiña, termine di teatro, camericra, ancida, soubrette.

Coloquintida, pianta simile al cocomero salvatico, da alcuui è chiamata fiede della terra, e dagli Arabi morte delle piante, perché a foggia di velevo fa morire tutte le attre erbe, che le sono vicine, ella è un violento purgativo, colloquintida, collocynthis, cucurbita silvestris, coloquinte.

Comor, quel che è nella superticie de corpi, che ce li ren-

leur. Color, per pretesto, apparenza, scusa, titolo, ragione apparente; colore, species, causa, nomen, prætextus, simulatio, couleur, prétexte. Vesti d' color , abito di colore, cioè di tutt'altro colore, che nero, bigio, e bianco, vestis quoquo colore, alio a nigro, albo, cineraceo ... Color d' carn , incarnatino, incarnato, color hel-. pus, carneus, incarnat, incarnadin, couleur de chair. Color d' reusa, color di rosa, color roseus, coulcur de rose. Color d' sener, cenerognolo, cenericcio, colore di cenere, cineraceus, gris cendré, cendré. Color d'vin , vinato , rubecchio, color di vino, color

smorto, color austerus, nubilus , pale , lavé. Bon color , bei color, bella carnagione, bel sangue, volto ben colorito, nitidus suo colore, color floridus, bonne couleur, belles couleurs. Fe piè color a un rost, a un micon, rosolare, amburere, faire prendre coulcur à un rôti, au pain. Color d' portugal , color d' arancio, aranciato, citrinus, aureus, orangé, couleur d'orange.

vinaceus, couleur vineuse,

rouge vineux. Color viv., co-

lor vivo, color floridus, ve-

getus, vividus, acutus, cou-

leur vive. Color smort, colore

Colsàt, specie di cavolo salvatico, e si coltiva come . pianta oleosa , colzat v. dell' . uso, erismo, brassica campestris, colea, mavette. Comarè, cianciatore, ciarIone , garrulo , loquace , cia- | datore , eques præditus beneramella, parolajo, cicalone, ficio sui ordinis, coinmandeur. berlinghiere, garrulus, loquax, lingulaca, homo loquarissi-

mus , causeur , jasenr. Comariña, dim. di comare . comarina , commater, jou ne, jolie commère.

Com Dio veul, grazie al Cielo, grazie a Dio, la Dio mercè, opitulante Deo, graces au Ciel, graces à Dicu, Dieu merci.

Comand, comando, comandamento, præceptum, jussum, commandement, ordre, volouté, loi, jussion, injonction. Travaj d' comand , lavoro di comando , opus injunctum , impositum, ouvrage de commaude. Baston del comand, histone, verga del comando, buculus imperatorins, haton de commandement.

Comandè, comandare, imporre, ingiungere, prescrivere, ordinare, præcipere, præ scribere , imperare , commander. Comandè a bacheta, comandare imperiosamente, comandare a bacchetta, basilicas edictiones habere, commonder à la baguette, faire la loi. Comande un trasaj, dar ordine, o commissione di fare un qualche lavoro, edicere, committere, præscribere, commander quelque chose à un ouvrier, à un artisan, lui donner ordre de faire quelque chose de son métier.

Comenda, rendita ecclesiastica data a godere a Prete, o n Cavaliere, commenda, beneficium, commanderie.

Comendator, quegli, che Tom. III.

Comendita, società di commerzio, per cui una, o più persone sommuistrapo il danaro necessario, per il tradico ad una, o più persone, le quali mettono la loro opera per façlo fruttare, commaudita . . . . . comman-

Cometa, corpo luminoso, che apparisce straordinariamente al Cielo con graudi raggi, o trecce dietro, dette crini, code, o come, ond'è venuto il nome di cometa; cometa,cometa, comète. E' pregiudizio popolare, che le comete siano fenomeni funesti, e malefici, che annunziano guerra, peste, intemperie delle stagioni, desolazione delle campagne, e delle Città, sterilità della terra cc., tutte ciancie, e favole, che non meritano di trovare credenza nello spirito delle persone, che hanno un tantino di buon senso. Cometa, è anche una sorta di giuoco di carte, ad una delle quali si dà particolarmente il nome di cometa, cometa.... comète. Cometa, sorta di macchina. che si fa con carta distesa. attaccata ad alcunc bacchette, e ad una lunga funicella, che i fanciulli svolgono nel lasciarla portare in alto dal vento; cervo volante . . . . cerf-volant.

Comedia, poema rappresentativo per lo più di private persone, e faccende, commedia, comædia, fabula, comédie. Comedia, per baja, gode la commeuda , commen- l oude fe d'comedie, dicesi de

322 C O fanciulli, far baje, ruzzamenti, ruzzare, nugas agere, jocari, ummodice gestire, badi-

ber , folatrer. Comissione, verbo, de comission, connettere, ordinare, dar commessione, ordine, commessa, incombenza, commissione, rei alicujus curam demandare alicui , rei faciendo munus injungere, donner commission. Cariesse d'na comission, addossarsi una commessione difficoltosa, intrigata , difficile ad eseguirsi , provinciam aliquam satebrosam, difficilem suscipere, se charger d'uné commission intriguée, difficile, scabreuse.

Comode an sausa dossa, e brusca, figurat., maltrattare alcuno, aliquem duriter habere , plagis accipere , accommoder quelqu'un de toutes pièces, arranger d'importance. Comode i pisset, acconciare i merletti, complere, conficere, componere textilia punnata, remplir de la deutelle. Comodè le pitanse, condire, acconciare, perfezionare co' condimenti le vivande, dapes, cibos condire, assaisonner les mets. Comode i causet "l vestì, la rôba da invern, racconciure, rassettare, aggiustare, rappezzare i calzetti. il vestito, gli abiti per l' inverno , reconcinnare , reficere, resarcire caligas, vestem, instaurare vestes adversus hiemem , raccommoder , rajuster, remettre en état les bas, l'habit etc. d'hiver.

Comodura, racconciamento, rappezzamento; refectio, raccommodage.

Comunichin, V. Particola.
Con ben, con bin, quand
ben, abbenchè, quantunque,
benchè, sebbene, ancorchè,
licet, etsi, quamvis, etiamsi;
quanquam, quoique, malgré.

Concet, immeginazione, concetto, idea, opinio, opinion, idec. Euse an bon concet, avei bon concet, essere in istima, in concetto, magni esse apud omnes, existimatione florere, être estimé, être en réputation. Concet d' santità, odore, fama di santità, fama, nomen sanctilatis, odeur de sainteté.

Concot, conchet, mastello, bacino, labellum, cuvette, petit baquet.

Concurro cum domino rela-

tore, prov., dir come il compagno, esser del parere degli altri, manibus, vet pedibus ire in aliorum sententiam, opiner du bonnet.

Confet , V. Andarmia. Confin , V. Finagi.

Confortatori, camera, in cui si mettono i coudannati a morte per esortarii.... chambre, où t'ou met les condamnés à mort pour les exhorter.

extorter.
Confustible, inquietare, tormentare, molesture, turnebure, agitare, transgliare, dar affanuo, inquietudine, noja, aliquem inquietudine, anique, ampere, versure, molestidm, softicitadinem, amporem afferre, excitibere, inquieter, donner de l'imquietude, troubler le

Congrio, sorta di pesce di mare, somigliante all'anguil-

renos.

la , grongo , conger , congre. | Con i fioch , e le frange , altamente, sommamente, lieramente, summopere, maxime, mirum in modum, d'importance. Arange un con i fioch, e le frange, servilo d' barba, e d' pruca, conciar uno pel di delle feste, nuocergli, apportargli gran danno, trattarlo molto male . omnibus modis depexum aliquem dare. accommoder quelqu'un de toutes pièces, desservir.

Con l'cheur a la man, senza finzione, sonza simulazione, con tutta sincerità, col cuore in mano, con tutta schiettezza, col cuore sulle labbra, aperte, ingenue, candide, sincere, à cœur ouvert, sans déguisement.

Con le braje piene, term. di giuoco di tarocchi, carte, e simili, e vale con un giuoco bellissimo, superiore a quello

de' compagni . . . . avec un fort beau jeu.

Con le braje sui garêt, alla sprovvista : I m'avi piame con le braje sui garet, m'avete colto alla sprovvista, me imparatum deprehendisti , offendisti, incautum excepisti, vous m'avez pris au dépourvu, sans mitaines.

Conpare busiard, fellone, improbissimus , foimenteur. Compare, per dire lestofante , fin , green , volp , astuto, destro, sagace, callidus, versuus , sagax , compère , fin ; adreit, ruse, grec. Conpare pero, V. Oričul.

Conpati, verbo, scusare, scolpare, excusare, excuser. . . . . omphalodes . . . . . Conpail, aver compassione,

passione . miserari . compatir. Conpati , sopportare , tollerare, esser indulgente, comportare, ferre, tolerare, compatir.

Conpieta, conpia, l'ultima delle ore canoniche, la quate si recita, o si canta dopo il vespro, compieta, completarium . complies.

Conponiment, term. di scuola , dicesi il tema , che fa uno scolaro su ciò, che gli vien dettato dal suo maestro, composizione, tema, thema, theme, composition.

Conpostie, cope d'veder per i liquid, piatto, o vaso per le composte, vas ad servandos fructus saccharo incoctos , compôtier.

Consa dle tère, concio macero, e mescolato con terra. terriccio, fimum, terreau, V.

Trus. Consè le pei, conciar le pelli, coria perficere, passer les cuirs.

Conserge dle person , carceriere, custode delle carceri. carceri propositus , carceris custos, geolier, concierge. Consolato , Tribunale del

commercio, Magistrato, mercatura Magistratus , Tribunal de commerce. Consolida , pianta buona

per le ferite, così detta dal consolidare le piaghe, consolida, evvi la maggiore, e la minore: Consolida magior.consolida maggiore, symphytum, la grande consoude. Consohda minor, consolida minore

Consulent, diessi di Avvo-

consultant.

Consium, diminuzione d'una cosa, o in se stessa, o nel suo valore, calo d'una mercanzia, che si vende al peso, consumo, scemamento, immiuntio, diminutio, déchet, discale.

Cousumà, add., dicesi di brodo: Bröd consumà, consumato, decoctum ex jurulentis carnibus, ex decoctis carnibus expressus succus. un

consommé.

Consumè , logorare , finire . ridurre al niente, consumare, distruggere, dissipare, consumere, absumere, consumer, consommer. Consumè, in s. n., buji tröp, consumare, diminuire per soverchia bollitura, cuocer troppo, bulliendo absumi , ébouillir. Consume com la giassa al sol, in s. n., consumare, ridursi al nicote . morrore confici . cura macere, sumtu absumi, se consumer de tristesse, de chagrius, se consumer en frais. Consume a peit feu, metaf., consumare a poco a poco, bona sua sensim effundere, aller en déconfiture.

Contag, peste, moria, contagio, pestilenza, gavocciolo, o bubone, che fassi nella peste, pestis, pestilentia, contagio, lues, contagion.

Contag! contagion! contagèra! interjezioni, canchero! saeta! al malanuo! papæ! peste! palsangué! palsambleu! ventre gris!

Contage, bestemmiare, ex-

Content, contento, soddisfatto , contentus , content. Esse pì content ch' l'aso dle buril neuve, dicesi di persona, che è sommamente contenta del suo stato, o di stesso, in aliqua re se oblectare, cui sua satis placent, qui aliqua in re se valde amat, qui sua sorte contentus vivit, être content de sa petite personne, de son état, de sa condition, de soimême. Content ti, coutent mi, sibbene, ne son d'accordo, vero, così si faccia, come volete, placet mihi, anuuo, de-

scendo, d'accord, soit, bien.
Contenta, confessione, che
si fa per via di scrittura d'aver
ricevuto, ricevuta, quitanza,
accepti chirographum, apocha,
récépissé, reçu, acquit.

Contentin, supplimento, aggiunta, addizione, giunta, additio, accessio, supplément, addition.

Continuo , add. continuo . continuus, contentus, continuel. Frev continua, si è quella che non lascia libero l'infermo avanti la nuova febbre, febbre continua, febris, que uumquam ex toto desinit, febris continua , assidua , continens, hevre continue, onde dicesi in prov. La frey continua massa l' om, per esprimere che le continue suese fanuo impoverire, la feblire continua ammazza l'uomo, assiduis impensis tandem paratur egestas, la fièvre contimue tue l' homme. D' continno, coutinuament, del continuo, continuamente, assidue, continenter, sine intermissione , perpetuo , continuel-

lement, sans relache, inces- | raccourcissement; qui arrive sament, toujours, perpetucllement, d'arrache pied.

Contrà , strada di luogo abitato , contrada , via, vicus , ruc. Contrà, per contorno, puese , vicinia , regio , contrée, région , pays , terre.

Contrà meistra , contrada maestra, via publica, via militaris, via regia, via consu-

laris, grande rue. Contraband, sfros, cosa proibita, e dicesi di qualunque cosa, che si faccia con-

tro ai bandi, e contro alle | leggi, contrabbando, vectigalium fraudatio, pravaricatio, contrebande.

Contrabandie, sfrosador, colui, che fa contrabbandi, chi è uso a far contrabbandi, contrabbandiere, vectigalium fraudator, pravaricator, contrebandier. Contrabandie, per colni, che a' luoghi del dazio forma le robe, per le quali dee pagarsi la gabella, stradiere, soldato di tratta, publicanus, gabeleur, préposé; dicesi anche berlandot, o soldà dla trata . V.

Contralt, una delle voci della musica, che è più vicina al soprano, contralto, vox acuta proxima, la liaute-contre. Contralt, dicesi anche di persona, che canti in voce di contralto, qui voce acuta proxima canit , baute-contre.

Contrassion, movimento spasmodico de' nervi , vapore , melancholicae vertigines, vapeurs. Contrassion d' nerv , contrazione, ritiramento, raggrinzamento de' nervi , nervo- sis , copistarum contractio , contraction , Copon d' monti , politte , o

€ 0 325 aux nerfs , lorsqu'ils viennent à se retirer.

Contravension , il contravvenire, trasgressione, pravaricatio, contravention, infraction.

Contr'ombra, t. di giuoco, l'ombra, colui, che fa ginocare, colui, elle giuoca solo contro due, parlandosi del giuoco del picchetto, che fa contro . . . . l'hombre, le contre, la chouette.

Coup, carue di porco, o di bue salata di fresco, salsamentum, raro sailla, vel bovina sale condita, du petit

salé, du bœuf salé.

Copiè, copiare uno scritto, rescrivere, trascrivere, describere, exscribere, transcribere, exemplum sumere, copier , transcrire , récrire. Copiè, dicesi auche da' pittori, scultori, o simili, quando dipingono ec. non d'invenzione , ma coll' esempio avanti , copiare, imitari, pingendo, incidendo, exprimere, referre tabulam, aliquam ex altera , copier un tableau , une statue, faire une copie d'un tableau , d'une statue.

Copista, trattandosi di pittura , scultura , o simili vale colui che copia dagli altrui originali, e non lavora d'invenzione, copiatore, imitator, copiste, peintre, sculpteur, qui ne fait que copier. Copista d'musica, copista di musica, amanuensis, noteur.

Copista, colui, che copia, copiatore, copista, amanuen-

biglighti , che portano inte- mo , cordial. Cordial , talvolta resse, resto, avanzo . . . . . appoint , coupon.

Capreus, caprifoglio, madreselva, abbracciaboschi, periclymenos, chevre-feuille des bois.

Coral , pianta, la quale nasce nel fondo del mare, di soctanza pietrosa, e s'indurisce traendosi fuori del mare; se ne trova del bianco, del rosso, e del nero, corallo, corulium, corallum, corail.

Coram , la pelle dell'animale, e più comunemente quand'ella é separata dalla carne , e polita , cuojo , cortum ,

Coràs, un bon cheur, buon cuore, cuore schietto, sincero, generoso, animus sim plex, ingenaus, spleudidus, liberalis, grand bon cour.

Corassa, corazza, usbergo. lorica , panciera , armadura del busto, thorax, lorica, cuirasse.

Cornssie , soldato a cavalle armato di cerazza, o fantaccino armato di corazza, e pica , eques gravis armaturas ,

miles loricatus, cuirassier. Coraton, sorta d'accello, piviere, chiurlo, avis pluvialis , pluvier gris , courlis de terre.

Corbojon, o gorbojon, sorta di vivanda di particolar cocitura , e condimento , maniera di far cuocer il pesce, marinate, in zimino . . . . court bouillon.

Cardial, addiett., cordiale, aflettuoso, sincero, di cuore, di buon cuore, affezionato, sviscerato, intimus, ex ani- varii presi del Piemonte i fa-

è sustant. , un ristorativo , un buon cordiale, remedia cor foventia, cordi milia, cor-

dial, cardiaque. Corispondensa, relazione, rapporto, commercio, che i mercanti di diversi paesi hanno tra loro , corrispondenza, commercium , inter absentes mutua negotiorum ratio, et procuratio, correspondance, relation. Corispondensa, per conformità , accordo tra due persone, o tra due cose, conscusus, consensio, correspondance, intelligence entre deux personnes, convenance entre deux choses.

Corispondent, sust., dicesi da'mercanti colui, col quale sono soliti di tenere commercio di lettere, e di negoziare, corrispondente, quocum est alicui literarum, o negotiorum commercium, absentis negotiorum procurator, correspondant.

Com Ingleis, sorta di stramento da frato, corno luglese . . . . cor Anglais. Clien per giughè ai dà , bussoletto , bussolo, dove si agitano i dada ginocando, fritillus, alveolus, cornet. Un corn cha l'cherpa, cha t' sbudèla, il diavolo ti porti, abi in malam crucem, Diespiter te perdat, le diable qui te porte.

Cornag! cornagion! cornagèra! V. Contag nel secondo significato.

Cornassi, colpo dato colle corna, cornata, cornuum ictus, coup de corne.

Cornete, cosi chiamansi in

inoli verdi col guscio, fagiqoli , fagioletti , phaselus , haricot, petit haricot.

Coro , parlaudo di più persone, che cantano insieme a tavola, e per lo più col hicchiere alla mano, dicesi far coro , bere in compagnia . . . faire chorus, allons chorus. Coro dla cesa , quella parte della Chiesa, ove si canta l'officio divino, che comunemente è dietro l'Altare maggiore, coro, chorus, chœur, chevet de l'église.

Coroborant, che ha la virtù di fortificare, corroborante, corroborativo, vires adjiciens, suffundens, corroborans, cor-

roboratif.

Corobore, fortificare, dar forza , corroborare , firmare , roborare, corroborer, fortifier, donner de la force. Corobore le stomi, fortificare lo stomaco, corroborare stomachum, corroborer l'estomac.

Corone inperial , pianta , il suo liore è screziato a guisa di scacchiere, del resto molto somigliante a quello del tulipano, il fusto però non è così alto, e le fuglie sono molto più piccole, coltivasi nei giardini a cagione della sua bellezza, specie di tulipano, forse parrocchetto, o esperide , fritillaria imperialis, hesperis , couroune impériale , ou fritillaire.

Corone, perfezionare, finire gloriosamente, condurre a fine con onore, perficere, conficere, couronner; onde dicesi proverb. 'I fin corona l' opera, J'œuvre.

СО 327 Corone, !colui, che fa le corone, coronajo, faber coronarius, paternotrier, qui fait des chapelets.

Coronin dim. di corona . filza di pallottoline bucate di varie materie, e fogge, per novero di tanti paternostri, e avemmarie da dirsi a riverenza di Dio, o della Madonna; corona . corona . chapelet.

Coronin, pruca, arsensin V. Cors dle done, regole, purga di sangue, che ogni mess hanno le donne nella miglior eta; mestrui, fiori, mesi, marchesi, menstrua, orum menses, abundantia fæminarum , les mois , les règles des fenimes.

Cortil , corte grande , che è per lo più ne palazzi, e nelle case grandi ; cortile , atrium, cavædium , cour , basse-cour.

Cosa , coso , storia , espressioni , che si usano , quando taluno non sa, o non si ricorda del nome di quella persona , o di quella cosa ; colni colei, questo, questa, cosa, derrata, arnese, ille, illa, illud , iste , ista , istud , res, negotium , ceci , cela , ce-qui, machine, chose.

Cosa bescosa, un certo affare, una certa cosa, quoddam negotium , quædam res , certaine affaire, certaine chose. Costera , colle , collina ,

poggio, collis, clivus, côteau. Cota, veste, V. nel Dizion. Cota da fra , parte dell' abito manacale, cocolla, cucultus, froc. Cota da preive, veste lunga dal collo sino ai piedi. Il fine corona l' opera, finis che per lo più usano di porcorunat opus, la fili couronne l'tare gli ecclesiastici ; sottana,

Cotèj dij' avie , quella parte di cera, dove sono le celle delle pecchie, e dove elle ripongono il miele; favo, fiale,

Javus , gateaux de miel. Cotej , o cotele d' marte ,

ianta, le cui foglie sono lunghe, strette, e fatte iu punte a gnisa di coltelli : le radici di questa pianta sono incisive, ed hanno molte altre virtà, e secche sono odorifere ; fa i fiori paonazzi , e talora bianchi, si coltiva ne giardini per la bellezza del suo fiore; ghiaggiuolo, coltellino, iride, ireos, iris, glaieul, iris.

Cotleta, costeta, costolina, costerella, costa di porco, di castrato, e simili, quando è separata dall' animale, e dalle altre coste, costa suina, ver-

vecina, cotelette. Cotona, tela di bambagia,

tela xylina, toile de coton. Cotoniña, sorta di tela di hambagia, che viene da Calicut . . . calico.

Cotura , cottura , cocitura, cozione, coctio, cuisson. Cotura , v. cont. , il grasso della terra, il grassame del terreno. soli pinguitudo, la graisse de la terre.

Con , o angonaja , bubbone, ciccione, tumore maligno, enfiato, che viene nell'anguinaja , bubo , anthrax , bubon dans l'aine, tumeur à l'aine,

charbon pestilenticl.

Covabove, covagros, sorta il a du grand crédit. d'uccello ... merie de roche.

Covanejra, sorta d'uccello . . merle à plastron blanc. Coveta, sorta di pianta .... cynosorus echinatus . . . . .

Crape , V. Coce. Craveta, sorta d' uccello

. . . . . borge brune.

Cravon , V. Boch. Credit, contr. di debit. quello, che si ha da avere da

altrui , e per lo più dicesi di moneta; eredito, perunia credita, creditum, nomina, crédit, créance, dette active. De a credit, vende a credit, far credito, vender a credito, sine præsenti pecunia vendere; faire crédit , donner , vendre à crédit. Comprè a credit. comprare a credito, cœca die emere, acheter à crédit. Credit, per istima, riputazione. autorità credito cxistimatio. fama, auctoritas, gratia, crédit, reputation, consideration, pouvoir. De credit, prestar fede, dar credito, fidem adhibere, o habere, croire, ajonter foi. Deme cost credit, credetemi, crede mihi, crovez etc. A credit, vale anche indarno, invano, inutilmente, senza pro, frustra, inutiliter, incassum, à crédit, en vain. inutilement, sans profit. A credit, senza fondamento, sen-

à crédit. Crediton, grande stima, grande riputazione. A l' a un crediton, egli ha grande sti-Cova, o coa, V. Coda. Coa ma, gran credito, floret exidel pes, coda del pesce, cau I stimatione, valet auctoritate, da piscis, le bat du poisson. Il est en grande réputation.

za prove , nullo argumento .

sans fondement, sans preuve,

Creditor, colui, a cui è

dovuto danaro; creditore, cre- | donica , croix de chevalier.

ditor , créancier.

più pura cavata dalla grunia di hotte per uso di medicina; eremor di tartaro, pars purior, crustæ doliorum, crême de tartre.

Cres, v. cont. Mne na vaca al cres . condurre una vacca a farsi coprire, a farsi montare dal toro, ducere vaccam ad coitum, ad taurum incundum , feire snillir une vache. Crichet d'un bavul, pezzo di ferro a cerniera, attaccato al coperchio d'un forziere, d' una cossetta; maniglia, serratura di cofano, che si chiude nel cader del coperchio .... loquet, moraillon, houssette.

Cristalisassion, operazione fisico-chimica, che si fa per via di sali concreti, congelazione, cristalizzazione . . . .

cristallisation.

Cristalisesse, congelarsi a modo di cristallo : in crystaltum corporari, se cristalliser, se congéler en manière de eristal.

Cristofo, o balota, specie d' uccello . . . guignette. Crivela, spezie d'uccello,

+ animale antibio, simile all' anitra : cerceri . germano . cerceris, querquedula, cercelle, cercerelle.

Cros d' Malta, fiore di co-

lor di fnoco, che nasce nel mese di luglio, la sua foglia è grande, c larga, ed è quasi del color del ferro, lychnis calcedonica, croix de Jérusalem.

Cros da Cavajer, sorta di pianta, liquide, lychnis calce-

Crosiura dla stofa, incro-Cremor tartaro, la parte cicchiamento, incrocinto, staminis, ac subteminis directo transversa positio, croisore d'une étoffe.

Crosta , V. nel Diz. i varii significati. Gave la crosta al pan, scrostare, scortecciare il pane, decorticare, circumcidere panis erustam, crustam pani detrahere, crusta desecta distringere panem, écroûter le pain , ôter la croûte au pain. Rasce la crosta al pan, rastiare il pane, summas panis crustas clavula decutere, distringere crustam panis, chapeler du pain, ôter le dessus de la croûte du pain. De s' le croste, battere, percuotere, percutere , cadere , verberare . battre, frapper. Crosta dla muraja , intonaco , tectorium, arenatum, crusta parietis, le crépi , la croûte de muraille. Croste dorà , t. di cucina ..... croûtes dorées.

Crocionesse, V. Angrumlisse. Crovata d' na litra : fascia d' una lettera, fasciola, bande de papier.

Crove . v. cont. V. Casche.

Crul , uccello , V. Coraton. Crui, accello notturno, Vedi Sitola.

Cucúlucia dla nos . V. Galucio.

Cuelt , V. Acudt. . Cuerta da mort, coltre,

panno da morto, che si distende sulla bara, o sul catafalco, pannus niger, loculum tegens , poèle , drap mortuaire, qu'on met sur le cercueil. Cuertor dle masnà, pezzo di stoffa, in cui si avvolgono i bambini in fascia, pannicello de baurbini . copertina . lodi-

cula, petite converture, lange. Cugnà, masc. e fem., marito della sorella, fratello della moglie, e dicesi anche il marito della sorella della moglie, e vicendevolmente delle fem unine, cognato, cognata, levir, fratria, beau frère, belle-sœur.

Cugne l'eui, mirare con ocrhio affettuoso, e contento, divorarsi cogli occhi una persona, ammiccare, far d'occhio, accennar cogli occhi , socchiuderli, aliquem in oculis gerere, connivere, niclare, couver des yeux, cligner les yeux. Cujė , v. contad. , V. Cu-

siàr. Cuil na maja, risercire,

ricucire una maglia, consuere, reficere maculam, répren-·dre une maille. Cuji, verbo, bsogna spa-

tare s'un veul cuji, chi semina raccoglie, qui quœrit lu crum, sumlui ne parcul; on ne doit pas avoir regret à une ; petite dépense, où il s'agit de faire on grand gain.

Culatà, percossa nel culo in collendo, culata, culattata, culi ictus, coup de cul, coup de fesses, casse cui , sottopunto . . . . . coudre à chate. Gulata , bot dia cula- 1 ta del fusii, borà del fusii, colpo dato col calcio d'un moschetto, balliste ictus, morion.

Culate, ter. di drogbiere, spezierie, spezie, aromati di ogni genere, plurium, diver- Cussin ella vitura, cuscino, sorumque aromatum commi- cuscinetto, pulvillus, mateatio, épiceries de tout geure. las.

Cuñi dla sloira, ferro altaccato all' aratro . . . frion. Cura, pensiero, sollecitadine, cura, sollicitudo, studium, cura, soin, souci. Cura, per parrocchia, paræcia, cure, paroisse. Cura, per gli ecclesustici, cioè il curato, vicecurato, chierici ec., a speto la cura, cha fassa la levata del cadaver . . . parochus, vicecuratus, voce dell' uso, ec. , le curé , le secondaire , etc.

Curiaj , coloro , che agitano le cause nella curia, curiali, caussarum actores, gens de palais, gens de loi, les robins.

Carnis da quader, cornice , tabularum corona, cadre.

Casa, pena pecuniaria imposta dalla giustizia, ammenda , multa , multa, ammende.

Cuse, accusare, crimen inferre, in judicium adducere, accuser.

Cust, cucire, sucre, coudre Cui dsorman, cucire a sppraggitte, prætexto suere, surjeter, condre en surjet. Cui a pont dare d'autr , cucire a punto addietro . . . condre à arrière point. Cusi a costura arbatua, cucire a couture rabattue, Vedi Cust nel Diz.

Cusiaire . . . . . couturière.

Cussin del vas da neuit, carcine, carello, cesticillus, arculus, hourrelet, hourlet.

, lettera consonante . la quarta dell'alfabeto, ed è anche un namero Romano,

che significa cinqueceuto-If , del , dla , di , dji , dle , segno del genitivo , d' , del , dello . della singolare , de' , dei , degli , di , delle plurale. Tabachera d'or, tabaceliera d'oro, aurea subaci pyxiduhu . . . . . . Grane d' laur , bacche di lauro, baccae lauri , bajes de laurier. Mag del sol . raggii del sole , radii solares, les rayons du soleil. Eclissi dla Luña, ceclissi della Luna, defectio Luna, éclipse de la Lune. Fojo di cavej, ciocca di capelli, cirrus, touffe de chevens. Trutat dji osei, trattato degli uccelli, tractatus de volucribus, ornithologic. Söla die scarpe, suolo delle scarpe, solum calceo-

rum, semelle des souliers. Da , segno dell'ultimo enso, o preposizione : La la sità , dalla città , ex urbe , de la ville. Cosa da rie, da fene gnun cas , cosa da ridere , di niun vilievo, res ridicula, res nullius momenti, chose ridicule, chose digne de risée, chose de nulle importance. Da chiel, da chila, da per se, di sua propria volontà, afme. Da porta un porta, da en porte, de village en vil- mucilage, de guimanve. loge. Carossa da fit, corres- Da marie, parlandosi d'una

za da fitto, rheda conductitia, carrosse de louage, etc. Veggaesi a loro proprio luogo varii altri modi di dire, congiunti con l'articolo, o la preposizione da.

Da piontà , dadi di vantag-

gio, tesserce fallaces, dos pi-

Da bin, e da meud, ottimamente, acconciamente, in hel mode, come si deve, optime, apte, concinne, convenienter, de toutes pièces, de la belle manière, comme il faut.

Da borguo , affatto , intieramente, totalmente, omnino , penitus , à plate couture, Da barguo , alla cieca , inconsiderate , inconsulto , temere , incaute , caco impetu . a l'aveuglette. Basionà da borgno, V. Bastonà.

De bon amis, da amico, amichevolmente, ut amicis mos est, en bon ami

Da broch , villanamente . alla grossolana i zoticamente, incivilmente, rozzamente, rustige, impolite, comme un loup-garou.

Da lontan, da lungi, da lontano, eminus, longe, de

D' altea , onquent d' alten , tro , sponte sue , de lui-mê- unguento composto di più ingredienti , e specialmente di pals an pals, di porta in por- mucilagine, di bismalva, osta , di villaggio in villaggio , sia altea , unguentum de alostiatim , pagatim , de porte share , dialthée , onquent du

nubile, mariable.

D'ancapit, a caso, fortuitamente, forte, fortuito, par hasard.

Danda, modo particolare di partire dell'aritmetica, partire per danda . . . . . division Italienne.

Da par di Dio, grazie a Dio, alla fin tine, va bene, per buona ventura , grates Deo, quæ Dei gratia est, quod Dei beneficium est, quod superis acceptum, referendum est, Deo bene volente, aliquando tandem, graces à Dieu, en fin , à la lamne heure.

Da si li, da si a li, molto vicino, assai da presso, in poca distanza, colla bocca dell'arnia sul petto, prope, proxime, cominus, à peu de distance, tres-près, à brûle pourpoint.

Da stermà, V. Da scondon.

Da tu per tu, V. A quatr'

Dai cop an giù, secondo l'umana natura, in questa terra, quaggiù, quoad fert hominum natura; hic in terris, comme homme ici bas, jusqu'anx autels.

Dait al giéugh, a le fumèle, dato al giuoco, alle donne, alle civette, in ludo pertinax, in venerem estusus, adonné au jeu, aux femmes.

Daita, t. di giuoco, distribuzione delle carte, dei tarocchi ec. . . . manière de donner, jen, la donne. Acad. univ. des jeux.

pulcella nubile, da marito, a, ab, abs. . . . Dal cant del nubilis, virgo matura viro, pare, consanguineo, dal canto del padre, consanguincus, du côté du père, consanguin. Dal cant dla mare, uterino, dal canto della madre, werinus, du côté de la mère. utériu.

> Da li n' pöch, poco dopo, paulo post , un moment après, tantôt.

Dama, strumento rusticano fetto d' un legno colmo, piano nel fondo, fitto in una sottil mazza a pendio, mazzeranga, becca pavicula, magnum pistillum, hie demoiselle.

Dama , sorta d' uccello .... effraie, fraisaie.

Damassa, dama di qualità, o donna da quadri, matrona, dame, damée, dame à carreau. Damina, uccello assai pic-

colo, reattino, lui , rex avium, trochilus non cristatus, roitelet, dicesi anche pcit Re.

Dan burle, per ischerzo, da giuoco, piacevolmente, da scherzo, jocose, per jocum, joco, pour rire, pour plaisanter.

Danà , dannato , daninatus. damné. Danà com' un cop, anima dannata, ceternis suppliciis addicta anima, ame damnée.

Danè verbo. Cost fieul a l'è così scaviss, ch'am fa danè, questo figliuolo è cusì sfrenato, insoleute, facimale, che mi fa disperare, mi fa arrabbiare, mi fa dare al diavolo, alle bertuccie, puer iste tam effrenis, nequam, flagitiosus est, ut vehementem muhi iram concitet, furenti rabie me Dal, prep., dal, dallo, dalla, afficiat, mihi patientiam abadducat, cet enfant est si revêche, étourdi, diablotin, insolent, éffrené, espiègle, lutin, qu'il me damne, me fait dammer. Dani, t. legale, damna al-

lita, donnages, intérêts. Dani, e speise , danui , e spese, damna, et impensæ, domnages, et frais, dépens, dommages, et intérêts.

Dan set an quat, qualche volta, ben di rado, non molto sovente, di tanto in tauto, interdum, aliquando, aliquoties, quelque fois, bien rarement, pas souvent, peu fréqueniment.

D' antorn , iutorno , d' intorno, circa, circum, circiter, autour, environ, à l'entour, à peu près. Si d'antorn, non lungi di qui, in queste vicinanze, non procul hinc, ici autour, ici près.

Durmagi, dan, sgairi, t. cont., danno cagionato dalle bestie, pernicies, detrimentum , agatis.

Darmassin dorà , sorta di susina, pruna, prunum, mi-rabelle, V. nel Diz.

Darsena, la parte più interna del porto, che suol chiudersi con catena, e dove si ritirano le galere, e le piceole navi ; darsena, portus interior, intima portus pars, darse.

Dasent , andant , agg. a persona liberale, munificus, largus , liberalis , généreux , libéral.

Da 'si n' pôch, di qui a poco, fra breve, or ora, tra poco, fra non molto, brevi, paullo : rable, qui a peu de torce.

Davanè, ande föra d' servel. farneticare, delirare, dir cose fuor di proposito, ed è proprio de' l'ebbricitanti, deliramenta loqui, desipere, loqui aliena, delirare, ineptire, loqui non cohcerentia inter se, rêver, radoter, être en frénésie, en délire, hors du bon sens, extravaguer.

D' di , avv. , di giorno , luce , luci , interdiu , de die , de jour.

Debilité , indebolire , affievolire, abbattere, infralire, debilitare, debilitare, enervare, infirmare, frangere, infringere, debiliter, affoiblir, rendre foible, ôter les forces, relacher, lasser, casser.

Debiltà , aggravamento di membra, per mancanza di forze, dobolezza, fievolezza, debilitas, infirmitas, languor, corporis invaletudo, imbecillité, foiblesse, impuissance, manque de force.

Debit', sust. Chi paga debit. acquista credit, ehi piga debito acquista eredito aui solvit œs alienum, sibi nomen facit ; en , payant ses dettes , on se fait un bou nom.

Debol , add. di poca forza , fiacco, debole, debile, infirmus, imbecillis, languidus, debilis, foible, débile, languissant, imbecille, mou, cussé, infirme. Debol, parlandosi di cose; frale, sottile, fievolo, senza forza, senza efficacia, seuza virtu , debilis , fragilis, infirmus, tenuis, foible, defeetueux , mou , peu considé-

Debol , agg. a uomo , vale il medesimo credito , la medi poco ingegno, uom debole, nom dappuco, iners, curtæ supolisotilis, ignorant, sot, qui n'a pas du talent, esprit cichile. Debol , sust. , il debole, il difetto, ciò, che v'è di difettoso in qualche cosa, im becilletas, le frible Debot. dicesi anche figur., per significare il principale difetto, a cui una persona è soggetta, la sua passione dominante. Ognidun a l'a'l so debol . ciascuno ha la sua passione dominante . aliqua qui sque parte imbecillis est, chacan a son foible.

Debolessa, mancanza di forze , debolezza , V. Dobilià. Dibolessa, per dappreaggine, insufficienza, incapacità, ignoranza, imperitia, insciuia, incapacité, ignorance, insulfisauce, fragilité, les foiblesses de l'humanité. A compatirà le mie debolesse, compatirà le mie debolesze, la min fragilità, incapacità, leggerezza oc., fragilitas, humanum peccatum, f.agilité, foiblesse, peute à faillir.

Decade , verbo , dicadere , audar in decadenza, scemar di grandezza, sublabi, in pejus ruore (pristina dignitate dejici, déchoir, tomber en décadence, en ruine, diminuer peu à pen, venir demal en pis , buisser.

Decadensa, rovina, declinamento, dicadimento, decadeuza, decidium, imminutio, ruina, occasus, décadence, déclin, ruine, chûte, destruction , enducité.

Decadis, che non ha più ma, term di ballo . . . . .

desima autorità, le medesime ricchezze, dicadulo, e fastigio detractus, homo imminuta auctoritatis, lapsus, elejectus e opibus spoliatus, qui u'a plus le même rang , le même créd't, les mêmes richesses, déchu.

Decampé , levare le tende, gli alloggiomenti, castra movere, décamper. Decampe, battersela, dar delle calcagna, far fariello , fuggirsene , in fugam se confecere, décamper, se retirer promptement, senfuir.

Decapite , taje la testa, moszare il capo, capat alicui amputare, pracidere, auferre, caput deruncure alicui, aliquem securi ferure, percutere alicujus caput cervicibus abscindere, aliquem decollare, décapiter, décoller, couper le cou, trancher la tête, couper la tête.

De che avv. di tempo : De ch'a m' an vist, dono che mi videro, o appena mi videro, simul ut me viderunt, dès qu'ils me virent ; talora è particella congiuntiva causale : De ch' i veule così, de ch' a l'è parei, poiche così volete, poiché cosi è l'affare, quoniam ita vultis, isthæc quum ita sint, puisque vous voulez ainsi, puisque la chose est ainsi.

Decima, la decima parte di qualche cosa, decima, decima, decuma, la dixième partie, décime. Decima, il . decimo giorno di malattia, decimus dies., decime. Decientrecliat à dix. Decime , in ! num. plur., dazio, o aggravio sopra beni, e rendite, che da principio importava la decima parte; prendesi anche per quella parte de'frutti della terra, che si dec annualmente pagare alla Chiesa, decuma, arum, dixure.

Declame, declamare, gridar contro, inveire, far invettiva, in aliquem inclamare, acerbius invehi, declamer, invectiver, parler avec chaleur contre queiqu'un ; con-

tre quelque chose.

Declinasion, t. di Gramatica , si è il declinare la serie de' casi ne'nomi, e de'tempi, e delle persone ec., ne'iempi declinazione , declinatio , nominum flexura, déclinaison. Destinusion, il declinare, declinazione, declinamento, scemaniento, decremento, de-

crescimento, decadenza, fine, termine, declinatio, inclinatio , imminutio , déclin. Declinasion dla frev, scemamento della febbre , remissio febris , décours, déclin des maladies.

Decline, presso i Grantatici si è il recitare per ordine i casi de' nomi co'loro articoli, declinare, nomen declinare, decliner. Decline, venir in peggiore stato di salute, di roba, di costumi, o simili, decadere, declinare, delabi, deficere, conțici, dulabi, dechoir, aller en décadence, décliner.

De comuni martirum, e per ischerzo dicesi de comuni martirorum , prov. , per dire cosa

communis, vulgaris, vulgatus, vilis, il est du commun des martyrs.

Decet catolich , elettuario cosi chiamato, perchè com-ponesi di molti ingredienti, ovvero perchè pretendesi che sia universale, e atto a purgare tutti gli umori, diacattolicone . . . . . catholicon.

Decot d' sermenta, dicesi per ischerso il vino, vinum , merum, le vin, le jus de la vigue, le jus de la treille.

Decont, sconto, deduzione, sottrazione, somina da didurre, nota dello speso da un debitore per i creditori, pars stipendii, aut diurna mercedis repræsentata, deductio de summa, décompté.

Decrepit add., di estrema vecchiezza, deccepito, senio confectus, decrepitus, extrêmement vieux, fort agé, dé-

crépit. Deficit , v. lat. , un deficit ,

V. Manch. Degnesse, dimostrare con gentil maniera d'apprezzare altrui , e le cose sue , e particolarmente gli inferiori, deguarsi, dignari, non gravari, non renuere, animum inducere, daigner, agreer, vouloir bien, avoir pour agreable.

Degote, dal verbe francese dégoêter, disgustare, dispiacere, far venir a noja, generar fustidio, stomacure, mauscare, satietatem afferre, fastidium movere , displicere , dégoûter. Degotesse, disguvolgare, comune, triviale, starsi, prender in avversioordinaria, bassa, trivialis, ne, a noja, ab homine, vel

ab aliqua re fastidio, et satietate abalienari, se dégoùter , prendre du dégoût , de l'aversion pour quelqu'un, ou pour quelque chose. Degote, gocciolare, cascar a gocciole, stillare, grondare a stilla a stilla, a goccia a goccia, stillare, distillare, dégoutter, couler goutte à goutte.

Degrade, privar della dignità, e del grado, e dicesi de' Sacerdoti, e de' Militari, quando per alcun loro misfatto sono privati de'loro privilegii, e cariche, degradare, dignitate spoliare, aliquem de gradu dejicere , depettere , dimovere, removere, dégrader, demettre de quelque grade, diguité.

Degrade, per tralignare, degenerare , desciscere , degenerare, dégénérer.

Degrade, per peggiorare, andar di cattivo stato in peggiore, in pejus ruere, empirer, devenir pire, tomber en pire état.

Deila dossa, adulare, grattar le orecchie, dar la quadra, adescar con parole, alicui subblandiri , supparasitari, aliquem verbis delinire, donner de la rape douce, flatter un peu quelqu'un.

Dilasolre, t. di masica, che nota- il tuono di Rè. D-La Re. D. La Re.

Delegasion, commissione, facoltà data ad alcuno di poter esaminare, seutenziare ec., delegatio, délégation, com mission pour juger, comité.

Demarcasion, linea inserviente di limite fra due stati, démarcation.

Demarcia, dal fr. démarche, andamento, portamento, costune, modo di procedere, coudotta, arendi ratio, démarche, procédé, conduite. Demore, V. Dmore.

Denonsie, dnonsie d'matrimoni , dinunzia di matrimonio, hando, solemnis futurarum nuptiarum denuntiatio, promulgatio, ban l'eglise.

Dent , dente , dens , dent. V. nel Diz. Dent dla roua. punta, o dente, che serve al moto di quelle macchine, che si fanno girare per mezzo di ruote . . . alluchon. Dent fint, denti posticci, finti , artifiziati, dentes ficti, adscitutii, faussedent.

Deula, morso, morsura, puntura, morsus, morsure, coup de dent.

Dentin, V. Chichin. Dentin, in s. met. s' intende lo stato d'un uomo, che non ha ancora carnalmente conosciuto alcuna donna, e d'una pulcella, ch'è ancor vergine, verginità, virginitas, pucclage.

Depaupere, t. de medici. e de speziali , impoverire , spogliare, depauperare, spoliare, appauvrir.

Ucpeli, verbo, dichiarare illegittima la dimanda d'alcuno, exceptione petitorem excludere, aliquem actionis jure depellere, débouter.

Depert, deteriorare, peggiorare, decadere, andar in rovina , consumarsia logorarsi, in pejus ruere, disperire, deteriorem , o deterius fieri , deperir , déchair , aller en déterminus , linea terminalis , l'cadence , tomber en ruino , se détériorer. Lasse depert i 1 beni, na vigna ec., lasciar deteriorare i poderi, la vigna ec., sincre rem familiarem, prædia, vincam delabi, laisser déperir son bien, une vigue etc.

De plano, avv. Sosi a va de plano, facilmente, agevolmente, senza contrasto, facile, nullo negotio, sine ulla controversia id procedit, cela va saus dire.

Depoñe, privar uno di diguità, deporre, alicui magistratum abrogare, aliquem honore spoliare, déposer, destituer, ôter une dignité, un emploi. Depone, deporre un officio , rinunciare , deponere, abdicare magistratum, quitter une dignité, une charge, s'en détaire, Depone . far deposizione , testificare , reudere , o porter testimonianza, attestare, testificari, testimonium

dicere, déposer, dire en témoignage ce, qu'on sait d'un tart. Depure, purgare, puritica-

re . affinare , ripurgaie , purgare, expurgare, repurgare, é, urer. Depuresse , purgarsi , ammarsi, defecari, purgari, s'e surer.

Deputasion , destinazione di persona, o luogo, o tempo per checchessia, deputazione, v. dell' uso , legatio , legatorun missio, deputation, commission.

Dërbi , male , che viene sulla cute; serpiggine, empetiggine, volatica, impetigo, lichen , dartre , dartre vive , dartre farincuse.

cello della razza delle gazze | Desbarche, uscir di barca,

Tom. 111.

di pinma verde, e gialla, con bécco lungo, sottile, e adunco a gnisa di falce, falcinello; jalcinellus, pie grièche grise. Dernia ajassera . . . pie grièche rousse. Dergna bussonèra . . . écorcheur. Derena duminicaña . . . . . pie grieche d'Italie. Dergna dla testa rossa . . . pie grièche rousse.

Deroghè, togliere, o diminuire l'autorità delle leggi, togliere, o diminuire le ragioni, i titoli, il valore, il merito, il concetto, il grido , e simili , derogare , derogare, deroger, diminuer, oter, affoiblir, faire tort, contrevenir.

Desadeuit . desarme. desarie , desarteur , e simili , Vedi nel Diz. Dsadeuit, o desdeuit, dsarme, dsurte, dsartēur.

Desbanche un , diccsi anche dello scacciare alcuno da un posto vantaggioso, dal possesso di qualche cosa, dall' amfoizia di una persona, e crò intendesi ordinariamente di un rivale, di un concorrente in amore, giuocare un sottomano, aliquem ex loco detrudere, exturbare, depellere, debusquer quelqu'un. le supplanter, le déposséder d'un état avantageux.

Desbandisse, parlandosi dei tiori, quando cominciano a sviluppare le foglie , e ad uscire dal bottone , seliudersi , aprirsi , sbucciare , allargarsi, dehiscere, aperire se, pandere se, sépunouir.

Desbarch, sharco, exscen-Dergna, scionca, sorta d'uc- sus e navibus, débarquement. sharcare, in terram exscensionem facere, débarquer. Desbarché, in s. att., metter a terra, cavar dalla barca, sharcare, in litus deponere, in terram exponere, débarquer.

Desbaste, levar il basto dal dosso d'una bestia da soma, sbastare asino, mulo ec., clitellas demere, detrahere, dé

Desbrinà, che ha i capelli sparsi, scarnigliato, scapigliato, arruffato, dicesi più comunemente d'una donna, passis, solutis crinibus homo, yel mulier, échevellé, échevellée.

Desbrochè, schiodare, aliquid refixis clavis eximere, déclouer, désenciouer, tirer un clou. Desbrossè, voce contadin.

cavare, scavare i pali, palos, paxillos excavare, avellere, arracher les échalas.

Desadnè i can , scioglier re, distaccer i cani , vincula canibus delerahere , vincula canibus delerahere , vincula canibus adimer, découpler les chiens. Descudaeue, rompere le catene, sciorsi i legani , vincula abrunpere , calcunare excutere, se déchainer. Descudaeue contra un, scalonarsi , sollevarsi con furia infrairer , imbestialirsi , ur aliquem faculeuer incesturi , in aliquem accebius twelsi, se dischainer contre quelqui ur , déclance contre quelqui ur , declance contre quelqui ur ,

Descaplesse, levesse l'eapel, cavarsi il cappello, scopriisi il cappello, scopriisi il cappel cavarsi il cappello per salutar alcuno, scappelarsi, caput aperire, pilsum sibi detrature, se décourir,

ôter, tirer le chapeau, mettre has son chapeau, se découvrir pour saluer quelqu'un.

Descapussès guarire uno dalla sua passione, torgli il fascino dagli occhi, illecebris, seu fascinis alicujus animum exsolvere, désenchanter.

Descapussesse, contrar, di ancapussesse, liberari dalla passione, scuotere il giogo dell'amore, della libidine, dibidinis vincula solvere, anoris fascanatione se liberare, cjus illecebras abrumpere, ne plus ètre amoureux, se désenchainer.

Descaria, uno, o più tiri d'arnie da fuoco, spero, lormentorum, fistularum ferrearum emissiones, décharge, plusieurs coups d'arnes à feu tirés en même temps. Descara d'bastonà, tempesta di 
bastonate, precreps verberatio d'
décharge de coups de bâton, 
bastonated.

Descaria, per iscaricamento di seme, d'umor genitale, seminis genitalis, spernatis etc. detractio, décharge de semence, de germe.

Descaria baril, sorta di giuoco, con cui i fanciulli da certe distanze saltano addosso agli altri, scaricabarili.... coupe tele.

Descussià, cavato dalla casa, o seuza cassa, o sessato, ex arca, e feretro depromius, arca, feretro nudotus, decaise. Descussià, dicesi d'un ago, cui sia stata rotta la cruna: Agueia sensa cassia, con la cassia rotta, serunato, acus foramine rupto, a aguille, dont

sans chas.

Descassie, ronpe la cassia d' n' agucia , scrupare , rompere la cruna d'un ago, acus foramen rumpere, classer, rompre le chas, ou trou d'une

aiguille. Desciochè, se passe l'an-

briacogna, far uscire dall'ebbrezza, far passare l'ubbriachezza, ebrietatem, crapulam discutere , désénivrer , faire passer l'ivresse, dessaouler. La unestra d' siole a descioca, a ja passė la bronsögna, la minestra di cipolle fa uscire dall' ebbrezza , coeparum pulmentum ebrietatem discutit , la soupe à l'oignon désénivre ceux, qui ont trop bn ; usasi anche in s. n., a s' son nen elesciocasse per set di , a son

stà set di brons, durò la loro ebbrezza per sette giorni, septem dierum erapula graves fucre, n'avaient point désénivré depuis sept jours. Descoconè desbigate Vedi

Descochete nel Diz. Descomod , sust. , disagio , scomodo, incommodum, mal aise, incommodité, sujetion.

Descomod, add., disagioso, disagiato, incomodo. incommodus, mal aisé, incom-

mode, fácheux.

Descredité, screditare, calumniare, dir male d'alcuno, ges, clades, déroute, défai--fargli perdere il credito, la te, deconfiture, stima, denigrare, oscurare

le chas est rompu, aiguille | créditer, ternir. Descreditesse , perde 'l credit , diffamarsi , infamiam sibi inferre , so

noircir.

Descurvi, levar via i pampani, le foglie inutili della vite, che impediscono che le uve maturino, sparupanare, vineam pampinare, vitem purgare a foliis, spoliare vitem frondibus, supervacuos deturbare pampinos, épamprer, ôter les pampres, les feuilles , qui empêchent que le raisiu ne murisse,

Descuverta, scaperta, ricerea , trovato , invenzione , investigatio, inventio, declaratio, découverte. A la descuerta, palesemente, allo scoperto , palam , in propatulo, aperto , à découvert , à la vue de tout le moude.

Desdi, essere sconvenevale, non essere dicevole, disdire . dedevere , ne point convenir, ne point seoir, n'être pas convenuble, seant.

Desdisse, V. pel Diz.

Desdore , torre l'indoratura, disdorare, aurum tollere . dédocer.

Deservede , privare dell'eredità, discredare, exhæredare. déshériter.

Desfaita , sust. , sconfitta , rotta , sterminio, disfatta, disfacimento d'un esercito, stra-

Desfe le rupie, fare spala fama, macchiore, infamare rire le rughe, le grinze, ru-Paltrui riputazione, atro dente | gas excutere, dérider, ôter aliquem petere, infamiam in- les rides, les faire passer. ferre alicui , infame notum Desfe le picghe , disfare le inurere , infamem facere ali- piegue , explanare rugas panqueut, noireir, décrier, de- | ni , lintei etc., défroncer , daDE

340 faire le plis d'un linge, d'une ! étoffe. Desfe un grop, sciorre ua nodo, disnodare, nodum solvere . déubuer . défaire uu nœud. Defesse d'un abit, d' una costuna, disusarsi, divezzarsi d'un abito, d'uu costume, d'una pratica, desuescere, se désaccoutumer, se déshabituer.

Desfergna, voce plebca, sfrenato, nabisso, shardellato, effrenis, flagitiosus, effrené, lutin, diablotin.

Desfida , provocazione al duello , al combattimento , che si fa o in iscritto, o a voce, o a segni, distida, slidamento, provocatio ad certamen , deli , cartel. Desfida , preudesi anche per qualunque provocazione in iscritti . azioni, giuochi ec., disfida, provocatio, défi.

Desfide, slidare, disfidare, invitare, chiamar l'avversario a battaglia, a duello, ad pugnam, ad certamen provocare, evocare, défier, provoquer au combat, jeter le gant. Desfide . dicesi anche di ogni altra sorta di provocazione fra due persone, o più, come a giuocare, a bere ec., provocare, délier, provoquer à jouer, à boire, etc.

Lesfilada, legenda, lungagnola, tiritera, filatera, aglata, diceria, bibbia, orationis circuitus, molesta fandi prolixitas, légeude.

Deshonde, verbo, spaceiar fundere , debiter. Desfionde , fard , pale , terne , terni-

anfanare, cicalare, chiacchierare, spacciar a credenza. millantarsi, esagerare, blaterare, multa effutire, garrire plura, ct vana gloriose mentiri . habler.

Desforne, cavar del forno, sformere, furno educere a defourner, tirer du four.

Desfotse , sgannarsi , disingannarsi, errorem deponere, se désabuser.

Desfrise , disfare i ricci , guastarli, disfare l'accouciatura, cincinnos evolvere, dissolvere calamistratam comam, détriser.

Desfurnie, V. Sfurnie.

Desgagià, avver., presto, velocemente, subitamente, cito, selociter, celeriter, vite, d'abord, vitement, promptement, aussitôt, soudain. Desgradi, non aver a gra-

do, non ne saper ne grado, ne grazia, displicere, offendere, injucundum, ingratum accidere , désagréer , méconnoître, être différent, n'être pas reconnoissant.

Desgréuje le nos, spaccar le noci fresche, e sgusciarle, juglandium nucleos e viridi putamine cultro educere, secernere nucleos, cerner des

Deslaude, biasimare, censurare, incolpare, dar biasimo, dannare, riprendere, vituperare, arguere, damnare, culpare, crimini vertere, blåmer-

Deslava add., parlando di frottole, uovelle, divulgare, colori, dilavato, pallido, sco-pubblicar qualche cosa, ru- lorito, appannato, senza inmores spargere , mendacia stro , pullidus , pallens , bla-

Deslavà, aggiunto a vivan- | barbarus, ferus denature. da, scipito, insipido, mal condito, insipidus, insulsus, insipide, mal-assaisonné, lavage. Deslavà, agg. a sembiante, ammalato, malato, infermo, ægrotus, æger, infirmus . malade.

Desmange, smange, pizzicare . aver prurito . aver voglia di grattarsi, prurire, démanger. Desmange, per vomitare, recere, vomere, vo-

Desmarsesse, t. del giuoco, guadagnar qualche punto, onde non perder marcio . . . . débredouiller, lever la brédo-

Desmastiche, staccare dal mastico, levare il mastico, masticen auferre, abradere, démastiquer.

Desmatinesse, sorger dal letto di buon mattino, prima luce surgere, se lever matin.

Desmesura, fuor di misura, smisurato, eccessivo, strabocchevole, immoderatus, immanis, enormis, démesuré, excessif.

Desmete, dimettere, tralasciare, descrere, relinquere, abandonner , omettre. Desmetse da n' inpiegh , deporre, rinunziare una carica, abdieare se magistratu, rénoncer, abandonner , se demettre d'un emploi-

Desmure, smurare una porta, una finestra, aprirla, fores aperire, déulurer, ouvrir une porte, une fenêtre, qui était muréc.

Desnaturà , inumano , disumano, crudele, barbaro, fiero, spietato, immanis, erudelis,

DE 341 qui manque d'affection, et de

tendresse.

Desnechesse, deporre l'ira, lo sdegno, calmarsi, acquetarsi, dedolere, vorare molestiam , deponere offensionem . sc défâcher, s'appaiser.

Desnice, snidare, spidiare, cavar dal nido, pullos nido detrahere, aves ex nido deripere , denicher. Desniee , cucciar il nemico da un posto, che occupava, hostes ab insesso loco pellere, dénicher.

Desnice, far uscire, scacciare alcuno da un luogo vantaggioso, giuncarli un sottomano, aliquem ex loco detrudere , débusquer quelqu'un d'un état avantageux, et on entend d'un concurrent, d'un rival, qui en dépossède un autre.

Desnitè , togliere , cavare il fango, il loto, il limaccio, ecenum, lutum excutere, débourber. Desnitè, cavar dal limaccio, dal faugo, e.e cæno evellere, désembourber.

Despete, dispete, dispregiare, disprezzare, dispettare, recar ingiuria volontaria . e schernevole, aliquem contemnere, despicere, aspernari, mépriser.

Despetesse , o dispetesse, adirarsi, incollerire, prender onta, e sdegno, indignari, stomachari, se dépiter, se facher, se mutiner, agir par dépit.

Despiochè le nos , V. Desrolè le nos.

Despnisse le castagne, Vedi Sprice le castagne. Despressos, add., scherai-

tore, bellatore, importuno, spiacevole, dispregiatore, che reca altrui oltraggio, insulto, befleggiamento, dispiacere, irrisor , contumeliosus , qui méprise, qui dédaigne, qui chagrine, qui vexe, fâcheux, importun, dedaigneux.

Despropriesse , spropriarsi , alibandonare, rinunziare ogni cosa, se spoliare, se privare, se désapproprier, se dévêtir,

se dépouiller.

Desrame, spogliare un albero de' suoi rami, diramare, arboris ramos cardere, arborem ramis spoliare, arborem detruncare, ebrancher. Desrame i bigat , V. Descochete.

Desrasone , ragionar da sciocco, tener discorsi privi di senno, verba facere a ratione aversa, deraisonner.

Dessalde, distaccare, torre la saldatura , ferrumina dissolvere , deglutinare , dessonder , ôter .. toudre la sondure. Dessaldesse, disfersi, distaccarsi in saldatura , deglutinari , dissolvi, se dessouder.

Dessigile , disauggellare , aprire ciò . che è suggellato, torre, rompere il suggetto di una lettera , d' un testamento, o d'altra cosa , resignare, explicare, resolvere, epistola signum detrahera, laxare, solvere vincula epistoles, testamenti etc., décacheter , ouvrir ce , qui est cacheté , rompre, lever le eachet d'une lettre . d'un testament.

Dessinge, V. Descenge. Dessie, levar la setla, disellare, ephippium equo detrahere , desseller.

Destapiese , V. Dstapisse.

Destendo la lessia , torre , distaccare, picgare la biancheria, res lintearias detendere, détendre le linge.

Destgrai, levare i selci. distare il selciato, e pavimentata via silices eruere, lapides avellere , depaver , V. Despianelè.

Desticote, discutere, esaminare, discussare, considerare sottilmente, aliquid accurate considerare, diligenter perpendere, disquirere, momento suo ponderare , discuter. Desticate. disputare di cose frivole , disputare della lana caprina dell' ombra dell' asino, concertare, contendere, litigare de re tenuissima, vel levissima de caussa, chicoter, disputer,

Destile , distillare, lumbiccare, stillare, distillare, guttatim exprimere, distiller.

Destilador , che distilla erbe, fiori, vino ec., distillatore, stillans, distillans, guttatim exprimens, distillateur.

Destile , in s. n., mandare, o uscir fuori a poco a poco . gultatim emittere, o effluere, degoutter, couler, distiller.

Destitui, deporre, rimuovere, privar d'un impiego, aliquem magistratu, officio. honore spoliare, destituer, déposer, ôter, priver quelqu'un de la charge, de l'emploi. de la fonction , qu'il exerçait.

Destorbe , disturbare . turbare, interrompere, scompigliare, sconcertare, frastornare, sconvolgere, impedire, turbare, perturbare, interrumpere, miscere, confundere, commovere, intermittere, trouinterrompre.

Destressa, agilità di membra , attitudine a far qualche cosa con facilità, e con garbo, destrezza, agilitas, dexteritas, dextérité, adresse, souplesse, agilité, habileté. Destressa, per sagacità, accortezza, sollertia, sagacitas, finesse, sugacité, subtilité, ruse, adresse, tour d'esprit.

Desveni, immagrire, ristecchire, divenir magro, dimagrare, struggersi, assottigliarsi andarsene pel buco dell' ecquajo, macescere, macrescere, maigrir, perdre l'enbonpoint. Desvem , decadere , venir in decadenza, affiralirsi, diventar infermiccio, sublabi, concidere, in pejus ruere, dé-- choir. Desveni, svenire, tramortire, venir meno, trambasciare , animo linqui , s'évanouir, tomber en défaillance. Desveni, languira, perdere le forze, il vigore, appassire, avvizzare, divenir languido, Languere , languir.

Desvesti, desvestisse . Vedi

Despoja , despojesse. Des völte tant , decuplo ,

decuplus, décuple, dix fois entant. Detà, detàm, lezione, o al-

, tra cosa , che si detta agli scolari, o altri, dictatum, dictée, composition.

Dete, dettare, pronunciare adagio, e ad alta voce le parole, che altri dee scrivere, dictare , dicter. Detè , V. Tni capela.

Detension , prigionia , stato di colui, che è privo della sua libertà sia per forza ; sia na stansa , dar aria , far pren-

bler , déranger , détourner , per autorità di giustizia , captivitas , détention. Deturpe, sozzare, imbrat-

tare, far divenir brutto, deturpare, corrumpere, fædare, enlaidir . fletrir . salir . deligurer, souiller, gater.

Deuja, dolore, doglia, angoscia dolor douleur Denja del part, dolori del parto, puerperii dolores, travail d'enfant , les douleurs d'enfantement. Deuje vece, male inveterate, mancamenti commessi in gioventù, errori giovanili, morbus inveteratus, vitia juventutis, mal invétéré, la jeunesse.

Déuitin , bel garbo , lepor . venustas, jolie petite tournu-

re, bonne façon. Deul , lutto , bruno , gramaglia, corruccio, luctus, deuil. Vesti da deul, gramaglia , abito lugubre , vestimentum funcbre , babit der deuil. Butè su'l deul, vestirsi a bruno, a corruccio, induero lugubria, prendre le deuil. Posè 'l deul , deporre il bruno, il lutto, lugubria exue-

re, quitter le deuil. De ai ors , arrabbiare, morir di dolore, esser travagliato da delor eccessivo, insopportabile, summo dolore laborare, furere, enrager. De ai ors, vale anche stizzirsi, incollerirsi, invelenirsi, disperarsi, ira vehementi accendi, inflammari, astuare, exar-

descere, enrager. De d'aria a un, smieje. rassomigliare, raffigurare, esser simile, referre, similens esse , ressembler. De d'aria a

rem in cubiculum immuttere, sérer une chambre.

Dè del bren a valè, der briga, dar gatta a pelare, alicui negotium facessere, donper du lit à retordre.

Dè d' gomià, urtar alcuno co' gouiri, dar gomitate, aliquem cubito pulsare, submovere , coudover quelqu'un.

De dla testa ant la muraja , V. Dè dia testa ec. nel Diz. A sa nen dor' de dla testa . non sa che farsi . non sa dove volgersi, sui anxius est, incertus est quid agat. quo se vertat nescit, lupum auribus tenet, il est bien embarrassé.

Dè doi di sla boca, impor silenzio, far tacere, aliquem confundere alieni silentium imponere, faire taire, imposer silence, donner un souiflet, donner sur le nez.

Dè giù d' pressi, calare, diminuire, scemare di prez-20 , rerum prelium minai, laxari . . . . 'L vive a la dà giù d' pressi, a l'è pi nen così car, i viveri scenuarono di prezzo, si diminuì il prezzo de' viveri, laxior, o moderatior est annona, les vivres out ramendé.

Dè i vengh, legare le viti al palo con vinchii, vitem, o vitis palmites nectere palo, lier avec des osiers, accoler la vigne.

De la larga, scarcerare, sprigionare, far useire di prigione, mettere in liberth, e custodia, e carcere emittere,

der aria a una camera, ne- l'arghè le bestie, v. contad. condurre al pascolo le vacche, i buoi ec., ad pascua ducere boves etc., paitre les bestianx.

Dè la pupa , allatture, dar il latte, nudrire col suo latte, lactare, lac præbere, ubera puero admovere, allaiter, nourrir, donner à têter à un en-v fant. De la pupa , figurativo , serbare, conservare, ritenere, custodire, servare, carare, asservare, custodire, couserver, réserver, garder, re-

Dè l'arvista , V. Dè la mostra nel Diz-

De la soa' ( s'intende ) sentensa, dire liberamente il suo sentimento circa qualche cosa, non risparmitare la sua sentenza su qualunque persona , garrire quodlibet , multa effutire, dire sa ratelée sur ce, qui se présente, parler bien, ou mal de tous.

Dè le danse , avviare , metter in moto, incipere, aggredi , inchoure , auctorem esse , mettre en train, meuer la barque, donner le branke.

De man al trabuch, vendere qualche tratto di campo, qualche jugero di terreno, nonnu!la jugera vendere, vendre quelques arpens de terre.

De 'n caval , un broch , dare un cavalio, frustare, aliquem justibus verberare, natibus natricem imprimere, donner le fouet, donner les étrivie-

Dè na feta, annojare, ateducere, élargir, mettre hors tediare, infastidire, stuccare, de prison. De la larga, o l'implietare, dar noja, seccire, esser prolisso, verboso, antanare a secco, aggirarsi, alibacare . dire Mastroccole , ciance inutili, inconcludenti, baje , zacchere ec. , alicui movere fastidium, satietatem afferre , satietate afficere , ennuver, faire des verbinges, verbiager.

Dè na fia, dar marito a una zitella, committere puellam alicui uxorem, alicui nuellam collocare, donner une tille en mariage.

De na man, der ajnto, aiutare, dar mano, concorrere, contribuire, dar appoggio, fare spalla, porgere ajuto , auxiliari , adjuvare , pousser à la roue, donner un coup d'épaule.

Dè na man, parlando di colori , scarabocchiare con colore, tingere, colorare, colorem inducere, colorare, barbouiller, couvrir, enduire,

peindre.

De n'arvista , rivedere , ripassare, ripetere, richiamar alla memoria, de re aliqua recogitare, aliquid memoria repetere, recognoscere, revocare, révoir, repasser.

Dè paröla , promettere , dar parola, acconsentire, obbligarsi , assentire , promittere , polliceri , fidem obligare , donuer sa parole , promettre, s'engager, s'obliger sur

sa parole.

De via, far un dono, donure, dare, largiri, impertiri, donare, dare, donner. Dè via , spacciare , alienare , esitare , vendere , far esito , distrarre, distrahere, vende- ous, grand ducre , debiter , vendre , se defaire; se debarrasser.

Dialet , linguaggio particolare d'una città, o provincia, provegnente da corruzione della lingua generale d'una nazione, e prendesi anche per la spezie particolare di pronunzia degli stessi linguaggi, dialetto, dialectus, loquendi genus , dialecte , patois.

Diamant, pietra preziosa, più dura di niun' altra, e più brillante, diamante, adamas, diamant. A ponta d'diamant . chiamansi quei lavori di figara aguzza colla punta rilevata a guisa di piramide quadrangolure, instar piramidis quadrangulæ, en pointe de diamant.

Diamor, siroppo fatto con sugo di more . . . . . diamorum.

Diapriin, medicamento fatto di prune, diaprinis, o diapruno . . . . . diaprunon .

diaprun.

Diarea, stempramento di corpo, tlusso di ventre, diarrea, dejectio, liquida alvus, alvi profluvium , diarrhæa . diarrhée. Diascordi, spezie di anti-

doto, di cui fu inventore Fracastoro, diascordio, diascordium , disscordium.

Diaspr, pietra dura di minor pregio tra le gioje, che s'accosta molto alla natura dell' agata, se non che è più opaca . e d'ordinario è verde . e trovansene di più colori, diaspro , jaspis , jaspe , jade. Diavo d' montagna , oloch ,

sorta d'uccello , allocco , aluz Diaveleri! diavel! diasone!

aormirazione, s'usan però talvolta per fuggire la parola diavol, come contà, contana, contagèra, per non dire contàg, diascolo! diarine! diascane! papæ! diantre! peste! ha! ho!

Diciara, attestato, attestazione, dichiarazione, scripta testificatio, scriptum testimonium, declaratio, significatio, certificat, déclaration.

Diciarè, spiegare, dichiarare, sciogliere, sviluppare, palesare, munifestare, scoprire, far noto, explicare, declarare, enucleare, detegere, manifestare, patefacere, expliquee, déclarer, manifester.

Dieta, term. legale, dilazione, indugio, ritardo, soprattieni, mora, cunctatio, délai, remise, retardement. Dietim, term. de causidi-

ci, decreto, ingiunzione, deerctum, appointement en droit. Di cic, di fot, avv., usasi questa voce per diniostrare di

dre mois épais. de la ltri de mois épais. diec, o di non prestavis fede, non mi ficcar carote, non cer quelle lettera, e dal Vescovo ad re, cui farcias hos centouces, tarares, je n'en crois rien da al Vescovo ad ltrarare, je n'en crois rien da altro Vescovo.

Diferensie, distinguere, diversificare, dispartire de altro, far differenza, differenziare, discernere, distinguere, discerper. différencier.

Diluvi, trabocco sinisurato di pioggia, e sempre che è posto assolutamente, s'intende del diluvio universole, che venne al tempo di Noe, di-

luvio, diluvium, dellage, Diluvi, per innodatione, inumdatio, elasso, inondation, debordement d'eaux, submersion. Diluvi el sangh, diluvi d'masrie, d'igni, d'lagrime ce, diluvio di sangue, di mali, di fuoco, dirotte lagrime, mgens copia, graude alboadance, grande albucoce, grande quantité, deluge de sung, de maux, de feu, de pleurs.

Diluviè, piovere strabocchevolmente, diluviare, largiter, effuse pluere, tomber un déluge d'eau, pleuvoir à

Diminul diminuire, sminuire, scenare, meuomare, minorare, alleggerire, minorre, imminuere, disinuer. Diminul, in s. n., la frèv a diminuis, la febbre si ellenta, si diminuisce, si calma, code, febri se romitite, o remittiur, febri se romitite, o remittiur, per isminuire di grossezza, sestitigliare, impicciolire, attenuare, ameuuiser, amoindirir, readre plus menu, readirir, readre plus menu, rea-

Dimissorie, add., si dice di quella lettera, che si ottiene dal Vescoro ad effetto di poter ricevere gli Ordini sacri da altro Vescovo; dimissoria, literæ dimissoriæ, dimissorie, lettres dimissoriales.

Dimission, dicesi degli offizii, cariche, o commissioni, quando chi ne è provisto, vi rimunzia presso colui, che la l'autorità di conferirti, attinchè da lui vi si provveggo nitrianenti; dimissione, denissione, rinunzia, abdicatio ma-

Dinda, agg. a uomo, che sia briaco, voce usata solo per ischerzo, brillo, cotticcio, cbrius, cbriolus, ivre, qui est entre deux vins. Esse dinda, V. Esse d'Olanda pel Diz.

Discol, dicesi comunemente di giovane di costuni poco lodevoli, e riottoso, e incomportabile, perditus, dissolutus aublescens, ganeo, vita licentior, e firenis, contumax, libertin, debauché, pervers, méchant, dissolu, querelleur, incorrigible.

Discope, scusare, seolpare, seagionare, adiquem purgure, culpa liberare, disculper, justifier une personne de la faute, qu'on lui impute. Discopes, seolparis, adicui, o apud alimem se purgare, de se culpam demoliri, crimen cluere, diluere, se disculper, se justifier d'un crime, s'en purger.

Discussion, disamina, esame, discussione, circumpectio, et accurata rei consideratio, discussion. Discussion, per disputa, dibattimento, controversia, contentio, controversia, discussion.

Discute, esaminare, discussare, considerare sottilmente una quistione, un affare, aliquid accurate considerare, ditigenter perpendere, discuter, examiner, considérer avec exactitude ane question, une affaire etc.

Disdeta, il disdire, negazione, disdetta, negatio, denegation, deni, dedit, refus. Disdeta, disgrazia, sventura, infortunium, guiguon, mat-

heur. Avei disdeta, parlandosi di giuoco, aver la fortuna contro, aver disdetta nel giuoco, daunose ludere, adversa uti alea, être en malheur au jeu, jouer de malheur.

Disechè, t. di chirurgia, aprire il corpo dell'animale per farne l'antomia, incidere, notomizzare, mortuorum corpora dissecare, incidere, dissequer.

Disegn , disegno , risoluzione, intenzione, proponimento, proposito di fare qualche cosa, constium, studium inceptum, cogitatio, voluntas, animus, mens, dessein, vouloir, intention, vue. Disègn, la rappresentazione di una, o di più figure, della vista d'un puese, di un pezzo d'architettura ec., sia colla matita, sia colla penua : disegno . schizzo. delineazione, linearis adumbratio, descriptio, diagramma, dessein. Disègn, per l'arte del disegnare, graphis, idis , scientia graphidis, le dessein. Disegn, se è il piano d' una falbrica, dicesi icnografia, ichnographia, plan d'un batiment à figure plate; se è la pianta invalzata d'una fabbrica . il modello, il tipo, dicesi octographia , la face du bâtiment représentée comme élevele de terre: se tutto l'edificio è rappresentato, come appare alla vista, dicesi scenografia, scenographia, bătiment représenté en raccourci.

Lisegnè, rappresentare, descrivere con segni, e lineamenti, disegnare, informare, delineare, linea, describere,

Disme con chi t' vas , savreu dite to ch' t' fas , o chi t' ses , prov. , la bontà , o la malvagità de' costumi si forma d' ordinario dalla frequenza delle persone o buone, o malvagie, onde potrebbe dirsi: si cum bono, bonus eris, si cum perverso, perverteris, on se fait un mauvais nom en fréquentant la mainvaise société, fréquente les bons, et tu seras bou, dis-moi qui tu hantes, et je te dirai qui tu es.

Dismete, V. Desmete sopra. Disnaron, un lieto, un grande convito, opipare convivium, grand repas, grand banquet.

Disordin, V. Dsordin pel Dizion.

Dispensa, per esenzione da qualche carico, concessione derogante alla legge , licenza, permissione, privilegio, dispensa, immunitas, legis laxamentum, legis vacatio, dispense, permission.

Dispone, disporre, acconciare , assettare , metter in ordine, in assetto, res distincle, et ordinate disponere, ordinare, componere, suo quæque loco ordinare, dispuser, nible. arranger, mettre les choses cosa, persuadere, preparare chose, engager quelqu'un à proporzionato, disposto, apre-

dessiner , tracer , faire le pre- ; faire ce , qu'on soulnite de lui, disposer. Dispone, lare d' una persona, o d'una cosa cio, che si vuole fare a suo talento, comandar da padrone, alienare, prevalersi d' una persona, uti aliqua re pro sua. aliquid abalienare, arbitratu suo vendere , disposer , faire de quelqu'un, o de quelque chose ce, qu'on veut. Dispone di seu beni per testament, disporre de suoi beni per testamento, de bonis suis testamento statuere, disposer de son bien par testament. L'om propon, Dio dispon, cioè che i progetti degli uomini sovente riescono tutt' all' opposto di ciò, che si peusava, l'uomo propone, Dio dispone, destinare hominis est, Dei exitum dare, l'homme propose, et Dieu dispose. Disponse, apparecchiarsi a qualche cosa, se aptare, se parare, se accingere, se disposer, se préparer à quelque chose. Disponibil, t. di foro, di-

cesi dei beni, de' quali il possessore µuò disporre liberamente per testamento, donazione, od altrimenti; disponibile, quod alienari potest. de quo disponi potest, dispo-

Dispost, inclinato, disposto, dans un certain ordre. Di- pronus , practivis , deditus , spone, indurre a far qualche disposé, porté, enclin. Disport, accoucio , atto, preparato, l'animo d'alcuno, apparec- disposto, aptus, paratus, prom-chiarlo, tirarlo alla sin vo- ptus, expeditus, accinctus, lontà ; i l'eu dispost a la mort, disposé, propre, exposé. Dia ciamè perdon al so nemis, spost, per ordinato, disposio, . . . parare, comparare, præ- dispositus, ordinatus, arrange, parare, préparer à quelque ajusté, hien disposé. Dispost, dispositus, proportionné. San, e dispost, sucilo, destro, sano, gagliardo , beu disposto di corpo, di salute, aguis, sanus, robustus, firmæ valetudinis , agile , leger , alerte , dispos, sain. Mal dispost, indispost , mal disposto , corpus male affectum, pesant, judisposé.

Disposision, compartimento, situazione, ordine, collocazione, acconciamento, dispositio, ordo, disposition, arrangement, situation propre, et convenable des choses. Disposision , potere , autorità di disporre d'una cosa, facoltà di dare, piacimento, libera volonta , arbitrio. Sosì a l'e nen an mia disposision . . . petestas, arbitrium, pouvoir, autorité de disposer d'une chose. Disposision, attitudine, natura, inclinazione a fare agevolmente che si sia; Col ficul a l'a motoben d'disposision a la musica, a la vitura ec. . . propensio, proclivitas, ingenium, aptitude, penchant, inclinatiun , disposition. Disposision bona, disposition cativa, o indisposision, buona, o mala disposizione, ciuè esser bene, o mal temperato, acconcio a far checchessia, e si dice così del corpo, come dell' animo, firma, aut incommoder esse valetudinis , bene , vel male uffectum ad aliquid faciendum, être en bonne, ou en mauvaise disposition.

Disputa d'ji Avocat , difesa, aringa, discorso d' un Avvocato, il piatire, actio, causce dictio, foreusis disceptatio, I-mionic.

Disseuti , non concorrere nel modesimo parere, dissentire , discordare , dissentire , être de sentiment opposé , avoir une autre opinion, ne s'accorder pas, être d'avis contraire.

Disserniment, giudizio, discernimento, facoltà di ben distinguere le cose, di giudicarne sanamente, cognitio, discernement, jugement, gout, discrétion.

Dissuade, frastornare alcuno dall'esecuzione di qualche disegno, rimuoverlo dal suo proposito, dissuadere, dehortari, deterrere, dissuadere, dissuader détourner, déconseiller, démouvoir, distraire, éloigner.

Distrassion , diviamento . svagamento, distrazione, distramento di spirito, di mente ec., animi evagatio, mentis aberratio, evocatio, inapplication d'une persoune aux choses, qui la doivent necoper, distraction, alienation, absence.

Distràt, dicesi di chi usa niuna applicazione alle cose , a cui dovrebbe usarue : distratto, disattento, disapplicato, qui alienum habet ab sensu animum, distrait, dissipé, qui pense a utre chose, qu'à ce, qu'il dorrait. Esse distrat, bon attendere, esser distratto, evagari, animo alia cogitatione duci, non attendere, alias res agere, être distrait, dissipé.

Distret, luogo soggetto alla giurisdizione di alcuno, contado, territorio, certa estencausse defensio, plaidoyer, sione di paese intorno ad una Città, e da cui ne dipende ; | distretto, jurisdictionis fines, territorium, ager conteruinus, district, baulieue, territoire, département.

Ditamo , sorta d' erba , cui si attribuisce la virtù di sanare le piaghe; dittamo, diclamus , o dictamum , origanum, dictamnus, dictame. Ditamo bianch , frassinella , dictamum album, fraxiuelle,

Dit, e ardit, ripetizione frequente d' una cosa già detta, ejusdem rei, vel verbi repetitio, iteratio, geminatio, des redites, des répétitions.

dictame de crête.

Dit , e fait , subitamente , tosto . detto , fatto , protinus , illico , repeute , extemplo , aussitot . d'abord . tout de suite. dans l'instant , sur l'heure.

Ditongh , l'unione di due lettere vocali in un sol suono: dittougo, diphtougus, phtongue.

Diversità , varietà , differenza, distinzione, diversità, varietas, diversitas, discrimen, differentia, diversité, variété, différence, dissemblance, disparité.

Divinament, per opera, per virtà di Dio, divinamente, divinitus, divinement. Divinament, emellentemente, otto, mirabilmente, per eccellenza, optime, mirum in modun, mirabiliter, eximie, egregie, præstauter, divinement, excellement, parfaitement, merveilleusement, admirablement.

pervulgare, in vulgus indicare, in lucem proferre, divulguer, publier, répandre, trompeter une chose, la dire à plusteurs. Divolghesse, divolgarsi, farsi pubblica una cosa, in vulgus emanare, se divulguer.

Divore, mangiare con 'eccessiva ingordigia, vorare, devorare, dévorer, avaler, bafrer , croquer. Divore , per consumare, absumere, consumere, perdre, consumer, rniner. Divorè i liber , legger i libri con prestezza, con avidità devorare libros dévorer les livres, aimer passionnement la lecture, lire beaucoup, et vite. Divorè na cosa con j' eui , divorare cogli occhi una cosa, desiderarla avidamente, oculos, vel animum pascere aliqua re, aliquid oculis comedere, dévorer des venx quelque chose.

Divorè un con l'eui, mi+ rare una persona con occhio affettuoso, e contento, divorarsela con gli oechi , gerere aliquem in oculis, couver des yeux. Divorè un con j'eui, prendesi più spesso per odiare mortalmente una persona : A m' guarda ch'a smìa ch'am veuia divoreme, odio capitali prosequi aliquem, hair à la mort quelqu'un. Divorè la strà , vale turla prestissimo, divorarla, nam celerrime iter conficere, dévorer le chemin. Divore, dissipe 'l patrimoni , consumare i beni paterni, bona sua devorare, dévorer son bien, le manger , le dissiper. 'L sagrin a lo divora neuit, e di Divolghè, pubblicar, far notte, e giorno è divorato note al pubblico, divolgare, dall'afflizione, dal cordoglio,

noctes, diesque sollicitudinibus exeditur animus eius, le chagrin le dévore nuit, et jour.

Diurctich, ch' a fa pissè, che muove l'orina, diuretico, aperitivo, urinam ciens, movens, concitans, diurétique,

aperitif, qui fait uriner. Dmorin , add. , scherzevole, giocoso, festevole, pazzarello, bajone, burlone, giovialione, faceto, jocosus, nu-

gator, nugarum amator, folatre . badin.

Dmorin, per gentile, vezzoso, grazioso, vago, leggiadro, avvenente, pulchellus, politulus, concinnus, venustulus, gentil, joli, mignon, gracieux.

Dmorin sust., in m. bas., membro virile, verga, pascipeco, cotale, penis, verge, membre viril.

Dnans , dirimpetto , in faccia, di rincontro, a rincontro, e regione, e.c adverso. vis-a vis, devant. Dnans, innanzi, prima , precedentemente, anteriormente, primieramente, da prima, ante, antea, ante ac, au-paravant, précédemment. Unans, alla presenza, al cospetto, coram, en présence, devant. Dnans de , dnans che, prima ! che, avanti di, priusquam, antequam , avant que , avant de. Dnans agg., precedente, la pagina duans, la pagina precedente, anteriore, antecedente, che precede, pagina superior , la page précedente. 'L duans , sustant. , la parte anteriore, il dinanzi, para anterior , le devant , la partie antérieure d'une chose , d'une duo , deux. Doi per quatr ,

personne, 'L dnans d' na fabrica, la facciata, il prespetto d'un edifizio, pars anterior, o antica, frons edificii, la facade d'un bâtiment.

Duaron, duaràs, gran somma di danari, magna pecunia vis. or, des sommes d'argent. A l'a di dnaron, egli è danaroso, pecuniosus, nunnosus est, bene nummatus, pecunia instructus, nummis abuudans est, c'est le père aux écus, il est pécunieux, il a les reins fortes, c'est un r.-

chard, il a du comptant. Dne , bescheuit , quibus , bori, manot, danaro, danari, pecunia, argent, or, des moyens. Due mort, danaro lampante, seposito pecunias, otiosa pecunia, argentum in arca positum, argent anignou, deniers oisifs. Dne sech , danari contanti , proesens pecunia, argent sec, argent complant.

D'neuit, di notte, di nottettempo, nocte, noctu, de nocte, de nuit, dans la nuit, pendant la nuit.

Dobiura, fodera, soppauno, pannus subsutus, dou-

blure Dobla da bea , moneta im-

maginaria, e s'intendono quindici franchi, ossia ciuque scudi, quinque scuta, quindecim libella , quinze france , cinq écus. Doblon , specie di moneta

di Spagna, che è d'oro, e che vale duc doppie, dobblone, doppione, nummus aureus Hispanicus . . . .

Doi , doe , due , duo , dua ,

t. di musica ... mesure double, ou binaire. Doe fo-mue, e n'ôcu fan an murch, prov., per espruatere che la donne sono assai cicaliere, barlinghiere, ciacanelle, garrulee, lingulacce sunt mulicres, les femmes babillent tou-pours, elles sont bien babillardes, causeusse. Doe volte tant, due tanti, due cotanti, bis totidem, deux fois, autunt, le double.

Dajot d'tera, piccola brocca di ereta, mezzina, parva

hydria, cruchon.

Böira, fiume, dora, daria, doire, doire balthée, doire susine. Dōira, per acquedotto, che bagna le contrade, aquaductus, rivulus, ruisseau.

Dolčāri, indolenaito, avēt pē dolčāri, dicesi di persona, che abbia la podagra, e sia pur anche molto debole, che egli ha ancora il piè indolenato, pedem torpescentam habet ob podagram, il a cucore le pied doulitet.

Dolianse, querele, lamen-

ti, doglianze, quæstus, quærelæ, quærimoniæ, regrets,
plaintes, dolénuces.
Hölman, ubito turchesco.

Dölman, abito turchesco, che s' usa in teatro . . . do-

Delor, sensazione spiecente del corpo, dolore, doglia, angoscia, delore, dolore. Dolor, si trasferisce anche all'animo per ciò, che lo affligge, lo affanna, lo attrista, dolore, affanno, pena, amarcaza, mecror, afficiatio, exgritudo, angor animi, douleur, ebugtin, tristesse, dé-

solation, peine de l'esprit ? ou du cœur , regret , répentir. Per un piasi , sent dolor, per un gusto, mille affanni. parva voluptas innumeras parit ægritudines , pour un plaisir mile douleurs, si on a quelque plaisir dans la vic. il est suivi de mille amertumes. Dolor , per pentimento, ravviamento, dolore de' peccati, panitentia, répentance. Dosor colich, colica, dolori colici . dolor colicus , colique. D.dor del diavol, dolore cocente , ardeute , sensibile , acuto, penetrante, vivo, pungente, dolor acer, mordax, vehemens, douleur cuisante. Dolor. d' pansa, pondi, dolore di ventre acuto, e violento, tormina, des tranchées. Dolor d'part, dolori di parto, puerperium, travail, mal d'enfant. Madama a l'a i dolor d' part, la signora ha le doglie del parto, fæmina ex puerperio laborat, madame est en travail. Dolor d' vidva, dolor d' gomo, prov., e significa , che le donne ben presto si consolano della perdita dei loco mariti, brevi tenitur u coris dolor e viri obitu conceptus, les femmes se consoleat bientôt de la perte de leurs maris, douleur de coude, douleur de mari. Dolor d' fomna mòrta dura fin a la porta, prov., cioè che gli uomini giammai si attristano per la morte delle loro moglii, ad breve tempus durat cogritudo, qua vir afficitur ob mortem u.coris , les homines ne se désolent junais de la perte de leur femme. Vedi Fomna nel Diz.

Don Bosso, Conteila a Don Bosio , frase Toriuese , in derisione di chi si fa beffe d'un lungo ragionamento, che non conchiude, o poco gli cale .... ergo-gla , lanturia , à ce que yous me dites, je réponds lauturlu, je ni'en enquête, je m'appelle la roche.

Dona , douna , mulier, femme. Döna bianca pöch ai manca, la bianchezza del volto è il più bello ornamento d' nua donna, ad eximiam mulieris uennstatem. multum confert candor oris, la blancheur du teint est le plus bel agrément chez une femme. Dona grossa · pè aut la fössa , prov., una donna incinta è sempre in pericolo della sua vita, per fæturæ menses vita semper mulier periclitatur, nue femme enceiute est toujours en danger de sa vie.

Donassion, liberalità, che non procede da alcun obbligo, ed è accolta da colui, verso il quale viene praticata, evvi la donnzione tra vivi, e la conazione per ultima volontà, la prima può aver effetto, vivendo il donatore, e la seconda soltanto dopo il suo decesso; donazione, donatio, donation.

Donutari, colui, al quale e futta una donazione , donatario . donatarius . aliqua re donatus, douatuire.

Donin, donnetta, donnicciuola, multercula, femella, petite femme.

Donon, così chiamasi una sieuna, che ha multa gras- di droghe, onde si voglia fare Tom. III.

sezza, e freschezza di carnagione, badalona, cresciutoccia, tarchiata, polputa, grossotta , magna , et pinguis mulier , grosse femme , dondon. Donon , dicesi di donna , i cui tratti , suono di voce , statura, e simili, partecipano più dell'uomo, che della donna donnaccia, feraminaccia, mugnæ staturæ fæmina, hommasse.

Dontre, come a dire due, o tre, alcuni, aliqui, quidam , nonnulli , quelque , un

neu de monde.

Döp , prep. , e avv. , dopo , post , postea , deinceps , posterius, posthae, infra, postmodum, dein, deinde, inde. exinde , his dictis , gestis, peractis, pone, après, ensuite, derrière , après. Don disne . dopo mezzodi, il dopo prau-20 de prandio tempas pomeridianum , relevce , apres dinée , après diner. Dop sina , dopo la ceua, post comam . après soupée , après souper. Dopi , V. Dobi nel Dizion. Dopi giassil, doppio telajo, doppia impanuata, o doppia invetriata, dupli cancelli, dupli eancelli charta obducti, vel vitro instructi, contre-châssis , ou double châssis. Dope proces, sorta di carta . . . . grande cloche.

D'ordinari , ordinariameu te, comunemente, plerumque, persape, d'ordinaire, communement , ordinairement. . .

Dos, con o chiuso, Ados. . .

Döse, quantità determinata

un composto, ma per lo più di altri simili vasi retondi. s'intende di rimedii, dose, o dosa, dosis, dose, quantité.

Doseul, uccello, V. Cioch. Dosòn, moneta immaginaria, che corrisponde a soldi dodici e mezzo, duodecim asses cum semissi, douze sous,

et demi-Dote, dar la dote, dotare . conficere dotem filia , do-

ter, donner a une fille de quoi se marier. Dotöira , donna ciarliera , linguacciuta , allinguata , cia-

ramella , mulier loquax , garrula , bavarde , causeuse. Dotoira, donna, che vuol fare la saputella , la saccente , salamistra, dottoressa, mulier doctrinam ostentans, la femme docteur, femme qui veat faire la savante. Dotore , conferire il grado

di dottere, addottorare, doctrinæ insignibus ornare, in doctorum numerum adscribere , laurea donare , donner le doctorat, donner le bon net de docteur. Dotore, voler suprestare, far del maggiore , tar del maestro , signoreggiare, padroneggiare, voler che la sua stia di sopra inter alios dominari, ceteros velut pro imperio regere, régenter, primer. Dotoresse. . nel Diz.

Dotore, vale anche far. il dattereile, il saputelle, il ser succeste , sapientiam ostentare, taire le compagnou, faire le savant , régeuter , primer-... Dang 4 men di quelle strisce di legno, di che si compeneral entro della hotte; o

doge, dolii lamina, douve. D' pianta , intieramente , del tutto, totalmente, affat-

to, pienamente, assolutameate . compintamente , perfettamente, omnino, prorsus, penitus, absolute, entièrement, complètement, d'un bout à l'autre.

Dragant, lagrima, che stilla d'una radice d'una pianta spinosa , detta anche dragante , la quale si condensa in gomma, dragante, draganthum, la gomme d'adragant.

Dragea , V. Antergea Die. Dragea piata, cioè danari. pecunia , nummi, argent. Canpè la dragèa, i balin, dicesi di chi nel ragionare getta una parte della sua scialiva sul volto, o su gli abiti di chi gli è vicino, adstantes sparsim, ac minutim consputare. saliva leviter adspergere, écar-

ter la drugée.

Drama, peso deali Speziali , che è l'ottava parte dell' oncia, dramma, druchma, drachme. Drama, poema composto per il teatro, che rappresenta un'azione comica, o tragica, dramma, drama, fabula . drame.

Draparia, manifattura di drappo, arte di far i drappi. drapperia, lineorum pannorum textura, ars texendi villos ovium, draperie, mélier de faire des drups.

Draparia, significa anche varie sorta di drappi, drapparia, pannarum commercium. draperie.

Dresse , addestrare , formathe struction of a selection of re, indicinate, ammonstra-

D R

re , istruire , imbuere , edocere, dirigere, erudire, effingere , dresser.

Drissura, dritura, linea, filo , riga , dirittura , linea retta, livellamento, linea, recta·linea, directura, libella, fil, raye, droiture, ligne droite, alignement.

Dritura, V. A dritura nel Dizion. Drit del forn, dritto,

gius sul cocimento del pane al forno del Signore del Luogo . . . . fournsge. Drit del forn . dritto del Signore del Luogodi prendere le primizic delle spose, delle donne di fresco meritate, jus futuendi † jus toderi, conage, les dernières faveurs d'une femme. Drit com un fil, com un

füs , dirittissimo , rectissimus , droit comme un i , droit com-

me un cierge.

Drit riuni ; nome collettivo de' dritti, che si percepivano nel tempo del Governo Francese sopra il vino, i liquori, le carte da giuoco, le barche, e battelli, le vetture pubbliche, il sale, il tabacco, le materie d'oro, d'argento, e simili : dritti rianiti . . . . . droits-réunis.

Droghè, affrettarsi, spacciarsi , esser troppo sollecito, fare a lascis poderi, acciabattare, travagliare, faticare , properare , festinare , travailler , se dépêcher, se ha-

.. Drudo , amante , amico , servo, vago, fedele, drudo, amans, amutor, amicus, amant. :Lirudo, amante disonesio, beruna donna pubblica, amante prediletto, e favorito segretamente da una donna, drudo, amasius, greluchon, ament,

galant , brave. Drugno, tumore, enfirtura, hozzo, enfiato, viso bernoccoluto , bitornoluto , fatto a bottoneini, tumor, tuber,

basse, tragne.

Dsacordi, discorde, discordante, differente, dissimile. contrario, discors, dissimilis , discrepans , discord , discordant.

Diavantagi , svantaggio, incomodo, danno, perdita, discapito, deterior conditio, damnum , incommodum , jactura , detrimentum , désavantage , écheo , perte , détriment , prejudine, tort.

D'sbals, di prima giunta, di lancio, di subito, di primo lancio , all'improvviso, primo aditu, atque adventu, ex improviso, prime impetu, repente, d'emblée, de plein saut

Dsenfie , V. Desgonfie. Dserta , gli avanzi , il resto di tavola , cibi reliquice , reliqua fercula de cana desserte.

Dsimule, fitgere astutamente , nascondere il suo pensiero, dissimulare, simulare, dissimuler, cacher ses sentimens, ses desseins.

Dsinpegne, levar d'impegno, disimpegnire, expedire . liberare aliquem onere , officio, munere suscepto, debarrasser, ôter d'embarras, dégager, tirer, retirer, délivrer d'un mauvais pas. Dointone, coini, che mantiene pegne, per ritirare una coss

356 messa in pegno, V. Desgagè natu spoliare, denudare, dénel Diz. Dsinpegnesse d' soa parola, disimpegnarsi di sua parola, fidem suam liberare ....

Dsinteressà, che non istima il proprio utile, che non si cura di guadagno, che trascura la propria utilità , commodis suis non serviens, nulla mercedis spe ductus, gratuitus, abs re sua omissior, déaintéressé.

Dsinvitè , mandarsi a scusare presso gli invitati, disinvitare, aliud ac nunhatum prius, nuntiare alicui, déprier,

désinviter. Dsobligant, incivile, seortese, rustico, disobbligante, inosficiosus, désobligeant.

Dsonor , infamia, obbrobrio, vitupero, vergogua, disonore, disonoranza, dedecus, in/amia, désbonneur, honte, opprobre.

Dsonore, tor l'onore, vituperare, dedecorare, inhonestore, infamiam, dedecus afferre, probri labem alicui aspergere, déshonorer, diffa-

Dsonoresse, difamesse, infamarsi, disonorarsi, turpitudinem sibi infigere, se deshonorer, perdre sa reputation.

Dsotre, cavar di sotterra, dissotterrare, cadaver e terra effodere, e sepulcro extrahere, aliquid eruere, déterrer.

D' sovrapi, di più, il sovrappiù del resto, residuum, reliquum de reliquo, de cetero, surplus, au surplus, en

Dstapisse, sparare, levare gli addobbi , sguarnire , or delle palme , dominica pal-

parer.

D' stravis, strane, insolens, mirus, novus, étrange. Dsugual , disuguale , ineguale, scabro, aspro, incequalis, dispar, asper, sca-

ber, inegal, raboteux. Dubi, la cosa, di che si dubita, dubbio, ambiguità, dubium, doute, ambiguité, soupçon , scrupule , crainte , apprehension. Dubi . o dubios. add., dubbioso, ambiguo, non risoluto, incerto, anceps, douteux , ambigu, incertain. Förs d' dubi , senza dubbio , procul dubio, immanguablement, sans

Dubitè, star in dubbio, esser ambiguo, non si risolvere, dubitare, habere aliquid dubium, in dubium aliquod vocare, fluctuare, hærere, ambigere, di bitare, douter, hésiter, être dans l'incertitude. Bubitè , per temere , aver sospetto , sospettare, aver sentore, odore, indizio d'una cosa, accorgersi, avvedersi, insospettirsi , vereri , trepidare , tremere, craindre, soupçonper.

Duete, t. di ginoco . . . . double deux.

Duminica, giorno del Signore, che la Chiesa prescrive ai Fedeli di santificare, domeuica, dies dominicus, dimanche, Vedi Dominica nel Diz. Prima duminica d' quaresima, prima domenica di quaresima, dominica prima quadragesimos, term eccl., le dimanche des brandons. Dui paramenti, gli ornamenti, minica dle palme, domenica

Dυ

marum, term. eccl., paques | longueur. Un vesti d' durata ; fleuries dimanche des rameaux. Duminica in albis, domenica in albis , term. eccl. , dominica in albis, termine eccl., dimanche de quasimodo, dimanche d'après paque, paque clòs.

D' vôte, avv., qualche volta, alcuna volta, alle volte, qualora, interdum, quoties, quelquefois, quand, lorsque. D'vôte, per sorte, per avventura , a caso , forte , fortuito , par hasard

D' völte jelo, alcune volte, interdum, quelquefois. D' völte mai , qualora se, per avventura, quoties si, si forte, en cas que, au cas que.

D' völte sì, d'völte nò, di tanto in tanto, ora si, ora no, alcune fiate sì, alcune fiate no , identidem , passim , aliquando, modo sane, modo non, quelquefois oui, quelquefois non , de temps à autre. D' volte a dis che d' ii . d' volte a dis che d' nò . ora dice di sì, ora di no, modo ait, modo negat, quelquefois il affirme, quelquefois il nie.

Dupliche, addoppiare, duplicare, duplicare, doubler, redoubler.

Durata, lo spasio di tempo, che dura una cosa, durata, durazione, lunghessa, [ durevolezza, perseveranza, stabilità , permansio , stabilitas , diuturnitas, durée, stabilité, conservation , continuation ,

357 un abito di durata, durabile. atto a durare, vestis durabilis , habit de longue durée . babit durable.

Dure , durare , permanere , durare, durer. Durè da Natal a san Stevo, dal caghè al pisse, durare poco tempo, ad breve tempus durare, durer très-peu.

Duressa, durezza, durities , dureté. Duressa , per rigidezza, asprezza, ostinazione, asperitas, inclementia, inhumanitas, pertinacia, animi obfirmatio, insensibilité, inhu-

manité, opiniâtreté. Duribech , V. Bech dur. Durmiole, V. Sognochè.

Duröt , alquanto duro , un po' duro, durotto, duretto, subdurus, duriusculus, duret. Duso . cioch d' montagna . specie d'uccello . . . . . le moven duc.

Dutrina , dottrina , erudizione, scienza, sapere, doctrina , scientia , ars , doctrine , savoir , erudition. Dutriña, per quel libretto, in cui sono dichiarati i principali articoli della nostra religione, christiance religionis rudimen ta, catechesis, catechismus, catéchisme. Dutriña, per istruzione sopra i misterii della fede, e i principii della nostra santa religione, catechismo, christianæ doctrinæ eruditio, catéchisme.

bin! e ben! e bene , via so , age , eh bien , à la bonne heure. E bin cosa dirive? ben tosa direte? quid dices? eh bien que direz-vous? E ben sosi i lo savia nen, e bene questa cosa mi giunge nuova, sel sune mihi ignotum est , eh bien cela est tout nouveau pour moi , je n'en savois rien.

Eccde, trapassare, trascendere , superare , passar il segno, oltrepassare, passar i termini ordinarii , prescrit-ti , sloggiere , dimodere, uscir del convencyole, eccedere, modum excedere, excéder, outrepasser, surpasser, aller an de la des bornes, de la mesure.

Ecession , eccezione , eccettuazione, exceptio, exception. Sense coession, sensa ecceziome, sine ulla exceptione, sans exception. D'ogni ecession magtor , sopraggrande , eccellentissimo, sommo, presiantissimus, summur, optimus, suprème, le plus grand, le plus elevé, tres-excellent, parfait, très-éminent, très-insigne.

Ecet, ceetua, avv., Vedi. Ecetua , agg. , esente , immu me, litero, privilegisto, eccettuato, liber, immunis, ex cepté, exempt.

escludere , trarre , eccettare , eccettuare, excipere, reser-I n' cceluo nessun, non ne lereccettue alcuno, eximium ne-

minem habeo, je n'excepte qui que ce soit.

Ecce hömö, immagine, imago Redemptoris, ecce homo. A smla n'ecce homo, ha il sembiante d'uomo afflittissimo, egli è smunto, scarno, polido , similis est homini summa tristitia affecto, est ore pallido, et macilento, il ressemble à un homme plein d'affli-

ction, il est pale, et décharné. Ecepi , dare , opporre eccozione, exceptionem allegare, objicere, exciper, opposer des exceptions, des fins de pon recevoir.

Ecco, avv., che significa dimostrazione di cosa, che sopravvengu, ecco, cece, en, voila , voici. Ecco , particella risponsiva, dinotante una eran prestezza nell'ubbidire, ecco . . adsum, me voici, je suis près. Ecco, particella dinstante derisione, ecco, eccum, ellum, voyez. Ecco donque, ccco. iguar, donc.

Ecite, far venir voglia, e disposizione, incitare, provocare, stimolare, muovere, intermere, commuovere, invogliare, destare, suscitare, generar brama, accendere, invaglure , eccitare , excitare, incitare, inflammare, acue-Ecetue, envar dal numero, re, execuere, impellere, infendere, exciter, pousser, inciter, pousser à quelque chover, excepter, mettre hors sc, provoquer, émouvoir, de la règle, ôter du nombre. animer, encourager, reveil-

Eclisse, occurare, obscurage,

359

Eclissesse, si dice del sole, e della luna, quando per interposizione d'un altro corpo non tramandano a noi la loro luce, occlissarsi, deficere, obscurari, s'éclipser, souffrir échipse.

Economato, ufficio dell'economo, nia dicesi propriamente dell'amministrazione delle ren dite di un Vescovato, d'.un' Abbazia, e di altri benefizio durante la loro vacanza, eco nomato, officium administratoris, économat.

Economise, fè conomia, sparagnare, far economia, impensoe, sumtui parcere, épargner, user d'économie, mé neger son bien, faire peu de dépense.

Edema, temor molle, bian

co, senza dolore, comuuemente senza infiammazione, che cede all' impressione del dito, e la ritiene qualche tempo, che proviene da nmori acquosi , ristagnati in qualche parte del corpo umano, edema, adema, ordene.

Edifiche, dar buon esempio, edificare, impressionare, eccitare alla pieta, alla virtù col buen esempio, o con ragionamenti, alios optimis actionibus excitare, prælucere aliis virtute sua, virtutis, innocentia, probitatis exempla proponere, ostendere, édilier, au bien par ses exemples, ou par ses discours.

Efemina , delicato , lezioso , enolie, morbido, donnesco, femminile, d'animo rilassato, di costumi, modi ec. femmi- gua, delicatessa, eleganza,

éclipser , convrir , obscurcir , nili , effeminato , effeminatus , mollis, muliebris animus, enervis . efféminé . délicat . mou . lache, gaté par les délices, voluptueux.

Efigie, immagine, ritratto, efligie, imago, efligies. simulacrum, effigie, figure, eprésentation , image , portrait, statue, ressemblance. Anpiche an efigie, impiccare, arrotare ec. in effigie, sonté absenti debitum supplicium in tabella pictum proponere, in publico affigere, sontis effigiem e patibulo suspendere, ignominiæ caussa, et supplicii nomine publice concremare alicujus imaginem, exécuter en ethgie un criminel, le pendre en effigie, le brûler en effigie, l'effigier.

Efigie , verbo , far l'effigie . tigurare, effigiare, formare, exprimere, forman inducere, figurare, esfingere, imprimer, peindre, représenter en 6gure.

E già, particella affermat., si , senza dubbio , sicuratiente, certo, certamente, utique , procul dubio , equidem , profecto, haud dubie, certe quidem , surement, mus doute,

Egualise, verbo, agguaghare, adequare, render eguale, ridurre al pari, spianare, appianare, render piano, ridurre in piano , aguare , comquare, complanare, expladonner bon exemple, porter nare, égaler, égaliser, comparer.

Ejron , V. Ajron. Elami, term, di musica mi . . . . e si-mi.

Elegansa , pulitezza di lia-

eleguatia sermonis , verborum , sermo elegans, verburum concilmitas, sermo accuratus, purus, decorus, exquisitus, veunstus, suavis, élégance, choix, politosse de langage. Eleganat, dicesi ancora un certo gusto fino, e delicato, che si fa sentire nella pittura, scultura, architettura, ed in alcane altre arti, eleganza, lepos, elegantia, élégance.

Elegant, ben ordinato, pulito, ornato, fino, elegante, adorno d'ogni grazia, e beltà , avvenente , delicato , gentile, vistoso, elegans, excultus, expolitus, decorus, tenustus, élégant, choisi, poti , énergique , bien fait , bien hati, bien tourné.

Elegantement, con eleganon, elegantemente, delicatamente, eleganter, polite, ornate, concinne, élégamment, poliment , énergiquement, galamment, avec élégance.

Flement , principii , onde si compongono i misti, e in cui si risolvono; elemento, elementum, élément. Element, in num. plur. , principii, primi elementi d'una scienza, d'un' arte, elementa, initia, radimenta, les principes d'une science, d'un art, élémens.

che ci capita dall' Etiopia, e di cui si fo uso nella medici-'na , elemi , gummi elemi , elemia special andreas .....

vas electionis, vase d'élection, les prédestinés.

Eleta . scelta . delectus . élite. Eleta, per facoltà di eleggere, jus eligendi, droit d'élection.

Eletrich , dicesi tutto cio . che ha virtù d'attrarre pen mezzo di delicato, o di valido strofinamento, electricus, électrique.

Eletricità, virtù elettrica, elettricità , vis electrica , ele-

ctricité.

Eletrisassion, sviluppo della facoltà elettrica , elettrizzazione . . . électrisation , développement de la faculté électviane.

Eletrise, comunicare la facoltà elettrica , elettrizzare, electricam vim communicare. électriser , communiquer la faculté électrique.

Eletyari , medicamento liquido, composto di varie drogire scelte, e se ne fanno de varie spezie per varii usi , elettovacio . lattovaro . pharmacum ex eoctis rebus confectum, ecligma, electuaire.

Elevasion , elevazione , elcvamento, altezza, eminenza, elevatezza, prominenza, elevatio , elatio , altitudo , eminentia , excelsitas , élevation . Elemi, specie di gomma, j éminence. Elevasion d'na muraja , d'na tor , elevazione di un muro, di una torre, muri, turris in majorem altitudinem exstructio, élevation, Elession . scelta . elezione . exhaussement d'un mur, d'une eleggimento, electio, dele tour. Elevasion, l'elevazione -this, election. Vas d'elession, della sant Ustia, elatio, lediconsi i predestinati, e que- vatio caelestis Hostia . . . La sto titolo dassi per eccellenza Messa a l'è a l'elevasion . la a s. Paolo voso d'elezione , l'acssagall'elevazione dell'Ostia,

a Sacerdote salutaris Hostia de more attollitur, le Prêtre est à l'élevation.

Elision, sottraimento d'una delle vocali, che finisce, o principia la parola, incontraudosi con altra vocale, che anche comincia, o termina altra parola vicina, elisione, accorciamento di lettera, elisio litera vocalis, élision.

Elögi, dicesi di qualunque loche, che favellande anche fanigliarmente, ad altri si attribuisca, elogio, encomio, panegirico, elogium, eloge, paoegirique, discours à la louange de etc.

Emaus, è il nome d'un horgo distante tre leghe du Gerusalemme. Andè an emaus, dicesi di uo affare, che non riuscisce, svanire, evanescere, in auras abire, s'en aller en eau de boudin. Ande an emaus, per andar in disuso . defic re . desnefieri . desuescere , manquer , surapper. Ande an emaus, esser rapito, divenir estatico, andar fuori di se per la gioja, per lo stupore, in mentis excessum rapi , sensibus alienari , summa lætitia efferri, stupetieri, demirari, être ravi en extase, en extrême plaisir, en admiration.

Emende, correggere, riformare, ammendare, comedare, corrigere, emendare, corriger, reformer, ôter les défaute, réparer, retouches. Emendesse, emendarsi, correggersi, cangiar tenore di vita, in rectaus semitam redire, respissere, se corriger, revosir.

Emolient, che ainmollisce, mollificativo, emolliente, ed è aggiunto di medicamento, che mollemente risolve, emolliens, emollient; malactique, qui amollit.

Emorogia, profluvio di sangue da qualunque siasi perte, emorrogia, flusso di sangue, sanguinis profluvium, bemorragie.

Emosion, emozione, mozione, animi commotio, emotion, agitation, alteration.

Energia, efficacia, forra, energia, efficacia, vis, energie, ethicace, vertu, forre. A parla con energia, dice con energia, nervose dicit; il s'exprime énergiquement, avec énergie.

Enfasi, gran forza del dire, enfasi significantia, vis, emphasis, emphase.

Entiteusi, sorta di contratto, affitto per una quantità d'anni; livello, enfiteusi, emply teusis, emply teusis, emply téose.

Enigma, detto oscuro, che sotto il velame delle parole nasconde senso allegorico, enimma, enigma, enigme.

vita, in rectam semitam redire, resipiscere, se corriger, rementi congiungere marza, o buccia d'una pianta in aitra, acciocchè in essa alligni, innestare, inserere, inoculare, enter, greffer. Entè a coroña, innestare a corona, a croce, a spacco, inserere culamum trunco leviter tisso, greffer en couronne, en croix, en fente.

Entusiam, (nrore, solletantiam, (nrore, solleratinam, (nrore, solleratinam, (nrore, solleratinam, (nrore, solleratinam, (nrore), (nrore), (nrore), authousiame, Entusiam, authousiame, Entusiam, significant (nrore), (nrore), (nrore), e simili, in certa maniera si inaalzano, al di sopra di loro estessi ; estro, eutosissmo, faror poetico, extrum, enthousissme.

Entusiasmè, ropire d'ammirazione; incantare, ammaliare, fascinare, enthusiasmer, charmer. Entusiasmese, incapricciarsi, imbertonarsi, andar fuor di cervello, affatturarsi, fascinari, s'enthousissmer.

Enula canpana, sorta d'erba, la cui radice è d' un grande uso nella medicina, elenio, enula campana, helenium, aunée.

Epicurca, seguace del filosofo Epicuro, Epicurco, epicuri discipulus, epicurien. Epicurco, dicesi anche d'uomo, che non pensa ad altro, se non a meuare una vita rilassata, voluttuosa, a sfogare le sue passioni; epicurco, voluptuosus, mollis, épicurien.

Epigrafe, inscrizione, che mettesi sugli edifizi, e titolo, e sentenze, che gli autori pongono in fronte alle loro opere per mostrarne l'oggetto; epigrafe, se epigraphe. Epigramma, spezie di poessia, che d'ordinario consiste in un sol pensiero, esposto con sali, e motti, massime negli ultimi versi, epigramma, epigramma, epigramma.

Epilogo, breve recapitolazione delle cose dette; epilogo, conclusio, epilogus, peroratio, epilogue, conclusion, récapitulation, péroraison, abrégé raccourci, précis, sommaire, le résumé.

Epiloghè, far epilogo, epilogare, breviare, breviter, o paucis complecti omnia, summatim verstringere, résumer,

reprendre sommairement. Episzdi, digressione, episodio, digressio, extra rem
digressio, episode, eloignement de son sujet, digression,
Episzdi, chiamasi aucors qualunque azione d'una tragedia,
d'un d'ramma, d'un perione
epico, che il poeta introduce
per distendere l'azione principale, o per ornarla, averrendo pere di unirla beuer
sono soggetto: episodio, epissodium, episode.

Episoosia , malattia epidemica del bestiame ; epizoosia

Epispastich, aggiunto de' rimedii topici, che attraggono efficacemente gli umori al di fuori, epispastico . . . epispastique.

Epitafio, iscrizione fatta ia onore de morti sopra i sepolcri, epitaffio, elogium umulo inscriptum, epitaphium; inscriptio sepulcri, epitaphe.

Epolèt, v. dell' uso, certo ornamento di fila d'oro, d'argeuto, o di lana ec., che le

persone militari portane sopra l le spaile . . . épaniette. Epuise , V, Puise.

Equilibrio, contrappesamento, equilibrazione, equilibrio, aquipoulium, aquitibrium, equilibre. ...

Equilibre , far equilibrio , metter in equilibrio, .. equilibrure . librare . tenir . mettre dans l'equilibre , balancer , donner le contreponds.

Equinegia o aquilegia, sorta di pianta, che coltivasi nei giardini a cagione della bellezza de suoi fiori , aquilegia , aquilegia, ancolie, gent de No re Dame.

Equinosi , eguaglianza del giorno, e della notte, che è quando il sole passa sotto l'equatore, equinozio, equinoctium, équinoxe.

Equipage, foruire, acconciure . arredare . corredare . aliquem instrucre necessariis rebus, équiper. Equipage un baitiment, allestire, armare, guarnire ana nave , uttrarrare, provvedere di tutti gli attreazi necessari une nave , e metterla in istato di poter navigure, armare, adornare navem , navigium instruere armamentis . equiper un vaisseau , un nawre , une galère elc.

Equità , giustizia , rettitudine, equità, ragione, dovere, dequitas , equité , justice, droi-

Equivalent, add., di-valore, o di pregio uguale, equivalente, ejustem valoris, ejusdem pretu, aqualis, equivalent, équipollent, égal en vadeur, qui vaut autant que ... na , erbe, che masce me'campi ,

E O Equivalent sust. , I' equivalere . equivalenza , equivalente , coquatio, compensatio, égale valeur , équipollence , l'equi-

Equivalei, esser di pregio, e di valore uguale, equivalere, ejusdem valoris esse, ejusdemque pretil , aquatem esse , équivaloir, être de même prix, de même valeur, équipoller, valoir autapt que . . . .

Equivoco , sostant. , quella voce , che serve au più cose , che infra loro sono diverse di essere, equivoco, verbum ex ambiguo dictum verbum ambiguum , ambiguitas , équivoque, mot, terme, expression, qui signifie plusients choses , mots converts. Pit weguivoco, shagliare nel significato delle parole , o nella sostanza delle cose , equivocare , hallucinari, decipi, falli, errare. in similitudine rei, aut nominis, s'équivoquer, dire un mot pour un autre, se méprendre, se tromper.

Erba baudoira . o seleri , sorta d'erha, che si coltiva negli orti ad uso di cibo, sedano, appio, celeri, apium graveolens, etleri, ache.

Erba brusca, o sivola, erba, che prende il nome dal suo sapore , acetesa , oamis , oscille; evvi amobe la sivola di prà, acetoselle, trifolium acidum , oscille sauvage.

Erba catamandrina, sorta d'erba , che masee ne luoghi sassosi , camedrio , calamandrea, quereiuola, chamuelea, germandrée-

Erba canalina , a candli-

e ne vignetti , e getta molti fiore è giallo , e la foglia sifusti teneri, e distesi a terra, anagallide, erba degli uccellini . anagallis , mouron , herbe, qu'on donne aux se-

Erba dla Madona, sorta d'erba, le cui foglie banno la figura della lingua d'un caue, i suoi fiori sono vermiglii, cinoglossa, lingua di cane, cynoglossa, cynoglosse . langue de chien.

Erba dla Trinità, sorta d' erba , il cui fiore è assai bello, e fiorisce in primavera, erba Trinità, epatica, fregatella, lichen, hépatique, herbe de la Trinite.

Erba d'san Cristofo . . herbe de saint Cristophe.

Erba di balon, spezie di erba assai comune, che produce bache nere, morella, solatro, strigio, consolida media , bugula , morelle.

Erba di borgno, pianta selvaggia, e assai comune, le cui foglie, e fusto sono assai pungenti, ortica, urtica, ortie, grande ortie.

Erba di canarin, V. Erba canaliña.

Erba di porèt, pianta; la sua radice è grossa come il dito mignolo, fibrosa, e gialla dentro, rossiccia di fuori, ve n' ha un' altra specie , le cui foglie sono molto simili a quelle dell' edera, celidonia, chelidonia, éclaire, chelidoine, hémorroidale.

Erba dona V. Erba bianca nel Diz.

Erba fava, sorta d'erba campestre, che pasce nel prin- poret. cipio della primavera, il cui Leba sua, ossia Cicuta V.

mile all'edera , favagello , chelidonium minus, orpin.

Erba gaviornera, spezie di pianta odorosa, e amara, che cresce ne' paesi caldi, la sua radice mitiga il male de denti, piombaggine, plumbago, herbe à coton , dentelaire . herbe aux caucers, plaubage. Erba giassà . . . mesen-

bryanthemun erystallinum .... Erba limonaria . . . . verbena tryphilla . . . . . .

Erba maria, o matria, V. Erba bianca. Erba medica, pianta, i cui

tiori sono leguminosi, se ne semina gran quantità nelle vicinanze di Parigi ; ella è un eccellente nutrimento per il bestiame, ella lo ingrassa, e accresce il latte alle vacche ed è una specie di trifoglio; cedrangola, erba medica, medica , Interne.

Erba moscatliña, sorta di pianta nota, schiarea, salvia salvatica, salvia silvestris, sclarea , orvale, tonte bonne.

Erba panataria, erba assai comme, che nasce nelle nareti . ed è in uso per ripulire i vetri, parietaria, vetriuola, herba muralis, herba weceolaris , helxine , perdicium, parietaire.

Erba povrogna, V. Erba canaliña.

Erba purga, erba, che vale alla purgazione, così di sopra, come di sotto; catapuzza, latyris . catapuce , épurge. Erbapursera, V. Erba pules.

Erba siriogna , V. Erba di

Erba terpouera, pianta, che

si coltiva in alcuni giardini .... stramonium , il suo frutto appellasi iu fr. ponime épineuse,

o noix metelle. Erbalus, sorta d'uva bianca,

di gusto soave; credesi da taluno, che si chiami in francese, mélier.

Erbas, e ba cattiva, dannosa, herba noxia, berbe mauvaise.

Erbion , V. Pois. Erbo pretori , luogo , in cui

si stliggono gli ordini, i decreti, le leggi, manifesti ec., pretorio . . . prétoire.

Eremo, luogo solitario, e diserto, e dove abitano gli eremiti; eremo, eremus, hermitage.

Erlo, uccello, specie di smergo, oca marina . . . . . barle , berle.

Ermafrodita, nomo, che volgarmente si crede avere l'uno, e l'altro sesso, ermafrodito, androgynus, hermaphrodite.

Erma, nome generico, che si dà a varii tumori dell' addomine tutti per natura, origiue, e sede assai diversi; chiamasi ernia intestinale . quando gli intestini cadono descente. Ernia acquosa, siero i rie. raccolto nello scroto, ossia nel ripostiglio de' testicoli. Ernia carnosa, tumore carnoso dello scroto . . . sarcocele. Ernia omentale, ernia ventosa, eraia ombilicale ec.

Eror , l'errare , l'inganmarsi, il fallire; errore, error, I bien haut. erratum, erreur. Eror d'era-

lourile fante, grosse bêtise. Gave un dant so eròr . disingannar alcuno, liberarlo, cavarlo dal suo errore, alicui errorem eripere, tirer quelqu'un d'erreur, le détromper. Eròr d' calcol , error di calcolo, pseudographia, positus falso, o cum errore calculus, falso subducta ratio, falsa computatio, erreur de calcul. fausse supputation.

Eroras, erroraccio, ingens, magnus error , faute grossiere, grosse bêtise.

Ert, add., trarupato, erto, scosceso, dirupato, a scarpa, præruptus, abscissus, abruptus, roide, droit, difficile à monter.

Eructavit, voce lat. Fe un eructavit, vomitė, vomitare, vomere, vomir, rejeter, vomir tripe, et boyaux, dégobiller, dégueuler, avoir des vomissemens. Fè un eructuvit, tire un rud, rude, ruttare, ructare, eructare, roler, avoir des renvois.

Esagerasion , esagerazione , iperbole, amplificazione, exageratio, amplificatio, exageration, hyperbole, discours qui exagère soit en bien , soit nello scroto, hernia, hernie, en mal, ostentation, hable-

> Esagere, esagerare, amplificare, aggrandire con parole, iperboleggare, exaggerare, augere, ampiificare, exagérer, augmenter, amplifier. agrandir, accroître, charger, grossir , habler , faire sonner

Esalte , esulture , magnifimatica, erroraccio, errore di care, aggrandire, inualzare grammatica, immunis error, con lodi, lodare, vantare,

dibus aliquem afferre, exalter, loner, priser, vanter, celebrer , magnifier , faire valoir.

. Esaltasion , dicesi del Papa, creazione, elevazione, esaltamento al Ponteficato, Summi Pontificis erentio, élévation, exaltation du Pape au Pontificat. Esaltasion d' santa Cros, festa nella Chiesa, che si nomina esaltazione di santa Croce, exultatio sanctos Crucis, term. eccl., exaltation de la sainte Croix.

Esame, esame, discussione, disamina, inquisitio, examen, disenssion, recherche exacte, et soigneuse, Esame, dicesi anche quando s'interroga alcuno, o se gli assegna qualche tema a comporre per giudicare se egli è abile a quel grado, a quell'impiego, acni chiede d'esser ammesso; ésame . alience doctrina . vel eruditionis periclitatio, ponderatto, examen. Esame d'contiensa ; esame di coscienza, sui recognitio, in semetipsum requisitio, examen de conscience. Esaminator, che ha la com-

missione d'esaminare, esaminatore, aliente doctrinæ pensalor, investigator, examinateur.

Esamine, far l'esame : di qualche cosa, esaminare, rivodere, ventilare, examinare , ponderare , expendere , perpendere, examiner, considérer. Esamine, giudicialmente interrogare, interrogare, in aliquem inquirere; de aliquo exquirere, examiner, interroger juridiquement, faire un

extollere, honoribus, ac lau- | interrogatoire, faire, on press dre des informations, enquérir. Esamine , per far prova , esaminare la capacità d'una persona, alicujus doctrinam perielitari, alicujus periculum facere in literis, examiner quelqu'un, expérimenter, voir quelle en est la capacité. Esaminesse, o esamine la soa consiensa, esaminarsi, esaminure la sua coscienza, esaminare se stesso, introspiocre se, ac mentem suam, conscientium excutere, inquirere in se ipsum, s'examiner, examiner sa conscience.

Esunsa, facilità, prontezza, agevolezza, trattabilita, tacilitas, aisance, Avei d'esansa, vivere negli agii, ne'comodi . agratamente , godere de comodi della vita, alicui omnia esse in facili, commodis suis inservire .. commode vivere, vivre avec aisance, avoir de l'aisance, subsister commodement, avoir de quoi jouir des commodités de la vie.

Esassion , riscossione de'danari, che sono dovnti, e la cura, che s' impiega per questa; esazione, exactio vectigalium, exactio, recouvrement, perception.

Esat, diligente, esatto, accuratus, diligens, solers, industrius, exact, ponetuel, soignenx , diligent , attentif , fidele, prompt, régulier, religion's.

Esatessa , diligenza , accuratezza, esatlezza, diligentia, cura , acturatio , exactitude , attention , fidelité , soin , attachement , diligence , ponctua- | exemple. De esempi , esser il lite . scrupule.

Esaudi, ascoltar quello, che nom donmida, e concederglielo, esaudire, exaudire, audire preces, exaucer, écouter favorablement une prière.

Escute, esaminare, considerar sottilmente, aliquid accurate considerare, discuter. Esecussion , staggimento ,

sequestro, sequestratio, execution , saisie execution. Esc. cussion sui beni, staggimento de' beni . . . . saisie- iaimobiliaire, expropriation forcée. Esecussion sui fruti , staggimento dei frutti , sequestratio fructuum, saisie brandon. Esecussion sui mobil, sequestro dei mobili , sui beni mobili . in supellectilem immissa apparitorum manus, sequestratio supellectilis, saisie-mobiliaire.

Esecute, sequestrare, staggire per giustizia i mobili di alcuno per farli vendere, pignus capere, pignore cavere, exécuter, saisir les meubles etc. Escrute, giustiziare, supplicio ufficere, exécuter, faire mourir par autorité de justice.

Esecutoria, atto, dhe da il potere di costriguere al pagameuto, mundato esecutivo, litera auctoritate pigneratitia

executoire.

Eschui , eseguire , effettuare, adempiere, mandar ad elletto, exequi, perficere, exécuter, effectuer, mettre à ef-

Esenpi, esempio, azione virtuosa, o viziosa, che ci si ginal, copie, prototype.

primo ad operare per dar occasione d'esser imitato, dar esempio, exemplum præbere, donner l'exemple. De bon escupi, dar esempio di buone operazioni, dar buon esempio. aliis exemplo esse ad recte. agendum, douner bon exemple, édities. Dè cativ esenpi, dar mal esempio, scandalezzare, dare scandalo, malo exemplo esse alicui, fucem præferre alicui ad flagitium, donner mauvais exemple, scandaliser. Dene n'esenpi, dar un esempio, far che la puni-

zione di alcuno serva d'esempio agli altri, unius exemplo

reliquis terrorem inferre, laire

us exemple de quelqu'un , le

faire servir d'exemple. Per

escapi, per esempio, esempligrazia, verbigrazia, exempli

causa, exempli gratia, verbi

gratia, pur exemple, . Esenplar , add. , om , o dona esenplar, vale di buona vita, di buoni costumi, degno d'esser imitato, uomo, o donna esemplare, vite, morunque exemplar, exemplaire, de bonnes mœurs, qui donne bou exemple , modète de probité, pieux , vertueux , pieuse, vertueuse. Castigh esempiar, castigo escuipiare, exemplum supplicii, cliatiment, puntion

exemplaire.

Esemplar, sost, esemplare, modello, idea, copia, exemplum , exemplar , forma , lypus, archetypus, modèie, 1ype, exemplaire, patron, ori-

para davanti per imitarla , o Esente , esentare , esimere, per isluggirla , exemplum , privilegiare , francare , lihora-

re . far esente . ab aliqua re l aliquem liberare, solvere, exempter, affranchir, dispenser, rendre exempt, libérer. Esentesse, farsi esente, esentarsi, aliqua re se eximere, s'exempter, se soustraire, se dispenser de faire quelque chose.

Exercissi, esercizio, occupazione, lavoro, labor, exercitatio , studium , exercice. Esercissi, esercizio del corpo, lavoro per esercitare il corpo ... a l'è bon'l fe an po d'esersissi, è cosa salutevole l' esercitare alquanto il corpo, exercitationibus modicis utendun, il est toujours bon de faire un peu d'exercice, de faire des promenades, Esersissi. per esercizio militare, campestris exercitatio, exercice. Fe fe l'esercissi a le trope, ai soldi, esercitare i soldati, milites ad belli munia exercere. exercer les troupes au maniement des armes, et aux évolutions militaires. Esercissi. certe pratiche di divozione. che si fanno ordinariamente nelle comunità, esercizii spirituali , pice mentis exercitationes . exercices spirituels. Fe i escreissi, fare gli esereizii spirituali, sacris commentationibus exercere se se, divinarum rerum meditatione pascere, et exercere animum, faire les exercices spirituels. Eserci , esercitare , metter

in pratica, usare, esercitare una professione, un' arte, una carica, farne le funzioni, artem, munus exercere, exercer, pratiquer, exercer une charge, en faire les fonctions.

raria d' una Academia, esercitazione, exercitatio literaria, dispute litéraire, exercitation. Esercitasion, certe conferenze. in cui gli scolari rispondono alle interrogazioni, che si fanno su ciò, che banno studiato, scholarum exercitationes, exer-

cices. Esercite, far durar fatica per indurre assucfazione, ed acquistar pratica, provare, cimeutare, esercitare, operare, exercere, exercer, former, instruire, dresser, façonner, agiter , pratiquer , faire monvoir. Fe esercite la pasiensa a un , eserciture , provare ;cimentare la pazienza d'alcuno, mettere alla prova la di lui pazienza, facendo, o dicendo cose capaci a fargliela perdere, alieujus patientiam. tentare, exercer la patience de quelqu'un.

Exercitesse, durar fatica in una cosa per imparare, e assuefarsi a farla beue, esercitarsi, se se exercere, s'exer-. cer , travailler , s'occuper , s'habituer à quelque chose . s'v accoutumer.

Esibita , offerta , profferta, esibizione, oblatio, offre-

Esilie, mandar in esilio, in bando, esiliare, sbandire, sbandeggiare, aliquem exilio afficere, in exilium pellere, e.eilio multare, exiler , bannir, envoyer en exit.

Esofago, canale in parte membranoso, e in parte muscoloso, che dalla gola, oveha principio, ya a terminarsi nell' orificio superiore dello stomaco, in cui conduce gli Esercitation , disputa lette- alimenti , usuingo , guttur- , œsophage.

cizzare, fare gli esorcismi, nequissimos spiritus Dei nomine adjurare, malos spiritus abigere, exorciser, conjurer, se servir des paroles, et des cérémonies de l'église pour chasser les démons.

Esordi, esordio, principio, proemio, exordium, exorde. Esosità, onta, vergogna, disonore, infamia, scorno, dedecus , infamia, honte. Esosità, sporchezza, sporcheria, schifezza , laidezza , fæditas , sordes, inquinamentum, saleté, mal-propreté. Esosità, viltà, bassezza, animi abjeclio, sordes, avaritia, petitesse.

Espeli, scacciare, mandar fuori, scacciare con violenza, estrudere, espellere, expellere , exigere , ejieere , depellere, expulser, chasser avec violence, pousser, et mettre déhors.

Espert, che ha sperienza, pratico, esperto. Dicesi anche in sost., persona nominala dalla Giustizia, o scelta dalle parti per esaminare, per istimare certe cose, e furne la relazione, expertus, peritus, expert.

Espoñe, esporre, dichinrare, spiegare, manifestare il scutimento delle scritture, o delle parole, exponere, explicare, interpretari, exposer, expliquer, deduire, faire connoitre, interpréter, représenter. Espone'l Santissim Sagrament, espone le reliquie. I legn d' santa Cros, esporre il Santissimo Sagramento , far esposizione d'una reliquia, del no, perdita, danno, detri-Tom. III.

Esorcisè, seongiurare, esor- ) legno di santa Croce, cioè esporre nella Chiesa, sopra un Altare alla venerazione de' Fedeli il SS. Sagramento, divinam Hostiam , Sanctorum reliquias, lignum sanctæ Crucis publice adorandum exponere , exposer le Saint Sacrement, des reliques, le bois de la sainte Croix. Esponse esporsi, arrischiarsi, cimentarsi, mettersi a pericolo, a rischio, a ripentaglio, se se objicere, in discrimen se offerre , s'exposer au basard , à la mort etc.

Esposision, esposizione, dichiarazione, spiegazione, racconto , expositio , explicatio , narratio, exposition, marration, récit, explication. Esposision, situazione; l'esposision dla fabrica a l'è quasi tuta al mesdi, la fabbrica è pressochè inticramente esposta, situata al mezzogiorno, ades magna sui parte meridiem spectant, l'exposition du bâtiment est presque toute au midi. Esposision del SS. Sagrament, esposizione del SS. Sagramento, divina Hostia publica adorationi proposita, exposition du Saint Sacrement.

Espulsion , scacciamento , espulsione, expulsio, exactio, expulsion. Espulsion, t. di medicina , l'azione , per cui la natura , o certi medicamenti scaricano il corpo di qualche umore nosevole, o morbifero, espulsione, estrusione, ejectio, expulsion.

Esse , verbo , essere , esse . être.

Esse a brus, soffrir dang

mento, jactura affici, detri-1 mentum capere, être en perte, en dommage.

Esse a cinpete, averla con uno, esser in lite, in contesa, in litigio, in briga ec., alicui iratum , infensum esse, versari in contentione, être en démêlés, être en grabuges.

Esse a curte busche, Vedi Esse a le grele.

Esse a leu, e feu prov., aver tavola in una casa . . . . être à pot, et à rôt dans une maison.

Esse al largh, vivere negli agii, nelle ricchezze, aver tutti i suoi comodi, commode vivere , opibus affluere , être riche, nager dans l'opulence . dans les richesses.

Esse al pian di babi, esse decot, destiss, esse a j'us, a la coupa, a le grele, a le streite, essere ridotto al verde, ad inopiam redigi, in egestatem incidere, in egestate esse, rôtir le balai, tirer le diable par la quene, être ré duit à la besace, être gueux comme un peintre, être réduit à blanc estoc.

Esse an bischis, V. Esse a ciapete.

Esse an carn, esser grasso, over freschezza di carnagione, portarsi hene di safute, aver buon colore, bona corporis habitudine frui , corpus soliuun, et succi plenum habere, nitida, et curata ente esse, être gras, bien portant, avoir la chair fraiche, avoir de l'embonpoint.

Esse an via d'fe na cosa , esser in via, in trattato, dis-

una cosa, esser pronto, in assetto, in promptu, in procinctu esse, être en voie de faire quelque chose.

Esse cul, e camisa, esser assai congiunto di amicizia, e di interessi con alcuno, fumiliaritate conjungi, être deux têtes dans un bonnet, être unis comme les doigts de la main-

Esse d' bala, aver intelligenza segreta ne' negozii per ingannare qualcheduno, intendersi a vicenda tra due, o più persone litiganti a pregiudizio d'un' altra persona , colludere, et prævaricari, cum adversario colludere, et caussos sua prævaricari, colluder, prévariquer, s'être donné le mot.

Esse d'boña luña, esser di umore allegro, gaio, giocondo, lieto, festevole, ilare, gioviale, piacevole, giocoso, allegro, festivo, jocoso, lepido, faceto ingenio esse, supercilio nubem demere, vultum diffundere, être gai, enjoué.

Esse d'earn, e d'os, esser mortale, esser soggetto alla morte, e alle debolezze della natura, mortis, et naturæ infirmitati obnoxium esse, etre mortel, et sujet aux intirmités de la nature.

Esse d' luña, aver voglia, desiderio, brama, agi desiderio alicujus rei, aliquid cupere, expetere, avoir envic-Esse in auge , esser nell'

auge della fortuna, in sunmo fortunæ fastigio esse , être sur le pinacle, sur les rangs. Esse l'ola , portar tutta la porsi, essere disposto a far fatica, aver l'incombenza di tutte le più penose faccende, [ tarsi , allargarsi , spargersi , essere lo scherno, e lo strapozzo di tutti, graves exhanrire labores, perarduis onerari negotiis, être le souffredouleur.

Esse prim an man, term. di giuoco, aver la mano, esser il primo a giuocare . . . . avoir la primauté.

Esse sperdù, o spers, bramare ardentemente, desiderio teneri , désirer ardennicut. Esse sperdie, desiderare di rivedere la patria, che si spiega col Grecismo nostalgia . . . . . postalgie.

Esse sul fus, esser in pompa, essere pomposamente ornato, magnifice, splendide ornatum esse, être en parade.

Esse sul so bon , sul bon d' son gioventis, essere nel fiore di sua età , florere atate, etre encore jeune.

Essensa , essenza , natura , costitutivo d'una cosa , natura, ratio, essentia, essence. Essensa, sorta di liquore tratto per distillazione da checchessia ; essenza , essentia , essence.

Essensial, essenziale, assolutamente necessario, importaute, di gran rilievo, quod unturce alicujus rei convenit, proprium est, insitum naturæ et, necessarium, præcipuum, essentiel.

Essicant, che ha la virtà, e la forza di diseccare, diseccativo, atto a diseccare, exsiccens, dessicatif.

Estatich , rapito in estasi , a sensibus abalienatus, in mentis excessum raptus, extasié, en extase.

Estendse, distendersi, dila-

dilatari, effundi, disseminari , produci , s'étendre , tenir, occuper un espace. Estendse, favellare a lungo, esser largo nel ragionare, allungarsi in parole, sermonem producere, s étendre dans un discours, sur quelque sujet.

Estorqui, rapire, svellere. strappare, torre per forza. far soprusi, anglierie, angariare, ab aliquo rem extorquere, per vim auferre, extorquer, obtenir par force, par violence, par menace. Estorqui, far confessare un delitto a forza di tormenti, ex aliquo verum exsculpere, alicul confessionem extorquere, extorquer l'aveu d'un crime.

Estim, estimazione, apprezzamento, stimamento, il valutare, il prezzo fissato a una cosa da vendersi all' incanto . œstimatio, indicatio, évaluation , prisée.

Estremanient, grandemente, sommamente, sbracatamente, estrenamente, magnopere, summopere, vehementer, extremement, excessivement, graudement, au dernier point, avec excès , avec ardeur , autant qu'il se peat.

Estremità, l'estrema parte di qualche cosa, estremità, extremitas, extremum, extrémité, bout , limbe , cinc , ce qui termine une chose. Estremità, per calamità, miseria, il più misero stato, cui altri possa essere ridotto, estremità , summe angustie , extrémité, misère, calamité, indigence.

Età, nome génerale, che

si da a' gradi del vivere dell' i diosus , celui , qui étudie l'étiuomo, come a infanzia, fanciullezza, giovanezza, virilita , vecchiaja , eta , atas , Age. Età, per tempo, o secolo temporale, atas, tempus, age, temps , siècle. D' mes'età , nè giovo, nè vecc, di mezza età, tra vecchio, e giovane, homo atatis nec primoe, nec ultimoe, media ætate, qui est entre denx áges. Om già d'età, uomo di eta provetta, avanzata, nom attempato, ætate provectus homme d'age, qui est sur l'

age.

Et cetera, voce latina, e significa : ed altri, ed altre cose simili, ed il restante, e altre persone, e'l resto, eccetera, et cetera, et reliqua, et cetera , et le reste. Dio n guarda da un et cetera d'un Nodar, e da un qui pro quo d'un Spesiari, Dio ci guardi da un eccetera d'un Notaio. e da un qui pro quo (da un rimedio per l'altro) di uno Speziale . . . . Dien nous garde d'un et cétéra de Notaire, et d'un qui pro quo d' Anothicaire.

Etica, la scienza de costumi . ed è pna delle quattro parti della filosofia; etica, filosofia morale, philosophia moralis , scientia morum , ethica, cthice, l'étique, la morale, la philosophie morale. Etica , spezie di febbre abituata, che dal volgo dicesi tisicogna, etica, febris, quæ depascitur artus, qua coepus intabescit , hectica , tièvre éti-

Etich , che studia etica , eti-

que, la morale. Etich, o tisich , infermo di febbre etica, etico, tabidus, febri, qua

corpus extabescit, laborans, étique. Eva , moglie d'Adamo. Eva .

Heva, Eve. Eva, acqua, aqua, cau,

V. Aqua. Evadse, scapolare, uscir

fuori de guai , liberarsi , se eximere, evadere, échapper, fuir, parer, se délivrer. Evangeli, vangelo, evan-

gelio , dottrina , insegnamenti di Gesu Cristo, evangelium, évangile. Evangeli di cojon,

V. Gaseta.

Eucaristia , il Santissimo Sagramento dell' Altarc, ossia il Corpo, ed il Sangue di N. Signor Gesù Cristo contenuto sotto le specie del pane, e del vino, Eucaristia, sacrum Corporis , et Sanguinis Christi mysterium, Eucharistia, Eucharistie.

Euforbi , veleno d' un sugo, o d'una gomma d'un albero, detto euforbio dal nome di Enferbio Medico del Re di Juba, che ne fu il ritrovatore , euphorbium , cuphorbe,

Eufrasia, spezie d'erba di vaghe foglinzze amarctta al gusto, eutragia, euphrasia officinalis, eufraise, enphrage. E viva e tona , sorta d' esclamazione, grido di gioja, di contento, viva! vivat! io vivat! io triumphe! vi e! vivat! tope!

Eni , occhio , oculus , ceil , V. uel Dir. Avei j'eui fodră d' pel d' sautissa, non vedec to, moralis philosophia stu- ben chiaro, o non poter veso, lusciosum esse, lumine ber. Eur al gras, ova cotto luscum esse, oculis cominus prospicere, n'y voir pas bien clair, être myope, avoir les yeux bouchés, les yeux aux talons. Dop ch'i porto j' eui, prov., dacchè son nato, ab orth meo, depuis que je suis né, depuis que je suis au monde.

Euli, olio, oleum, huile. V. nel Diz. Dè d'euli a na saradura, ungere con olio una toppa, oleo inungere' scram, huiler une serrure. Mulin a čūli, infrantojo, macinatojo da olio, trapetum, moulin à huile. Euli d'rolatin , per dir bastonate, verbera, des coups de baton, buile de cotret.

Evolussion, esercizio militare, o marittimo, o navale, evoluzione, exercitatio militaris, militum decursio, évolution, évolution militaire. Eut, nome numerale, im-

mediatamente dopo il sette, otto, octo, huit. Ent volte tant, ottuplo, che è otto volte altrettanto . . . octuple.

Eur, uovo, ovum, œuf, V. nel Diz. Euw al cirighin, Vedi Eiw al palet. Greuja d' ēuv, guscio dell'uovo, putamen ovi , coque d'œuf.

Eur fresch , nova fresche , ova recens edita, œufs frais. Liw a la greuja, eiw da sur-61, nova alfogate, ova sorbi- stant, sur le champ.

E U dere le cose se non d'appres- | lia, œufs à la coque, à gonel sugo di castrato, ova ex adipe, œufs à la huguenotte. Eur tener com'l lait, uova tenere, ova mollia, œuts mollets. Euv dur, uova dure, in; durate, ova dura, induruta, œufs durs. Eur gala, uovo, che si lascia per segno del nido delle galline, guardanidio, endice, index, nichet. Eiw an tripa . . . . œus à la tripe. Eur tonbà, uova, che si fanno cuocere senza sbatterle insieme, uova affrittellate , ova separatim fricta, frixo butyro incocta, seufs pochés. Quart d'euv, o smens del gal, germe dell' uovo, umbilicus ovi, le germe de l'œuf. Eur sem , uovo sterile, uovo scemo, non atto a covare, ovum sterile, irritum, hypenemium , zephirinum , o zephyrium , œuf nain , sterile, sans germe.

Ex-brutis, voce latina, per dire exabrupto, in un tratto, senza pensare ad altro, statim, illico, abrupte, exabrupto . sur le champ.

Ex-professo, voce latina, pienamente, per professione, ex professo, exprès, ex-professo, avec toute l'attention.

Ex-tempore, voce latina, all'improvviso, senza pensarvi avanti, ex tempore, à l'inFa ch' t' n' ahie, pror., c vale, che dobbiano far capitale soltanto delle nostre iacolta, uno fisioni dell'attracolta, propositi di condicioni subtuiti in micro dra vivat, opilus tuis, non altorum subtuitii innitera, indicioni subtuitii innitera, intera complete sur nos moyens, et nos sur les secours d'autrui. Fabrica del salutri, luogo, dore si lavoru il salutro, of-

ficina nitri, o salis nitri, salpêtrière. Fabrica del tabach, fabbrica del tabacco, officina tabaci,

manufacture de tabac.
Fabrica di ponn, manifat
tura de drappi , laneorum pannorum textura , draperie:

Fabrica dla majolica, subbrica della unajolica, vasorum fictilium faventinorum constructio, officina, saiencerie, lieu, où la taience se fabrique.

Fabrica dle garze, del crepo, fabbrica della tocca, del velo, pauni bembycini tenuis, et arispi textura, officina, fabrique de gaze, de crepe.

Fabrica del savon, luogo, ove si fabbrica il sapone, sa-

pouis officina, savonnerio.
Fabricant, fabbricatore, januifattore, lavoratore, fabricant, manufacturier.

Fabricator, o fabricant d'aguce, colui, che fa, e vende aghi; agorajo, acuum opifex, aiguillier, artisau, qui fait, et qui veud des aiguilles.

Fabricator d' leiene , colui,

che fa le lesine, subularumi opifex, alenier.

optex, atenier.
Fabricator d'uciaj, lorgnete ec., occhiulijo, ocului inrius, conspicillo um opificx,
lunettier, faiscur des lunct-

lunettier, faiscur des luncttes pour la vue. Fabricator d' amid, amidajo, che fa, e vende l'amido,

aniyli opijex, amidotier, celui, qui fai, et vend l'anidon. Fabricator d'anne da fei ; armurè, colui, che fabbrica armi da finco, rechibusiere, ballistarum ignearum fabre; ferrearum fitularum opifex, sclopetorum fabre, arquebussier, qui fait des arquebuses, et toutes sortes d'armes à feu

daj ec., scandaje, colai, che fa, o vende le bilancie, cd altri stromenti, che si esano nel commercio per prasra ogni sorta di mercanzie, bilanciajo, staterarum, trutinarum, librarum opifex, balancier, ouvrier, qui fait les différens instrumens pour peser les marchanmens pour peser les marchan-

Fabricator d' babanse , scan-

portatives.

dises.

Foliziator d'mine, d'cop ec.,
colui, che fa i moggii, le
staja, ed altri simili utensili
di leguo per misurare cose so;
lide, artifez vascularins, vasorum e tigno fator, boisselier'

Fabricator d' corde da violin, colui, cele fa le corde di minugia, chordarum opifex, boyaudier, celui, qui prépare, et file des cordes à boyau.

Fabricator d' bira, colui,

che fa la birra, qui cervisiam (tèi, da spà, e d'stuc, che fa coquit, brasseur, qui brasse de la bière, et qui en vend.

Fabricator d' ramassete da vestì, e da scarpe, colui, che fu le spazzole, le scopette, le sctole, scopularum, pennicillorum faber , brossier , ouvrier; qui fait des brosses, 'des vergettes etc.

Fabricator di pento da tessior, pettinagnolo, che fa, e vende pettini da tessitore, pectinum textorium opifex , peignier, qui fait, et qui vend des peignés des tisserands.

Fabricator d' pento da pentnesse, che fa, e vende istrumenti da pettinare; pettini, pettinagnolo , pectinum faber, peignier, qui fait, et vend des peignes pour démêler les cheveux, et décrasser la tête.

Fabricator d' scartace , colui , che fa , e vende gli scardassi per cardare la lana, e simili , cardinum, vel pectinum ferreorum faber , cardier , ouvrier, qui fait, et vend des cardes pour carder la laine etc.

Fabricator d'carta, e cartron, colni , che fa , e vende carta, e cartoni , chartæ opifex , chartariæ officinæ præfectus , papetier, mattre papetier, car-l tonnier; i lavoranti diconsi l operæ chartariæ, compagnonspapetiers, papetiers-colleurs, cartonniers, qui font le papier, les cartons.

Fabricator dle candeile d'sim. che fa, e vende candele di sevo; candelajo, qui sebat candelas, sebatarum candelarum opifex , chandelier , fabricant de chandelles de suif.

le guaine, vaginarum, vel thecarum opifex , gainier.

Fabricator d' tapissarie d' Fiandra , fabbricante d' arazzi d'alto liccio ... haute-liceur. ou haute-licier.

Fabricator d'bussole dla sal, mortè d' bösch, piston ec., hossolajo, facitore, e venditore di bossoli, mortaj di legno. pestelli ec., pyxidum, capsularum institor, layetier.

Fabricator dle carte da gieugh, d' taroch, chi fa, o ba il diritto di fare, e vendere carte da giuochi, tarouchi, foliorum lusoriorum, chartarum lusoriarum, alearum opifex , cartier.

Fabriche un , parlandosi di giuoco vale barare, inganuare, truffare alcuno al giuoco, mariolare, eludere in alea, dolose, subdole, fraudulenter

ludere, tricher au jeu, voler. Fabriche, parlandosi d'una donna, vale goder d' una donna , meretricari , jouir d'une femme, avoir etc.

Fabrice dna Cesa, colui, che ha cura di tutto ciò, che riguarda una Parrocchia, od una Confraternita; santese, edituus , sacrarum edium procurator, marquillier.

Face, mortificare, addolorare, accorare, attristare. affliggere, travagliare, dar afflizione, disgusto, molestiam, morrorem offerre alicui, angere, cruciare, facher, mortifier. Facesse, alterarsi, stizzirsi, succensere, irasci, se facher.

Facenda , affaccendato , oc-Fabricator d'isuder da co- cupeto, piene di faccende,

di brighe , d'impacci , negotiosus, negotii plenus, satagens, affiiré , occupé , embesogné.

Facendola, piccola faccenda, faccenduzza, negotiolum, pe-

tite affaire.

Facendon, operoso, attivo, che è continuamente in moto, faccendoue, facceudiere, nenotiosus, ardelio, actif, ménager, remuant, tâte-poule.

Facesia, facezia, motto, detto arguto , e piacevolo , burla , baja , jocus scurrilis , joci lepidi , facetiæ, plaisanterie, facetie.

Facesiè, burlare, scherzare, canzonare, far celia, fraschegmare, joculari, per jocum dicere , ludo seria vertere , plaisanter, badiner, Sensa facesie. da bon , senza burla, burle da parte; parlando sul serio, seriamente, extra jocum, remoto joco, amoto ludo, plaisanteric à part, parland sericusement.

. Faceto , festevole, piacevole, giocondo, faceto, burlevole, burliero , leggiadro , gentile , grazioso, lepido, motteggiatore, allegro, lepidus, facetus, festivus , jucundus , hilaris , jocosus, enjoné, plaisant, gracieux, facétieux, comique.

Fachine, travaje com un fachin, travagliare, lavorare, faticare assai , rovinarsi lavorando, travagliare come un facchino, adlaborare, labore disrumpi, travailler, se fatiguer comme un crocheteur.

ni , negotia , cura, studia , res affaires.

Facilità, agevolare, render facile, facilitare, facilem reddere , efficere , expedire , ex-

planare, faciliter, rendre facile, aisé. Fagotà, mal vesti, uomi disadatto, sciamannato, fastellone, fastel mal legato, mal vestito, mal assettato, incon-

ditus, inconciunus, inornatus, male vestitus, incultus, vestibus , et cultu incompositus , mal habillé, mal arrangé, fagoté. Fait , sost. , fat , fatto , negozio, faccenda, azione, negotium , res , factum , action, affaire, cas, chose, négoce, un fait. Al' è stà più sul fait, è stato colto sul fatto . manifesto, scelere deprehensus est, il a été pris sur le fait, en fragrant délit. Fat d' arme , battaglia , combattimento . fatto d' arme, pugna , proslium, certamen , bataille , combat , conflit. 'L fato sta , l' importanza si è , caso è , illud maxime refert . le plus important, ce qui importe davantage , est que etc. Fe 'l fait so, fare i fatti suoi, attendere ai suoi vantaggii, sibi consulere, rebus suis prospicere. faire ses affaires. 'L fait me, 'l fait so, vale i miei beni le mie facoltà, le suc ricebezze, i snoi poderi, bona, facultates, opes, fortuna, proedia, biens, richesses. I devo nen

rende cont. a voi di fait me, Facia, indispettito, adirato, non devo render couto a voi arrabbiato, dolente, iratus, della mia condotta, dei miei agre ferens, offensus, laché, affari, negotia mea, vitæ ra-Fuciarte, affari, faccende, Lionem tibi manifestare non brighe, impaccii, occupazio- (mgur, je suis pas obligé de

affaires, de ma conduite.

Fait, add., acostumà, avvezzo, assuefatto, assuetus, fait, accoutumé. Fait a coni, fatto a modo di zeppa , di conio, di bietta, ad instar cunei, fait en forme de coin. en biseau. Fait a esse, dicesi di varie cose ripiegate in forma di S, flexus ad instar litera S , fait en forme d' S. Fait a l'agucia, lavori, opere futte all' ago i opera acu confecta, acu picta, ouvrages de ouvrages de fil faits à point , ouvrages de fil faits à l'aiguille. Fait a mandola, fatto a mandorla, ammandorlato, opus amygdalaceum, fait en losange, losangé, taillé en losange. Fait al breu di gnoch, al breu d'osel , V. Badola , pataloch, fait al puel, fatto a pennello, cioè eccellentemente bene, affabre factus, fait a peindre, fait au tour. Fait ul tle . fatto al telajo . pegmate operatorio confectus, textus , prælo textrino compositus, fait au métier.

Fait an pressa, fatto in fretta, frettolosamente, raptim, præpropere, festine factus, urgent, pressent, pressé, fait à la hâte. Fait an pressa, sollecito, premuroso, importuno, frettoloso, pressante, properus , festinus , sollicitus , pressant, pressé, urgent.

. Faita , sost. , spezie , foggia , sorta , fatta , genus , species , modus , ratio , genre , espèce, manière, sorte, nature. Faita , la posta , la parte , che ogni giuocatore mette fuori al consinciar del giuoco , ces- le monde est sujet à manquer gucum victori pignus, quidquid il n'y a pas de si bon cheval

rendre raison à vous de mes | deponitur a lusoribus in victoriæ præmium , enjeu. Faita, travaj, lavoro assegnato, opera, compito, travaglio asseguato altrui determinatamente, pensuns , tache , travail , ouvrage. Falansa, penuria, scarsczza, difetto, bisogno, carestia, inopia, penuria, inopia, egestas , annona , sterilitas , gravis annona , disette , nécessité. manque de quelque chose nécessaire.

Fali, fallire, crrare, commetter fallo , errare , peccare, labi , delinquere , faillir , toinber en faute , chopper. Fall, per lo mancare de denari de mercatanti, fallire , decoquere, faire banqueroute, manquer, faire faillite. Fall 'I colp , andar a vnoto, far un buco nell' acqua, fallir il colpo, nihil assequi, oleum, et operam perdere, manquer son coup. Fall la motèra, non coglicre nel segno, fallire la mira, il brocco , signum , o locum signatum non attingere, munquer le but. Fali na pernis. maneare, non cogliere una pernice, perdricent non attingere, frustra telum mittere manquer une perdrix, la tirer, et ne pas la tuer. Falisse d' nom , seambiar il nome, errare in nomine, se manquer de nom , dire l'un pour l'autre. As falisso fina i prejve a di Messa, egli erra : il Pretc all'altare, prov., che si usa per iscusare qualche errore, aliquando bonus dormitat Homerus , il n'est si hon charretier qui ne verse , tout

sujet à se tromper. Fall la stra, o falisse d' stra, sviarsi , traviare , fallire la strada , smarrirsi , forviare, uscir di strada, itinere deerrare, s'égarer, s'écarter de son chemin, se fourvoyer. A forsa d' fali s'anpara, errando s'impara, errando discitur, à force de se tromper on apprend.

Fall verbo , V. nel Diz. A s' falis mai a so dan, dicesi di uomo astuto, gatta di Masino, che chiudeva gli occhi per non veder a passare i topi, prende errore, ma a suo pro, homo versutus, callidus, vulpinus animus, cautus, et attentus ad rem suam, un niais de Sologne, un rusé, qui ne se trompe qu'à son profit.

Falopa, fallo, errore, mancameuto, colpa, trasgressione, error, culpa, nora, faute. Falsari , che La falsità, fal-

sario, falsatore, falsarius, faussaire, celui qui altère des actes , qui en fait des faux. qui fait une fausseté, falsificateur, titreur, fabricateur. Famia , figlinoli , che vivono, e stanno solto la podesta , e cura paterna , comprendendosi anche moglie, sorelle, e nipoti del padre, se li tenesse in casa, famiglia, familia, famille. Famia, per ta, familiaritas, necessitudo, casa, casata, stirpe, schiat- consuctudo, familiarité. La Jata, soboles, domus, gens, miliarità genera dispress, la familia , famille , race , mai- famigliarità fa dispregiamento, son. La santa Famia , in t. la familiaritate contemptus, in di pittura , così appellasi un familiarité engendre le mequadro, che rappresenta il pris. sostro Signore, la Vergine | Fienula, voce latino, fans.

qui ne brenche, checun est | SS., san Giuseppe, e qualche volta s. Giovauni, la santa Famiglia, Familia sacra, la sainte l'amille. Famia , parlando da' Grandi d'Italia s'intendono tutti i domestici della casa, famiglia, famiglii, servitori, serventi d'un Signore, servitium, servitia, famille, gens de service. Pcita. famia, la figliuolanza, i figliuoli, liberi, proles, les enfans.

> Familiar , amico , intrinseco, famigliare, domestico, familiaris, amicus, intimus, familier, ami, intime. Familiar, per abituale, consueto, consuctus, familiaris, familier.

Familiarisesse, addimesticarsi, prender domestichezza. usare lamigliarmente, divenir famigliare, trattar alla dimestica, in alicujus familiaritate versari, uti familiariter aliquo, cum aliquo familiaritate conjunctum ess., familiariser, ou se familiariser, se rendre familier avec quelqu'un. Familiarisesse trop, addimesticarsi troppo, volerne: troppo, farsi di casa più che la scopa , attratellarsi , nimia uti cum aliquo familiaritate ... prendre des manières trop tamilières, se familiariser.

Familiarità , domestichezza, intrinsichezza, famigliari-

tesca , famula , servante, domestique.

Panga , V. Pauta.

Funtaria , infanteria , fanteria, soldatesca a piede, pedites , peditatus , copice pedestres, infanterie, gens de guerre, qui marchent, et qui combattent à pied.

Fantasia , capriccio , gril le, ghiribizzo, fantasia, arzigogolo, bizzarria, pensiero, idea, voglia, desiderio, morositas, voluntas, opinio, cupiditas , caprice , fantaisie , pensée, idée, opinion, goût.

Fantastich , bizzarro , lunafico , capriccioso , fantastico , stravagante, morosus, ingenio varius , cerebrosus , difficilis ,

fantasque, bizarre.

Funtastiche , andar vagando coll'immaginazione per ritrovare, inventare, fautasticare, meditari, secun cogitare, animo abvolvere , imaginer , songer , ruminer , penser , méditer , refléchir , rever. Fantastiche , far disegni in aria, ghiribizsare, inania meditari, faire des aluianachs.

Farabolada, pappolata, frottela , chiappola , chiacchiera , bazzecole , ciaffole , bagatelle , carole , panzane , huge , gerræ , commentitiæ , fabulæ , Indiverne, faribole, calembredaine , coquesigrue.

Farabole, cicalone, pipnone , favolone , dicitore di paté, hazzecole , fabulator , narrator inanium, contcur, couteur de fagots , vendeur d'orvictan, vendeur de mithri-

mimia mole, rolumineus.

Fancton, uccello di rapina , astore , firmio , autour. Fard, finto, doppio, simulatore, traditore, versipellis, veterator, versutus, cullidus , simulator , de mauvaise foi , double , simulé.

Fardel dna masnà, masserizie, e pannilini per un hambino nato di fresco, incuna-

bula , layette. Fardlagi, V. Fardel nel

Dizión. Farin , Vedi Tafanari nel

Dizion. Fariña da fe d'östic, di-

cesi di persona astuta, scaltrita, volpone, lesto, nializioso, versulus, callidus, versipellis , rusé , fiul

Farinas , dado segnato da una faccia sola, con cui si fa una sorta di giuoco, farinaccio, talus, farinet, démarqué d'un scul côté.

Farinel , fanin , spagneiu , V. Poi.

Farinos , V. Farinent. Fariseo, pomo d'una setta d'Ebrei di finissima ipocrisia, fariseo, pharisens, pharisien. Farvala jassa, serta d'uc-

cello . . . l'écoreheur. Farvala rossa, sorta d'uccello ..... pie grieche rousse.

Fasagna , macola , term. di giuoco, ed è l'accozzar che si fa delle carte per aver liuon giuoco, accozzamento, dolus,

Fasanöt, sorta d'uccello.... gelinotte.

Fascui del spnis , fascui d' Spagna , ricino , ricinus , rin , ein. Secondo il sentimento del \* Faraginos , voluminoso , res | chiarissimo signor Conte Cappelle si contano per lo mene

più di sessanta specie di fa- est de quelque faction. Fasgiuoli , V. nel suo Dizionario, e nel corso d'agricoltura di Rozier.

Fasolàs , V. Badöla.

Fasolè , dicesi per ischerzo in vece di fe; ande fasoland, andar facendo.

Fasolette, fasolin, cornete, faginoli verdi col guscio, il cui baccello è appena formato, o non esiste aucora, fagioletti, phaselus, petits haricots verts.

Fasset , dim. di fass , fascetto , fasciuccio , fasciculus , petit fardcau , petit fa-

got . liasse.

Fassetta, faccetta, termine de' giojellieri ; taje a fassette , lavorare un corpo solido in maniera che abbia più faccette, ossia facce, o piani diversi, come si fa del diamante, e delle altre gioje, affaccettare, multangulum facere, facetter, tailler à facette. Fassetta, dim. di fussa, piccolà fascia, fascinola, fasciola, baudelette, petite bande; e parlandosi di fasce de fanciulli . bandelette de maillot.

: Fassion , attual servizio di un soldato, fazione, sentinella, functio, munus, faction. Fassion, significa anche partito, cabala, che si fa in uno Stato, in una Città, in un Corpo, in una Compagnia ec., fazione, conventio, conjuratio, factio, ligue, parti séditieux, faction.

Fassionari , autore di faziomi, capo di parte tamultuante, fazionario, fazioso, fasionari , soldato , che è di fazione, che è in sentinella, miles gregarius, factionnaire.

Fatarèl, un peit fat, faccenduola, affaruccio, fatterello, negotiolum, res parvi momenti, petite affaire, affaire peu importante, de peu de consequence.

Fatesse , fazione delle membra, e specialmente del volto, fattezza, forma, figura,

traits, formes.

Fatibil, che può farsi, che non è impossibile, fattibile, fattevole, facilis, possible, faisable.

Fatiga, affanno, pena, che si sente, e patisce nell'operare, fatica, labor, fatigue, travail. Scapafatiga , pigro , poltrone, fuggifatica, piger, iners , paresscux.

Fatiga, stracco, affannato, travagliato dalla fatica, faticato , defestus , lassatus , fatiqué , abattu , las , lasse , re-

cru, rompu. Fatighe , travagliare , affliggere , tempestare , fatigare , defatigare, divexare, taxare, fatiguer, lasser, peiner, harasser, accabler de lassitude, causer de la fatigne, opprimer, fouler, tourmenter, vexer , inquiéter. Fatighe , o fatighesse, in s. n. pass., e neutro ass., durar fatica, affaticarsi , laborare , niti , conari, se fatiguer, s'empresser, se donner du mouvement, travailler . s'éfforcer . faire éffort.

Fatighin , che dura fatica , ctiosus, facticux, qui se plait faticante, clitellarius homo, à foire des caltales, on qui le cheval de bat, le travailleur, difficile . faticoso , laboriosus, difficilis , arduus , tuant , fatigant, peineux, penible, qui donne de la peine, de la fatique, du chagrin, mal aisé. Fatras , fascio , mucchio .

cumulo, ammasso, monte di cose inutili, o di poco pregio, buglione, guazzabuglio, indigesta vilium rerum congeries , farrago , fatras.

Fatura , opera , lavoro , fattura, fatica, opus, opera, opificium, factura, main d'œuvre , facon. Fe na fatura , bordellare, scortari, jouir d'unc femme, tirer un coup.

Favaron , albero assai grande, che produce bache nericcie, dolci, con nocciolo assai duro, sorta di loto, dicesi bagolaro dalle bagole, nome volgare del suo frutto , celtis australis . micocoulier.

Fe, sost., modo, maniera d' operare, di parlare ec., vitœ ratio, agendi, vivendique ratio, actiones, comportement, manières. Un bel fè, maniere gentili , manieroso , mores humani , des belles manières. procedere , rosse, villane maniece, mores rustici, inurbani, des mauvaises manières

Fe . verbo fare. V. nel Diz. Fè , partorire , figliare , infantare , fare , fare il bambino, sgravarsi, alleviarsi d'un bambino, dar in fuce, mandar fuori, dare al mondo. parere , parturire , eniti , edere, acconcher, enfauter; parlandosi di bestie, mettre basa

Fatigos, che apporta fatica, | refaire. Fà aut, e bas, zonpicare, andir zoppiconi, o a piè zoppo, claudicare, elocher, clapiner, boiter en marchant. Fe ca neiwa , aprir casa, domum collocare, conducere, faire maison neuve. Fè causset, far calze, calzette, caligas, o tibialia componere , texere , tricoter , faire des bas. Fe ciach ciach sul cul, sculacciare, dar delle mani in sul culo, nates coedere, donner des claques sur les fesses.

> Fè core i rat, de 'l feu, metter fuoco, incendere, com burere, mettre le feu.

Fe crist . dicesi d' un' arma da fuoco, non levar fuoco, ignem non concipere, non exptodere, rater, prendre un rat.

Fè d'arme, tirar di spada , giuocar di scherma , ludere ense, præpilatis gladiis cum aliquo batuere, escrimer, s'exercer, se battre avec des fleurets.

Fè d' desprési , vessare , inquietare, travagliare, molestare, affliggere alcuno, ve-Un cativ fe, cattivo modo di pere, chagriner, vexer, tourmenter quelqu'un.

Fè d'feste a na persona, carezzare, careggiare, accarezzare, far vezzi, far buona, far grata accoglienza ad una persona , farle cortesie . blandiri alicui , comiter , amice , humane, benigno vultu, lætæ fronte accipere , excipere , caresser, faire bon accueil à quelqu'un.

Fe d' feu, botter fuoco, Fe a mond , passare , dar pas- far uscir fu oco , lapidib us colsata missum facere, passer, lisis ignem excutere, faire da eu. Fe d' feu , acce nder il faoco , exstrucre lignis focum, faire le feu , l'allumer. Fed' feu . o fe feu , ravvivare , riaecendere il fuoco, racconciare, rassettare il fnoco, aver cura, che non si smorzi, aggiunger legna, smuovere la bracia ec. , sopitum ignem suscitare advigitare ad custodiam ignis, focum movere, ligna compellere, addere, ral lumer le feu , prendre garde, qu'il ne s'éteigne, avoir soin du feu . le remuer . le raccommoder , l'attiser , y mettre du bois etc.

Fe d' lande, cereur pretesti, difficoltà, cavilli, ostacoli, menar in lango, indugiare, esser ritroso, muover dubbj, far obbjezioni, cunctari . hæsitare . nodum in seirpo quarere, hærere, dubitare, chercher des difficultés, différer, besiter.

Fe d' l'euli , piangere , sparger lagrime, flere, lacry-

mas effundere , pleurer. Fe d' necessità virtà , far della necessità virtù , fare di buon grado una cosa, che dispiace, ma che si ha obbligo di farla , facere de necessitate virtutem , necessitati quidem , sed ex præscripto virtutis parere , libere , ac libenter facere quod necessitas exigit. céder aux forces des circonstances, faire de nécessité vertu.

I'è d' onestà, far accoglienza, usar cortesia, pulitezza verso d' aleuno, aliquem exeipere eleganter , faire bon accueil, faire des politesses.

Fe da loch , V. Fela da gas dan nel Diz.

Fe diu , e diable , fe 'l diavol di ve d' dare, V. Fè 'I dia-

Fè doe righe a na sgnora, corteggiare, fare all'amore, ancillari , alicujus gratiam officiis ambire . hærere in amme apud mulierem , procure mulierem, anımını adjicere ad mulierem, courtiser une dame .. Fè doi ras d' pisset , pisci re. orinare, mejere, mingere, pisser. uriner.

Fe fen d' so bosch , non aver bisogno di nessuno, volar da se , alieno non indigere consilio, aliorum opem non quaritare, voler de ses propres ailes, être en état de se passer des secours d'autrui.

Fe fen, e fiama, fare ogni sforzo possibile, nihil intentatum relinquere, faire son possible.

Fè fortuna , far fortuna , rem facere, pousser son bidet. Feilo, V. Fe na fatura.

Fe j'obi , t. di agric. , palare, guernire una vigua di pali, vites adminiculari, palos vitibus applicare, palis vitem adjungere, échalasser vigne.

Fe i prim vespr, aver avuto commercio con quella, che si è impalmata sposa, anticipare. il matrimonio, prendersi una dispensa . . . . emprunter un pain sur la fournce.

Fèla da cojon, buffonare, burlare, motteggiare, beffare, ecliare, scherzare, canzonare, palleggiare, dar la berta, la baja, far eelia, jocari, cavittari, tudos aliquem facere, dicteria in aliquem dicere , vone , del pollo d' India , far sourrari , plaisonter. Fe 'l cojon, infingardire, fuggir la fatica, perder il tempo, star in ozio, otiari, desidiæ se dedere, fainéanter.

Fè 'l cojon , nascondere , celare, coprir bene i suoi disegni, far il fagnone, imporitiam simulare, cacher son jeu-

Fè la calà ant la fioca, fare , battere , aprire la strada fra la neve, viam aperire, Mer sternere, frayer le chemin, ouvrir la route, fraver la route.

Fè la frità, non riuscire in ciò, che si è intrapreso, dar in nulla , ber bianco , tornare, veuire, o andare colle trombe nel sacco, rimaner col culo in mano, infelicem exitum habere, hærere in vado, in irritum cadere consilia, faire une cacade, échouer, faire une triste figure, rater.

Fe la frita, parlamiosi di donna incinta, V. Guastesse nel Dizion.

Fe la landa , lagrimare , naugere, ire in lacrymas, larmover.

Fe ta mala fin , andar in malora, in perdizione, pessum ire, aller en perdition.

Fè la pussa, la göffa, la bigota, fare la preziosa, la bella , la groziosa , aver certe maniere affettate, leziose, cascar di vezzi, far la sciocca, [ la baderla, la pinzochera, morositatem , inscitiant , pietatem simulare, faire la sucrée, la doucette, le petit bec, minauder, faire la bégueule, la cvote.

la ruota, rotare, pennas expandere, faire la roue, Vedi Roya.

Fe la sgnora, far la dama, dameggiare, dicesi di donne plebee, che affettano un' aria di riguardevole condizione, genus ostentare, affectare,

faire la madame.

Fè la steila a quaicadun, t. di ginoco, prestare danaro ad alcuno sul ginoco, mutuam pecuniam dare alicui, prêter de l'argent à quelqu'un au jeu-

Fè la triaca, macchinare, cospirare, congiurare, fac congiura , trama , conjurare , conspirare, faire le complot. Fè la zanpa del gat, cavar il granchio della buca colla man d'altri, cavar la brueiata dal fuoco colla zampa altrui , prov., e vale servirsi destramente d' una persona per fare qualche cosa, donde si spera ricavarne vantaggio , ma però non ardire farla da se stesso, cercare di giunzere al sno intento con l'altrai pericolo, alieno periculo rem tentare, tirer les marrons du feu avec la patte du chat. Fe''l comptot, V. Fe la triaca.

Fe l'ebres d' Modna, starsene a piè pari in pace, e in ozio, godendosi il suo avere. starsene soliturio, fuggendo la compagnia, celebritatem odine, quiete, et tranquille rebus suis uti, pondre sur ses œufs, faire le hibou.

Fè l'erlo , dicesi il resistere, che fa il cavallo, o simile, alla voglia di chi lo guida, Fè la rova, dicesi del pa- tirando calci, calcitrare, rerétif, ruer des pieds de derrière.

Fe l' euv, far le uova, depor giù le uova, ova eniti, edere, parere, pondre: Fe 'l fanean , V. Fe 'l co-

ion . 2. sign.

Fè 'l ghet , chiacchierare , cornaechiare, cicalare, graechiare, far chiasso, romore blaterare, deblaterare, garrire , babiller , faire du bruit. habler.

Fe 'l pas di ganber, dar addietro, rinculare, fare come fa il gambero, nepam imitari, retrograder, reculer, aller à reculons comme les écrevisses.

Fe 'l bastian contrari, far l'opposto di ciò, che si dee, agere præpostere, tourner le cu à la mangeoire, faire an rebours de ce, qu'on doit.

Fe 'l ranpan , cercare di acquistarsi l'altrni benevolenza, o protezione, fare delle grandi riverenze , obsequiis grassari, faire des courbettes, être rampant, et bas devant quelqu'un.

Fe l' ubidiensa . ubbidire . non resistere, eseguire i comandamenti, far l'altrui volontà . obedire . obtemperares morem gerere, parere, obéir, olitempérer.

Fe marenda , je colassion , V. Marenda , Colassion.

Fè metà, fare a metà, o a mezzo, partiri, in aquas partes dividere , partager , faire à moitié, être de moitie. Fe metà , dar un podere ad un contadino, perché il coltivi a meth, o sia a comu- | cere, nettoyer le tapis, faire ne, prædium pro dimidio rafle.

odloitrare, regimber, faire le , fructuum locare, donner see terres à moison, à moitié. Fè n' ursorsa, racconeiare

i fatti suoi , ristabilire , ristorare, riporre le cose sue in buono stato, fortunam reparare, se reficere, instaurare fortunam, laire ressource, rétablir ses affaires.

Fe na becia, far la rimessa, la bestia, dicesi della somma, che si perde nel giuoco delle carte, e specialmente dell'onbre , perdere, jacturam facere, faire une bête.

Fe na cagada, V. Fe la frità nel 1.0 sign.

Fè na rima sensa penseje an sima, far una rima, un verso all' improvviso, senza pensarvi, similem syllabarum positionem, vel numerum componere ex tempore, sonum cumdem in desinentibus syllabis ex tempore proferre, rimer à l'impromptu, faire un impromptu.

Fe na vita da can, vivere miseramente , bestialmente . menare una vita bestiale, miserrimam, durissimam, effcratam vitam ducere, meuer une vie de chien.

Fè paura, far paura, minacciare, far temere, metum, timorem incutere, minari, faire peur, menacer.

Fe prest, affrettarsi, spedirsi, sbrigarsi, properare, accelerare, festinare, uti cele-

ritate, se nater, se depêcher. Fe rafa, vincere tutto il . danaro, che è sul giuoco, quidquid depositæ in ludum pecuniæ est, vincendo suum fatare, moltiplicarsi, ingrandirsi, allignare, produrre, far progressi, crescere, auge-

ri, multiplicari, gignere, croî tre, faire des progrès. - Fè rason , aggiudicare , ap

provare, assegnare ad alcuno checchessia per sentenza, adjudicare, adscribere, probare, adjuger, admettre.

· Fe seta , astesse , sedere , mettersi a sedere, sedere, assidere , s'asséoir.

Fè số bsốgn , cacare , andar del corpo, scaricar il ventre, tortire, alvum exonerare, egerere, chier, se décharger le ventre des gros exerémens, fiire ses nécessités, aller, où le Roi va à pied, quitter son

piquet. Fè società, associarsi, far società con alcuno, societatem i ure, conflare cum aliquo, in negotio alteri se conjungere, s'associer avec quelqu'un.

· Fe soe ferte, predare, saccheggiare, rubare, involure, prædari , furari , piller , voler. Fe ste al jube , V. Fe ste ant i serc.

Fe stravede, incantare, cinrmare, dare finocchio, far parere una cosa per un'altra, ingannare, aggirare, abbindolure, garabullare, sorprendere con inganno, indurre in errore, accoccarla, affibbiarla a uno, aliquem fascinare, irretire, decipere, allucinari, in errorem inducere etc., enchanter, faire voir une chose tromper. "

Tom. III.

Te ragi, crescere , aumen- | tare , impaurire , sbigottire . spaurare, timorem, metum, terrorem incutere, terrere; effrayer, faire peur.

Fe one dur, indurare, render duro, far duro, addurare, indurare, duritiem afferre, dureir.'

Fè vni 'l fot , muover l' ira, lo sdegno, la stizza, la collera ad alcuno, irritare, iram excitare, lacessere, courroncer, faire impatienter.

Fe vai mol, mollificare, ammollare, rammollare, intenerire , render molle , mol -: lire , lenire , amollir , rendre mon, et maniable.

Fe die gran caplade, sberretare, obvios quosque passim salutare aperto capite, bonnetter tout le monde. Fe'l diavol di pè d' darè, fare ogni sforzo possibile, manibus, pedibusque obnixe facere, se nullam in partem non movere, faire rage de ses pieds tortus, des pieds de derrière. Fe passe un per un pertus, costringere: alcuno a far cose per se stesso dannose, aliquem cogere ad iniquas conditiones, faire baiser le babouin à quelqu'un, l'obliger à faire quelque chose de désavantagenx.

Fesse bruse j' cui con le siole d j'aitri , darsi del dito negli occhi, cavar due occlii a se per cavarne uno al compagno, e vale fare per dispetto contro alcuno una cosa, di cui! tu sei il primo a provarne il danno, sibi plurimum nocere, modo alteri damnum aliquod . pour une autre, surprendre, inferatur, eum magno suo incommodo alterum ladere, ara-Fe tire d' miane, fe strense tro jaculari, s'arracher le nez ia corea, atterrire, speron- pour faire dépit à son visage. Rb

Fesse loè à part, ânei purificare, ed è quella cerimonia ecclesiastica, che si fa quande une donna dopo il parto portasi alla Chiesa per farsi benedire dal Sacerdote; ceremonia della purificasione, benedictio mulieris port purtum, puerperio egredi, Sacerdotem adire ad partus purificationem, faire ses relevaillea.

Fesse mongna, prender il velo, farsi monaca, monacarsi, initiari sacro velo, virginem se Deo vovere, prendre le voile, se faire religieuse, prendre l'habit de religieuse dans un couvent.

Fesse frà, vestir l'abito monacale, entrare in una religione, prender l'abito religioso in un chiostro, a seaculi pompa ad religiosum institutum confugere, religiosum militiam suscipere, prendre le

froc.

Fesse preige, prendere, vestire l'abito chiericale, impretarsi, vestem clericalem induere, prendre l'habit, le petit collet, l'habit ecclésiastique. Fesse mech, scorrabbiarsi,

alterarsi , stizzirsi , indignari, irasci, excandescere , se ficher. Fesse onor dia roba d'j'attri,

arrischiare a spese altrui, slieno corio luders, faire du cuir d'autrui large courroie.

Fesse vede, apparire, com-

Fese vyde, apparire, comparire, mostraris, presentaris, venir fuori, farsi vedere, comparere, apparere, se sostendere, in conspectum venire, se sistere, prodire in conspectum, parolire. Fesse vyde, far hella comparsa, apparire, readersi riguardevole, segua-

Rese les d' part, facei pu- larsi, far pompa, venustens; figure, ed è quella cerimo- degantens prendarums servea ecclesiastica, che si fa bere, in clarissima luce vertando una donna dopo il sari, paroltre, éclater, sel rito portasi alla Chiesa peri stinguer, briller, se fairie re-

stinguer, britier, se laire remarquer.

Fede d'batesim, fude di battesimo, fides e libro baptiza-

tesimo, fides e libro baptizatorum excerpta, extrait da registre des baptêmes, extrait de baptême, extrait-baptisère.

Fede d'mortori, altestato cavato dal libro de morti in una Parrocchia, in un Ospedale, testimonium excerptum e libro mortuorum, extraitmortuaire.

Fede d' nascita, attestato di nascita, fides nativitatis, extrait de naissance.

Fede d' vita, attestato di vita, vita testimonium, certificat de vie.

Fefaut, t. di musica . . . . F-ut-fa.

Felter, sorta di panno non tessuto, composto di lana compressa insieme, in maniera

particolare, feltro, coastilia, t feutre.
Fenestrin, finestrino, sportellino, fenestrella, ostiolum, petite fenetre, guichet, va-

gistas.

Fengh, fen, erha secca segata dai prati per pastura de' bestiami; tieno, fænum, foin, herbe fauchée, et sechée, fourrage. Fengh ; per il tempo della segatura dei fieni, fænificium, tenaisou.

Fen grech, fien greco, sorta d'erba, fænum greccum, fenu-grec, senegré.
Feno, V. Tafanari.

far bella comparsa, apparire, Ferau, V. Spadassi, abretrendersi riguardevole, segnateur de profession, fer-agut.

Tomor de Ga

ferro da ghiaccio, rampone ....

patin , crampon. Egrbela, dicesi di persona volubile, leggiera, incostante, forfallino, bergolo, corribo,

levis, inconstant, volage, freluquet. Ferdin, e ferdon, inconsi-

deratamente, senza discrezione, disavvedutamente, inconsiderate, inconsulto, immoderate, pan-pan à tort, et à travers.

Ferfoje, fragare, ricerpare, frugacchiare, prætentare, inquirere, explorare, fouiller. Ferfoje , dimenare , agitare , muovere , smuovere , rimestare, mescolare, confondere ogni cosa nel cercare, miscere, permiscere, movere, agitare, perturbare, remuer, chercher, toucher, farfouiller,

Feri, s. plur., dnè, soldi, manot , danari , pecunia , ar-

Feria, festa, di festivo, ma per lo più sono i giorni vacanti de' Magistrati , feria , feriæ, justitium, les féries. l'è dla feria , si dice da 8arerdoti il celebrare gli ufficii de' giorni correnti non festivi, far di feria, recitare officium de ea, t. eccl., faire l'office de la férie. Feria , usasi anche dalla Chiesa, per notare i diversi giorni della settimana, così il lunedì chiamasi feria seconda, il martedì feria terza, e cosi del resto, feria secunda, feria tertia, la seconde férie, la troisième férie. gura , ed il colore d' una pic-

taglio fatto altrui col rasojo, ed ansaroguelo, alcaetingi,

Fer da giassa, pattino, principalmente sul viso; stregio, vulnus ori inflictam, estatilade.

Forlingot , galante , pulito, ornato, ben acconcio, ben in ordine, assestato, attillato, appariscente, laute, et concinne vestitus, leste, et pimpant. Ferlingöt per Farinel V. Ferluchet, frasca, fraschetta , frittella , farfallino , fals limbello, dicesi d' uom lega giero , volubile , vano , soneà merito, nugator, tevis, nel bulo , freluquet.

Fermessa, fermesza, sodezza, stabilità, constantia ; et firmitas animi , fermeté ; constance.

Fersela, V. Canaveiii.

Ferse , s. pl. , omente , retc., pannicolo , frattaglie di porco, di vitello, di castrato, d'agnello ec. , exta , interanea , lactes; fraise i fressure de coohoii ; de veau, de mouton, d'agneau,

Ferse, & plur., sorta di esce d'acqua dolce . . . . . lota , lotte.

Fetiñe d' pan per bagnè ant l'ein , fettoline di pane per intignerle nelle uova affogate; lingulæ partis intingendæ ovo! offulos, o offetto digitalis panis segmenta, frusta panis longula, mouillettes.

Fiaca , stanchezza , fievolezza , languore ; accasciamento ; infralimento, rifinimento di forze, defatigatio, lassitudo; lassitude:

Fiach, o fiap, sorta di pianta assai frequente nelle siepi , il cui frutto ba la fi-Ferleen faita con 'l rasòr, cola eiriegia di gusto agretto;' kengi, coqueret. Fianconada , t. di scherma.

stoccata di fianco, incussus lateri ictus . flanconnade.

Fiandrere, s. pl., holgia, bisaccia, tasch da sella, hippopera , vidulus , fauconnières , sacoches. Fiassa, zitella grassotta,

puffuta, tarchiata, polputa, cresciutoccia, puella corpulenta, bene curata cute nitida, dondon, gagui. Ficiet, stecca, o perniuzzo

d'avorio, o altro, che serve a seguare le partite di chi giuoca a tavola reale . . . . . tichet.

Ficie, marche da giuoco, fisce, v. dell' uso ital. , tessera, fiche.

Fidat, dicesi a persona sicura , leale , da fidarsene , fi dato . fidus . fidelis . sûr . en qui on se peut fier, sur lequel on peut compter.

Fidesse, fidarsi, affidarsi sull'altrui parola, o fede, alicui homini confidere', se fier. Fidesse I'è ben , nen fidesse T'è mej , non sempre conviene fidarsi, juvat interdum nullius fidei se committere, quelque fois il convient de se defier. Fideve d' mi , fidatevi di me . da te mihi , fiez-vous à moi. Uu sa pi nen da chi fidesse, non più sappiamo di chi fidarci , nusquam tuta fides, on ne sait à qui, ni à quoi se tier.

Ficivol, agg., usato, logoro, vecchio, consumato, stilacciato , consumtus , tritus, contritus, use, vieux, effilé.

filiola, fillette, petite fille.

Figsca, o fisca, V. Fiosca. Fiet , figliuolino , ragazzino, filiolus , petit enfant.

Fifta , V. Ciabotina.

Figura, forma, aspetto, sembianza, immagine, nna certa qualità intorno alla superficie del corpo procedente da concorso di lineamenti. figura, imago, forma, figura, diagramma, deformatio, figure, forme extérieure, image . représentation , portrait , configuration, conformation.

Figura, per impronta, o immagine di qualunque cosa o scolpita, o dipinta, figura, forma, species, imago, figura, statua, figure, représentation en peinture, en sculpture etc., forme, image, portrait , idée , modèle , type. Figura da cicolate, cattiva figura, cattiva azione, vilis actio, triste figure, mauvais tour. Figura da parafeit, trista figura , bruta figura , figura da cembalo, dicesi d'uomo di . poeo garbo , di brutto aspetto: e contraffatto, figura del calotta, homo\_ineptus, homo insignis ad deformitatem, laid à faire rire, visage d'excomunié, visage de cuir bouilli. vilaine figure, magot. Figura piata, aria, aspetto volgare, os abjectum, vulgare, physionomie plate, basse, qui ne

signific rien. Figurant , figurante , balle-

rino, saltator, figurant. F.guriña, bel visetto, volto bellino , leggiadretto , puer , o puella ingenui vultus, joli

Figita , ragazzina , figliuo- minois.

F1 889

Figuriña d' porslaña, barattino, fautoccio di porcellana, che ordinariamente ba la testa mobile . . . pagode.

a testa monie. - pagoue-Figurina d' bosch, figurina contraliato, grottesca, unaguncula riducte d'ecta, y filguncula riducte d'ecta, y filfigurina d' bisch, dicesi per derisione a persona piccola, mal fatta, borzacchiuto, caramoggio, carsatello, male parsus, et deridiculo corporis despiciendus, deridiculum hominis frustum, marmouset, visaga de marmouset.

Figurina d' gis, figurina di gesso, icuncula ex gypso, plâtre, figure tirée en plâtre.

Filandru, V. Filos.
Filèt, las, rete per prendere pesci, od uccelli; rete, casses, filet.

Filèt d'un piat, da'assieta, orlo, orlatura del vasellame, ora vasorum, godron.

Filtz, legamento valido, e membranoso, posto nel mezzo della parte di sotto della lingua, che si vede alzando la medesima, e che le concilia forza, o fermezza, e quando è troppo lungo, impedisce il parlare; scilinguagnolo, frenum linguæ, ancyloglossum, filet de la langue,

che dal foro occipitale si continua lungo il canale delle vertebre sino alla punta dell' osso sacro, e le si da tal nome soltanto, quando n'è tratta per servire di cibo; quidolla spinale, midollo oblungato, medalla spinali; , moëlle cpièriere, uncelle alongée, filet. Filiatra, V. Effa.

Filet, la midolla spinale,

Fini , add. , finito , absolus tus , confectus , fini , terminé, achevé. Travaj fini , lavoro finito, perfetto, opus perfectum, absolutum, ouvrage parfait , accompli , complet. Fint, per disperato di salute, vicino a morte . desperator salutis . morti proximus, abandonné, désespéré des médecins, saus espérance de vivre. Fini d'fatiga , d' stanchessa , rifinito , lasso, stanco, che non può più . lassus , enectus , fatigué. Te o to finito , fine , è finito, opus completum est, finis coronat opus, c'est fini, fin, la fin couronne l'œuvre.

Finila, finiomla, finitela, finiamola, zitto, silenzio, tacete, silete, pax sit, chut,
silence, paix, st, motus, ne
parlez pas de cela, tenez-vous,
tenez-vous en respect.

Finiment, il fine, il termine, la conchiusione d'una cosa, finis, terminus, conclussio, bout, fin, conclusion, dénonement. Finiment, successo, riuscimento, fine, exilus, eventus, succès.

Fine , finto , simulato , fictus, simulatus, feint, simulé, deguisé. Porta finta, fnestra finta , la rappresentazione di una porta, di una finestra, che si fa per la simmetria, ostium fictum , fenestra ficta , porte feinte, fenêtre feinte. Fint, per immaginario, finto, imaginarius , falsus , imagiginaire. Fint, inorpellato , lisciato, adornato, abbellito con falsi, o vani ornamenti, fucatus , fictus , fardé. Fint , artifiziale, fatto con arte, con artificio, fattizio, falso, non vere , alterato , falsato , confalsus , fictus , artificiel , factice , faux.

Fiole . V. Afiole.

Fior d' lapassot, pianta, che cresce ne' luoghi acquitrinosi, s' alza poco da terra, e manda fuori il hore, che è giallo, prima delle foglie, le quali di sotto sono bianche, e di sopra verdi ; farfaro , tussillaggine , unghia cavallina , tussilago , farfarus , tussilage , pas d'ane. Fior dla Trinità , piccolo

fiore senza odore, e di tre colori , viola , flos Jovis , viola serotina, viola trium colorum, violette tricolore, fleur de la Trinité , pensée.

Fior finte , fiori finti , artificiosi , fiori fittizii , flores fictitii , fleurs artificielles.

Fior vere , fiori veri , naturali, flores veri, naturales, fleurs naturelles.

Fior giaune di prà, specie di piccoli fiori gialli, che crescono nei prati, fioretti gialli, flores lutei pratorum , jaunets. Fiore, il panno, che si mette

sotto il vaglio per riceverne il grano mandato .... balin. Fiorèra, vas per butè d'fior a mēiii,vaso da hori ...bouquetier.

Piorèra, venditrice di fiori, fioraja, que vendit flores. vendeuse de fleurs.

Firme , sottoscrivere . autenticare uno scritto colla sotsoscrizione, scripto chirographum apponere, nomen suum manu sua subscribere, signer, contre-signer . souscrire.

Fisonomic, arte, per la quale dalle fattezze del corpo, a da' lineamenti , e aria del volto si pretende conoscere la l Ratura degli nomini, fisono:

truffitto , finto , factititis , | min , are pernoscendi ex cord pore, oculis, vultu, fronte mores, naturasque hominum. physiognomia, physionomie.

Fisonomia, per la stessa aria, ed effigio degli uomini. fisonomia , luchera , corporis figura, oris habitus. le visage, et tout l'extérieur d'une personne, physionomie. Fisonomia da galant' öm, aria d'onest' uomo, ingenua et liberalis facies, physionomie d'honnête homme.

Pisonomista, colui, che sa, o studia fisonomia, o indovina per via di fisonomia, fisionomo , fisiomante, metoposcopus, physiognomon, physionomiste.

Fissassion, fisso pensamento. defina cogitatio, fixe pensee, houme coucentre dans ses pensées. Fistola, piaga vecchia, per

lo più incurabile, piaga cavernosa, e callosa, fistola, fis stula , fistule , plaie , ulcère étroit , et profond. Fistola d' j' eui , fistola lagrimale . ægylops, fistule lacrymale. tumeur entre le grand coin de l'œil, et le nez, d'où distille une humeur acre, et maligne. Fistola al pertus del cul , fistola all' ano . . . . fistule à l'anus, au fondement etc.

Fit del forn, V. Drit del forn , nell'App. 2.º sign. Fita cavaj , colui , che dà hestie a vettura, che dà cavalli in affitto ; vetturino , cisiarius, voiturin, loueur de chevaux , de carosses.

Flagel, rovina, gostigo, disgrazia grande, excidium, clades , infortunum , flean , Chatiment , désastre , malbeur. Flagel, stromento, con cui

Flagele, percuotere con flagello , flagellare , verberibus scerare, fouetter, fustiguer, e parlandosi di N. S. G. C., e de' Martiri , flageller. Flagelė, per affliggere, dar tra-

vaglio , travagliare , veware , affligere, molestiam afferre, ler, maltraiter.

Flagranti , usasi questo termine col verbo cogliere, sorprendere ; piè , ciapè , trapè in flagranti, cogliere, sorprendere sul fatto, in flagranti, mell' atto di . . . . in maleficio, in scelere deprehendere, fluentia, flux de paroles, flux prendre quelqu'un en flagrant délit, le prendre sur le fait, le surprendre dans le temps même d'une action, qu'il veut cacher.

Flamb, sorta di pianta, ghiaggiuolo, iris Germanica, flambe. Flambe , t. di cucina , abbruciecchiare, abbrustiare, suburere, flamber. Flambè un capon, un porchet da lait ec., far gocciolare, grondare a stilla a stilla del lardo fuso sopra un cappone, un porchetto da latte , per loro dare gusto , e colore , pilottare , capum , porcellum, dum ad ignem versantur, lardo liquato, inflammatoque conspergere, et ustulare, porculum, capum in veru perspergere flammante, ac stillante larido, flamber un chapon , un cochon de lait , faire dégouttes du lard fonda sur un chapon, sur un cochon de lait pour leur don- ria futta di farina, e di burro, mer du goût, et de la cou- schincolata, e in forma ri-

FL 301 Ano si flagella; flagello, fla- | est flambé, il est perdu. Fiancia, flancion, V. Fra-

nela, francion.

Flipin, Prete dell' Oratoria di s. Filippo, Presbyter Conpregationis, vel Oratorii sancti Philippi , Oratorien.

Flus , flusada , t. di giuocoa ed è , quando quattro carta sono del medesimo seme, frustourmenter, affliger, travail- | si, o frusso . . . flux, suite de plusieurs cartes de même couleur. Flus d' parôle, dicesi. d'un grande parlatore, abbondanza di parole, copia di parole, per lo più inutili, verbosità , loquacitas perennis , et. profluens, inanis loquendi pro-

> de belles pareles inutiles. Fnd, radunare il fieno sparsq nel prato , o spargerlo , essendo ammucchiato, per farlo soccare, e fare altre simila operazioni, versare foenum furcillis, fænum convertere, faner , tourner le foin ec.; gli uomini occupati a tal lavoro,

cioè giornalieri , o contadine, che lavorano di rastrello per soleggiare, o seccare l'erba segata, diconsi faneurs, faneuses, V. nel Diz.

Fna, add. del verbo Fne, V. nel Diz.

Fad, sust in m. b., pettinatura, il pettinare alquauto, i capelli , uso attuale del pettine prestate a' capelli . . . . coup de peigne, petit coup

de peigne, peignure. Faojas, V. Cicuta nel Dis. Fogassa, serta di pasticce-

nato, è perduto, disperiit, fornaj usano di presentare ci perist , occidit , nullus, est , il loro ayventori nel giorno dell'

gussa sfojà, focaceia sfogliata, plementa foliacea,gateau feuilleté. Tirè la fogussa ... faire le rois.

Foghèri, un gran fuoco, luculentus ignis, largior ignis, grand feu , un feu à rôtir un bœut. Fè un foghèri, un bon feu , fare un gran fuoco , luculento camino uti , faire bonfeu, grand feu.

Foghista, facitore di funchi artifiziali , qui conficit ignes . machinosos, machinarius, ignis artificiosi machinator, artificier.

Fogne , V. Foje.

Folatin , V. Peil.

Folèra, sorta d' uccello, capinera, atricopilla, fauvette. ex bombyce candida, altera follezza, malteria, bessaggine, Turcico intextis variatus, ve-dementia, stultitia, folie. Fo- lours à la Turque à fond , lia , imprudenza , stravaganza, stranezza, inconsiderantia, im- fond , ne rima , ne tine , ne prudentia, folie. Folia, mat- fondo, nullis terminis cirtezza, furore, passione per cumscriptus, nulla ratione du-, qualche cosa, animi impetus, . furor , insania , folie. Folie rime , ni raison , ni fonde . dla gioventà, disordini, dissolutezze, divertimenti giovanili, adolescentice erruta, . débauebe de jeunesse , divertissemens, réjouissance, folies. . Folie , inczie , bagatelle , inc-. ptier , nugee , facetier , hilares insania, folies, jolies chuses, badineries , vetilles , niaise-. fries , sornettes. / A 4.

Foment, V. Fument. Fonua del boja, moglie del

bogrrelle.

checchessia, toudo, profondi-mont, d'avej viut 'l' nemis

Epifania, focaecia, placenta, tà, fundus, ima pars, le fond, surunda, gateau. tourte. Fo- | l'endroit , le plus bas d'une chose creuse, cul, creux, renfoncement. Da la sima ol fond, da cima iu fondo, affatto, inticramente, dai fordamenti, funditus, ex imo penitus, de fond en comble. Savei na cosa a fond, pescare al fondo, toccare il fondo, andare al fondo, saperne, scoprirue il fondo, rem intus, et penitus nosse, percallere rem, savoir uno chose a fond. Fond dna stoja. drappo lavorato, sa cui vi sono figure di fiori, foglie ec., Föla , specie d' uccello fondo , campo., pannus figuris acquatico, gallinella, fulica, distinctus, fond d'étoffe façonfulix , poule d'eau , foulque. néc. Velu a la Tarca a fond bianch, velluto alla Turchesca a campo bianco, pannus Folia , pazzia , stoltezza , parte villosus , et foliis opere blane. Ne riva , ne fond , ne ctus, nec caput, nec spes, ni ni rive, point de bon seus.

Fondament, ciò, che serve di base, o principal sostegno, fondamento , fundamentum , fondement, base, appui, ou soutien principal. Foudament, per cagione, motivo , ragione, causes, ratio, fondement, cause , motif , sujet Parle con . Jondament , parle fondit, parlare fundatamente, con fondaniento , ratione , jure , meboja , bojessa , carnificis uxor, ritoque loqui , ayec fondement. Lo ch' p. dis Cesare d' se me-Fond , la parle inseriore di desim a l'e pà sensa fonda-

prima d' aveilo vedu , ciò , che | quello de' tintori , e fonditori dice Cesare di se stesso, noo è senza ragione, d'aver cioè vinto il nemico prima d'averlo veduto, non vena est Casaris prædicatio hostem ante victum esse, quam visum, ce que Cesar dit de lui n'est pas saus fondement, qu'il avait vaiucu l'ennemi avant que de l'avoir vn.

Fondamenta, quel muramento sotterraneo, sopra il quale si posano, e fondano gli edifizii, fondamento, fundamentum , fondement.

Fondo, il danaro, che ciascuno de' giuocatori mette in tavola avanti di se in certi giuochi, il fondo di danari, la banca de'giuocatori, pecunice summa, la cave.

Fondica, crema fatta di cacio dolce, detto Fontina, o d'altra sorta di cacio . . . . crême au fromage, fondue, V. Dict. de l'Acad. Fr.

Fonfon, tafa, mei-mei, V. Fofa.

Fontina a sacio dolce , cacio di vacca, cascus bubulus, fromage de vache, fromage doux.

Forel , V. Farin. Foreste, stramero, forestiero, advena, alienigena,

peregrinus , étranger. Fe'l foreste, V. Fe 'l giors neuve Forgon , specie di carretta, che ba un timone, e serve communemente nelle armate, carrettone, carrum castrense, binard , fourgon. Forgon, lunga pertica di legno, guernita di ferro ad una delle estremità, che serve per ismuovere, rattizzare le legna, e

chiamasi attizzatojo, rutabubulum , fourgon , rable.

Formag d' Olanda, cuttolico, che pizzica dell'eretico, christianus qui hœreticam pravitatem redolet, catholique à grad grain, catholique, qui se permet beaucoup de choses défendues par la religion.

Försa , gagliardia , robustezza di corpo , forza , vis, robur, corporis firmitas, force, vigneur. Försa del vin, gagliardia; corpo del vino, vinum generosum, vin, qui a de la force, du corps. Per forsa, per' forza, vi, o per vim , invite , invito unimo , par contrainte, par force, maigre. A forsa, a forza, caussa, gratia , vi , a force. Otni na cosa a forsa d' dne pottenere una cosa a forza di danaro, aliquid pecunia expagnare, emporter une chose à force d'argent. A forsa d' studie, un dventa dot, collo studio, oa forza di studiare , si acquista la scienza, studii assiduitate paratur eruditio, on se rend savant à force d'étudier.

Forse , forzare, sforzare, violentare, costringere, obbligar per forza , cogere , forcer. Forse , sforse no fin , violare, stuprace, virginem comprimere, per vim suprare, forcer une fille, ou femme. Forse, o sforse na ciav, storcere una chave, clavem distorquere, forcer une clef.

Forslit . V. Foti. Fosforo , nume generico , che dai chimici si da alle sostanze, che hanno la proprietà la bragia nel forno , forchetto, di risplendere come il fucco, e ve ne sono delle naturali , structus pecunia, nummis aband e delle artificiali , pho phorus, phosphore, substance, qui a a propriété de luire , comme

Fossaire, vangare, zappare, fodere, fouir; per aflossare, chiudere con fossi un pato, un campo, pratum, agrum fossa circumdare, fossoyer un pré, un champ.

Fossale, piantar viti, sitem serere, ponere, pangere, vineam instituere, vincis agrum obserere, agrum vitibus conserere, planter une vigue, ou de la vigne.

Fotisteri, v. oscena, che non giova spiegare; coito,, coitus, coit.

Fote 'l can, v. b., fuggirsi, sloggiare, andar via per timore, aliquo loco excedere. abire, evadere, déguerpir, prendre le camp , foutre le camp. A j' an fotuje vint bastona, gli furon date venti bastonate, vicenis verberibus coesus fuit, on le régala de vingt coups de bâton.

Fotre , interj. , capperi ! cospetto ! pape ! dame ! serve com a l'è bel ! oh com'è beilo! oh Dio com' è vago! quam propolarus est I peste que cela est beau! Un fotre d'Almagna, miente, nulla affatto, mihil, minime, nihil prorsus, rien , rien du tout.

Fouiña, grossa fune, canapo , gomona , rudens , ca-

Fra, add., danaroso, ricco

dans , pécunieux , richard. Fra , piccola lucerna con manico, sorta di buzia per lo più di latta, o d'ottone, lychnus, lampe, lampion, martinet. Frà siolè sa ben die mal fe, prov., dar consigla ad altri, e non saper governare se stesso, foris sapere , sibi vero non posse auxiliari, faire comme les cloches, qui

Fradlansa, lettere, che un Ordine Religioso dà ad una persona secolare per partecipare alle preghiere, ed alle opere buone dell' Ordine: fratellanza . . . participation.

appellent à la Messe, et n'y

vont point.

Franchin, così chiamasi il duodecimo figlinolo nato dal medesimo matrimonio, perche il padre, che ha dodica figliuoli viventi , è immune da ogni imposta, e chiamasi franch d' taja, franço di taglia, immunis a solvendis tributis franc de taille.

Franda , avv. , a un tratto, d'un colpo solo, liberamente, francamente, fermamente, con franchezza, a briglia sciolta, a fraccacollo, in caccia, e in furia, precipitosamente, libere, præpropere, præcipitanter, summa celeritate, laxatis hxbenis, net, franchement, ferme , précipitemment , d'un

bon pas. Francion , pianta . . . boletus rubeolarius . . . .

Fransèis, d' Biela , lingua francese corretta, rozza, bardi contante, riccone, che ha bara, serma gallicus corruptus, molti danari, pecuniosus, num- vitiosus , barbarus , inelegans , mosus, bene nummatus, in- inquinata lingua gallica, man-

vais français, à Paris on dit | de del tordo, frisone . . le langage du ponceau.

Frasca, annuale solennità, celebrata dagli Ebrei in memoria della purificazione del tempio fatta de Giuda Maccabeo, eucenie, festa degli azzimi . . . enceuies , fetes , la fête des azymes.

Frassinela, sorta d' erba così detta, perché le sue foglie sono simili a quelle del fitures. Frità dossa . . . . . . frasso, frassino, dittamo bianco, ginocchietto, frassinella, dictamus albus, fraxinelle.

Frasso sarvaj, albero, che molto rassomiglia al frassino comune, ma egli è più piccolo, più strette, e più acute sono le sue foglie, orno, ornus, orne, frène sauvage.

Frastorne, distrarre, dissuadere, distornare, allontanare, frastornare, distorre, scousigliare, svolgere, retrahere, abducere, abstrahere, svocare , detourner , distraire. Fratada . . . . moinerie,

capucinade.

Freidoliñe giaune . . . amaryllis lutea . . . .

Freisa, sorta d'uva nera · · · · · espèce de raisin. Frescolina, frescura, fre-

schezza, fresco, rezzo, aria fresca , o fredda , frigus amabile, frigus, fraicheur, air froid. Fricon, sorta di pesce saci capita dal Mediterraneo . . .

friton . ( secondo 1' opinione | del Conte Cappello. ) Frie dicesi de' pesci, quan-

offricari mutuo, frayer.

gros-bec. Frissone , tremare , sentir

ribrezzo, brivido, sentirsi diacciare il sangue, horrere frigore , inhorrescere , frissouer.

Frità a la Certosiña . . . omelette soufflée. Frità d' ris .... du riz à la poële. Frita pieña .... omelette aux con-

omelette au sucre.

Frole d' mariña, arboscello di non molta grandezza, che non perde foglia, e fa il suo frutto ritondo, e ovato, che gialleggia nella rossezza, ed è grande come una grosso ciriegia, corbezzolo, albatro, unedo, arbousier.

Froja, dicesi per ischerzo la spada , ensis , gladius , épée. Projet , piccolo chiavistello,

pessulus, petit verrou. Frolèra, ajuola pientata di fragole, fragorum areola, planche de fraisiers.

Frolor, strumento, con cui si fa spumeggiare il cioccolatte prima di versarlo nelle tazze, frallino . . . petit-blutoir, moussoir.

Fronsiñe, t. prov. per dire forbici, V. Tesbire.

Front , parte anteriore della faccia sopra le ciglia, fronte, frons , front. Fe front , far lato , simile alla sardella , che Tronte , opporsi , obsistere , obstare, tenir tête, faire tête, s'opposer , résister. Front aula. dicesi di chi ha gran fronte. fronto , onis , homme à grand do vanno in fregola , fregare, front. D' front , a fronte , di fronte, in faccia, davanti, a Frison , uecello di becco fronte , ex adverso , e regione, masai grosso, e poco men gran- centra , adversos ., de front-

FK Con che front ancaleve voi d | vieux , il se fit hermite , l'age vni si? con qual fronte, con nons rend sages. Frustafer, V. Safer.

qual temerità ardisce ella di presentarsi quì? quomodo audes hic os tuum ostendere? avez-vous le front de paroître ici?

Frontièra, luogo ne' confiui del dominio a fronte d'altro stato, frontiera, fines, limites, confinium, frontière, borne, confin , limite.

Frontispisi , la prima facciata del libro, dove ne sta scritto il titolo; frontispizio, frons libri, frontispice, la page, qui est à la tête d'un livre. Frontispisi, quel membro d'architettura, fatto in forma d' arco, o coll' angolo nella parte superiore, che si pone in fronte, e sopra a porte, o a finestre, o simile per difenderle dall' acqua; frontispizio, fastigium, triangula forma , fronton.

Fructus, un bon fructus, volpone, astuto, scaltro, scaltrito, fino, viziato, maliziato, doppio, accorto, sagacè, lesto, astutus, vafer, callidas, versujus, sagax, dolosus, renard, ruse, fin., adroit, rusé matois, un fin rusé.

Frura, ferratura, il ferrare i cavalli, ferrum, quo quid munitur, jumentorum solece, ferrure.

Irust , add. V. nel Diz. Om frust , om giust , e nello stesso senso ; quand le fomne a l'han 'l cul frust, a dio 'l pater giust, gli nomini d'età avanzata diventano più moderati, più riservati, più giusti, progrediente cetate omnia fiunt mitiora, quand le diable fut I vorato, che scorre ardende

Fufna, tratto malizioso . tiro inganuevole , scaltro . astuto nel giuoco, dolus, fraus,

trait malicieux. Fuma , V. Pipa.

Fum d'ras, sorta di polvere nera fatta col fumo di ragia bruciata, nero di fumo, fuligo, noir de fumée, noir a noircir.

Furbaria, astuzia, accortezza , malizia , calliditas , versutia, ruse, malice.

Furigheta, o furieta, avej la jurigheta, aver fretta, festinare, approperare, être pressé. Pieje la furigheta, mostrar vivezza, vivacità, attività, ardore, vivacitatem, ingenium , ingenii vim , alacritatem, vividum animum præ se ferre, manifesture, marquer de la vivacité.

Furòr, rabbia, stizza, fur rore, sdegno, frenesia, smania, impeto smoderato, mania , pazzia , furor , insania , vesania , furiosus impetus , rage, fureur, manie, furie, courroux. Furòr, per impetuosa veemenza, empito, violenza, impetuosità, violentia, impetus, violence.

Furòr uterin , malattia , o sintomo, che accompagna le passioni amorose, i pallidi colori , le ostruzioni della matrice, e finalmente la secchezza, l'acrimonia, e l'inclinazione alla lascivia, furor uterino, strangulatio vulva, aymphomanie, fareur atérinc.

Puseton, sorta di fuoco la-

per l'aria, e si usa comune- | fusion. Butè an fusion, inmente in occasione di feste di fondere, mettere in infusione, allegrezza; razzo, tubulus missilis nitrato pulvere fartus, saucisson.

Fusion, infusione, l'infoncosa; infusione, dilutum, in-

in aqua, aliove liquore aliquid macerare, aliquid in vas infundere, infuser. Fustet, albero, il cui legno

dere, infusio, infusion, l'action | è giallastro, e venato; è in d'infuser ; vale anche liquore, juso nella medicina, e nella ove sia stata infusa qualche tintura; scotano . . . . fustet.

G A abià, tanta quantità di volatili, che stia in una gabbia ; gabbiata . . . . cagée , une pleine cage d'oiseaux.

Gabiàs, quella cassetta quadrangolare in forma d'aguglia, che s'accomoda capovolta sopra la macine, donde esce il grano, o la biada, che s' ha a macinare; tramoggia, infundibulum, trémie de moulin , auget ; i sostegni del gabiàs diconsi trémions. Gabiorna , gabiosna , Vedi

Dernia.

Gage , parie , verbo , scommettere , fore scommessa , deponere, dare pignus, cum aliquo pignore certare, contendere, sponsionem facere cuth aliquo , parier , gager.

Gaj , gaja , uccello di piuma varia, ghianduja, così detto dal beccar le ghiande, pica glandaria, geai. Gaj d' montagna . . . . casse noix. Gaj marin . . . rollier.

G.ijda, un leggiero cucito ad un perzo di stoffa per conservarne le pièglie, ed impe-

ciò dicesi appuntare, assuere, pointer. Gajela, perso, che si mette alle vesti per supplemento; gherone, lacinia, vestis segmentum, pièce, chanteau, lambeau; se è di tela, dicesi gousset, V. Basta nel Dizionario.

Gal d' l' ajra , V. Cacam nel Diz.

Galan, e metressa , V. Gian, e giña.

Galantaria, galanteria, pulitezza, civiltà , urbanità , grazia, garbo, urbanitas, politior quadam elegantia, decor, galanterie , politesse , gentilesse, grace, agreement, belles manières , civilité. Galantaria , dicesi anche d'un commercio carnale, galanteria amorosa, amores, levitates amatoria. commerce amourcux, et criminel, galanterie, amourettes. Galantaria, dicesi d'un regalo di poca considerazione , regaluccio, munusculum, parvi momenti munus, galanterie, un présent de peu de conséquence. Galantaria, dicesi pure d'un'azione in se stessa dire che non si spiegazzi, e equivoca, o non molto one-

dicesi , che è una pura galanteria, un'azione, un tratto di galanteria , levitas , facetia, une pure galanterie.

Galantiña, specie di vivande, un ripieno, un misenglio di carne salata, e di vari altri ingredienti , farcimen , salé mélangé, espèce de petit salé.

Galaru , galàs , galinaire , galine; amante, innamorato, zerbino, drudo, civettone, cicisbeo, che fa Il galante, l'innamorato con tutte le donne, trossulus , amatorculus , assentator mulierum, amasius, coureur de femmes, counet, dameret , damoiseau.

Galas, donna, i cui tratti. la voce, la corporatura hanno più dell' uomo, che della donna; donnaccia, che ha dell' uomo, magna mulier, inelegans, incondita mulier, femme, qui a nue mauvaise tournure, qui a un air hom-Diasse.

Galateo, libro d'edacazione composto da Monsig. Gioanni della Casa : Galateo . . . . . livre d'éducation. Galateo , prendesi anche tal vocabolo per dinotare convenienza, decenza , convenevolezza , l'onesto, il decoro, il convenevole, la civiltà, la pulitezza, il garbo, l'urbanita, il tratto civile, che dicesi creansa; wbanitas, decor, condecentia, decorum, hienséance, galauterie, politeste, belles mamières.

Gilavia , V. Cavalin.

Gaibano , liquore , o gom-

sta, e che si vuole scusare, tche è odorosa, e gialliecia s galbano, galbanum, galbanon, Galega, spezie d'erba, e frutice, che si semina nella piaggie per ingrassare il terreno, in cui si reole seminarvi il grano; capraggine, capraria, galega, ruta capra-

ria, galéga. Galege, star a galla, galleggiare , fiottare , fluitare , fluctuare, supernatare, flot-

ter, surnager. Galèt, sorta di vivanda, polpette fatte d'avanzi di carne , minutal , ravioles , galimafrée , farce.

Galet , buata , specie di schiacciata, che si fa in forma d'un gallo, o d'un fantoccio. quando si cuoce il pane, per darla ai fanciulli , libum , popanium , galette.

Galeta , uccello , V. Poit re. Galete, sorta di pianta . . .

agarious cyathiformis . . . . . Galimatia , antanamento , discorso senza conchiusione . inania verba, galimatias. Galia, pianta, capraria, ruta capraria, rue de chèvre,

lavanèse , V. Galege. Galinaire, V. Galine nel

Dizion. Galorda, agg., che gli ortolani di Chieri danno ai poponi scipiti, e la cui figura è schiacciata, ed incavata da una parte, melo, pepo insipidus . molette.

Galösa, strumento di legno largo, e piatto con lungo manico, che serve a varii usi; pala, pula, pelle.

Galossà , palà d' gran, una palata, una picara pala di grama d'una spezie di ferula, no, plena frumento pula, une pellée, ou pellerée de !

bled.

Galucè, guardar di traverso, sott' occhio, colla coda dell' ecchio, far d'occhio far occhiolino, guardar sottecco, o sottecchi, limis ocellis aspectare, intueri limulis oculis, lorgner; per riguardare con occhi biechi, guardar da guercin, obliquare visus, strabonum more intueri, bigler, regarder en bigle.

Galupe, mangiare, ingliottire , ingojare , mandar già , trangugiare, comedere, glutire , vorare , manger , avaler. Ganassa, ganasson, Vedi

Ciaciaron.

Ganber d'mar , locusta di mare, gambero marino, astaco: a Roma chiamasi leone, a Livorno pesce armato, carabus, langouste, homard, écrevisse de mer-

Gambeta , gambetto , eversio adversarii, implicato crure in crus ejus, eroc en jambe. Fè la gambota, dar il gambetto, aliquem supplantare, adversarium prosternere, in crus implicito crure, donner un croc en jambe.

Gambete, gambette, gamhuccie, cruscula, jolies petites jambes.

Gambon, gambaecie, o gambe ulcerate, gamberaceie, ingentia crura, crura ulcerosa, jambes grosses, vilai nes, des gros piliers, des jambes ulcérées, pourries.

Gangai , bugia , menzogna, mendacium . mensonge.

Ganse, allacciare, ligula, loro constringere, nouer, lier, joindre.

Gara chi è sota, si usa tal voce per avvertir alcuno, che si ritiri , o per qualche altra cosa , bada , bada , guardate a voi , cave , cavete , ga-

re le pot au noir. Garanchia , V. Granghia nel Dizion.

Garabia, V. Garabug nel Dizion.

Garansa, erba, la cui radice s'adopera a tignere i panni in più colori ; robbia ,

rubia , garance.

Garaude , gambe lunghe, o malfaite, gambe lunghe. e sottili, gambe di ragno, crura ingentia, oblonga, pates d'araignée , jambes de fuseau. Con vöstre garaude j'anpace tuit da scaudesse, con le vostre lunghe gambe impedite ognuno dallo scaldarsi, oblonga crura tua omnilus impedimento sunt, ne se culefaciant, avec vos grandes gaigues vous empêchez tout. le monde de se chauffer.

Garavlit, V. Cocionis. Garbe , ventre , pancia , venter , ventre. Enpi 'l garbe, V. Enpisse la pansa.

Gargarisè ant' el let, poltrire, poltroneggiare, torpere in lecto , somno indulgere , se dorloter, se dodiner dans son lit, dormir.

Gargot, uccello acquatico delfa specie dell' anitre, che frequents sul mare, quattr' occhi . . . garrot-

Gurgota , add. , tarlato , interlate, reso da bruchi, da punterpoli , cariosus , vermoulu, rongé des chenilles, des charancons.

Gariboldin , V. Grimalilel.

Gariboté, cercare, ricerere, sunuovere, frugace, frugacchiare, dimenare, toccare, scrutari, exquirere, noture, invertere, contrecture, fouiller, remucr, toucher.

Garic, sorta di giunco de Innciulli, i quali fanno in terra mas buca, per giuocare a chi farà contenere in essa più noci, o simble, e dicesi giuocare alla polvero, lusorius scrobiculus, ludicrum cavum, fossette, pierrette, ludere scrobiculo, ludere cuvo, jouer à la pierretta

Gariot, csolago, strozza, gola, guttur, jugulum, gula, œsophage, gosier. Garite, diconsi per ischerzo

gli occhi, V. Eŭi.

Garitin dle fnestre, Vedi Ghicèt. Garnac, quantità di cose

Garnac, quantità di cose vecchie, e malandate; veccliume, seruta, orum, vicilleries, vicilles hardes, vicux 
hillons, vicux chiffrons.
Garafete, sorta di pianta

dianthus, delthoides.
Garofolaria, sorta d'erba, che germoglia nelle siepi, e ne luoghi incolti, ed ombrosi, detta erba benedetta per le sue molte proprietà....

Garojolin, sorta di garofanetto, onde si adornano i contorni dell'ajuolo de'giardini, caryophillon, mignonnette, petit cellet, cellet des fleuristes.

Garsamela, V. Gardameila. Garson sirogich, garzone chirurgo . . . frater. Garson d' botega, lavorante, garzone, famulus, puer, minister, garçon, compaguon. Gurson panatè, garson fornè, garzone del fornajo, tirunculus pistor, mitron.

Gartera , quartiere . . quartier , bande.

Gartin d' formag, un pezzo di cacio, pars casei; tranche grosse de fromage.

Girusola, casa ridotta in pessimo stato, che miuaccia rovina ec., stamberga casolare, casalone, domus fatiscus, sedicula temadicuta, vieille masure, galetas mauvaise, maison, qui tombe en ruine.

Guzè, cardare, seardas-sarc, carminare, cardengiare, dar il cardo, carminare, pe-ctere, carder; colui, che fa, il mastiere di scardassarc, dicesi scardassiere, cardatore, qui carminat, cardeur, ou cardeuse,

Gasajada, ciovicà, moromorio, susurro, bisbiglio, romore, fracasso, strepito, schiamuzzo, barabulli, talliruglio, chiasso, baccano, strepitus, murmur, fragor, bourdoncement, bruit, tapage, charivari.

Gata, V. Ciacot, tachè: gata, V. Ciacotè.

Gutagnau, V. A gatagnau. Gatèra, pertus, dov a passa I gat, V. Gatarola.

Gatios, che teme il solletico, titillationis impatiens, chatonilleux.

Gatò, herlingozzo, focaccia, schiacciata, placeuta, libum, gateau.

Gavamace, colui, che cava le macchie, cavamacchie, qui vestium maculas eluit, dé- guanti, digitalia exuere, se graisseur.

Gavastivaj, stromento per cavare gli stivali . . . . tire-

botte, v. dell'uso. Gave, verbo cavare. Gave

d'eva, attignere acqua, hau rire aquam, puiser. Gave la fant, sfamare, sa-

tollare, saturare, explere, rassassier, nourrir.

Gave la se, dissetare, spegnere, estinguere la sete, sitim explere, expellere, sedare, sitim restinguere rivo, flumine, étancher la soif.

Gavè la pel, cavar le pelle, scorticare, pclare, spelare, glubere, deglubere, pellem detrahere, dépouiller, péler. Gave la pel, guarire da una malattia, ricuperare la sanità consanescere convalescere, ad sanitatem venire, guérir.

Gavè le mace, cavar le macchie di grasso, o d' unto, nettare, ripulire, de vestibus maculas auferre, desquamare vestes, dégraisser un babit, ôter les taches.

Gavesse, uscir d' un fondo senza zucca, eioè liberarsi, sciogliersi, disimpegnarsi da un cattivo affare, da una partita pericolosa, rem suam aleæ subducere, reducere calculum, retrorsum dare vela , tirer son épingle du jeu.

Gavesse dant la testa, sgannarsi, disinganuarsi, cavarsi di capo una cosa, abbandonare un'idea, un progetto, errorem deponere, depellere, se désabuser, abandonner un dessein, V. Levesse.

Tom. 111.

G A dégauter, V. Loverse.

Gavesse i stivaj , cavarsi gli stivali, ocreas exuere, se de-

butter.

Gavesse 'l capel, cavarsi il cappello , scoprirsi il capo , caput aperire, adaperire, mettre chapean bas, ôter son chapeau, se découvrir, V. Levesse.

Gavesse la veuia , soddisfare all'appetito, cavarsi la voglia, libidinem explere , se satisfaire, se rassassier, contenter son envie, V. Levesse.

Gavia un pieno mastello . plenum labellum, pleine une cuvette.

Geil, eccesso di freddo, gelo, gelu, ardor, gelicidium, gelée, glace, verglas. Geil dle piante, danno, che il freddo cagiona agli alberi, gelicidio degli alberi, gelicidium, gelivure, défaut, maladie, qui arrive aux arbres. Geil dle frute ec., danno, che fa il gelo, la bruma, allorchè riarde i fiori, le gemme ec., ardor, brouissure. Le frue a

l'an pati 'l geil, la briña, son restà brovà ec., i firutti sono annebbiati, intristiti riarsi , fructus uredine absumti sunt, penetrabili frigore adusti sunt, gelicidits infestati, perusti, les fruits ont été brouis , brûles , grilles. Gelà com na rava, fredde

come il ghiaccio, gelatus, frigidus, algidus, froid comme la glace. I son tut gelà . io son gelato , totus algeo , je suis transi de froid. Gelairon , gelēūri , freddo-

loso, freddoso, che teme il Gavesse i guant , cavarsi i freddo , frigorum impaticus ,

Gelinota, specie di gallina salvaggia , che molto rassomiglia alla pernice; gallina regina, gallina silvatica, gelinotte de hois.

Gener, marito della figliuola riguardo a' di lei genitori; genero, gener, gendre. D' una fia tene doi gener , promettere una cosa medesima a due persone, fare sperare a più persone la stessa cosa, unum idemme duobus despondere viris , multis unius, ejusdemque rei spem facere

faire d'une fille deux gendres. Genevrèt, vino di ginepro, o concio con coccole di ginepro, vinum e juniperi baccis expressum, vel conditum,

genevrette. Genevrin, sorta di fungo . . . . espèce de champignon. Genevrine , pastiglie , pasticche di menta, pastilli dul-

ciarii, pastilles à la menthe. Genipodio, regalo, presente, che si fa dagli scolari al loro macstro nel mese di Marzo, il quale per lo più consiste in danaro, o in uova, o simile, munus, munusculun , minerval , étrenne pour les instituteurs, œufs de P4ques, présent, landit, o landi.

Genitt, o genich, avv., nello stesso modo, nella medesima guisa, del pari, medesimamente, similmente, parimenti, pariter, similiter, item, de meme. Genitt , francamente , schiettamente, ingenuamente, sinceramente, con tutta sincevità, schiettezza, libertà, ingenue, gandide, libere, frau-

a cour ouvert . libroment. V.

Genitöri, parte genitale dell' animale, dove si perfeziona il seme, e alla generazione si fa atto, testicolo, coglione testiculus, testis, testicule, génitoires.

Genich.

Genociatori, arnese di leguo per inginocchiarvisi, inginocchiatojo, scabellum, pluteus , prie-Dieu , agenouilloir.

Genojet, se genojet, dicesi di persona, che stenta ancor a camminare dopo un attacco di gotta, aver i piè deboli, pedibus labare, labascere, labasci, avoir les pieds mollets. V. Fè genojeta.

Gerbola , V. Giavèla. Geremiada , lamentazione , querela, doglianza, lamento, questus, querela, querimonia, lamentatio, nenice, jérémiade, plainte fréquente, et im-

portune. Gergojè, tartagliare, balbettare, cinquettare, trogliare, frammetter lingua, in favellando, balbutire, bégayer, balbutier. Gergojė, parlandosi degli uccelli, garrire, gorglieggiare, canticchiare, trillare, jucunde garrire, dare garrulos cantus, gazoniller,

frédonner, gringotter.

Gerle , V. Salöp. Germoje, gemmare, germogliare, pullulare, pollonare, mettere, pullulare, germinare, bourgeonner, pulluler.

Gesti , far gesti , gesteggiare , gesticulari , faire des gestes.

Gete, poi, teste della har-

dana, che s'appigliano alle | Già, particella riempitiva . vestimenta di chi s'accosta, fructus lappæ personatæ, fruit de la bardane, glouteron.

Gêûi del gran , V. Lêûi. Gherbe , V. Becasi.

Ghergoliada, balletto grottesco . . . . gargouillade. Ghermo, o gremo, Vedi

Grumo d' sal. Ghic, camerino, angolo, cantuccio d' una casa, 'ripostiglio, nascondiglio, conclave , cubiculum , angulus, cellula, cellarium, repositorium, cabinet, petit cabinet, gui-

chet, coin, recoin, petite ouverture. Ghignada, risata, ghignata, irrisio, illusio, risée, éclat

de rire. Ghignarda, ghinda, Vedi D' garèla.

Ghingheta, t. di giuoco . . .

cagnotte. Già, particella affermativa, si, egli è vero, egli è così, tale è la verità , ita , etiam , sic est, utique, admodum, ita est , profecto , oui , il est vrai, il est ainsi, c'est la vérité. Vnireve voi doman? e già, ma vers la seira, verrai tu domane? sì, ma sul tardi, venies ne cras l'ego vere, sed sub vesperum . . . . Già avv. di tempo, a l'è già longh temp, ch' i lo seu, è già buona pezza, ch'io so tal cosa , istud jam pridem scio , il y a déjà long-temps que je le sais. Già ! o già ! bon ! spezie d'interjezione, bella! scilicet , recte , bon. Gia ch' la cosa è così, giacchè tale si è l' affare, isthore, quum ita sint, puisque la chose est ainsi. homme, qu'il est comme le

fusne pur già andait, fossero pur essi già andati, jam, déjà.

Giaco, sorta di grosso uccello, che abita ne' luoghi paludosi, e mettendo nell'acqua il sno becco fa un mnggito simile a quello del toro . torabuso, ardeola, asterias,

butor. Giaco, Pero, Martin, usansi questi nomi nel discorso famigliare per dire un tale , un cotale, un cert' uomo ec. sonza esprimerne il nome, certus quidam, insulsas aliquis homo, un quidam, un

tel, un tel, et un tel. Giaco, v. abbrev. da Giacobin V.

Giacoña, sorta di ballo alla Spagnuola, e l'aria d'una tal danza, ciaccona . . . . . chaconne.

Giaj, giaja, nero, nera. niger, fuscus, noir, noire. Giajeul, V. Cotèle d'Marte. Gian, e giña, galan, e metressa, l'amante, e la sua bella, e la sua vaga, il zerbino , e la sua ganza , amasius, et amica, galant, et maitresse, berger, et bergere. Gian, e gina prendesi talvolta per marito, e moglie, raritus, et uxor, conjuges, mari, et femme.

Gian tinivela, nome ideale. che usasi per ischerzo . . . . jean de nivelle ; dicesi d'un uomo buono a nulla, che non fa ciò, che da lui si desidera. che è come il cane di Gian tinivela, che fugge, quando vien chiamato, homo mhili,

chien de Jean de nivelle, qui s'enfuit, quaud on l'appelle. Gianbragheta, dicesi ad un

ragazzo per fucezia, merdoso, pisciarello, piscia in letto, piscialletto, puerulus, puellus, merdeux, pissenlit. Gianbragheta, tiramol, vale lo stessa. Giandoja, t. di teatro...

pierrot.

Gianfariña, mugnajo, molendinarius, mednier. Gian-

fariña, soro, bambo, allocco, bardus, stolidus, niais, bénet-Gianfotre, briccone, guidone, furlante, birbante, marivolo, impudens nequam, turps, perditus, vile caput, grand coquin, jeanfoutre, t.

fam.

Giania, vermicello, vermetto, bruco, vermiculus, ver. Cerese con 'l giania, ciriegie bacate, verminose, cerasa verminosa, cérises vércuses. La ceresa a la 'l giania, dicesi d'una signora, o di una damigella inciata....
elle en a pour ses neuf mois.

Gianisser, sorta d'uccello geucrato da una passera di Canaria, e da un verdone, o da un cardellino, volucris e passere canario, et e luteola, vel e carduele genitus, sérin mulet.

Giansanela, pianta, genzianella, gentiana acaulis, gentiauelle.

Gianse, stabilire, determinare, fare, conchindere, annodare un divertimento, una festa, un passeggio, con stituere, lier une partie de promenade, de divertissement, et prendre jour peur cela.

Garce, la parte, ove sil

G I piega la gamba al di dietro degli animali quadrupedi, gar-

retto, poples, jarut.
Giargiatole dle sgnore, ornamenti donneschi, gioje,

vezzi ec., mundus muliebris, afbquets, colifichets.

Giasseiti, pianta, licnide, lycnis, lycnide, dioique.

Giatansa, vanto, vanagloria, millanteria, ostentazione, giattansa, jattansa, ostentatio, jactantia, jactatio, immoderata gloriatio, jactance, vauterie.

Giatesse, vantersi, millantarsi, gloriarsi, vanegloriarsi, darsi vanto, gloriari, se jactare, magnopere se pradicare, se vanter, se glorifier,

ctare, magnopere se prædicure, se vanter, se glovifier, se flatter. Giaunete, pezze d'oro, numni aurei, pièces d'or.

Gifrè, serivere in cifera, notas implectee, chilfrer. Gifrè, per computare, far d'abubaco, far de' conti, computare, baco, far de' conti, computare, ad calculum revocare,
chilfrer, compter avec la pluue. Gifrè le pagine d' un liber, segnare ciascune pagina
di un libro coi suni numeri,
libri paginas quasque signure
suis numeris, chilfrer les pages d'un livre.

Gigaut, unun grande, oltre al natural uso; gigante, gigas, géant, consese. Fe di pas de gigaut, canuniarer a passi di gigaute, far grandi progressi, gigauteo gradu procedere, prapropere incedere, multum proficere, alber à pas de géant, aller fort vite, faire de grands progrès dans quelque chos

Giganta, donna grande, ola

and in the same of the

tre all'uso naturale; gigan- | courtand, de taille courte, tessa, gigantea corporis magnitudine famina, colossea mulier , géante.

Gilantesse , V. Bautiesse.

Gilard , scufiòs , sporco , mouton pour être mangée. sucido, sordido, schifo, sconspurcus, fœdus, inquinatus, sordidus , deformis , sale , erasseux, vilain.

Gilardina, sorta d' uccello . . . . marouette , marouette

bleue.

Gilardon, sorta d' uccello, che sta intorno alle acque, più piccolo d'un colombo, gallinella . . . râle aquatique, rale d'cau, poule d'eau. Gili , o tiri , fiore odoroso

di diverse specie, provegnente da bulbo, il fusto è lungo, e dritto, le foglie pallide, e piccolissime, il più comune è bianco, giglio, lilium, lys, o lis, fleur de lys. Bianch com 'l gili , bianco come giglio, assai bianco, candidus, candidissimus , blanc , extrémeurent blanc. Siola del gili, bulbo, cipolla del giglio, bulbus lilii, oiguon de lys-Euli d'gili, blio di giglio, oleum lyrinum, o liliaccum, huile de lys.

Gimele, fiore, gelsomino doppio, jasminum sambac, jasmins doubles, jasmins d'Ara-

Gimero, uomo, donna di piccola statura, e di grossa corporatura, cassotto, cazzatello, caramoggio, tangoccio, vir, mulier corpulenta brevitatis, compacte molis, brevis, et densæ corporatures,

grosse, et entassée.

Gingot, lacchetta, coscia di castrato, verveci femur, gigot , éclanche , cuisse de

Giojatà, giovatà, di più cio, sozzo, lordo, immundus, colori, picchiato, picchiettato, sereziato, taccato, brizzolato , biliottato , vajolato , varius, versicolor, tacheté, bigarré, varié, bariolé, madré , moucheté , marqueté , grivclé, jaspé.

Giojo, il signore, l' uomo d' importanza , dominus , monsienr , l'homme. Giojo , il favorito, l'amato, il cagnotto, apud aliquem gratiosus, la tavori. 'L bel giojo , le beau

joyau.

Giojòs , allegro , giocondo, giojoso, lieto, contento, gajo, festante , lætus , hilaris , 10yeux , gai. Steme giojos , e fa ch' tut vada ben , state allegro, e fate, che ogni cosa felicemente succeda , gaude , et bene rem gere , tenez-vous joyeur , et faites que tout aille bien. Gioncatè, che fa, e venda

la ricotta, la giuncata, opilio, laitier, fromager, berger. Gioncole, parte del giogo

de' buoi , V. Giov. Gionta, tutto ciò, con che

si allunga una qualche cosa , ginnta, accessio, allonge. Gionta del mascl, è una certa porzione di carne inferiore. che sono obbligati a prendere i compratori , e a pagarla allo stesso prezzo dell'altra . . . . réjouissance.

Giora, t. de' cont., vacca

vache.

Giörs neuv , uomo , che fa mister, che parla, e che opera misteriosamente, putide arcanus, inepte ad alios tectus, mysterieux, l'homme nouveau. Fè 'l giors neiw, V. nel Diz.

Giöstra, l'armeggiare con lancia a cavallo; giostra, lusus Trojoe , pugna tudicra , joute, combat, carrousel.

Giostrè , armeggiare con laucia a cavallo, combattere, giostrare, armis ludere, hastis concertare , jouter. Giostre, in s. fig., V. Gobè.

Giovan dla vigna an pö piora, an pö grigna.... Jean de vignes. Matrimoni d' Giovan dia vigna, matrimonio finto, simulato, concubinato sotto l'apparenza di maritaggio , pellicatus , mariage de Jean des vignes tant tenn, tant payé.

Giovatich, imposizione sulle bestie cornute, come buoi, vacche ec., vectigal tributum in cornutas bestias, in cornig*era animantia*, impôt sur les bêtes à cornes.

Gioventit, età giovenile, giovauezza, gioventu, prima atas, tenera atas, puerilis atas, jeunesse. Gioventii, per quantità, moltitudine di giovani, giovanaglia , la gioveutà, juventus , juvenum manus , multitudo, jeunesse, les jeunes gens.

Giovo com un aj, assai giovane, sul primo fiore dell' esser suo, peradolescens, peradolescentulus, prima ætatula puer, fort jeune, très-jeune, dans son joune age. Giovo

vecchia, vacca annosa, vieille i com na pera peita, attempates che è in là col tempo, conti auni, vecchio ; longævas, in senium vergens, agé, jeune comme la vieille monnoje. Giovna com un aj , giovnôta , giovinetta tenerella, adolescentula, jounette, tendron, jeune tendron.

Girata, cessione d'una cambiale, girata ... endossement. Girata , girata , e giramento, dicono i mercatanti, il girar danari . . . . vircment. Fe na girata , far una girata d'una cambiale, o simile, cambiaro di debitore, o di creditore, girare . . . . virer , virer partie , t. di commercio.

Girèl, giro di capelli, capelli posticci, adscititia coma, tour de cheveux , faux che-

Girela, frangia, cerro, balzana, fimbria, frange.

Giribus mundi, de giribus mundi, et de barca menandi, la sperienza, la pratica della cose, la cognizione acquistata per lungo uso, experientia, usus, rerum prudentia, l'expérience du monde, le savoir taire . le livre du monde. Girandole, o girindole, can-

delieri a più viticci, che si mettono sopra una tavola, candelabra multifida, girandoles, chandeliers à plusieurs branches.

Girandole di tremò , viticci, braccia, candelieri di uno specchio, scapus candelabri, branches des trumeaux.

Ginini dla crina, figura ridicola, buffone, uom burlone, de ridiculo corporis des plaisante, jérôme pointu. Giröta , piecola ruota di

legno, di ferro, o di bronzo: girella , rotala , roulette. Giröta, V. Bandaröla nel 2. sign. Giss , V. Gess.

Git, rampollo, pollone,

messiticeio, messa, surculus, germen , jet , bourgeon.

Giù , avv. di luogo , contrario di su, e vale a basso, a fondo , giù , deorsum , en has, à bas, vers le bas. De giù , V. Dè. Giù dl' eva , dicesi di persona in cattivo stato di ferze, o di credito, di riputazione, rovinato, falhto, ad incitas redactus, ino-Lia pressus, decoctus, dans un mauvais état, dans un état de détresse, de déconfiture, qui ne bat, que d'une aile. Giù le doue, t. di giuoco, dopo le due prime carte, le prime due, la prima mano .... après les deux premières eartes, le premier couple, la pertinax, joueur, grand jopremière main. Giù le doue, prov. . . . . tant s'en faut, peu s'en faut, il y aura bien à décompter.

Giubileo, piena remissione di tutti i peccati conceduta dal Sommo Pontefice in certi tempi, ed în certe occasioni, giubbileo, jubileus, annus

sanctus, jubilé.

Giubile, far festa, giubilo, allegrezza, giubilare, exultare, cti matrimonio, les conjoints, gestire , lectos dies agere , se les époux , le mari , et la rejouir, se divertir, pousser femme. de cris de joie, faire des acclamations. Giubile, dispen- mulin a quatr, giuoco fanciul-sare dall' aggravio dell' impie- lesco, che si fa saltando di go, col dare un'annua rico- distanza in distanza gli mui gnizione, aliquem oficii enere sopra gli ubri, giuocare a

spiciendus, jaquemart, figure eximere, muneris immunens facere, et annua pensione donare , vacationem ab omni munere alicui dare, exempter du service en donnant une pension, jubiler.

Giubilà , dispensato dall'aggravio dell' impiego, e rimasto con ricognizione, ed utile, emeritus, functus officio, ju-

bilé.

Giude, Giudeo, Judæus, Juis. Giude, dicesi d'uomo ostinato, perfido, incredulo, crudele, pervicax, perfidus, incredulus, crudelis, opiniatre, déloyal, incrédule, barbare, felon, inhumain.

Giugador d' avantagi, giuocatore di vautaggio, seroccone, tapacida , versipellis , fraudator, deceptor, filou. Giugador d'profession, giuocatore di professione , uomo , che giuocherebbe in sui pettini da lino, in ludo perdius, et pernox, lusor assiduus, ludere ueur, fort adonné au jeu, qui fait métier de jover, qui a la passion du jeu. Giugador di bussolot, giocolare, bagattelliere, arcigiullare, histrio, mimus, ludio, præstigiator , circulator , bateleur , faiscur de tours de passe-passe.

Giugaj , marito , o moglie, congiunti, sposo, e sposa, conjuges, vir, et uxor, jun-

Giughè a descaria baril, al

searicabarili . . . . . jouer à l'1 dobi , o a fè pagà , giuocoupe-tête.

Giughè a pinpignèt, sorta di giuoco de' fanciulli, in cui gli uni mettono le mani sopra quelle degli altri, dimodoché colui, che ha la sesta mano al di sopra, ritirandola, e mettendola al di sotto, stripge, o pizzica la mano superiore, in modo che, se può eccitare al ridere colui, che ha la mano al di sopra, gli tira gli orecchi . . . . jouer à picd de breuf.

Giughè aj uje ; giuoco fan-ciullesco , che si fa tra due ragazzi, uno de' quali tenendo nascosto nella mano piegata un ago, se il compagno iudovina da qual parte sia la capocchia, o sia il cù, e da quale la punta, ossia il piccio, guadogna quell'ago, se non indovina, perde un ago, acubus ludere, jouer avec des épingles à tête contre-pointe ;

Giughè d' pater, giughè da nen, giuocar di poco, e solo per trattenmento, animi, non lucri caussa ludere, jouailler, jouer à petit jeu, et seulement pour s'amuser.

chiamasi anche questo giuoco

col nome di picciocis.

Giughè stipulà , giuocar poco, e con timore, parce, custoditeque ludere, grimeliner, faire petit jeu, jouer peu, et avec circonspection. Giughè d' grös , giuocar di molto, grandem alex pecuniam committere, jouer gros jen. Giughè a giêugh d' sort, ginocare a giuoco di sorte, aleam ludere, jouer à des jeux de husard. Ginghe, q a perde ner au pain, et à l'eau. Fa

care a levarla del pari, o a perder doppio, ita ludere nihil ut victor, victus dupluns amittat, jouer à quitte, ou à

double. Giughè a la sumia, o al gieugh dla sumia, sorta di giuoco, in cui ognano dee fare gli stessi gesti , e smorfie, che fa colui, che prende a dirigere il giuoco, c a questi si dà il nome d'abà, (abbate) . . . . jouer à l'abbé.

Giün, o digiün, astinenza da alcuni cibi , cot non pigliare alimenti, che una volta al giorno, digiuno, jejunium, jeune. Di d' digiun , giorni di diginno, feriæ esuriales , jours de jeune. Ronpe 'l giun , rompere il digiuno, jejunium selvere, rompre son jeune. Gilin, per lunga astinenza da checchessia, privazione, privatio, ademtio, abstinence, longue privation de quelque chose. A giun, a digiuno, jejunus,

à jean. Giune , osservare il digiuno prescritto dalla Chiesa, digiu√ nare . sacra jejunia servare . celebrare, jenner. Giune, per non mangiare semplicemente, star digiuno, digiunare, abstinere cibo, sustinere inediam, jeaner, ne point manger. Giune , per soffrire lunga privazione di checchessia, aliqua re diutius carere , souffrir longue privation d'une chose, avoir disette, chomer de quelque chose. Giune a pan, c aqua, digiunare in pine, ed acqua, in jejunio ad panem, et aquam nihil adhibere , jeùgiune un , far diginnare al-! cuno, privarlo di cibo, dargli nulla da mangiare, aliquem cibo abstinere, jejunio vexare, in jejunio continere , faire jeûner quelqu'un , ne lui donner rien à manger.

Givo, insetto, che ha le ali, ed appare nella prima vera, e reca grave danno agli alberi, rodendone le tenere pipite, scarafaggio melolouta . scarabeus-melolontha . hanneton.

Giurament, sarament, voce pop. , il giurare , giuramento, jusjurandum , sacramentum , juramentum, scrment. Giurament, in n. plar., bestenimie, imprecazioni, maledizioui, blasphemice, imprecationes, blasphèmes, imprécations, exécrations, juremens, jurons. De 'l giurament a un , felo giure , dar il giuramento ad uno, costrignerlo a giurare, ad jusjurandum aliquem adigere, faire prêter serment, Giurament faus, giuramento falso , perjurium , faux serment, pariure, Fesse preste giurament d' fedeltà, farsi prestare giaramento di fedeltà, jubere aliquem apud se sacramentum dicere, ab aliquo jusjurandum exigere,

delité par quelqu'un. Giura Non, e la Volvèra, giurapape, giuradiri, giurabaco, giurabachèt, giurapastis, esclamazioni popolari, per collera, o per mal vezzo, capperi ! cappita! parce! hui! ventre bleu! morbleu! male

Giure , giurare , jurare ,

C I 400 inrer. Giure, parlandosi de colori , o d'altro , discordare, non istar bene insieme, fur brutta vista, non confarsi. discrepare, differre, dissonum esse, jurer, n'assortir pas bien , n'être point assorti. Giurè fedeltà, giurare, prometter fedeltà, jurare in verba alicujus, prêter serment de tidelité à quelqu'un. Giure d' nen esse debitor dna somma. d' nen essese fait prestè col duè, affermare con giuramento di non essere debitore di ana somma di danaro ec. . abiurare creditum, jurer qu'on ne nous a rien prêté. Giure la ruiña, la mort d'un, giurare la perdita, la morte di alcuno, in aliquem jurare, de aliquo interficiendo conjurare, jurer la perte, la mort de quelqu'un. Giure , per bestemmiare, dicere in Drum verba impia, blasphèmer, jurer Dien.

Giusta, appunto, precisamente , per l'appunto, plane, omnino, précisément, au inste-J' veui giusta felo, voglio appunto farlo, id scilicet agere volo, je veux bien le faire.

Glissada, sorta di passo di danza .... glissé. Gloria, t. eccl. . . . gloria

se faire prêter serment de fiin excelsis, gloria Patri, le gloire, le gloria Patri. Glorin, t. di teatro, il luogo elevato, ed illuminato, dove si rappresenta il cielo, e le deita favolose, cielo, volta, a pictore expressa, vel adumbrata multa in luce cœlitum gloria, une gloire. Gloria, specie di drappo sottilissimo, tessuto per lo più di seta cruda, panni

Gloriesse , V. Giatesse. Glorios, glorioso, degno di gloria, pieno di gloria, honorificus , illustris , gloriosus, glorieux , illustre , fameux. Fe I pet glorios, vale morire,

obire, vita excedere, mourir, décéder.

Glosa, chiosa, interpretatio verborum scriptoris, glose. Fè la glosa a n' autor a un' opera, ceusurare, criticare, biasimare, appuntare, apporre, trovar a ridire, dar un mal senso, aliquem, o aliquid carpere, culpare, reprehendere, exagitare, critiquer, censurer, donner un mauvais sens, gloser sur quelqu'un , sur quelque chose.

Gnapate, parola, di cui ci serviano per esprimere il sordo suono d'un corpo, che cade tonfo, strepitus, fragor,

pouf. Gnaugnada, mingolata, ejulatus, miaulement. Gnaugna-

da, V. Geremiada, e Cantilena.

Pussiè le masnà. Gnognè, vezzeggiare, careggiare, amorevoleggiare, far vezzi, indulgere puerorum

mollitudini, habere indulgentius pueros, mignarder, dorloter, traiter délicatement.

pertinace, stupido, babbae stifier, se jouer de lui, le cione, smemorato, discunato, tenir long-temps en haleine, stordito, balecco, scempiato, le renvoyer de l'un a l'autre ec.,

sone, gocciolone, stivale, mellone, pecorone, capocchio, tordo, barbagianni, basoso, ottuso, asinus, asinus bipes, bardus, idiota, imperitus, illiteratus, hebes, ineptus, insulsus, pertinax, contumax. stupidus, stipes, fungus, caudex , retusum ingenium , ane. bourrique, épais, idiot, opiniatre, stupide, esprit bouche.

Gnum, nessuno, niuno, veruno, nemo, nullus, aucun, nul. Gnun afait , nessuno affatto, nemo quisquam, nemo unus, il n'y a personne, pas un.

Goblit, V. Gheub. Göde, pigliarsi gusto, a piacere di quello, che si possede, godere, frui, lætari, gaudere gaudio, oblectare se, sibi bene, o volupe facere,

genio indulgere, se rejouir, avoir du plaisir, être bien aise. Gödesla , darsi buon tempo , pigliar diletto mangiando, genio indulgere, epulari , nepotari , se réjouir , se donner du bon temps. Göde, godere una casa, un podere,

Gnaugnè le masnà, Vedi averne le rendite, o possederne l'usufrutto , uti , frui , potiri , jouir , avoir l'usage , la possession actuelle d'une maison, d'un bien, en tirer tous les fruits. Göde un an conpania, balotelo, tnilo sln corda, mandelo da Erode a Gnuch , testa dura , asino, Pilat ec. , far alla palla d'uno, asinaccio, goffone, ignorante, accalappiarlo, follutim aliqueme grossolano, stupido, rozzo, ductiture, quasi pilam habere materiale, di grossa pasta, nliquem, phaleratis verbis duinsensato, sciocco, caparbio, cere, ballotter quelqu'un, mysans avoir envie de rien faire | lonaggine , stucchevole , intpour lui. Göde na döna, usar con donna, aver commercio con una femmina, commercium libidinis cum aliqua habere, consuescere cum aliqua, avoir la jouissance d'une femme, avoir conmerce avec elle-

Godiment , godimento, uso, possesso, fruizione, possessio, usura , jouissance. Godiment , piacere , diletto , gusto , gioja, contento, soddisfazione, divertimento, sollazzo, spasso, ricreazione, trastullo, voluptas, delectatio, solatium, animi recreatio, oblectamentum, plaisir, amusement.

Gofaria , sciocchezza , scioccheria, pazzia, imprudenza, bessa, besseria, baggianata, babbuassaggine, errore, strafalcione, farfallone , stultitia, insulsitas , fatuitas , stupiditas , ineptiæ, sottise, ignorance.

Gògò , V Budöla Goldita, V. Godiment nel 1.0 sign.

Gonfiada, importunità, noja , fastidio , molestia , seccaggine, fracidume, annojamento, pena, incomodo, affanno, importunitas, tædium, molestia, fastidium , satietas , anxietas, sollicitudo , importunité , ennui, gêne. Gonfiada, o gonfiura, gonfiezza, gonfiamento, gontiagione, enfiatura, enfiamento, enfiato, tumore, bozza, tumor, inflatio, extuberatio, enflure, tumeur, gonflement, grosseur, bonflissure.

Gonfiin , o gonfion , importuno, molesto, nojoso, spiacevolc, seccatore, grave, insoffribile, nojosissimo, sciapito, fastidioso per la sua mel- laliquo doctrinæ insigni donare,

portunus, molestus, odiosus, intolerabilis , prægravis , stolidus, importun, incommode, insupportable , lourd , pesant, enfileur.

Gossòn, goccie di sudore. che escono dalla fronte per soverchio caldo, o per affanno, o fatica, gutta, stilla, goutte, grosses gouttes de sueur. A l'a i gossòn , è tutto bagnato di sudore, stilla dalla fronte copiose goccie di sudore, sudore diffluit, ei manant ex fronte frequentes sudoris guttæ, la sueur lui dégouttait du front, il sua à grosses gouttes.

Got , pen , stissa , V. Gossa,

stissa. Grado, dignità, stato, posto, grado, gradus, dignitas, honor, conditio, dignitatis, honoris gradus, rang, degré, dignité, poste, classe, titre, grade, qualité, fortune, volée, condition. Grado , partecipazione di caldo, o di freddo, o d'altra qualità manifestata nel soggetto, nel quale ella opera, grado, gradus, dégré. Grado, per misura di prossimità, e di lontananza di parentado, grado, gradus, dégré de parenté. Grado, per misura di quantità come negli stromenti detti termometri, e simili, grado, gradus, dégré. Grado, dignità in alcuna delle quattro facoltà in qualche università, gradus, degré. Più i gradi, prendere i gradi, gradum aliquem assequi, se faire graduer, recevoir quelque dégré. Dè i gradi, conferire i gradi, graduare, graduer , conférer des dégrés | tumens , orgueilleux , vain 1 dans l'une des quatre facultés qui tranche du grand. de quelque université. Grado, parte, spezie; Grado d' superbia, grado di superbia, gradus, species, pars superbice,

dégré d'orgueil. Gramigna, cavillatore, uom

cavilloso, che ama di litigare con rigiri, homo litigiosus, versutus, ac fraudulentus litigator, chicaneur.

Gran far , V. Far.

Graña d' tenpesta, gragnuola. Graña d' teupesta dna lira d' peis , un mucchio di grandine del peso d'una libbra. libralis grumus grandinis, grelou d'une livre.

Granadie , albero , che produce la melagrana; melagrano, malus punica, grénadier. La fior del granadie, o del pom grana, balausto, fior di melagrano, balaustium, la fleur du grénadier.

Grancio, o granchio, equivoco, errore, sbaglio, granchio, error, alluciuatio, équivoque . malenteudu , qui pro

Grandas, grand com la fam, giovanello, g.à attempato, adolescentulus , grandior , jouvenceau, grand flandrin, gros cadet , déjà agé.

Grandet , grandinöt , grandicello, grandetto, grandiusculus , grandelet.

Grandiòs, ehe ha del grande, grandioso, sublime, magnificus, magnifique, pompeux, illustre, éclatent, splendide, majesteux. Grandiòs, che sta sui grande, grandioso, grazie, modi piacevoli, grasuperbus , arrogans , insolens ,

Grandiosità, magnificenzas pompa, grandezza, maguificentia, splendor, magnificence, éclat.

Granè del papa , prov. , oblivione, dimenticanza, obli-

vio, fleuve d'oubli, grénier du pape. Granito, sorta di marmo

durissimo, e ruvido, piechiato di nero, e bianco, e talvolta di rosso, granito, lapis numidicus , silex lybicus , granit.

Grangia, capanna, luogo, dove si mettono in serbo, o a ricovero le biade, horreum, tectunt, sub quo tota fundi subjici possit messis , grange. La grangia bat'l castel, prov., aver moito appetito, esurire, famem seutire, avoir bien appetit, avoir le ventre plat-Gras, o grasa d' pupa, trip-

pa di manzo, o bue, omasum, gras double. Seve pi gras ades? siete forse più ricco, più contento ora , che ec. ? num ditior es? num magis contentus es quod etc.? en serez-vous plus gras?

Grassasion, l'assaltare nella strada i viandanti per ucciderli, e tor loro la roba, assassinio, assassinamento, proditio, grassatio, prædatio, latrocinium, meditata cædes, assassinat, volerie, brigaudage, meurtre ca tralison,

guèt à - pens.

Grasie, grasiete dna fomua. vezzi, aftrattive, aliettamenti, ziosi, gcatili, graziette, illocebe e, lenocinium, invitamentum, illicium, attraits, 1 do, prolubium, grippe, fancharmes, gentilesses, petites taisie, passion, gout, caprigraces. Grasie , grazie tanto, obligato, grazie, io vi ringrazio, io vi rendo grazie, ve ne sono tenuto, gratias ago, habeo tibi gratiam, grates tibi rufero, rependo, bien obligé, bien des grâces, merci.

Grasioseta, grasieta, pianta, V. Grasiadei.

Grat , V. Gret.

Gravia, donna incinta, gravida, mulier prægnans, mulier gravida, femme enceinte, femme grosse d'enfant. Esse gravia, esser incinta, ferre partum, ferre ventrem, alvo continere , être enceinte.

Gravidansa , stato d' una donna incinta; gravidanza, grossezza, pregnezza, graviditas , prægnatio , grossesse.

Graviera, integlio, scalptura, gravure. Gravura, per immagine, effigie, stampa, rame, imogo ex ære elegantius excusa scalpro, estampe.

Gres, agg., dicesi di seta. o filo; crudo, asper, rudis,

Gria, dicesi a quel luogo, o stanza, dove i Magistrati fanno esporre i cadaveri per essere riconosciuti . . . . la morgue, on basse geole. Gria, ferrata d'un cam-

ino per impedire, che i fanciulli non cadano sul fuoco, repagulum ferreum, cancelli ferrei , garde feu.

Griet, sorta d'uccello della specie dei beccaccini, gambetta viperina . . . maubeche.

Grip, bizzarria, ticchio, capriccio, grillo, umore, fan-

cieux.

Grip , epidemia, morbo epidemico, maiattia cagionata da uu improvviso spandimento di bile, detta collera-morbus,

cholera, épidémie, troussegalant. Grisa, sorta d'uva nera. assai dolce, che ha gli acini

alquanto ovati . . . . Grisèla, sorta di giuoco, che consiste nel far volgere una moneta con una palla di

piombo . . . . jouer à faire tourner une mounaie avec une balle de plomb. Griva, Piè le grive, cianè

le grive, piè 'l freid , aggliadare, aggranchiare, iudolenzire, intormentirsi, assiderarsi dal freddo, torpescere, s'engourdir de froid.

Grole, scarpon, galoscie, gallicæ , galoches.

Grosa , t. legale , copia d'un inventario . . . . grosse.

Grotola , V. nel Diz., per nodo, nocehio, bernoccolo degli alberi, nodus, tuber, nœud , bosse.

Grüa, argano, macchina da alzar gran pesi, grua, grus tractoria , grus architectonica,

Griigno, parte del capo del porco dagli occlii in giù, grifo , grugno , rostrum , suillium, 1 groiu, muscau de cochon.

Grüm, il quagliamento del sangue fuor delle vene, grumo , globus sanguinis , caillot. Grüm, il quagliamento del latte nelle poppe, grumo, gri mus , grumeau. Grum , . tasticaggine, cupiditas, libi- grumo d' sal, granello di sale,

ZIL grumulus salis , grumeau de l sel.

Grumeta, catenella, che va attaccata all' occhio dritto del morso della briglia, e si è all'occhio manco, dietro alla barbozza del cavallo , barbazzale, freni catella, gourmette.

Grumlisse, aggrumarsi, fermarsi in grumi, rappigliarsi, parvis orbibus globari, se grumeler, s'engrumeler.

Guadagn, il guadagnare, l'acquisto, e la cosa acquistata : guadagno , lucrum , compendium, quæstus, gain, profit , lucre , revenant. Pcit guadagn, guadagnuzzo, quæstioulus , lucellum , petit gain , petit profit, grimelinage. Guandalin, velo, che per lo più portano le Monache, e

le orfaue sotto la gola , o intorno ad essa; soggolo, mamillare, guimpe. Guarda mobil , V. Guarda-

röba. Guardaröba di can, dicesi per ischerzo la terra, terra,

la terre. Guardaröba d' mon . dicesi anche per ischerzo la prigio-

ne, carcer, prison. Guardaröba, dicesi pure di persona molto grossa, e grassa , troppo ingrassata , crassus homo, vir corpulentior, atque habitior , homme gros , et gras, homme puissant, parlandosi di douna, puissante, pièce de chair.

Guarde an u , pranzare a memoria, cibo vacare, diner par cœur-

Guarde j' arsivoli , balocca? sel . morceau de sel , grain de | re , stare da badalucco , atten , dere a faufalucche, pigliare l' uccellino , por porri , stare a balocco, chicchirillare, frascheggiare, fare il balocco, congiunge col rampino, che incetire, fatuari, abire ad ineptias, niaiser, bayer aux corncilles, contempler la moutarde.

Guardia del botal, fondigliuolo della botte, fondaccio, residuo di vino, fex , flores, baissière , lie du vin.

Guarnanta, guarne, Vedi Guernanta, guernè.

Guarneila a quaicadun, serbare, ritenere, conservare il rancore, l'odio, lo sdegno contro alcuno, attendere l'occasione di vendicarsi, odium intimum, acerbum, occultum servare, obscuram simultatem retinere, ulciscendi tempus aucupari, la garder à quelqu'un, garder rancune. l'occasion de se veuger.

Guarnitura d'diamant, d'rubin , d' perle ec. , guarnizione di diamanti, di robini ec., ornatus, parure de diamans, de rubis etc. Guarniture dna vesta, guernimenti, ornamenti, vezzi, guarnizioni, che si meltono sopra una veste . ornamenta, agrémens, garnitures.

Guast, sost. , guasto , rovina , danno , disertamento , vastatio, depopulatio, corraptio , excidium , degat , ruine, ravage, comme tempête, grêle, gens de guerre etc. Guast, per guasto, consumo, strage di derrate, di viveri, sciupio, dissipatio, degat, consommation de dourées, de vivres.

qui se fait avec désordre, et ! sans économie. Nen fe vaire guast dna cosa, non servirsi d' una cosa, non cutarsene più, che tanto , non mangiarne molto , negligere , comparcere, ne pas se soucier d'une chose, n'en faire pas un grand dégât, ne pas faire beaucoup de mal à quelque chose.

alterato, magagnato, corruptus, ble , plaisant. gâté, corrompu, taré.

Guaste la muestra, rompe re i disegni, guastare il negozio, l'affare, svelare il segreto, l'arcano, l'intrigo amoroso, opus misere deformare, negotium evertere, arcanun, mysterium detegere, gåter la besogne, gåter le mystère.

Gustàs, saporito, saporoso, Guast, o guastà, add., di- gustoso, di buon sapore, di cesi di fanciullo, il cui pa- buon gusto, sapore jucundus, dre, e madre guastano per gratus, savoreux. Gustos, grausare soverchia indulgenza, devole, gradito, piacevole, solutus, ac fluens puer, in- gustoso, dilettevole, giojoso, dulgentius habitus puer, cui ameno, dolce, soave, leggiaquidquid libet, impune licet, dro, gratus, jucundus, acceenfant gaté. Guast, corrotto, plus, suavis, amænus, agréa-

H

H

H

presso i Piemontesi, servendo solo per difetto di caratteri, pur anche l'H, per tor via e ponendola dopo il C, e il qualche equivoco, come per G, quando accoppiati colle nunzierebbe coll' A , o U , l no nome.

lettera di niun suono come cheña, catena, sheta, distinguere ha , han , presente lettere E, o I, vogliono espri- del verbo avei, da a articolo, mere quel suono, che si pro- o preposizione, e da an, anI, la terza lettera delle cin-

I, pronome sost., che si accoppia colla prima, e seconda persona del singolare, e del plurale de verbi , come i todo, i t' lodi, i lodomo, i lode, io lodo, tu lodi, noi lodiamo, voi lodate, ego laudo . tu laudas , nos laudamus, vos landatis, je loue, tu loues, nons louous, vous louez. I, congiunto con altro pronome è auche un pleouasmo, come l'a, come; mi i son pover, ma i son onest' om, io sono povero, ma io sono uom' onesto, pauper ego sum, at vir probus, je suis pauvre, mais je suis honnête homme. Ti i t'veule ch'i tradissa n'amis, tu vuoi, ch'io tradisca un mio amico, tu expetis ut amieum meum prodam, tu veux, que je trahisse mon ami. Noi i somo föra d'ogni pericol, noi siamo fuori d'ogni pericolo, nos in tuto sumus, nous sommes à l'abri de tous les dangers. Vojait i fè nen autr, she ciaciarè tat el di, voi non altro fate, che chiacchierare tutto il giorno, vos diem totum insumitis blaterando, vous ne faites que jaser toute la jour née.

I. Jaticolo, iliber, Jamis, l'espirit, croire, compter. Jorke, i libri, gli amici, le orecchie, libri, anici, aures, di qualche provincia; idiona, les brees, les amis, les orcilles. patrius sermo, propria cujus-

Jacea, pianta assai nota, que regionis lingua, idiome, di cui ve u ha più specie; se dialecte, langue vulgaire, langue

ne coltiva alcuna ne' giardini per la bellezza de' suoi fiori appellasi dagli Italiani Erba delle ferite, perchè è riguardata come un eccellente vulnerario; alcuni Bottanici l'appellano anche giacèa, e jacèa ... iacèe.

Men. mente, imnusjustione, animus cogitatio, idee, innajuntion, esperit, vue, reasouvenir. Idéa, forma, immusjun, idéa, species, notio, forma, cæmplare, initia in animis rerum informatio, idéa, perception de l'ame, conception. Aci na côsa ant l'idéa, aver checchessis mell' idea, code nella mente, nell' immaginatione, mente alaquid con-cipree, avoir quelque chose dans l'exprit.

Idéal, che non esiste, se non ucll' immaginazione; ideale, mente conceptus, idéal.

Ideal, significa auche chimerico, fantastico, ideale, commentitius, ideal, chimerique.

Idèesse, immaginarsi, figurarsi nella mente qualche concetto, andar vagando collanimo, pensare, alicajus rei
imaginem animo conciper cogitare, putare, imaginer,
penser, se représenter dans
l'esprit, croire, compter.
Idiöma, linguaggio proprio

di qualche provinca; idiona, patrius sermo, propria cujusque regionis lingua, idione, dialecte, langue vulgaire, lauq gage, patois.

Pape i Lucors

Idol, immagine di falsi Dei, 1 idelo , idolum , simulacrum , imago, idole, statue, figure, isunge d'une fausse divinité. Inal, qualuuque cosa, nella quale si ponga smoderate affetto, e si abbia in soverchia · merazione; idalo, idolum, idole, favori, chose, qu'on nime heaucoup, tollement, excessivement. Circoun d' soe proprie passion a s'n' ha un idol, ciascuna delle sue passioui se ne forma un idolo, sua cuique cupido fit Deus, ou se fait de su propre passion son idole.

Idolatre, amare appassioindamente, pazzamente, con amore disordinato, idolatrare, aiquem efficitus, perdite amare, deperire atiquem o, amore viccipue, idolatrer, amare avec trop de passiou, aimer follement, éperdument.

Idra, serpente actissimo per le favole, che areva sette teste, delle quali se si tagliava una, ne rimetteva più; idra, hydra, bydre.

Idropich, intermo d'idropica, dropico, hydropicus,

hydropique.

Jena, animal cruddle, e
teroce simile al luposi in graudezza, che uella forma della
testa, ma in questo è diffesente, che ha solo quattro
dita a ciascun piede, ed ha
una borsa fra l'ano, e la
coda; jena, Ayena, hiene.

If, albero, che la nelle al-

pi, e produce le foglie simili a quelle dell'abete, e produce un piecol frutto rosso, tasso, tasso, tassus, if. Iguoransa, mancanta di sa-

Tom. III.

pere, igneranza, insetta, ignoranta, rinsetentia, ignorance Ignorance grassa, ignorance adettata, inescusabile, ignorantia crassa, supina, affectata, incressabile, ignorance crasse.

Ignorant , illitterate , goffe, rezzo, ignorante, ignaras, indoctus, imperitus, illiteratus , rudie , ignorant. Ignorant; villano, zetico, poco amorevele, rusticus, inurbanus, grossier, sot, impoli, niais. Fe l'iguorant, fe finte d' nen saver, far il nescio, far il nanni, far calandrino, far il grasso legaciuolo, fingere se inscium alicujus rei , cretes nesoire , pelagus , en faire l'iguorunt, faire semblant de ne pas savoir une chose, qu'on suit fort bien.

Ignoré, non sapere, ignorare, ignorare, nesorre aliquid, ignorer, ne savoir past, ne pas conneitre, a'avoir point de connoissance.

Igraniciro, strumente per assurare i gradi della siccità, e dell'amidità dell'aria; igrometro..... bygromètre, pese-liqueur.

In, prep., sn, in, ee, dans.
In auge, nel colum clin
fortum, in glorie wertice, in
summo diguitatis gradu, in
summo fastigio, in altissimo
honoris gradu, en crédit à
l'apogée de la gloire, sur le
pinucle, sur les rangs. Vedi
Esse in auge.

In bonis, ricco, doviziose, dires, opulentus, riche, opulent.

In contanti, a denari con-

pièces argent comptant. In dodes , in sedes , dicesi

di libro, i cui foglii souo piegati in dodici , in sedici parti . . . . ju-douze , in-seize.

In Emaus, col verbo andè, syan re, andar in fumo d'acquavite, evanescere, abire in anzas , s'en aller en fumée , en cau de boudin. Ande in Emaus, an estasi, ander fuori di se per la gioja, per lo stupore, traduci ad magnam admirationem , s'extas:er.

In modibus, et formis, in forma probante, autentica, certa ratione, en forme probante . en forme authentique.

In obligh in obbligo, in ! dovere, obbligato, derictus, addictus, en devoir...

in pectore, in petto, nell' intimo del cuore , in segreto, in pectore, intus, et in corde,

in petto. In quart, in otav, dicesi di tibro, i cui foglii sono piegati in quattro, in otto parti ec., in quartam; in octavum folii partent, in quatuor, in octo folii partes, in quarto, iu-octavo.

In us, in uso, in costume, usu receptus, usu obeius; in more positus, usuarius, usiprins, adhibitus, ca usage,

d'usage.

Inabil , add, , non abile , inable , inhabitis , minime aptys, inhabite, incapuble, Impuissant. Inabil a teste , a esse testimoni , inabile ad inttestare , che non può far te-Blimonio , intestabilis , inhabile à tester, à témoigner.

nausea, inappetenza, cibi saz tietus, degout.

Inbatse ; abbattersi , avvenirsi a caso, riscontrare, in aliquem occurrere, incidere, rencontrer par basard.

Inbotato, gabella, dazio, diritto sul vino, vectigal, decuma, droits réunis.

Incapace, inabile, non idoneo , inetto , insufficiente , ad aliquid inhabitis, non aptus, non idoneus, incapable; qui u'a pas la capacité réquise . les qualités, et les conditions nécessures, mal-habile. Thenpace, dicesi anche d'uonto cos) stabilito nel ben fare, che non può cos' alcuna contraria operare. Incapace a di na busia, a fè na cativ' azion, incopace à mentire, a far male , ad mentiendum , ad male agendum impar , mini-

me procline; incapable etc. Incarna , incastrato nella carne, incarnito, carni infiæns ; fiché dans la chair.

Incav , tacca , taglia , intaccatura , integlio , incastro , incavo, incisio, incisura, excisio , exsectio , entaille. Incav, per il loogo indavato, cavum , caverna , lacima , crenx, concavité, trou.

Incaghesse , incapite, illeart, incustr , incustre , inputstr , inpeastre, inpiche, ed altri simili , V. Ancagherse , ancapite, ancari, ancastr, ancasire , anpinstr ec.

Incidentalment , incidentementer per incidenza, obiter. incidenment c per incidetit. ... Inkedor materia liquida per iscrivere; închiostro-Laupetensa, nen d'apptit, atramentum, encre. Incibstr

a la China . composizione | tali secondo la lore dignità socca, e nera, che ci capita alalla China, e serve per disegnare; inchiestro della Chi-31.1, atramentum Sine ... encie de la Chine. Inciostr di Manpudor, composizione ne-44 , e spessa , che serve per imprimere , inchiastro di stampa . . . . . . . . . encre d'imprimerie. Dicesi anche incigstr ross, bleu, verd, giaun, violet ec., liquori, o composizioni, di cui ci serviamo per iscrivere; inchiestre rosso, turchino , verde , giallo , pasmazzo , liquor ruber , caruleus, suridis, flaves, violaceus, encre rouge, ou rosette, encre bleue, eucre werte, encre joune , enore violette. Vedi Anciostr.

Incivil , add. , incivile , scor-Acse, ruvido, rustico, rozzo. villano, inurbanus, rusticus, illiberalis, humanitatis expers, incivil, impoli, cra, mal-gracieux. , emilipas da ... dan Inciviltà , rozzerza , Povidezza, inciviltà, rustichezza, willania , atto scertese , inci-

wile ; villano , inurbanitas , rusticitas , rustici mores , incivilité, impolitesse, manque de civilité, rusticité, mul-. donnêteté. .

Incognit, add., sconosciute, agnotus, incognitus, méconau , ignoré. I decognit , dicesi di grandi personaggi, che vemendo, o trovandosi in piesi stranieri non vogliene essere conosciuti, o che non hauno Areno , ne le distinzioni d'one:

sine noto comitata, positis insignibus , nulla ambitione , apparater nutto, incognito, sans cerémonie, sans être connu. A l'a traversà incognit tuta la Sità d'Turin, pusso sconosciuto per tutta la Città di Torino, tenne l'incognite : per urbem Taurini ignoratule coasit; il traversa la ville de Turin incognito.

Incolpè , accusare, dar colpa, accagionare, incolpare, redarquere aliquem rei alicujus, alicujus vitia culpare, vitio vertere aliquid alicui , inculper, accuser d'une faute, reprocher, taxer. Incolpé un autr per descolpesse noi, incolpare un altra persona, secagionare un attre per iscusare, scolpare noi stessi, cuipam in alterum transferre. conferre, regerere, rejeter la faute sur un autre. 1 - 1117 Inconbensa, commissione.

carico, incumbenza, munus. jussum . mandatum . commission , charge , emploi , soin , obligation , occupation: Picare l'incombensa dua cosa . assamersi il carico di qualche cosa, subire regulium, se diatger de quelque affaire. Ajè nessan cha veui s cariesse dea comission rogress, nen v'ha persona, che voglia assumersi ana tale "ringrescet ele commissione, fugitant owner greyem hanc provinciam, personne ne veut se charger de cette commission fachense. L'ordinarie lare certeggio , e la Inconhent, messo, espedientreno, nè le distinzioni d'one; te , modo, vin , ratio , moses o che per particoluri mo das , moyen. Mad wè f incon-

gire ago rogliono essens trat- beat , to legale . . . . . or-

donner qu'il sera procédé ul- | ser , porter avec violence ; térieurement.

Incomod, incomodo, scomodo, disagio, incommodum, incommodité , importunité , peine, fatigue, ennui. Incomod , per indisposizione di corpo, malattia, incommoda valetudo, indisposition, maladie.

Incomodà, indisposto, æger, infirmus, male affectus, indisposé , malade.

Incomode, incomodare, disagiare, sconcertare, impertunare, scomodare, molestare , inquietare , recar incomodo noja , impeccio , infastidire, nuocere, incommodum, molestiam ferre, parere alieui, incommodare alicui, aliquem anxium, et sollicitum habere , incommoder , gêner , causer quelque incommodite, importuner, ennuyer, nuir, causer de la peine, chagriner. Incomodesse , incomodersi , diangiarsi , darsi l'incomodo . la noia ec., incommodum, molestiam , anxietatem subire , gravari, se incommoder, se donner la peine, l'incommo dité, se déranger.

. Incostansa, sorta di ballo . . . . le grund père.

Inculche . inculeure . ripetere sevente, imprimere, persundere, replicare cou veemenza, aliquid alicui, o alienjus auribus inculcare, endent iterare . repetere , inculquer , repeter , redire , rebattre sonveut une chose à quelqu'uu, afia de la lai imprimer dans l'esprit, a chi le -c

fac rissentire , incutero , posts- Indisposicion , mala sunità,

faire ressentir.

Indecis, indeciso, cosa non ancor decisa, injudicatus, non decisus, indécis, qui n'est pas décidé. L'afè l'è 'ncor non decis, non è apcor deciso l'affare, adhuc sub Judice lis est . res tota etiam nunc fluctuat . l'affaire est encore indécise. Indecis, per irresoluto, incerto, anceps, consilii incertus , irrésolu , indécis , qui est en suspens. A l'è ancor indecis lö cha debia fe, egli è encor in dubbio, sta in forse, è tra due, è fra il sì. e'l no, è ancor irresoluto, indeterminato cosa debba fore, hæsitat , dubitat , fluctuat , animo, dubitatione æstuat, adhue quid sibi agendum sit, est encore indécis, il est irrésolu. il ne s'est pas déterminé, il n'a pas encore pris sa résolu-

tion pour etc.
Indemonià, energomeno, ossesso, indemoniato, invasato, arrettizio, energumenus, arreptitius, cui corpus infestum. a malo demone, énerguniene, démoniaque, possédé du diable.

Indenisasion . compensa . riparazione del danno, comensazione, risarcimento di danno , damni reparatio , com pensatio, indemnitas, infecti damni reparatio, dedommagement, indemnité, dommages intérêts.

Indigestion, malagevolezza di digerire, mancanza di concocimento de cibi nello stomaco ; indigestione , cristitas, indigestion, difficulté de di-

Induit, sorta di dispensa dalla legge, concessione, permissione, e vale anche perdono, gratia ( venia, induit,

modo pella sanità, invaletudo, adversa, infirma, incommoda, ægra valetudo, infirmitas, imbecillitas, indisposition, incommodité légère, légère allération dans la santé.

. Indispost, anulato, infermo, indisposto, olie non ha sanità, che patisce incomodi, agger, infirmas, male affectus, infirma valetudine affectus, indisposé, malade, cacochyme.

Indispost, per non disposto, indispositus, confusus, mal-arrangé, mal-disposé, confus, embrouillé.

Indissi, indissio, segno, segnale, argomento, indiccum, argumentum, indice, conjecture, marque, apparence, signe apparent, et probable, temoignage, témoin, symptó-

me, renseignement, lumière. Indivis, indiviso, che non è diviso, indivisus, indivis... Indrit, dicesi di luoga esposto al sole. All imarit, a mezrogioruo, posto rivolto al meztodi , all' austro , ad meridiem positus, in austrum vergens, qui regarde, qui est tourné vers le midi, vers le sud. Indrit , dicesi de' panni , drappi, vesti, e simili, che banno due faccie, il ritto, la parte ritta, sommessa, panni extima superficies, texti facies exterior , le beau côté , son jour , l'endroit. Stofa a doi indrit, panno a due sommesse, pannus similem utrinque faciem habens, étoffe à deux

pardon general.

Indur', is e duro, e sodo, indurare, durare, indurare, durare, indurare, dureir, sendre dur.

Indur'i, seluciri, rendre dur.

Indurare, indurarei, durarei, durarei, indurarei, indurarei, durarei, indurarei, seluciri, indurarei, seluciri, indurarei, seluciri, indurarei, seluciri, indurarei, indurarei,

Inedia, avogliateza, pigrisa, facciacza, opia, tedio, fastidio, rincrescionento, serguita, fanguor, desidia, settetas, tedium, fastidium, puresa, enoui, langueur, Inedia, infralimento, debocasa, ridinamento, venimento, receivante predia interior in terrori in terrori in terrori in terrori in terrori interior interior in terrori in terror

xorable, s'obstiner, se roidir,

Incria, duppoenggine, infingardaggine, ignavia, inertia, destidia, segnitia, oisiveté, inaction, paresse, fainéantise. Leersia, dicesi ancha di quella forra, per cui un corpo ha la fucoltà di rimanersi in uno atato di ripuso, vis inertia, force d'inertie.

exterior le beau côté, son lorre de conservation le beau côté, son lorre l'endroit Stôjia doi gatella, giammengola, guindrit, pannoa a duo sommesse, pannoa similent utrique faire mere nugo; trice cto, petic ciem habens, ctofic a deux envers etolo san curers, función san curers, drap à deux endroits. Vali d'autrit, un mellonaggiue ; fuercheria, ficaliura, chiperia de l'autrit, un mellonaggiue ; fuercheria, ficaliura, chiperia

ola, insulsitas , stoliditas , suttise , bêtise, puerslite , vetile, baliverne, badinerie; coquesigrue.

- Infamità , v. pop. , villenia, vitupero, villane, sozne parole, ingiuria, oltraggio, matedictum, convicinm, contume lia , outrage , insulte , injure. vilenie , paroles injurieuses. A m' ha dime mile infamità. nii carico d'ingincie . di villaine; plurimis me affecit ma tedictis, verborum contumeliis me insectatus est, conviciis la dernvit, il m'a accablé des in jures , des paroles offensantes. Infarinà , infarinè , V. An. farinà , anfarinè , e varii altri.

Infern , luogo , dove sono rilegati i ribelli di Dio; inferno, tartara, orum, enfer. Infern , luogo pieno di tra-Pagus , d'affirzioni , ov'è molta nonfusione, disordine ec. . To cus ptenus arumnarum, enfer flier , on l'on est extre. mement incommode.

Infet, infetto, infettato; ammorbato , puzzolente , guaato , corrotto, contagioso , fatidus putidus , corruptus , pemilens , infect.

Infete, infettare, ammor bare , guastare , corroupere , appestare, 'impuzzolire, 'infitere , corrumpere , infecter . giter , corrompre par commumication.

Infiamation, infiammazione, inflammagione, inflammantento, ardore, rocimento, in-

tols ineda paerilibes, res attes derris, inflammation d'ulcère. Infiumation d' dui 1 malattia d' occlif , che consis ste nell'infiammazione della conguntive ottolmia, lippitudo : ophtalmia : ophtalmie ; evvi l'ottalmia con effusione di lagrime, che dicesi ottalmia umida . . . . . ophtelmie humide : l'attra senza effusione, che dicesi ottulmia secca

. . . . ophtahnie seche. Infiamusion d'gola , intiamuszione delle fauci , e della laringe, che rende difficoltà nel respirare, ed inghiottire; squis nanzia , scheranzia , angina ; angina, esquivancie. Infiamasion d'ren . dolore , che viene altrui ne lombi , produtto da calcoli, o da renella, nefritica. nefritide, nephritis, dolor; morbus remum, néphrétiques Influensa , qualità , facolta, virtu, che atenni pretendono. s' infonda da corpi celesti ne' sublunari ; influenza , siderum

vis . com defluvium ! infinence. Influensa , per infondiments di sua qualità in cherchesia: influenza , illapsus , influeus. defluvium , vis , influence. Influrnsa per Influs V.

Influi , l'operare de corne refesti ne corpi inferiori ; intheire , agere ; influere , commaniquer par une vertu secrette. Influt , per contribuisre , concorrere , influere , comferre, influer, porter son et-

fet sur etc. Infusion, l'infondere, infusione, infusio, infusion. In-Hammafio , ardor , cestis ; in- flision , liquore, ove sia stata flammation. Infiamasion dna infusa alcana cosa; infusione, piligat, infimmingione d'un' linaor, in quo aliquid macedeers ; "ulceris inflammatio , ratum fuerit , infusion. Inflasion d'ansens, infusione d'assenzio, dilutum absinthii, infusion d'absinthe.

Ingan, inganno, frode, bindolera , bararia , furberia , trappola, arte, aggiramento, bindolo, cavalletta, tradimento, frans, dolus, fallacia, sycophantia, tromperie, truhison , fourberie , baratterie , mal-engin , duperie , artifice , stralagème.

luganbe , leggiero, disposto, destro, agile, brioso, vivace, agilis, dexter, alacer, hilaris, sauns, firma valetudous, leger dispos, agile, alerte, ingambe.

lugegnos, ingegnoso, industrioso , spiritoso , destro , ingeniosus, industrius, ingenio præstans, acutus, gnavus, soters, ingenieux, plein d'esprit, d'invention , d'adresse , industrieux.

Ingionsion, ordine, comando, jussum, imperium, injonction, commandement, exprès.

Ingionsion , t. del foro , dicesi un alto, in virtu del quale può costringersi un no mo al pagamento, o all'arreato personale, oppure una citozione fatta da un messo per an' obbligazione , od una sentenza ec.; ordine, sentenza, jussum, mandatum, judicium, commandement, contrainte.

Iniki, proibire, vietare, inibire, vetare, prohibere, defendre, inhiber, prohiber. Inimis , colui , che odia ,

sidera offendere; nemico, ini-L'impie, prendesi per ne- rision.

mico di guerra, hostis, ennemi. Inimis dle richesse, dla fatiga ; dle done cc., nemica delle ricchezze , della fatica , del sesso femminile, perosus opes , Sigiens laboris , perosus genus samineum, ennemi des richesses , du travail , du

sexe. Inisie, ricevere nel numero di coloro, che professino un culto particolare , ammettere alla cognizione, e partecipazione di certe ceremonie, segrete, e misteriose, che appartenevano al culto particolare di alcuna divinità , e ciò s' intende, trattundosi della religione degli antichi Pagani, e per estensione dicesi altresi parlandosi di qualsivoglia religione, eziandio della vera; iniziare, aliquem sacris initiare, o initiamentis imbuere, initier.

Inmagine, figura di rilievo, o dipinta, imago, effigiet, simulacrum , image , figure ; per sembianza , simiglianza , apparenza, species, effigies, exemplar, similitudo, image, ressemblance, représentation.

Inmaginativa, potenza dell' anima . la quale dalla ruppresentazione dell'obbietto, con presta congettura, cava molte considerazioni oltre al rappresentato, immaginativa, la virtù, la potenza immaginativa, vis imaginandi, phantasia, imagination , l'imaginative , la faculté imaginative.

Innaginasion , immaginache disama, o quegli, che du- zione, lantasia, idea, pensiero, imaginatio, excepitatio, micus, adversarius, ennemi. imagination, pensée, idée,

Inmagine . immaginare , Meure . figurarsi nella mente qualche concetto, pensare, engitatione effingere, informare , alicujus rei imuguiem ani mo concipere, imaginer, for mer quelque chose dans son idée, dans son esprit. Imaginè ana machina, vale inventare una macchina, machinam ex cogitare, imaginer une machine , en être l'inventeur.

Inmaginesse , inunaginarsi , figurarsi, idearsi, rappresen tarsi, pensare, darsi a credere, persuadersi, animo, et togitatione fingere, s'imaginer, se haurer.

Inmità , imitato , effictus , imitatione expressus, imité, copié, contrefait. Inmite , imiture , seguir

l'esempio, conformarsi, copiare, contraffare, instari, aliquem imitando effingere, imitatione consequi, assequi, imiter ; copier, contrefaire, se conformer à un modèle, suitre l'exemple, prendre pour exemple.

Inmobil , che non può muoversi , o non può esser mosso, senza moto, immobile, immobilis, immotus, immobile, qui ne se peut mouvoir, qui ne se ment point, inebranlahle: Inmobil , si dice di case, poderi, e simili beni, bona immobilia, res non moventes, biens immeubles, effets immobiliers.

Inmondisia, immondezza, bruttura, lordara, sporcizia, tassées dens les maisons, dans l pedimento, empêcher, s'oppa-

les rues , saleté , balayures laideurs , souillure , seloperie Inocensa, nettezza di colpainnocenta, innocentia, probitas . integritas . castitas . innocence, probité.

Inocent, senza peccato, innocente, innocens, innocens, innocent. Inocent, significaanche senza malisia, puro innocente, a culpa remotus insons, innocent, exempt de toute malice, pur, et candide: Inocent , per bambino , fanciullino , fancielletto. Muttrate new cot inocent, cola masnit . . . puerulus , infans, innocent, enfant. I nonsent. la festa dij nonsent, i bambinr, che il Re Erode fece scannare, Instocentes martyres; les saints Innocens, sacer Innocentibus martyritus dies , la

fête des saints innocens. Inocentement , innocentemente, senza percato, senza analiziar, senza frode, senzainganno, senza pensiero de far male, innocenter, citra scrlus, extra culpam, innocemment, mans malice, sans crime, sans dessein de mal faire, sans fraude, ni tromperie. A l'è stà massà inocentement, fu ucciso innoceutemente , senza maligia , intprudenter occisus est, on l'a tué ranocemment, sons le vouloir faire.

Inpac , unpace , V. Aupac ,

anpacè. Inpanate , V. Vrera.

Inpedi, verbo, confrariare, sordes, impuritas, purgamen- | dar noja, opporti, impedires, ta, spurcina, hamondice, impedire, prapedire, detineordare, bone, vilenies en- re, distincre, alicui esse imter, embarrasser, spporter en shstacle, contrarier, traverser, brrêter, retarder. Inpedi, chiudere il passo, impédire, hprangare, shorrore, viam, aditum obstruere, iter intercludere, burror, hacler.

Inpedia, add., donna in sinta, gravida, mulier prægnans, mulier gravida, enceinte, femme grosse d'enfant.

Insperationa, sorta di pianta così detta a cagione delle sue gran virtà; si fa uso specialmente della sua radice, che à acre, piecante, ed a romette si insperatoria, angulique française, belgivimo salvatico della compania della consultata della consultata

Imperfet, add., imperfetts, mancus, non abolutus, imparcus, non abolutus, imparcit, qui manque de perfeetion, qui n'est point achevé. Imperfet t. di grammatica, tempo indefinito tra il presente, ad il passuto; imperfetto, protectio imperfetto, prateritum imperfectume, t. di scuola, imparait.

Imperiata dna carössa, d'un let, il cielo della carroaza, d'un letto, rhedæ camera, umbella testudinata, pars supersor, impériale, le dessus d'un carrosse, l'impériale d'un li

Inpeto, [ inpit , v, pop. )
moto accompagnato con -violenza, e furore, impeto, impetus, violentia, furor, impetuosité, mouvement furieux,
violence, fougne, furie, fu-

reur, vehemence, vivacité, suillie. Ant un inpit, frase popolare, ad un tratto, in un tratto, in un tratto, illico, statim, protiuts, d'abord, tout accup, tout d'an comp, inoque, tout d'an comp, inoque, tout d'an comp, inoque, tout d'an comp, inoque, vehemente, acriler, rapide, ance véhemente, acriler, rapide, ance véhemente, avec force, et ardeur.

Inpetude, impetuoso, violento, furibondo, vermeute, furioso, gagliando, precipitoso, vehemens, violentus, furens, impetueux, violent, rapide dans son mouvement, furibond, furieux.

Inpice, impiglio, imbroglio, imtroglio, imtrigo i impacio: propacio; impacio; impacio; impacio; impacio; impacio; impacio; impacio; impacio; impacio; impicato; impica

Inpliche, impedire, ostare, opporsi, ripugnare, obstare, impedire, officere, empedier, repugner. A implica nen, non osta, non impeditee, non ripugna, nihil obsta, impedit, non obest, non repugnat, nihil obsta, impedit, nempéche point.

Inpolitesta; inciviltà, rustichezza, rozzezza, villania; atto scortese, incivile, asperitas agrestis, et inconciuna, rusticitas, impolitesse, grossièreté.

taosité, mouvement furieux, Inpone, procurare d'inganziolence, fougne, furie, fu-

laci apparense di pietà, di l saviezza, d'integrità, sia col woler forsi vedere per tutt'altro nomo da quello, che egli è realmente ; ingannare , decipere, impanire ulicui, fraudationes dan; , tromper , imposer a quekqu'un abuser , en faire nocroure.

Inpossibil, impossibile, qui este, o fieri non potest, imwossible . qui ne se peut faire. qui ne peut être. Dmande l'inpossibil , chiedere l'impossibile, aquam e pumiçe postulare, demander l'impossible. Niun a l'è obliga a fè l'inpossibil, a fè pì d' lo cha peul, niuno è tenuto a far l' impossibile, ad impossibilia nemo tenetur, nemo supra quam possil enite debet , à l'inpossible nul est tenu.

Inpotent , impotente , fievole, debole, che non la forse, impotens, imbecillus, infirmus, impuissant. Inpotent, privo dell' uso d'un braccio, d' una gamba ec., attratto, impotente, membris captus, iners membris , estropié , inipotent. Inpotent, inabile alla generatione, impotente, all generationen invalidus, progenerandis fatibus inhabilis, impuissant ...

Imprestit, imprestito, prestito, prestaura, muluatio, mutuum , emprupt , prêt.

Inprovise , cautar all' im ! provviso in rima, improvvienre, ex tempore carmina fundere , improviser , faire de vers sur le champ , faires des in-promptus.

... Inpugne, impugnare, contrariare, oppugnare, attaccare, ture, che ha l'insperione sa

combattere una proposizione ec., impugnare sententians contra opinionem ratione pitgeare, impugner, disputer contre, ou de parole, ou par écrit

Inquisi d'un delit, nocusato . convinto d' un crime . sceleris reus factus, flagitii com pertus, prévenu de crimes, accusé , convaincu.

Inset, nome generico de biccherozzali, o bruchi; ve n' ha di più spezie; ultri si strisciano sulla terra , come à lombrichi, altri camminano, come le formiche, ed aliri volano, come le mosche, le farfalle , e simili ; insetto , in. sectum, insecte.

Insi, sirometa, strambo, sbilencio, storto di gambe. compernis, cagneux, estropie, mal-bâti, tortueux, qui a les pieds tortus.

Inst , ayy. di luogo , qui , qua, in colesto luogo, hic. hue , ici. Ins , o ini, v. pleb. per dire così, in questo modo , sic , hoc modo , ninsi , de cette facon.

Insomnia , difficoltà di dormire, veglia, insomnia, noclurna inquies, insomnie. Pati l'insomnia, nen podèi durmi, non poter dormire, nocturna vigilia premi, noctes insomnes ducere , être travaille

Insorgent , usasi questo vocabolo présentemente per significare coloro, che si sol-levano contro un'autorità legittima, rebelles, seditiosi, insurgens. 1975 the distribution

d'insomnie.

Lupetor, visitatore, inspet-

quistor, insperteurities, "Its

Inspecsion ; ispecione ; inspezitine, uffizio, appartenenza , inspectio', munus , inspestion, charge, appartenance, ressort , jurisdiction.

Impiration, inspiratione, suggerimento , suggestione , divinus afflatus , inspiration. - Instrument d'afitament dua casuña , contretto , per cui si dà, e si prende un podere in aflitto i strumento di locazione : parlandosi di colui, che la da in affitto , chirographum docationis, se di colui, che la prende, chirographum conductionis , bail a-ferme , o bail semplie. Instrument d'ofitament dna ed , contratto ; per cui si da lo si prende a pigione una casa, strumento di locazione ; se di colui , che la da a pigione, chirographani docationis: se di colui, che la prende rehirographum conductionis, bail hail a lounge V. Instrument ve Strument nel Diz. Instrutoria, t. legale, atti, scritture d' un processo, o lite, nctiones a agendi formula in

series procedure Insuficial , the non ai pud softrire ; "insupportabile , intollerabile , insoffribile , w. tolerundus , intolerabilis , non Jerendus , pragravis , odiosus , insupportable , intelevable , equi ne se peut souffrir.

fudicio di via juris de lota litis

offese, soperchierie, ingurie, -beffeggumento, ladibrium, molestia, irrisio, insultatio, insulte , quevelle , attaque injurieuse , mauvais truitement, superleo, orgoglioso , superbum outrage, afront.

symbole worn ; inspectur your | Insulte , insultare , oltraggiare , belleggiare , fure idsulti, soperchierie, alicui? aliquem , o in aliquem insultare, ithudere alieni, aliquem vexue, insultor, attaquer avec violence , outrager , injurier, offenser , maitraiter - Insulto un porr'om, insultare un miserabile, ono sgrazinto andicujus miscrias suggillare; in alicujus culamitatem insultare. insulter à la misère de quelqu'an. Insupè, mojè, butè a mêdi,

> ammollere, immollere, tuffure, imbevere, insuppose, madefacere , humectare , perfundere, tremper, shreuven, imbiber , mouiller dans quelque liqueur. Insupe, mejé V pan antiel vin , ummolinie. inzuppare il pane nel vine, panem vino immergere, in vinum intengere, diemper da pain dons le vin. Instructor . enumidirei, incorporando in se l'umido, inzurparsi, ma-cerari, s'in biber, devenir bumide , moite. Avei .la vestimenta tuta insupa d'pieuva ever tutti gli abiti insuppati d'acqua, pluviali aqua deffuerr , avoir ses habits tous mouilles. Sta spongu a s' msupa 'nen :bastunsa ,d' aqua, .a orneia nen pro l'eva , questa stongia non s'inzuppa a suiheienza nell' ocque , non s'imbeve abbastunza d'acqua, hec spongia satis non imbustur uqua, vel imbuit aquem, vello econge ne boit pus osses. da-

> supesse, per incumpare, Vedi Ansupesse. Insuperbi , gonfiare , render

L' inpiegh d' professor d' Gran matica a lo insuperbis, a lo gonfia, la carica di maestro di Grammatica lo rende orgoglioso, lo fa montar in superbia, munus docendi grammaticam illum inflat, munere docendi etc. , inflatur , allevatur, la charge de Grammatiste l'enorqueiilit, lui enfle le cœur. lung erbisse, insuperbirsi, invanire, montar in superbia, iusuperbire, superbire, intumescere, insolesorre. superbia inflari, efferri, s'enorgueillir, devenir superbe, faire le fier , s'entler d'orgueil , être houffi d'orgueil, et de vanité, lever la crête, se redresser. L' on dot a s' insuperbis mai, l'aomo saggio non mai s'invanisce, sapientis animus uunquam turgescit, l'homme sage s'enorqueillit jamais.

Intaulatura, scrittura musica le a due versi di righe, per uso di sonare il cembalo, o l'organo ; intevolutura , musica ratione signatum diagramma, musici modi descripti fidicinum notis , tablature. Intaulatura vale anche norma, regola per iscritto, istruzione, norma, institutio, règle, instruction. ... Intelet, potonza dell'anima, colla quale l' uomo è atto ad intendere le cose, intelletto, intendimento, intelligenza, mens, intellectus, intellect, entendement, esprit, jugement, discernement, raison, capacité d'entendre. Intelet per intelligenza, cognizione, intelligentia, cognitio, intel-. . Americal Commercial of Printers

see, reddere, enorgaeillir, lisquede de la compositione a la timperitir, a la cita, com calcissante. Lactiquessan, V. Iguelet. Per formantica lo rende ordinos o fanontar in subia, munus docudi granticiam tillum indica munere incendi etc., inflatur, alleriore de la compositione d

Intercular, ritornello, versus intercularis, refrain. Intercular, per ripetizione, la medesima cantilean, la cansope dell'uccellino, cantilena, refrain.

Interessament, interesse, parte, sollecitudine, cura, affetto, studium, sollicitudo, cura, intérêt, soin.

Interlocutoria, termine dei curiali, aggiunto di sentenza, la quale ordina che si producano maggiori notizie per poter dare non sentenza, defiuitiva, interlocutorio, interposite judicii sententia, interlocutoire.

Intermitent, addiet, filesis por lo più di polae, odi fish pore i Pols intermitente, que intermitente que intermitente que intermitente polsi intermitente processare resea, pouls intermitent. Frèv intermitent, febbre intermitente, che cessa e ritorna a regolati intervali in febris, pue intermittat untervalidata febris, ibères, qui coesse, et qui reperad à des interralpes réglés, fivres intermitante.

Interogle, domandare, ricercare, intercogare, perconturi, quarere, interrogare, sciscitari, interroger, faire me demande, une question alcuna cosa, o ad alcuna coà quelqu'uu.

Interogasion, interrogazione la dimanda, che si fa interrogando, interrogatio, percontatio , interrogation , demande , question. Interogasion sugestiva, interrogazione suggestiva , cioè interrogazione , che trae altrui di bocca ingappevolmente ciò, che non avrebbe detto : captiosa interrogatio, interrogation captieuse , l'interroger pour surprendre.

· Interpelansa , t. de'curiali , il chiamare con atto giuridico, interpellazione, dica, interpellation a sommation de repondre sur un fait.

Interpelè, interpellare alcupo di spiegorsi su la verità . o felsità d'un fatto . chinmare con atto viuridico . interpellare, dicam dicere, interpeller.

Interpone, interporre, frapporre, inframmettere, interponere, interposer, entremettre , insérer , mettre parmi , scordia intestina, guerre iuteentremêler. Interpone la soa autorità, interporre, impiegare la sua autorità , il suo credito, suam auctoritatem interponere, interposer son autorité, son crédit etc. Interponse , intramettersi , interporsi, frapporsi, impiegarsi, adoperarsi , entrar di mez-20, se interponere , s'eutremettre, s'employer pour une chose , qui regarde l'intérêt d'un autre, interposer ses offices, sou autorité, employer l'autorité, le nom etc.

an, interesse, adesse alicui rei , intervenit vêtre présent , entrer dans une affaire avec quelqu'un , assister comme témoin , comme juge etc.

Intestin , sost , budello . iutestino, ciascaua parte del quale ha una denominazione particolare, cioè l'intestino retto, il duodeno, il digiuno, il colon , l'ileo , il cieco , intestinum rectum, duodenum, jejunum, colon , ileum, coecum, l'intestin rectum, le duodenum ; le jejunum, le colon, l'ileum , le cocum. Intestin . nel num. del più, intestini iutestine, exta, viscera, interanea , intestina , intestins , boyaux.

Intestin, per lo più è aggiunto di guerra, discordia; guera intestina, discordia intestina, guerra intestina, discordia intestina, cioè guerra civile, guerra, che ci fanno le nostre passioni , bellum intestinum , ac domesticum , di-

Intimada , intimazione , citazione, denuuzia, dichiarazione, notificazione, admonitio, edictum, contestatio, denuntiatio, dénonciation, déclaration , intimation , notitication , sommation. Intimada per Peninada V.

pere, far intendere, significare coll' autorità del Magistrato, dichiarare ad alcuno nei modi stabiliti di dover fore quella tal cosa, altri-Interveni , essere , o trovar- menti vi si costriguerà , alisi presente , intervenire in quid alicui denuntiare , indicere , edicere , intimer , cé-

Intime , iutimare , far sa-

clarer, dénoncer, signifier, | si serirono le rendite, e le a un d' dei pazhe, intimire

ad alcuno di dover pigare, dibitorem adminere, appellure, petere ab aliquo quod d. bet , sommer un debiteur

de payer. Intitole , intitolare , dare il titolo, appellare, dicesi dei

titoli, che si danno a un atto gudiziale, a un libro, a una commedia, o a qualunque altra opera d'ingegno, inscribere , titulam addire , intituler, titrer, donuer le titre, ou un titre, appeller.

Intra, t. di ginoco della prila, o del prilone, il contine, oltre il quale passando la palla , od il pallone, è vinto ii giuoco , ultra terminos construtos, volée, le fond da jeu. Fe intra, oltrapassure, passere altre il confine stabilito pel giuoco; pratergredi, de 10 taser.

Intrada, entrata, ingresso, adito, aditus, ingressus, ingressio , introitus , entrés Intrada, diritto, che si paga per le marci, che entrano in una Città , in una Provincia , in un Regno, dazio, gabella d'entrata , vectigal impositum rebus invectitiis , impôt sur les denrées, entrée. Intrada gratis, t. di testro, entrata all' opera , alla commedia , al testro, e senza pigamento, ingressus gratuites, entrée de 28. "10 1 . Laveur.

Intrada , e surtia ; entrata,

faire savoir, sommer. Intimes spese, codex accepti, et expansi, livre do recette, et dépense.

> Intrada, quella reta, che si para in alcun lungo, come arte, compagnia, o simili, in entrando ad esercitar quell'. arte, od essere di tal compaguia ; entratura . . . droit de maîtrise. Intrada , l'apertura, onde s'entra , entrata , entra , mento, introitus, ostinm . Youverture, la porte, l'entrée.

Intrè , entrare , ingredi , entrer. Intrè ant la Contraternita , prov. , e vale ammo + gliarsi, prender moglie, uzorem dacere , se marier , pren+ dre le collier de misère, être de la religiou de Sunt-Joseph. Sost a intra com Pilat antel susipiat, questo aon ha punto che fare , hoe nihil ad rem attingit, il vient là comme le diable en miracle , cela n'y entre pour rieu, il n'y est que pour la forme.

Intrigh , V. Inpice. Intrighesse V. Anuacesse.

Lutraito, quelle preci, che si dicono in principio della Messa; introito, introitus, t.

eccl. intrait. Invension, facoltà, disposizione dell'ingegno ad inventare, e la cosa inventata invenzione, inventiva, trovato. inventio, excegitațio, inventun , navention , génie , esprit, découverte, chose inventée. Invension , scoperta , e citrovamento di cosa nascosta : ined uscite, rendite, e spese, ventione, invention, invention, proventus est im neave ; recet découverte d'une chose caonét. to , et déseuve. Liber d' in Insertion d'reliquie, invention srada, e sartis, tibro, ove dia Santa Gros . . . inventio

rarum reliquiarum . inven- | d' inginni , dott machinator , tio Sanctee Crucis , l'inveni inventeur d'un stratagème. flon de la Sainte Croix, per la festa di tale invenzione : celebrata della Chiesa , inventoe Crucis anniversarity dies . fête de l'invention de la Sainte Croix, fête, que l'église célebre en mémoire de cette decouverte, levension, per tinzione cinvenzione favolose, inganno . mentrogna , bubbola , commentum, res ficta ; et commentitia, fiction, tromperie,

menterie . invention. Invente , essere il primo autore di checchessia, inventase : adinvenire : invenire , excogitare , inventer , trouver. Invente , inventesse , per finasserire per vero ciò, che è falso aggiugnere malignamente ulla verità della cosa, fingere, commentari, supposer, controuver, commenter. Imenteur ; colni , che invrnta cose false, e le asserisce per vere ; mentitore, menroggera , simulato , finto, doppio bugierdo ; infingardo , warrator, simulatus, mrudux, sycophania, menteur, dissi-

mule, double, traitre Inventor , colăi , che inventa, che è il primo a invenlare . a scoprire una 'cosa ; autore, inventore, excepitator , inventor , repertor , inventeur , machiniste , auteur, le premier, qui trouve, qui invente , qui imagine une chose. Inventor d'un art, inventore di un' arte, di una Wingan , d'amusie , inventor sirs , les misères d'autrus

Invern , quelle fra le quattro stagioni dell' anno, che è la più fredda, e che comincia secondo gli Astronomi, verso li 21. dicembre, e termina verso li 21. di marzo : inverno, vernata, invernata. verno . hieras . hiemale . o hibernum tempus, hiver. Apartament, stanse da invern, camere da inverno, o per l'inverno, hibernicula, hiberna cubicula, apportement d'hiver. Provision per l'invern, che icontadini dicono invernaja,

· Invers , contr. d' indrit , Ve Anvers; per luogo non esposto al sole. Leugh espost a l'invers, luogo situato a bacio, a tramoutana, locus ad aquitonem conversus, ad septentrionem vergens, lieu exposé au nord.

provvigione per l'inverno .

penus hiberna, provision d'hi-

Investi , t. de' falegnami , V. Anusti; investidare con certe formalità il titolo, e'l dominio d' un feudo ; investire. dominium tradere, investir, donner l'investituee.

Investi, per affrontare, assalire, aggredi, adoriri, investir-, hitaquer. Section to the "Investisse d' zelo , armarsis manirsi di zelo , cura , studio, sollicitudine, se munire, s'armor de sèle. Investisse die miserie, de punj, di despiasi di. ajtri , appropriarsi, larsi come sue le unserie altrui ec., aliomacchina ec., artis conditor, rum miserium, dolorem dod'inventeur d'un art. Inventor lere , s'approprier les deplai-

Invidios, che si duole d'ogni prosperità del suo prossimo, invidioso, geloso, macchiato d' invidia , invidus , invidiosus,

envieux , jaloux.

Levit , invito , invitatio , invitamentum, invitation, semonce. Arete l'invit, tener l'invite, conditionem accipere, accepter l'offre. Invit, t. di giuoco, invito, lo invitare, e la quantità di danaro, che si è proposta per giubcare .... vade, couche, renvi. Invit, il complimento, che fa uno dei commedianti per avvertire, che nel tal giorno si reciterà la tal opera; avviso, aununzio, invitatio, nuntius, annonce. Invit, foglio manoscritto, o in istampa, che si affigee agli angoli della Città, del Lnogo, per avvertire il pubblico di qualche cosa; car. tello, invito al pubblico, tabella, tabula publice proposita, libellus publice affixus, affiche, avis.

. Lavite , invitare , far invito, conviture, inviture, inviter, semondre, prier de se trouver . d'assister à . . . Invite . trattandosi di giuoco, vale acce nare, o proporre quella quantità di dauaro, che si vuol giuocare; invitare, pecunice summans in ludum proponere , renvier , faire uu ren. vi. Liwite a bale, chiamare chi ha da entrare in hallo; invitare, ad choream ducendam vocare, prendre à danser. Invitesse, smonse, invitarsi, proferirsi , offerirsi , se se offerre , s'offrir , se préseuler , se déclarer prêt à . . . .

Joda, V. Savojarda. Jonas V. Coja 3.º sigu.

Ipocondria , morbo , umor malinconico, affezione ipocondriaca, ipocondria, infermità, che comunemente dicesi auche obbrobrio de'medici, atra bilis, melancholia, affectio hypocondriaca, tristitia, allection bypocondriaque, vapeurs. Col cha patis d'ipocondria, ipocondrico, che patisce ipocondria, atra bile percitus, hypocoudre, hypocondriaque.

Ipocrisia , V. Bigotaria.

Ipotesi, suposision, supost, supposto di cosa sia possibile, sia impossibile, dal quale si deduce una conseguenza; ipo: lesi . hypotesis , hypothese. Ipsilon, una delle lettere

alfabetiche, altramente detta Y Greco, Y Gracum, Y Grec. Ipsilon, dicesi di persona contraffatta, bretta , guasta, stroppiata, deformis, distortus, insignis ad deformitatem, qui habet elapsos in . pravum artus, tout mal-beti, contrefait, tont contrefait. Ganbe faite a ipsilon . V. Ganba störta.

Ipsojure, v. presa dal latiuo, che vale subito, per diritto, in virtù della dichiarazione già fatta della legge; issojure, ipso jure, de droit, ipso jure

Leos , V. Cotej 2.º sign. Irt, v. pop., avversione, odio contro una persona, allontanamento da essa, aversatio, odiam, haine, inimitié , aversion. Fe irt , v. pop. , rompere l'amicizia , disgustarsa 1 S 483 colère, en fureur, rendre fu-

di alcuno, allontanersi, serparrari da lui, amicitiam dimillere, deserge, discindere, ab alicujus amicitia se removere, renunciare dicui amicitiam, alienari ab aliquo, rompre l'amitto, la bonne inbelligence, qu'ou avait avec quelqu'un.

ht, avv., e vale parthe, andiamo, su via, apage, apage sie, abi, abite, eamus, partes, allons, marche. Fè irt, partire, andar via, andarse. ne, abire, excedere, s'en aller.

Lola, paese, hentorio racchiuso d'ogni intorno da acqua, isola, insula, ile. Isola, ceppo di case staccate da ogni banda, isola, insula, quartier.

Isola, staccato da tutte le bande, isolato, insulatus, insudensis , separatus , isolé, détaché de tous côtés. Lolà, si dice anche di persona, che mena vita solitaria, che sta sempre sola, isolato, solitario, solitarius, segrex, solitaire, isolė. Isola, avverb., separatamente, solitariamente, in deserto loco, isolement, en manière isolée, solitairement. Liolesse, vive isola, separarsi, vivere solitario, fuggire la compagnia degli uomini , star solo, ab hominum conviclu se removere, vitam segregem ducere, seorsum vivere, se retirer du monde, fuir le monde, vivre en solitude, aimer d'être seul.

Isse, sisse, aiszare, irritare, fase stizzire, incollerire, irritare, incitare, instigare, irriter, exciter, aigrir, provoquer, agacer, mettire en

Istè, verbo, cedere, arrendersi, piegarsi, cedere, concedere, ceder, plier, tléchir. Fè istè un, V. Fè stè un nel Die.

Litoriè, storiare, istoriare, dipignere storie, abbellire, oruare, addobbare, affazzonare, adornare, topiariam facere, historier, enjoliver de divers petits oraemens do

verdure etc.

H, pron. R prego a parleine, ti prego a parparparleine, ti prego a parleine, ti prego a parde co, de 2 is tomo, to se to
de co, de 2 is tomo et a est
de co, de 2 is tomo et a est
que tou devoir etait de etc.

Hem, v. lat., clae vale ti
più i moltre, presterea, insulper, item.

Iterisia , malattia , che procede da spargimento di ficle; itterizia , morbus regius , morbus arquatus , jaunisse , ictire.

Jus, v. lat., gius, diritto, ragione, jus, æquum, droit,

b., prom. le peide cium's fortunia, potete chimarri (elici, beatos vos dicere potestis,
rous pouvez vous estimer hurenx. le propo d'avi cua d'ostra sanità, vi prego, ciuabbiate rigundo alla vostra
salute, rogo te, ut rationom
saluits ducus, je vous prie deménager votre santé.

La, art., la... la.
La, nota di musica; la,
... la, a mi-la.

La cà grauda, lo spedole de' fanciulli esposti, o bastardi, brephotrophium, la maison des enfans trouvés.

L. casai, t. cont. V. Gheo. La copul : la bostica! la focia! la torta! sorta d'interpisioni; couperi! couperil: couperil via! canchero! voci, di cui ci serviamo o per mostrare travaviglia, o per farsi belle di ciò, che altri dice, o di mon prestarri fede, paper, hui, baba, bon! oh! nargue! tarare! dame!

Là, là, mezzanamente, mediocremente, mediocriter, là tà, passablement, pas beaucoap, médiocrement, V. Là lì-

Lacèt, gianubla, corpo mole, sollice, per lo pubianco, che in più parti degia nimati si trova glandia, giandian, fagone, les glandos. Lacèt, una delle parti del corpo dell'animale, bianca, e di sostanza molle, e spagnosa, che è un uangiare diticato glandula . . ris; se di vitello, glandula vitutina, ris de vene.

Lader d' Bersa, prov., dicesi di colaro, che fingono di non essere d'accordo, di non essere amici, e la sono relmente... dice il prov. fr., ils s'entendent comme larrons pu fore. Lader d'mar, cor-

sale, pirata, pirate, corsaire, écomeur de mer, fourban.

Ladréi, strumento, che ha simiglians colla faleg, ma più piccolo; faleiunha, falesto, faleiunha, falesto, faleiunha, falesto, faleiunha, falesto, faleiunha, faleiunh

Ligh, rannata grande d'acque perpetue; lago, lacus, lac. Laglu d'sangh, lagh d'lagrime, vale gran-quantità, lugo di sangue, lago di lagrime, sanguinis, lacrymarum copia, un lae, un ruis sesu de sang, de larmes.

Lagrima, V. nel Diz. Lagrima, e lerma. Lagrime di fomue. lagrime del coccodrillo, cioè lagrime finte, simulate, false, lacrymæ simulate, lacrymæ crocodili, larmes feintes, larmes de crocodile.

Lati d' galiña; dicesi di cibos quisito, e quasi impossibile a trovarsi; cibus exprissitisimus, lit de poule Lati giovo, lati freich, latte d'una douna, che di fresco si è levata dal parto; latte fresco, latte giovane, lac norum, laz puerpera, jeune luit. Lati e qua a, latte ingesolato con acqua, latte tagliato, lac immictum aque, latte ouspé.

Lama damaschini, lama

Common G

di spada , di sciabla d'aciajo , lone , cunctator , deses, lentus, di damasco, spada damaschina, cioè che ha la tempra di damasco, acinax, vel gladius damasceno encausto distinctus, inustus, damas, sabre d'acier de damas.

Lama di cavion, t. di filatojo . . . filière.

Lame . V. Arlame. Lament , gemito , pianto ,

lamento, lai, sospiri dolorosi, gemitus , fielus , gémissement, lamentation. Lamente, querele, doglian-

re, querimonia, querela, plamtes, réclamations. Lamon per peschè, Vedi

Anton. Landnà , gnaugnada , miagolamento, vox felina, inepta, et molesta locutio, hiulcus verborum concursus, miau-Jement, jérémiade, cacophonic.

Lanbitiv , sorta di medicamento, che si piglia a modo di lambire; lambitivo, linctus, lok, voce arabica. Langriguis, rachitico, t.

medico . . . rachitique, noué. Lanlacio, gamacio, bon a nea , mangiapau , v. basse , e pop., uomo inetto, pelapolli, bescio, ciondolone, persona cappoco, insulsus, et inconcinnus, longurio, proletarius, iners homo, un dandin, un homine, qui n'est bon à rien, Linternier, chipotier.

Lanpadin , lumiceino , lucernuzza, parva lucerna, lampion. 'L veder del lanpadin . dla lanpada, piattello di lampada , lycnus , lampion.

Lanpan , banbin d' Varal , v. pleb.; tentennone, bada- |

iners homo, gros lambin. Lanpas, sorta di drappo di sota, che ci capita dalle Indie Orientali ; lampasso . . . . lampas.

Lanpia , V. Lanpa. Lantia , lantios , V. Lentia.

lentios. Lipa, piacere, diletto .. gioja, contento, soddisfazione , gusto , godimento , uso . fruizione . possesso . commarcio con donua, usus, possessio, delectatio, voluptas, delicice , jucunditas , gaudium . vrai plaisir, jouissance. Lapa per lapabreu, lapoiro, V. Lapa, per pacchiata, stravizzo; ant cola cà ajè na boña lapa. iu quella casa si pacchia bene. si carica la balestra, si cava il corpo di grinze, si sbasoffia, si mangia a crepa pelle, in illa domo quisque se cibis ingurgitare potest, multiplica dape mensa quotidie construitur crebra convivia celebrantur, dans cette maison il y a un repas abondant, on ne pense, qu'à la baire. Luna per bala, Cuca V.

Lapassa, V. Lavassa. Lapide, percuotere, o uccidere altrui con sassi; lapidare , aliquem lapidibus obruere , lapider. Lapide , per biasimare, gridar addosso ad alcuno , riprenderlo , trovare a ridire, arguere, reprehendere , vitaperare , lapider , blamer. Lapide, per importunare, molestare, mojare, infastidire, molestram, todams afferre, importuner, fatiguer, sergenter, rompre la tête. Lapola, bardafa, erba

che nasce lungo le strade, e ! ve n'è di due sorta, la grande, e la piccola; i frntti di questa pianterella sono armati d' uncinetti, che s'appiccano facilmente agli abiti di chi vi si accosta; lappola, bardana, lappa personata, bardane, glouteron, herbe aux teignenx; la lappola minore si chiama xanthium.

Lapsus lingue, e per ischer-20 lipsus langue, un equivoco, na errore, uno sbaglio, un granchio, error, allucinatio, équivoque, qui pro quo. A la fait un lapsus lingue, a l'ha pià un qui pro quo, disse una parola per un'altra, scambio i nomi, le parole ec., allucinatus est, erravit periculose, la langue lui a fourché.

Larga, sost., de la larga, sprigionare, mettere in libertà, e custodia educere, emillere, servitute eximere, in libertatem asserere, élargir, mettre en liberté. De la larga a le bestie, V. Larghè an pastura le bestie. A la larga V.

Larghessa del vestì, ampiezza, larghezza del vestito, amictus , laxus , fluitans , ampleur d'nn habit. Larghessa del pann, dla teila, larghezza del panno, della tela, latitudo panni, telæ, laize, largeur d'une étoffe, toile, entre deux heières.

Largo, t. di musica . . . . largo.

Luringe, la parte superiore, e più grossa, ovvero il eapo della canna de' polatoni, laringe, tarinx, le larynx.

Lasagne del . papa, dicest per ischerzo la pelle del cappone, pellis caponis, la peau dn chapon, V. Lasagna. Laschine, sorta di giuoco.

V. Schine.

jachère.

Lassè andè gerb un canp, un prà ec., lasciar incolto. senza coltura un campo, non dissodarlo, incultum, crudum agrum relinquere, solum omni cultu vacans relinguere, laisser en friche un champ, ne

le cultiver point. Lassè an ripòs un canp, lasciar riposare un campo per seminarlo l'anno vegnente. sinere ul arvum requiescal laisser reposer de trois années l'une ordinairement , une terre labourable, pour être ensnite cultivée, et ensemencée de nouveau. Canp lassà an ripòs, dicesi maggese, novale, vervactum, solum novale, ager novalis, solum cessans, guéret, jachère. Col cano a l' è 'n ripòs, quel campo è lasciato sodo per seminarlo l'anno vegnente . arvum illud requiescit, ce champ est en gueret en

Lassè andè, lassè core, scordarsi, dimenticare, metter in obblio, dissimulare, oblivisci, dissimulare, oublier, dissimuler. Lasse core, lasse scapè ant le braje, cacarsi sotto, scaricar il ventre, saturitatem emittere , lacher l'aiguillette. Lassè scapè na coresa, trar nna coreggia, un peto, erepitum edere, lacher un vent , laisser échapper un vent par derrière. Lassè ande', lasse core , t. di giuoco,

Masciar andare la mano, mis- i nostri, la cene. Pe 'l lavabo, sum facere, lacher, laisser dicesi di Principi, Prelati, aller la main. Lasse stè, ces- che lavano i pledi a dodici sare, desistere, tralasciare, poveri, quindi servono loro desinere, desistere, cessare, a tavola, in memoria della finem facere, cesser, discon- Cena, che fece il nostro Sitinuer, laisser, quitter, désister. Lasse ste, lasciar tranquillo, non importunare, non annojare ec., missum facere aliquem, haud molestum esse alicui , laisser tranquille , ne lauda , hymnus , bymne, caupoint toucher. Lasse sie, astepersi , non fare , lasciar di fare, contenersi, abstinere se, s'abstenir. Lassela boje, lasciar andare le cose secondo jo, e dove si lavano le stovila propria loro natura , cun- glie della encina ; acquajo, lacta fortunæ permittere, lais, vacrum, armarium, armoire ser le monde comme il est, privier. Pera del lavel, laisser passer l'eau sous le pila dell'acquajo, aquarium, pont, prendre le temps com- dalle. Pertus, o condut del me il vient. Lassesse gode, lavel, condotto fatto per la lasciar andare qualche cosa, case per ricevere le acque, cedere , non istage sul tirato, | aliquid a contentione relaxare, aliquid de jure suo cedere, se relacher, se laisser aller. riere, lavorante alla giorna-Lassesse gode , vale anche lasciarsi seducce . exorari . precibus , muneribus flecti , se laisser aller, se laisser gagner, se laisser séduire.

Laticini , tutto ciò, che è composto di latte; latticinio, lacticinia, orum, laitage.

Lava, materia strutta simile a vetro opaco, la quale mel tempo delle eruzioni d'un vulcano scorre a guisa di torrente di fiamma, e indi s'indura come pietra : lava . . . . lave.

Lavabo, l'ultima cena fatta phae , laureola, lauréole male. dal nostro Redentore co'suoi Lectio brevis, piccola rife-Apostoli nel Giovedi Santo, zione, modica refectio, ex-

gnore coi suoi Apostoli, dopo aver loro lavato i piedi.

Lauda, v. popolare, componimento in verso in lode di Dio , o de suoi Santi . tique.

Laude , V. Lode.

Lavel, o siè, luogo, o armario dov'è la pila dell'acquache si gettan via , buco dell', acquajo, emissarium, évier-Lavoror, manoval, lavo-

ta, opera, laboureur, journailler. Lauron , lauras , labbre grosso, sproporzionato, labrum inconcinnum, lippe. Lavròn , lavràs , dicesi anche di chi ha il labbro di sotto troppo

grosso, labrosus, lippu-Laur regio , spezie d' alloro . . . . † laurier-cérise. Laur sarvaj , spezie di frutice, che nasce in luoghi ombrosi, ed ha le foglie perpetue, e simili a quelle dell' ulivo, laureola, chamceda-

sucra Cona, Cana Domini mula fruzi, brevis cuna, pe-

Lit repas. Lectio brevis , com- ! pito, opera, lavoro assegnato, e diminuito, abbreviato, pensum imminutum, opus injunctum, et remissum, vacatio ab opere injuncto, petit travail, petite tâche.

Lega, numero di miglia, maggiore, o minore secondo i diversi usi delle provincie, e dei puesi, lega, leuca, lieue. Après disnè j' omo fait tut comodament, a tut nöstr co mod una lega, e mesa, dopo il pranzo abbiam fatto a nostro bell'agio nna lega e mezza , pransi tria millia repsimus , après le diné nous fimes tont doucement une lieu et demie.

Legatari , quegli , in pr di chi è fatto il legato, legatario , legatarius , légataire.

Legato, ambasciadore, legatus, núntius, ambassadeur, envoyé. Legato, titolo, che si da a' Cardinali , quando vanno ne'governi della Chiesa : legato , legatus pontificius , legat. Legato a latere, dicesi per Cardinale invisto straordinatiamente dal Papa presso d'alcuno dei Principi Cattoliei legato a latere, legatus pontificius, legatus a lutere, légat à latéré. Legato, per quel donativo lasciato altrui per testamento, o codicillo, da darsegli per l'crede , lascito , lascio , legalo , legatum , legs.

Leger, leggiero, levis, leger. Caval leger, dicesi di cavallo, che non s'aggrava sul morso, cavallo leggiero, equas pernix , cheval léger à la

sagne, a sone d'un istrument muno leggiera, snella, svelta, sciolta, manus agilis; cita ad scribendum , levis expedita ad venam incidendam, peritus, dexter, levis. agilis fidicen, citharadus, main légère. Cavalarla legera, cavalleria leggiera, equitatus levis armaturae, leviter armati equites, cavalerie légère, chevaux légers. Solda armà a la legera, velit, soldati armati alla leggera, velites, velitares milites, ferentarii, soldats armés à la légère. Seugn, o durmi legèr, sonno leggiero, delicato, somnus suspensus, semisomnus, por, sommeil leger. Na legiera tintura dla Gramatica una superficiale notizia della Gramatica , infarinato nella Gramatica, Grammatice preceptis levites imbutus, primoribus labris Grammaticam salutasse, une légère teinture de la Grammaire, V. Lingèr-

Leghè, far legati, cioè lasciti pe' testamenti ; legare . testamento relinquere, legare. léguer , donner par testament.

Legn sant, specie di legno. che viene dalle Indie , legne sauto. . . . bois de Gaje, de Gajac.

Legion , squadra , schiera di soldati, detta così da' Romaui , legione , legio , légion. Legian, si dice a tutte quelle granelle, che seminate nascone con bacelli, e si usano per cibo degli uomini, come ceci, cicerchie, lenti, piselli, fave, rubiglie ec.; legume, civaja, legumen, lémain. Man legera a scrive, a gume; i Francesi chiamano

fegume ogni sorta d'erba, piauta, radice buona a mangiare.

Leisna, V. nel Dizionario.

Col cha fa le leisne, colui,
che fa le lesine, subularum
ovi/ex, alcrier.

Lenga d' serpent , pianta così nominata, perchè il suo frutto ha qualche somiglianza alla lingua di un serpente, è elta non più d'un palmo, ed ha una sola foglia, ella è buona per le ferite, è per lo ernie, erba luccia, lingua serpentina . ophioglossum, langue de serpent. Lenga salà, lenga an pajöla, così appellasi da cuochi una lingua di bue, di porco ec., ricoperta da un'altra pelle , con la quale si fa cuocere in un modo particolare . . . . langue fourrée. La lingua batte dove

il dente duole, prov. italiano, cioè ragionare delle cose, che premono, e che dilettano, ex abundantia cordis os loquitur, on parle volontiers des choses , dont on a le cœur rempli , de l'abondance du cœur la bouche parle. Lenghe d' Cher, e cioche d' Turin a l'han mai pì fin , cioè coloro, che si mettono a cinguettare, e quelli, che sonano a festa, non mai pongon fine, largilogui, et qui tintinnabu!a pulsant, numquam lingua, et sonitui finem imponunt, ceux, qui se mettent

à jaser, et à carrillouner ne finissent jamais. Lenghe, sorta di fungo .... boletus hepaticus ... Lenitiv, add., che ha forza, e vietà di lenificare, lenitivo, leuificativo, lenieus, lenitit.

Lente, vetro, o cristalle di figura simile alla lente civaja, convesso da ambe le parti, e che fa apparire alla vista più grossi gli oggetti; lente, lens vitrea, crystallina, leutille, loupe.

Leopard, animale velociasimo nel corso, di color leonino, indanajato di nero, e simile alla tigre; leopardo, leopardus, léopard.

Lepid, giocondo, piacevole, ameno, faceto, burlevole, giocoso, burliero, facelus, lepidus, plaisant, comique, drôie.

Lepidessa, facesia, motto, detto arguto, e piacevole, bucla, buffoneria, lepidi jort, facetie, arum, scurritis jocus, cavillum, facetie, plasmaterie, but mot, raillerie delicate, bouffonnerie, goguettes, propos joyeux.

Lepra, spezie di scabbia in sommo grado, che fa bruttissima crosta in sulla pelle; lebbra, elephantia, elephantiasis, lepra, arum, mala scabies, lepre.

Lepròs , infetto di lebbra , lebbroso , lepris affectus ; ele-

m 141300

ladre. O pedal di lepròs, spedale de' lebbrosi, elephanticorum valetudinarium, léproserie, hôpital pour les lépreux.

Lese, verbo, raccorre, e rilevare le parole da caratteri scritti ; leggere , legere , lire. Lese corent , leggere speditamente, expedite legere, lire couramment. Lese la vita a un diie le soe vrità, cantar la zolfa a uno, dargli una sbrigliata, dire francamente il suo sentimento, aliquem verbis castigare, graviter increpare, libere sententiam suam aperire, dire librement son sentiment , chanter sa gamme à quelqu'un, lui dire ses vérités.

Leseña, fascia . . . bande. Let , sost. , letto. A taula, e let gnun rispet, i cibi invitano a mangiare, alla men-81 . e al letto non conviene l esser vergognoso, non couviene farsi sollecitare, o prehonleus à table, et au lit.

Iquin, V. Latet. Letor , leggitore , che legge , lettore , lector , lecteur. Letor, si dice anche a dot- corsela, furtum, vol, larcin, tore, che legga in istudio, o l'ilouterie, volerie, mangerie. accademia, o comunità relicleur, professeur, regent. l'orient. Leter , per quello , che eser cita l'uno de quattro ordini !

phantiani laborans, lépreux, cuno profferi certe parole ! con intenzione, che un altro ne faccia l'applicazione, oppure quando a taluno è accaduta qualche disgrazia, e che deve pensare ad evitarne un' altra simile, che gli sovrasta; avviso al lettore, lectori ( monitum ) avis au lecteur.

Leu, lough, luogo, locus, lieu. A leu , e a feu , o a logo, fogo, e catena, prov., dicesi di chi convive con altra persona, che sta nella stessa casa, e servesi del medesimo fuoco, focarius, à pot, et à rôt. Portesse suit leugh del leugh, portarsi sul luogo, al posto, in rem præsentem venire, se porter sur les lieux pour mieux juger d'un différent. Esse a leu, e feu , esser a luogo, e tempo opportuno, sibi commodum, sibi opportunum esse, être en temps, et lieu, à propos. Leugh, per ispatio, spatium, espace, lieu. Leugh, per pogare , verecundari neminem sto , sito , piazza , locus , enad mensam, vel ad cubitum droit, place. Leugh, per terskeet, on ne doit pas être ra, borgo, villaggio, casale, pagus, vicus, village.

Leva ejus, levamus, levaldina, il levare, togliendo il suo ad altrui con inganno, e

Levant , quella parte , dalla giosa; lettore, philosophia, quale spunta, e si leva il so-theologie, juris doctor, le- le; levante, oriens, le levant,

Leve , sost , V. Levada. Love, verbo. Da sent lire, minori della Chiesa, lettore, cha ciamava, j'en levaine des, lector, lecteur. Aviso al letore, diffalcare, dedurre, demere, prov. ital., e eiò dicco quan- detrahere, deducere, diffalde sotto icimini generali al- quer. Leve d' part , V. Frasco

leve d' part , leve d' peis , leve I stergere alicui rei , dérouiller, a caval, intrigare, impigliare, intrescare, avviluppare, implicare, involvere, in tricos conjicere aliquem, bien intriguer quelqu'un. Levè na sentensa, na scritura, fare spedire una sentenza, far rogare una scrittura, un contratto, sententiam, syngraphani in acta referre, lever un jugement au greffe, lever un contrat chez le Notaire. Love i sigii , torre , levare , rompere i suggelli, signa, sigilla auferre, adimere, lever les scellés. Leve I pian, la pianta d'un fort, levar la pianta , disegnare la pianta d'una fortezza, castelli planitiem perscribere, lever le plau d'un fort. Leve l' assedi, levar l'assedio, obsidione eximere , lever un siège. Levè n' ipoteca, render liberi, o permettere di vendere beni, mobili sequestrati , hypothecam abrogare, radier une hypothèque donner main levée d'une inscription. Levè un sequestr , togliere , rivocare un sequestro , sequestrum expungere, abrogare, irritum facere , donner main levée d'une saisie. L'è nen 'l tut levesse a bon ora, ma l'è arive a tenp, non basta, che si presenti l'occasione, ma

se présente, il faut la saisir.

ôter la rouille. Leve 'l ruso, figur., dirozzare, scozzonare, dirugginare, imbuere, informare , dérouiller. Leve la se. cavar la sete, dissettare, sitim extinguere, sedare, désaltérer. Lovesse la se, cavarsi la sete, dissettarsi, sitim levare, sistere, sedare, se désaltérer. Levè la scorsa, levar la buccia, dibucciare, desquamare, delibrare, decorticare, écorcer, ôter l'écorce. Levertin , spezie d'erba, lupolo , lupus salictarius ,

boublen. ·Levrasseul , levratin , sorta d'uccelle detto piviere, pluvialis avis, pluvier gris, cour-

lis de terre.

Levret , strumento in use presso i bottaj per fare le capruggini delle botti, ossia quell'incavatura nelle doghe, in cui entrano i fondi, zinatojo . . . . jabloire.

Levie d'li, un levie d'li, un mostaccione, sgrugnone, colaphus, pugnus in os inflictus, un grand soufflet, mornifle , casse museau.

Liam, o drugia, è la paglia, che ha servito di strame ai buoi, cavalli, vacche ec., e che è mescolata col loro sterco, imbevuta della loro urina, di cui ci serviaconviene coglierla, arripienda mo per fecondare le terre : est occasio , quum se se offert, concime , letame , fimum , en-

il ne suffit pas que l'occasion | grais , litière , fumier. Liarba, sorta d'erba detta Levè la pressa a un pann , dai Francesi herbe au gueux , torre il lustro ai panni . . . | perchè si pretende che fredépresser. Leve 'l ruso , srug- gandosi taluno con essa , fa ginire , dirugginare , pulir apparise livide , ed ulcerate dalla ruggine, rubiginem ab le sue membra; clenatide, dematis , chamcedapane. Liber sust. , liber dia desmentia , libro dell'obblivione , fiame lete , liber oblivionis , lethæum flumen , fleuve d'oubli. Liber dle memorie, libretto destinato per iscrivere varie cose, o che hanno a farsi, o per pura memoria; libro di ricordi , liber memorialis, pugillares, ium, album, agenda, tablettes, carnet. Liber doupi, an partia dobia, libro doppio de conti, codex dati, vel expensi, livre en partie double. Liber di doi feui , parti naturali della donna , natura , cunnus, la partie naturelle de la femme.

Libere . liberare . redimere, affrançare, esimere, salvare, tor dalle mani , campare, francare, far esente, esentare, eximere, eripere, liberare, in libertatem vindicare, asserere, ab aliqua re solvere, délivrer, exempter, Libere , salvare , sottrarre , scampare alenno da un pericolo, eripere periculo, incolumem servare, sospitare aliquem, sauver.

Liberta, liberta, franchigia, libertas, liberum arbitrium, liberté, libre arbitre. Piesse an po trope libertà, 1 usare con soverchia famigliarità , prendersi delle licenze, libertés agir d'une manière l trop familière, trop libre.

Libre di banchin , V. Frigiole nome.

Liceista, allievo del liceo, lycei alumnus, élève du ly-

Licet , v. lat., usata nelle scuole, e significa permissiane , licenza ; è permesso? L'+ cet? permission, licet, est il permis? Licet, prendesi anche per il cesso medesimo a cui gli scolari chiedono il permesso di portarsi, latrina, forica, cabinet d'aisance, privé, garderobe, les commodités.

Liè la vis al pal, che dicesi anche dai contadini cole . legare la vite al palo, vitem palo adjungere, connectere, accoller la vigne, la relever, et la lier à l'échalas. Lie, o lighè, t. di cucina, ed è lo spessire un savore con nova stemperate, o con altra materia, condensare . . . . lier. in s. n. rappigliarsi , coagulari, condensari, s'épaissir, prendre consistance, se lier. Ligà, t. di cucina, rappigliato, ispessito, condensa-

tus, lié. Ligada, serie, connessione, seguito, lega, confederazione . . . .

Ligadura , t. de'libraj , legatura de'libri, compactio foliorum , reliure , brochure. · Ligassion , t. di ballo . . . .

enchaîment de pas.

Lila, sorta d'albero, che fiorisce in primavera, e che produce piccoli fiori a missetti, de'quali altri sono bianlicentius audere, prendre des chi, altri rossi, altri paouazzi : ghianda unguentaria , liliacum, Persarum ligustrum, lilas.

Lilin , v. pleb. , Sautissa. Lima , spezie di limone con poco sugo, dolce, e di soave sapore, lomin, lumin,

& lima dolce . . lime douce.

Limiè, grosso cane da caccia . V. Lumiè.

Limitè, restrignere, por termine, limitare, risecare, rinserrare , circonscrivere , statuire , circumscribere , statuere, coercere, limitare, finibus describere , limiter, préscrire, borner.

Limiti, limite, confine, termine , limes , finis , terminus, limites, borne, confin.

Limitrofo, che è sui confini , su le frontiere , confinante, limitrofo, vicino, contigno , confinis , finitimus , conterminus, limitrophe.

Limoce , pianta , V. Cotej , o cotele d' Marte.

Limösna , role per fe limösna , esser liberale della roba altrui, rubare per far limosina, ab aliis exigere, quod aliis largiaris, dépouiller saint Pierre pour vetir saint Paul , oter aux uns, pour donner aux autres.

Lindo , add. , attilato , penustus, elegans, ajusté, élégant, poli, propre, gentil.

Lindo, fig., finido, liquido, corsivo, sonoro, armonioso, dolce, libere fluens, cum lentate profitiens . . . . Lindo lindo , avv. , andatamente, con facilità, con lindura, assai presto, funde, dilucide, confamment, bien vîte.

Lingassa , V. Langassa. Lingher , stiletto , pugnale , poignard.

Linot , uccelletto , che

. lime , t canta dolcemente , fanello , to naria', linotte. Linsöla , linsole , V. Nin-

söla , ninsolè.

Liquefasion, il liquefare, il liquetarsi, scioglimento, distemperamento , struggimento , liquelazione , il fondere , fusura, liquéfaction, liquation, fusion, solution, colliquation, fonte, e dai Chimici ressuage.

Liquese , struggere , far liquido, liquefare, stemperare, fondere, liquefacere, liquare , liquétier , fondre, rendre liquide , faire. couler , ou mettre en état de couler . ressuer, t. di chimica. Liquefesse, fonde, liquefarsi, farsi liquido , tiquescere , liquefieri, colliquescere, se liquétier , se fondre , devenir liquide.

Liquidassion , calcolo, computo, acconciamento, o adeguamento di conti intralciati, di cose imbrogliate, il liquidare, il metter in chiaro . . . . liquidation.

Lira Torneisa, specie di moneta; tornese, lira tornese . nummulus turonensis . livre tournois. Lira, söld, e dne, con tutto rigore, esattissimamente, sino all'ultimo danaro , diligentissime , accuratissime, maxima cura, et diligentia, ita accurate, ut nihit possit supra; districtius, summo jure, jusqu'au dernier liard, ric à ric, avec une exactitude rigoureuse. A val stilo, sica, pugio, stylet, pi n'onea d' fortuña, ch' una lira d' taient , giova più talora un po'di fortuna, che la gran scienza, val più un' oncia di sorte, che una lib- | cose , di cui un vetturale & bra di sapere, gutta fortunos præ dolio sapientiæ, la fortune vaut mieux que tout le savoir.

Liron, lireta, ritornello d'una canzone popolare . . . . turelure, refrain d'une chanson populaire, V. Falalela. Listin, tajura d' polenta, feta d' polenta , fettolina di

poleuta, segmentum, frustusum pultis, lèche de poleute,

v. dell'uso fr.

Liston, drappo tessuto di oro, o d'argento, tela d'oro, tela d'argeuto, pannus contextus auro, vel argento, toile d'or, toile d'argent, étoffe tissue d'or, d'argent, orfroi.

Lite , contesa , controversia, dissensione, rissa, lite, lis, rixa, controversia, jurgium, dissidium, dissensus, querelle, dispute, débat, différent, litige, deučlé, trouble, grabuse, contestation. Lite, il piatire davanti al Magistrato, od altro qualsivoglia Giudice; piato, lite, caussa actio. o dictio, procès plaidoyer. Tache na lite, muovere una lite, alicui litem intendere, inferre, intenter procès à une persoune. Tache lite , tache gabela , V. Tachè gata.

Litera a sigil aussà, lettera a sigillo alzato, a sigillo volaute, epistola nondun appresso signo, lettre à cachet volant. Litera börgna, lettera senza nome, senza suscrizione, epistola sine subscriptione, sine chirographi appositione lettre anonyme. Litera d'vitura, dicesi una lettera, che ciò, quella cosa, id, illiul, contiene l'enumerazione delle cola, co, ce que. Lo ch' a para

incaricato pel trasporto, e ne dee render conto per riceverue la mercede : lettera di vettura . . . lettre de voiture. Litere d' bosch , lettere con figure, o fregi d' intaglio. in leguo . . . . leitres griscs. Litere d' scatola . lettere cubitali, litera cubitales, lettres onciales. Litera circolar . diconsi molte lettere del medesimo tenore scritte, e indirizzate a varie persone per lo stesso motivo; lettera circolare, ejusdem summæ ad plures missa epistola, lettre circulaire. Sotscrive na litera, butcie la data, soscrivere una lettera, mettere la data, epistolam obsignare, diem apponere, signer une lettre, mettre la date. Pieghè na litera, sigilè na litera, piegare una lettera, suggellare una lettera, epistolam complicare, epistolam obsignare, plier une lettre, cacheter une lettre. Bute l' adressa a na litera, scrivore l'indirizzo d'una lettera. epistolam inscribere, mettre l'adresse, le dessus. Siè ai pè dla litera, piè na cosa al leteral, prendere le cose letteralmente, ad verbum, non ad sensum accipere, prendre une chose à la lettre, au pied

Litron , letterone , una lunga lettera, o una grossa lettera, grandior epistola, epistola prolixa, grosse, ou lougue lettre.

de la lettre.

Livertin , V. Levertin. Lö, lon, loli, lola, quello, lo frigg , para lo ciaud , ciò, ipso prædicare , se louer , se che difende dal freddo, difende pur anche dal caldo, pallium ad omne tempus opportunum, ce qui détend du froid , défend de la chaleur ; questo proverbio viene dagli Spagnoli, i quali portano un grosso mantello di drappo auche nella state sulla loro camicia per non sentire il calore del sole; a questo proverbio può convenire il seguente: nè per pieuva, nè per bel, lassa mai a cà 'l mantel , nè di state , nè di verno non andar senza mantello, bata tum hyeme, tum cestate bonæ, il ne faut jamais se laisser prendre an dépourvu. Löbia , e in alcuni luoglii

bajeta . sporto di casa fatto di legatime ; ballatojo , balcone, podium, menianum,

balcon en bois.

Lobiöt , piccolo balcone. Piè sul lobiot, cogliere sul latte, aliquem nec opinantem, inopinantem , imprudentem, improviso occupare, opprimere, imparatum offendere, alicui obrepere imprudenti, surprendre, prendre sur le fait.

Loch, con o chiuso; babbaccio, Fè da loch, V. Fè la gata morbaña.

Löch, con o aperto, sorta di elettuario lambitivo; locco, linctus, eclegme, lok.

Lode, laude, lodare, commendare, dar lode, laudare, laudes alicui tribuere, louer,

donner des louanges , parler de soi avantageusement. Chi si loda , s' imbroda , prov. preso dall' italiano; ogni loda nella propria bocca, diventa sozza, de illius ore fiunt laudes sordidæ, laus in ore proprio vilescit, qui se vante, s'embrene , la louange de soi même est une couronne de merde.

Lode , land , loda , laus , louange. Lodi al plur., dicesi d'una delle parti del divino Uffizio, cioè quella, che si recita dopo il mattutino : lodi. laudes, t. eocl., laudes.

Lodna coridora . lodnon . allodola cappelluta, galerita, alouette huppée, cochevis. Lodsan, sorta di cacio, V.

Parmesan.

Logica, arte, per cui s'apprendono i modi di disputare, onde poter discernere il vero dal falso; logica, logice, es, dialectica, o dialectice, es, logique, dialectique, art de raisonner. Logica, si prende anche per la prima delle due classi, in cui s' insegna la filosotia; logica, logica, logique.

Lögich, ohe sa logica, logico, dialecticus, logicien.

Logogrif, sorta d'enigma, che consiste nel prendere in diversi significati le diverse parti d'una parola ; logogrifo, verba, detractis literulis, alilaudibus efferre, commendare, quid significantia, logogriphe; mitto tibi navem prora, pupcelebrer , vanter , louanger , pique carentem , della parola donner des loungus. Lodesse, navem, togliendo la lettera n. vantarsi , lodare se stesso , e la lettera m , resta ave. jactare se, gioriosus de se Loira, anissal salvatico, di

eslore, e di statura simile al trop libertina. Lonan da mit, tapo, ma di ooda pasanochimulangi da me, apage te a me, ta; agli vive nei cavi degli loin de moi, tener-vous de alberi, e dorne durante l'im verno; ghiro, glis, loir, lida l'aur, alberi piantali in ron, V. Aghi uni degli sitri distanza gli uni degli sitri i

Lonbard, sorta d'uccello, che ha il becco, e i picdi assai lunghi, le penne biancastre; chiurlo, rusticula minor, courlis, courlieu, be-

cassine double.

Longhesa, una delle tre dimensioni dul corpo solido; longhesza, longitudo, longeur. Longhesa et tenp, lunghesza di tenpung, dimensioni dul tempora, hougeur. Longhesza du aguera, et "asseti, lunghesza di la guera, et "asseti, lunghesza dul aguera, et "asseti, lunghesza dul aguera, et "asseti, lunghesza del solidoniosia, longita, mora coloitorosia, longita, mora coloitorosia, longita, mora coloitorosia, longita, mora coloitorosia, longita, proceedia, del colo, esti proceedia, la longuesar d'un cou de grue.

Lontan , add. , lontano . remoto, distante per lungo spazio, longinquus, remotus, distans, absens, disjunctus . . . Lontan da l'euj , lontan dal cheur, chi è lontano dagli occhi, è lontano dal cuore, procul ab oeulis, alienus a corde , qui est loin des yeux, est loin du cœur, hors de vue, hors de souvenir. Lonian da le fomae ch' a parlo latin, e dat onuni, ch' a parlo fomnin, guardati dalle donne salamistre, e dagli uomini etfeminiti, cave a fæmina scientiam ostentante, et a viro effeminato, il ne faut pas se mêler avec des femmes sa-

trop incertus. Lontan da mi, lungi da me, apage te a me, lou de moi , tener-vous de loin. Erlo planta lontar l'un da l'aur, alberi pinatali lontar l'un dat l'aur, alberi pinatali la distenae gli uni dagli altri, longioribus intervallis arboret consitae rare consitae raboren, raritas arborum, arbres plautés loin à loin. Ben loin-tun da volejie ben ; e l'a ami an pica , aur i gard t, len lungi dall' amarlo, gli porta odio, cum odio proseguitur.

nedum annore, bien loin de l'aimer, il le hait.
Lontanans, lontanann i lung distanta da Juogo a lungo tongrinquitas, distantia, intervallum, cloiquement, distance. Lontananna, distance alum persona, dal lungo ove ella dimora, absenta, elio geneunt, absence Lontanansa, t. di pittura, lontanana, as, t. di pittura, lontanana, siondato, veduta, che dimostra gran lontananza, recessio, abcodentia, i um

vue dans le fond d'un tableau. Lantané, discostare, dilan-gare, alloutanare, loutanare, anovere, segregare, dioigner. Lontanaçse, discostarsi, alloutanaresis, recedere, sécloi-gaer, se rutirer loin d'une chose, sécloigner de quelqu'un.

le lointain d'un tableau, ce qui parait le plus reculé à la

Loro, giovanetto, che fa il galante presso le donne; minchioncello, sinanziere, civettone, amans, amasius gloriosus, godelureau. Lova, così chiamasi in

fenzinato, il ne faut pas se Lova, cost chiamasi in mèler avec des femmes sacerti luoghi la pinnocchia pantas, ni avec des nommes della saggina da noi della pamilii Indici , épi du blé de Turque.

Lovaten, o lovet, così chiamasi in alcuni luoghi ciò, che noi diciamo panòt, o pa nuc d' melia, panuocchia di saggina spogliata dei suoi granelli, del suo seme, panicula inanis, granis spoliata, épi sans granue.

Lubiot , V. Lobiot.

Lucre, acquistar pecunia, e ricchezze cou industria, e fatura; guadagnace, lucrifacere, lucrari, queestum, lucrun fucere, gagoer, tirer profit, arontage, lucre, utilité.

Lucro, guadagno, avanzo, hacro, utilità, civanza, guadaguo, che si ricava dall' industria, da un negozio, da un travaglio, dall' esercizio d'nn impiego, lucrum, quastus, lucre, gain, profit.

Lucros, che apporta profitto, guadagno, lucro, lucrosus, lu-rativus, quaestuous, lucratif. Un negosi motoben lucros, un affire assai lucroso, res multi numi, res præcipui quœstus, et comp-ndii....

Luginent, che tiene il luogo d'alcuno, ed esercita in sua vece; luogotemente, vicem gerens, vicarius, legatus, lieutenant.

Lūm, fig., indizio, dllucidazione, spiegazione, dichiarazione, schiorimento, rischiaramento, explicatio, enodatio, explanatio, indicium, argumentum, reuseignement, éclaircissement.

Lumada, occhinta, sgunr clair de la lune. A fa un bel do, oculorum conjectus, obciair d'luña, la luna molto lutus, intuitus, coup d'orit, risplende, uitescit luna, il inte

regard. Lumada amorosa, badaggio, unoroso risguardamento, intuitus amatorius, regard amoureux. Lumie, grosso cane da cac-

Lumiè, grosso cane da caccia, che serve al cacciatore,
per cercare, e a ormure la
itora, e quindi scovarla quando
si vuole iuseguire, bracco da
seguito, canis indagator, vestigator, limier, chien de
haut nez, chien de chasse.

Luminet , V. Lumet. Luna, esse dluna, V. La luña l'è sul fiè, egli è d'umore allegro, supercilio nubem demit, et festivo ingenio, monsieur, ou madame est de bonne humeur. La luña l'è nen sul fie, è di cattivo "umore, V. Umor an scufia da neuit. Luña nêŭva tre di a la prêŭva, lupa nuova tre giorni alla prova , quarta quinta qualis, tota luna talis, il faut attendre le quatrième jour de la nouvelle lune pour juger de son influence sur les changemens météorologiques. Quand la luña fa'l reu, o vent, o brêu quando la luna ha il cerchio, annunzia o vento, o pioggia, lunce circulus ventum, vel imbrem portendit, le rond de la lune aunonce le vent, ou la pluie. Baule a la luña, la luna non cura lo abbajar de cani , cioè le cose grandi, e di valore non curan le piccole, e vili, culicem non curat elephantus Indicus, aboyer à la lune. Al ciair dla luña, al chiarore della luna, ad lunam, au clair de la lune. A fa un bel ciair d'luña, la luga molte

um beau clair de lune. La prendere, rubare, involare, luña a l'a fait ciair, a l'a lusi tuta la geüit , la luna risplendette durante tutta la notte, luna pernox fuit, il fit lune toute la nuit. La luña a lus nen, la luna non luce, silet luna, il ne fait

point de lune. Lunaria, spezie d'erba di una sola foglia divisa in quattro parti, lunaria, lunaria, grande lunaire, satiu blanc. Luron, uomo astuto, Vedi

Volo.

Lusa, savatà, V. Patela. Lusinga, dolcezza di parole , o d'atti per recare l'animo altrui alla sua propria utilità, e volontà, lusinga, blanditice, illecebrae, blandimentum , flatteries , caresses , cajoleries, douceurs, leurre, mignardise, mignotise.

Lusinghe, allettare con false, o fiate, o dolci parole per indurre altrui a sua volonta, e in suo pro, lusingare, blandiri, assentiri, palpare, permulcere, adulari, flatter, cajoler, enjoler, mignoter, dorloter, caresser, leurrer, chatouiller, endormir, séduire , attirer.

Lusche, rapire, togliere,

LU

furari, subripere, auferre, expilare, enlever, dérober. Lussot, pesce, luccetto. piccol luccio, parvus, o mis nutus lucius, hlardeau, brocheton.

Lustr dle stofe , lustro , lucentezza del panno, panni nitor , lustre , ceil. De'l lustr a na stofa, lustrare, soppressare un drappo, nitorem panno inducere, lustrer etoffe.

Lustre, dar il lustro, lustrare. Lustre la bajoneta, V. Enpisse la pansa.

Luteran , luteraña , colui, o colei, che segue la dottrina di Lutero ; luterano , luterana, lutheranus, lutherana, v. dell' uso , luthérien , luthérienne. Lava, la femmina del lu-

po ; lupa , lupa , louve. Luva, agg. a donna, V. Lova. Luvas , lupaccio , pessimus

lupus, un gros loup. Luv ravàs, spezie di lupo d'acutissima vista, e di pelle screziata, e indanajata; lupo cerviere, lupus cerviarius, lynx, chaus, loup-cervier. Luvin . V. Luin. Luvot .

V. Luòt.

mero mille. Macaco, animale, che si rassomiglia alla scimia comune; macaeo . . . macaque.

Macabei, nome, che si dà a' due ultimi libri del recchio Testamento ; Maceubei , libri Machabeeorum, les Machabées.

Macadura, contusione, ammaccatura , ammaccamento , contusio, suggillatio, livor st-beruentus, meurtrissure, V. Nis , nison.

Macaronich , add. , poesia macarônica, in stil macarônich , composizione piacevole in latino, mescolata di volgare, terminante alla latina; poesia maccheronica, maccheronea . . , poësie macaro-

nique, macaronisme. Macassia , confusamente , scompigliatamente, alla riufusa , mediocremente , trasouratamente, con negligenza, alla peggio, inordinate, negligenter, confuse, promiscue, incuriose, pêle-mêle, négligemment, médiocrement, à la diable. Macassia, comunque, indifferentemente; in qualunque maniera si sia, sia; come si voglia, utcumque, quomodocumque, indiscriminatim, sine ullo discrimine, c'est egal, en quelque focon,

Mache, ammaceare, acciaccare , far contusione , plogis Tom. 111.

contundere, conterere, meur trir.

Maciavelica, sistema politico di Macchiavello, macchiavelismo . . . . macchiavelisme. Maciavelica, per società di persone, insieme radunate per far pratiche, raggiri, inganni, congiure, conventiculum, clique, V. Crica.

Macioca d' dnè, gnoca, denaro messo a parte, denaro lampante, sepositæ pecuniæ . oliosa pecunia, argentum in arca positum, fonds d'argent, argent mignon. A tha na macioca d' dnè , ha la cassa fornita di danaro, est in suis nummis, apud cum pecinia subsidet, il a de l'argent mignon.

Macioch , V. Mugio. Macioffit, dicesi d'uonto

assai grasso, e grosso, paffuto, grossaccio, maccianghero, pallone da vento, bene habitus , pinguis , obesus , corpulentus, lacertosus, boursoufle , gras , et replet , qui a des grosses joues.

Maciorle, macchiare, sporcare, imbrattare, bruttare, lordare, insudiciare, fædare, inquinare, maculare, salir, barbouiller, macharer, souiller, tacher.

Macabar sorta d'insetto, che si pone nel tabaeco por dargli buon odore; scarafagque ce soit, sans distinction, gio, capricorno, ceramliy a moschatus, céramby z musqué,

è il nome d'un tabacco dell' America meridionale, che ha l'odore di rosa.

Madama patafia, dicesi per ischerno a donna sciatta, scomposta, sconcia negli abiti, e nella persona; pettegola, vilis temetta, madame ango, madame la bégueule, mariegraillon.

Madama Real l'è morta, usasi questo proverbio per motteggiare colui, che racconta alcuna cosa già nota a tutti, od è assai tempo che è occorsa, cosa comune, pubblica, notissima, che tutti debbon sapere, favola dell' uccelline, cosa, che sanno i pesciolini, ed è scritta pei boccali, res nota lippis, et tonsoribus, repetita crambe, pout aux anes, c'est la chanson du ricochet, c'est des vieux contes, vous datez de loin , ce n'est que de la viande réchauffée.

Madamin, dassi questo nome alla nuora per distinguerla da madama, la suocera, nurus, belle fille, la bru, petite dame, la plus jeune.

Madras, sorta di drappo

madras.

Madrigal, poesia lirica toscana, breve, uon soggetta a ordine di rune ; madrigale, e madriale, italicum epigramma , madrigal.

Madron, siepa, pancone, turandos, discutiendosque est se grossa, tuvolone, axis, efficax, les feves machées à asse grossa , tivolone, axis, o tabula crassior , spissior , jeun font murir les furancles ,

dicesi di ragazza attempata | pimento, o effetto, recar a magazza vecchia ragazza, che l'anog matararu, dir l'ultima

ou petit capricorne ; macobar, | învecchia senza prender marito; pulcellona, virgo provectior, pucelle agée, qui

monte en graine. Madure, in s. n., maturare, maturarsi, divenir maturo, proprio de frutti, il venir a per-fezione, maturescere, maturare , maturari , maturitatem capere, ad maturitatem venire, marir, devenir mar. Madure dnans tenp, madurè bonera, maturare a buon' ora, avanti tempo, prococem maturitatem trahere, murir avant le temps, avant la saison. 'L giavel comensa a madure, a fe ponta, il fignolo, il ciccione comincia a maturare, si avvicina al suo maggior aumento, comincia a far capo, a suppurare, furunculus caput facit, le furoncle commence à mûrir. Madure, in s. att. e n. pass. 'L sol a madura, o a fa madure j' uve , il sole fa maturare le uve, a sole mitescunt uve , le sofeil murit les raissins , les raisins murissent au soleil. Medicament ch' a fan madure la postema, rimedii, che maturano gli ascessi , medicamenta 'suppuratoria , médicamens , qui font mûrir les alicès. Le save mastià a giun a fan madure, e guari i giavei , le fave musticate a digiuno maturano, e risolvono i fignoti , faba commanducata jejuno ore ad furunculos ma-

et les resoudent. Phu. Madare, Mudur , V. Mur. Madura, fornire , dar pertezione, com-

M A

lere , perficere , ibsolvere, religiam operam dare, achever, consommer. Madure, far alcuna cosa consideratamente, e con maturità di consiglio , considerate agere . réfléchir, considérer mûrement. Con 'l tenp , e.la paja i nespo a maduro, col tempo, e colla paglia si maturan le -pespole, cioè, che cel tempo (ai perfezionano le cuse, omnia fert tempus, temporibus ser-.vire docet, avec le temps, et la paille les neffles marissent. Madure ji' inconbent, t. legale . ... contester plus amplement.

Maestà, apparenza, e sembianza, che apporti seco vemerazione, e autorità; maesta . majestas , majesté , grandeur i noblesse. Mucua, per titoloid Imperadore, o di Re, Sire , Maesta , Majestas , Mapesté . Sire. .

Macstòs , maestoso , sugusto , venerabile , grande , mugailieo , gravis , venerandus . majestusem habens; majestate proeditus, majestueux, noble. auguste, grand. 140

Maestria , arte, maestria eccellenza d'arte, ars, artificium, peritia, industria sullertia, art, artifice, adresse . habileté . finesse d'art.

Mag, o majo, disesi quel? albero, che si taglia, o si

se, linire, ter- I uscio delle loro innamorate : if majo ; majuma , un mai. Mag ventos , avril pievos , mug brun , miche spesse , cioè se piove nel mese di aprile, e fa vento, e tempo nuvoloso nel mese di maggio si avrà abbondante raccolta di biade, e simili, aprilis pluviosus, et majus aridus, portendunt fertilitatem : segetum . mai seide, syril humido, mai mou est signe d'une bouse anuée. La metà d'mag . la metà di maggio, idibus maji, la mi-mai , ou queure d'hiver, Vedi Mai nel Dizion, 2.0 sign.

Magi, o He Magi, titolo di quei tre personaggi, che vennero dall' Uriente ad adorare Gesù Cristo : Magio .... Mage. La festa di tre Re Magi, la festa de' Magi. . . . le jour des Rois, l'Epiphanie,

Magia, arte del fare incanti per sapere le cose occulte : magia, ars magica, magie, Magia bianca, è l'applicazione delle cause attive naturali alle cause passive, od at suggetti, col mezzo di che si producono molti sorprendenti, ma par naturali effetti : mugia bianca, mugia naturale, magice naturalis, magic blanche i magie naturelle.

Magior , sost, mell' arta della guerra è un nome date a diversi Uffiziali di differenti -pianta nel primo giorno di qualità , e condizioni ; magmaggio davanti la porta ili giore, major, major. Magior alcuno per fargli ouoro; il general , maggior generale .... suaggio: dicesi anche a quel major general. Magior d'briauno d'albero, elle i conta galaci maggior di brigata di dini piantano la notte delle migar de brigade. Magior d'un calcade di maggio, avanti all'inegibicità, il maggiore di un

MA

reggimento, è l'uffiziale, a ma parte dell'argomento, procui spetta di trasmettere tutti gli ordini al reggimento, farne la rassegna , raccoglierlo , ed esercitarlo, vedere, che ei marci con buon ordine, pensare ai suoi quartieri ec. il maggiore è il solo uffiziale di un reggimento di fanteria, a cui è permesso d'andare a cavallo in tempo di servigio, ma egli cavalca appunto per trasportarsi sollecitamente da luogo a luogo nel bisogno; maggiore ... . major. Magior d'un regiment d' cavalaria, è il primo capitano del reggimento, e comanda in assenza del Colonello : maggiore . . . major. Magior dla piassa e il terzo uffiziale io ordine iu un presidio, e viene appresso al Governatore deputato : ei debbe essere inteso della fortificazione, ed ha l'incarico delle guardie, delle re, hareditas, quelladomas ronde, delle pattuglie, e delle jorem natu special i majorat, sentinelle; maggiore della ideicommis. m. piazza . . . . . . major de la maldgister, nissand proveplace ; vi è pur anche l'ajui le vale severo ; rigido , rigolant magior, 'I sargent ma- roso, rigidus, severus, rigougior, 'I caporal magior, 'I tant reux, V. Magister, meist, born mugior , cost chiamati a cagione di qualche seniorità , Magisteri , grado , che si maggioranza, o prerogativa, conferisce nell'Università deche hanno sopra gli altri; ajui gli studii ; magistero , magitante maggiore . . . aide-ma- aterium , maîtrise ès arts , graojor sergente maggiarà . . de de maitre es arts. Magie sergent-major, caporale mag- stori, t. di chimica, magiigiore 2014 the caporal-major, stero . . . magistere. maggiore tamburo, o tambu . Magnati, s. plur., magnarino maggiora : . . tambour ti , maggiorenti , principali , major. Magior : nella lenge le una dignità nella Polonia, e colui , if quale ha l'eta ido- le nell' Ungheria , primarius , nea per maneggiare le cose princeps vir , les grands alles ane; maggiore major majour, seigneurs, les chele, les prin-Magior, si dice de Logici Inpri, leipaux , magnats. il.

positio, majeure, la première proposition dn syllogisme. Magior, e minor, nella musica si applicano alle concerdanze, che differiscono l' una dall' altra di un semituono : maggiore, minere, major, minor , majeure , mineure ; dicesi nel giunco de' tarocchi; tersa, quarta, quinta magior ec., cioè i tre, quattro, cinque primi tarocchi, che sono l'angelo, il mondo, il sole. la luna , le stelle ec. . . . . tierce major, quatrieine major, quinte major ec.; 10 stesso dicesi al giuoco del picchetto, quando si hanno tre, quattro, cinque carte del medesimo seme, o colores che immediatamente seguono dopo l'asse. metrated . to

. Magiorato , quell eredità. che tocca ol fratello puggio-

e metre.

Magnesia , pietra fossile , Pssia terra assorbente, bianca ec. ; magnesia , lapis pyrites, marchasita , magnesie, Vedi ♣Iarchiseta.

Magnetism , è la qualità , la costituzione di un corpo. e de'suoi pori, per la quale egli è reso magnetico, trovasi, che il magnetismo è un'attività transitoria, capace d'essere prodotta, e di bel muovo distrutta ; magnetismo, magnetismus, vis magnetica, magnetisme.

Mago, stregone, mago, the esercita l'arte magica, magus , veneficus , præstigia for , magicien , sorcier , conpurateur.

Mai , avv. , mai , in alcun tempo, nunquam, jamais. Maipl, non mai , non più , nunquam , nondum . jamais.

Mai, miglio, V. Mei. Maimai V. Mei-niei.

Maja su n'eui, V. Fioret. Maja, sorta di drappo a maglie ; lavoro di maglie . . . tricot, tricotage.

Maisin , isoletta , isolotta , parva insula , ilot. Maisin , palude, stagno acquitrigo. pantano, palus, marais.

Majuscol, majuscolo, magnus , ingens, majuscule. Eror majuscol, errore majuscolo, pa gran mancamento, grave crimen, gravis error, une faute grossière, lourde. Letera majuscola, carater majuscol, lettera majuscola, carattere majascolo, cioè lettera, o carattere maggiore degli altri, litera majuscula, quadrata . Romanæ literæ grandiores , lettre majuscula , oa- Malanteisa , V. Malinteisa. pitale.

Mal anievà , mal alievato, cattivamente avvezzo, mal avverzo, malis imbutus moribus. mal-élevé, débauchés

Mal al cheur , malineuore, malineorpo. Con mal al cheur. avv., di malavoglia, malvolentieri, ægre, vix, invito animo , à contre-cœur , de mauvais cœur.

Mal dia smana, mestrui, mesi , purghe di sangue, menstrua, menses, abundantia fæminarum , règles , malessemaines, menstrues, fleurs.

Mal d'eui , ottalmia , infermità, che viene agli occhi. ed è un' infiammazione della congiuntiva, lipputudo contralmia , ophtelmie , lippitude ja

Mala grassia . sgarbo sgarbatezza , maniera incivile. e disobbligante, inconcinnitate inelegantia, rusticitas, inurbanitas , impolitesse , mauvaise grace, grossièreté. D' mala grassia, con mauiera sgarbata, senza garbo, sgarbatamente, sgraziatamente, con disgraziataggine, inepte, inconcinniter, ineleganter, invenuate, impoliment, grossièrement, maussadement, de mauvaise grâce, d'une manière gauche-Malandait, condotto a mal termine, perditus, en maun

vais état, mal en-point. Malaneuit, dicesi, quando si passa la notte senza dore mire, e con inquietezza: onde Fe la malaneuit , passar la nette senza dormire, nociem insomnem ducere, faire la male nuit.

Malansona , a merinsana , V. Marsona.

Mala pest , sorta d' impre- vus , pessimus , maudit , mauessione con maraviglia, canchero! saetta! cospetto! rabbin! papæ! babæ! malepeste! La maia pest com a l'è pervers col bardassa ! cospetto com'è, o quante è perverso quel ragazzo! papæ quom pravus est puer ille! mulepeste e cet enfant est méchant! Ch'at voña la mala pest! tivenga il canchero! possi tu crepare ! Dit te perdant ! la peste le crève. A l'a fait la mala pest, fece il peggio che si può, imperversò, infuriò, susque, deque omnia vertit, debacchatus est, il a fait un tapage de tous les diables, un Ontamarre du diable.

Mal a proposit, inconvebientemente, sconciamente, fuor di proposito, mal a proposito, indecenter, als re, mtempestive, incommode, alieno tempore, inopportune, mat-4-propos, sans aucum rapport, sans raison, sottement. Mal-arserit, raccettato con

maharweooglienza; malaccolto , male acceptus , mal acqueilli . mal recu.

Malavenia , malvolente , d' matarenia, matvolentieri, agre, invite onimo , a contre eccur , avet regret.

Malavi, strons, pezzo di sterco sodo, e rotondo, stronso , stercus durum , étron . du exca.

Maluvita , V. Fè la mala

Maleda adda contrario di benedetto p maledetto, execrubitis , detestabilis , maudit. Maledet , si preude auche chie cci , febris maligna , fiè-

Malanes . V. A la mala pes. | per cattivo , pessimo , pre-

Maledi , pregar male altrui . maledicere alicui . mala precari, maudire, souhaiter de mal , faire des imprécetions. Maledi la vita , l'ora ch'un è nà, maledire la vita, l'ora, in cui taluno è nato, sibi pestem exoptare et se ipsum execrari . maudire sa vie.

Maledision , maladizione . execratio, imprecatio, malediction. De , o mande la maledision a un , dare altrui la maladisique, in caput alicujus execrari, diras alicus panas imprecari, donner des 

Malepeña , appena , un poco, un tantino, vix, paullulum, à peine, un peu mit Males V. malasi.

Malfasent , scellerato , ribaldo furfante , malfattore . malvagio , nequam , scelestus . facinorosus, nefarius, mal-

faiteur , scélérat. Mal fotu , malconcio , male habitus, vexatus, accour-

tré de toutes pièces. Malign , add. , che ha malignità , maligno , improbus , malus, scelestus, malin, més chant. Bosch malign, dicesi di bosco scubro, ronchioso, bitorzoluto , lignum scabrum , bois rahoteux. Malign com et peca , com 'l bösch d' forca , malignissime, pessimus, improbus, très mauvais, trèsméchant. Frèv maligna , feb. bre maligna, febbre accempagnata da veleno, da petecvre maligne, sièvre, qui est studo, tristesse, chagrin, méacconpagnée de venin , de lancolie. Lassesse piè , o do-pourpre, et d'accident plus minè da la malinconia , darsi facheux, que le pouls ne semble l'indiquer.

Maligne , vessare , inquietare , affliggere , tormentare , straziare, angariare, travagliare, molestare, addolorare, angosciare, vexare, affligere, vexer, tourmenter. Maligne, in s. n., divenir maligno, malignare, malevotum fieri , invidere , devenir malin', méchant.

Malignità, malvagità d'animo disposto per propria naa nuocere altrui , ancorche pon vi sia l'util proprio , malignità , malignitas , invidia, perversa voluntus, improbitas, perversitas, malignité, méchanceté, perversite, venin-

Mulinteligensa, dissensione, discordia , briga , litigio , nimicizia, dissapore, disunione, dissentio , dissidium , discordia , jurgium , contentio , mesintelligence, brouillerie.

Mul-intensiona, nomo di prave intenzioni, cattivo uo? nio , maligno , malevole , malintenzionato, malbigatto, malevolus, malignus, malintentioné , mal-veillant , malévole, méchant.

atrabile.

Malinconla per afflizione, e passion d'animo, malinco-

alla malinconia, tristitiæ sa tradere, agritudivi se se dedere, se chagriner, s'attrister, se donner à la mélancolie, Malinconia paga nen debit, prov., e vale, che l'afflizione, la melanconia non ripara le disgrazie, inauis est tristilia ad arumnas arcendas, la tristesse ne répare point les malheurs.

Malinconich, che ha malinconia, melancolico, malineonioso, melancholicus, mélancolique. Malinconich , dolente, tristo, afflitto, che ha i bachi , mæstus , tristis , mærens, animo æger, triste, chagrin, sombre. Malinconich, dicesi anche di cosa, che ispi-rano malinconia, malinconico, lugubre, tristis, lugubris, mæstus, mélancolique. Lassomo sie ant un canton col malinconich, lasciumo stare quell' ipocondriaco, quel malinconico, ne conversemur cum illo tristi homine, laissons-là ce, mélancolique.

Malisia , vizio , malignità ; inclinazione a nuocere, a malfare , malizia , improbitas , perversitus, culpa, maliguitus, vitium , malice , malignité. Malinconia, umore, che Malisia per astuzia, tristitia, molti chiamano collera nera, astus, calliditas, malice, ruse, ed atrabile , da cui son gene- finesse , detour. J' eu nen fait. rati i mali ipocondriaci , ma- lo con malisia , ciò io non linconia, atrabilis melancho- feci con malizia, ingannevollia , mélancolie , bile noire , mente , astutamente , facinus abest a culpa men, je ne l'ai pas fait par malice,

Malisios, astuto, maligno, nia, tristitia, massitia, agri- scaltre, scaltrite, maliziato

lizioso , viziato , fallace , ingannevole, malvagio, facimale : malitiosus , callidus . Mafer , versulus , improbus , indicioux , rusé , madré , artificieux , malin , renard ; trigaud, fin , cauteleux. Melitios com l' peca, maliziosis-Bimo, perversus, improbissimus, vuferrimus , très-malicieux. Malisioset alquanto malizioso, inaliziosetto , vafellus , improbulus, un peu malicieux.

Malparlant, che dice cose monce disoneste; maldicente, turpia et obscena loquens. maledieus, obtrectator, sottisier, médisent, détracteur. Malpentna, descons, v. pleb.,

scarmigliato , scapigliato , arruffato , passis crinibus , échetelé , déchevelé.

Matpratich, inesperte, imperito , malpratico , inexpertus, imperitus, inexpérimente, qui n'a point d'expérience, simple, niais, mal-adroit, ignorant, mal habile, qui n'est point intelligent.

Mal rispetos, che non porta rispetto, che non è rispettoso , discortese , villano , oftransioso, sfacciato, inofficiosus, injuriosus, inverecundus , irreverens, impudens , qui ne porte pas le respect, qu'il doit , qui manque de respect. Malson , inquieto , affanno-

so, sollecito, nazius, inquietus . sollicitus , inquiet , agité, chagrine, troublé, en peine.

Malva , riondela , v. pop., erba assai comune, che è lenitiva, e mollificante, e ve n'ha di varie specie : malva . malva , malache , mauve.

esazione ingiusta, prevarier zione ; ladroneccio ruberia commessa nell' esercizio d'una carica, d'un impiego, ma rei administratio, malversation, manvaise conduite de celui, qui est dans un emple public.

Mellverse, prevarieare, far guadagni illeciti, male rem administrare, non recte tractare se in aliquo munere malverser.

Malvesti , vestito male, malvestito, male in mnese, lacera indutus veste, mal-vêtu. mal habillé, déguewillé. Malvolei , odiare , detestare, odisse , detestari , detester. Pesse malvolèi V.

Mamia, aja, custos, ediscatrix , bonne. Mamia , cuor mio, cara amica ... mamie, mon corur.

Man , t. di giuoco. Avei la man , esse 'l prim an man , aver la mano nel giuoco, esser il primo a cominciare . . . avoir la main , pour dire que c'est à lui à jouer le premier. Boña man a cope, mano felice, fortunato, buona . . . main bonne; il est avantageux d'être sous le coupe du tel. Freid d man, cand d'cheur, freddo di mano, caldo di cuore .... froides mains, chaudes amours. Man cauda . sorta di giuoco fanciallesco ...: main chaude , trappe-main. Man d' bianch , man d' ross , t. di pittura, mane di colore, crosta , strato , coloris incluctio, couche. De na man d bianch , dar una mano di color hisneo, album colorem Malyersasion, concussione, inducerc, mettre une couche

In man, il toccar la mano, che fa lo sposo alla sposa la prima volta, ch'ei la visita per promettersi , dando la mano in pegno di fede; impalmare, o impalmarsi, rite spondere se ducturum aliquam in matrimonium , ( parlandosi dello sposo ) rite spondere se nunturam alicui , ( parlandosi della sposa ] fiancer, promettre en mariage. Tochesse la man , darsi la mano , dexteras jungere , s'entretoucher dans le main , toucher quelqu'un dans la main. Sà , tocheme la man , date qui la mano , cedo manum, ca, la main, donpez la main. Voi con na man. e mi con doe, si dice dell' accordarsi a far una cosa più volentieri di quello, che vorrebbe il compagno : se in con una mano : ed jo con due . libentissime . tres-volontiers. Fe segn dla man, accentare con la mano, manu significare, faire signe de la main. Sciopate le man, battere palma a palma, manus collidere , battre des mains. Vive con 'l so travaj , con 'l travaj d' soe man , vivere col lavoro delle proprie mani: manuum l vre du travail de ses mains, l durre la mano d'un fanciullo,

de couleur blanche. Man pis-1 d' l'istessa man , d' l'istess' sose, mani sudate, che su- autor, chi a fait l'un, a l'a dano, manus sudore made- fait l'autr, egli è del medefacta , maius qui suent. Desse simo autore , ex endem officina exiit hoc opus, de la même main, du même ouvrier, qui a fait l'on , a fait l'autre. De l'ultima man a un travaj , dar l' ultima mano ad un lavoro , summam operi manum imponere, orus ad umbilicum ducere, donner la dernière main 'à un ouvrage, J' eu per le man le ch' a fa da bsögn per rispondie, ho per le mani quanto fa d'uopo per rispondergli, in promits est quod' respondeam \ ad munum est responsio . Yai en main de quoi lui répondre. Tire la pera , e sconde la man , gitter la pietra, e nescondere la mano , simulatione officii injuriam tegere, jeter la pierre, et cacher la main, D' longa man ; già tempo è. lunga pezza fa , dudum , pridem, depuis long-temps; de longue main: Butte na cosa an tersa man, mettere qualche cosa, deporla in mano terza. in mano d' un terzo capud sequestrem deponere, mettre une chose en main tierce. Butesse la man a la consiensa, cioè esamigaré se stesso , se ha futto qualche torto ad alcuno, o se ba commesso mercede inopiam tolerare, vi- qualche inginstizia, qualche peccato, inquirere in se, in-Mne la man, reggere con trospicere in mentem suam etc., mettre la main à la conscienche impara a scrivere, pueri ce, ou sur la conscience, scribere discentis manum ma- exuminer si on a fait tort à nu super imposita regere, me- quelqu'un etc. Mnè volente per la main d'un sufant, qui le man, esser della mano, apprend à écrire. A l'è esser facile, o prouto a dare,

punn, paratum, expeditum bon dans le besoin. esse , avoir la main légère , mun, succolta di quattro insieme ; quaternario ... . quatrain. Na man d' ömini . un certo numero d' uomini , aliqui homines, certain nombre, certaine quantité d'hommes. Bute la man dnans, del ciair per nen ch' as destissa, metter la mano, avanti il lume, accio non si spenga , opposita manu lumen ab aura defendere, mettre la main devant la lumière, qu'on porte de peur que le vent ne l'éteigne. , or minera very main

Mana , o mna, tanta quantità di materia, quanta si può tenere o stringere in una mano, manala, manciala, pugillus , une poignée .. une pleine main. Na manà, o mnà d feu , l'esporre leggiermente, quasi in passando, la mano al fuoco .... un air de feu, brouée. Muà i per colpo di mano. De na mna ghermis re . aggrappare . abripere . gripper, donner, un coup de

grille/ Mancansa, difetto, penuria, scarsezza, bisogno, mancanya, vitium, penuria, inopia , egestas , defaut , disctte, manque, An mancansa di cavai i' aso trolo , in caso di necessità tutto è buono, nelle necessità ogni acqua immola, in tempo di carestia pan veclenta, nil contemnit esurions, tario, procurator, mandataiin framenti impia ervum, re, commissionnaire, envoyé. faute de chevaux, on fait | Mandament, territorio, di-

percuotere, manu prom- | trotter les dues, tout est

Manch , mancamento, manêtre prompt à frapper. Na canza ec. A l'a trovà un manch, un deficit d' des scit d' or , ha trovato mancarvi dieci scudi, decem aurea scuta deesse sensit, il a trouvé dix écus de manque, de moins. Mondarin, è un nome date dai Portoghesi ai nobili , ed ai Magistrati delle regioni orientali, spezialmente a quei della China ; la voce Mandarin , in. questo senso è ignota fra i Chinesi, i quali in suo luogo chiamano i loro Signori grandi., ed i loro Togati Quan, o Quan-fu , cioè servo , o miuistro di un Principe, servus, minister Principis , mandarin; vi sono nella China nove ordini di mandarini, o nove gradi di nobiltà, che hauno tanti differenti animali per loro divise, il primo si distingue con una gru, il secondo per un leone, il terzo per an'aquilà, il quarto per un pavone etc., vi sono in tutto trentatre mila mandarini circa nella China. Maudarina è anche un nome, che i Cinesi danno al linguaggio dotto del paese, e questo è nella China quello , che è nell' Europa il latino, e lo chiamano lingua mandarina, ed il line guaggio della Corte.

Mandatari, colui, che per mandamento d'altri fa alcuna cosa; oggidi si prende per lo ciono, obsessis omnia escu- più in cattiva parte; manda-

neu , a fe scrive , a fe nous- e ciascuna porta una sorta da mè etc. , Va Mande a fe de pomi ; quelli del maschio, Laso nel Dis.

Mande a spas , V. Mande via nel Dir. Mande a spas, per dichiarare illegittima- la dimanda di alcuno , exceptione petitorem excludere, déhouter, niettre au néant. Mande un da Erode a Pilat, far alle palla d' uno , manderlo dall' uno all'altro: sens' aver voglia di fare alcuna cosa per hii, tenerlo lungo tempo su la corda, follitim aliquem duatitare, aliquem quasi pilam habere , phaleratis verbis dusere . circumvenire . ballotter quelqu'un, le renvoyer de Camble a Pilate. Chi veul vada, chi veil nen manda, pelle cose, che ci premono non bisogna aspettar l'altrui ajuto ma bisogna farle noi; chi vuol vada, e chi non vuol mandi, Piocchio del padrone ingrassa il cavallo, frons occipitio prior, oculus domini saginal equum , l'œil du maître engraisse le cheval.

Mande le copie . chiomare in giudizio , citure a' Magistrati, diem alicui dicere. citer . traduire en justice. Dio te la mandi bona , prov. ital. Dio ti sia propizio, salvus sis, ita te Deus amet, que Dieu vous soit en side. Mande everti un sotman , monder ad submittere qui moneat, envoyer avertic sous-main.

Mandragora, piante medi- courbettes. cinale, une degli ingredeenti | Maneiura, maneggio, pra-

stretto, territorium, tetritoire, dell' unquento di pioppo, di détroit, juridiction district. sono le specie della mandra-Mande a carte quarant e gora , maschio , e femmina egualmente che le foglie, le radici ec., sona due volte più grandi, che quei della femmina, mail sugo in amendue. è un aveleno narcotico del peri violento : ella è proficsa nelle affezioni isteriche, ma fa d' nopo servirsene con somma cautela : altrimenti ella cagionerà delle orribili convulsioni . ed altri dannosissimi-sintomi; ha pur auche altre virtu, ma oggidi non se ne fa altro uso, eccetto delle sne foglie fresche nei cataplasmi, e ne' fomenti anodini, ed emollienti : mandragola, mandragora, mandragore. Mandragora, t. ingiurioso, V. Priegola.

Manducatoria . V. Mandu-

cativa. Manege, trattare, toccare colle mani, maneggiare , traj clare, contrectare, tangere, manier Manege, per reggere, governare, amministrare, regolaro, admnistrare, gouverner, diriger. Manege j'afe dia ca , aveine 'l maneg , maneggiare eli affari di casa L res domesticas dispensare; conduire les affaires de la maison. Manege un caval maneggiare up cavallo, esercitarlo, ammacstrarlo a capriuoie corvetto ce , -- cquum avvisare alcuno segretamente, flectere, fingere, circumagere, dresser un cheval, le lever à cabrieles ; à pesades , à

campestris exercitatio, manœuvre. 1 m:

Mange . figur. vale consumare, togliendo altrui le facoltà. A j'a mangiaje tut' 'l patrimoni an gingand ... na cosa con j'eŭi, bramare

alicujus bona decoquere, manl'eut, mangiarsi alcuno, guardandolo con occhio bieco : a smia, ch' am vêuia mangème con j'eui ... torvis oculis aspicere, avaler quelqu'un, le regarder de travers. Mangè un con: f' êui , vale anche guardar alcuno fisso, e con affetto sensnale, e disordinato, aliquem oculis devorare, manger des yeux, regarder quelqu'un avidement. Mange avidamente una cosa , oculis aliquid comedere, avide speetare, manger quelque chose des veux. Mangè gras, cibarsi di carni, vesci carnibus, faire gras. Mange maire, astepersi dalle carni, cibarsi di pesci, erbe, uova, latticinii ec., abstinere carne, ovis, piscibus , oteribus , lactantibus

Sca, negotium, manacuvre; | metà delle lettere, voces non per movimenti di un esercito, articulare penitus, amputata loqui, concidere verborum syllabas . manger les mots. Mangè, dicesi, quando non si pronunzia una vocale pel riscontro d'un'altra vocale seguente, come nei versi; eli-dere . . . Na vocal dans ger , ruiner. Mangè un con d'autra a s'mangla . . . . vocalis ante aliam etiditur une voyelle devant une autrese mange. 'L ruso a mangia 'l fer , la ruggine consuma, divora il ferro, rubigo ferrum exedit, la rouille mange le fer. Bsögna mangè con i gat , e lape con l can , prov. , bisogna urlar co' lupi, cioè fa d'uopo adattarsi at costumi altrui, ancorche siavi alcuna cosa a biasimare in essi : co' rozzi falla da rozzo, co' savii falla da savio, cum care carissa, il faut barler avec les loups. Chi a mangià 'l diavol, cha mangia i corn; chi ha fatto il male, ne soffra il danno, chi piscia, rasciughi, chi imbratta, spazzi, chi ha intrisa la torta, l'ha da mangiar tutta, chi ha intrigata la tela, la stringhi, quisustineri , vesci , faire maigre, male agit , penitentiam agat, Mangè 'l fat so an erba , V. qui intrisit , ipsi exedendum Erba. Mange 'l pan a tradi- est , quand ou a avalé. le ment ; dicesi di chi è disutile, bœuf, il ne faut pas s'arrêe buono solo a mangiare ; man- ter à la queue. Mange 'l pan giar il pane a tradimento; suit, cibarsi di solo pane, alimenta non mereri, avoir non adhibere quidquam ad plus de profit, que de mé. panem, n'avoir que du pain rite, avoir des bons traite- à mauger, ne manger rien mens sans les mériter. Mangè avec son pain. Mangè le fave te parôle, dicesi di chi non an testa a un, mangiar la proferisce bene tutte le let-tere, o tutte le sillabe delle dice di chi è più alto di staparole, elidere, mangiare la l tura, e figur., dell'aver il genio superiore ad alcuno, soverchiarlo, aliquem superare statura, vel aliquem sibi subilicere vi , aut imperio , être plus grand, ou surpasser en talent. A mangoria V diavol con i corn, dicesi di chi mangia assai, egli è un sparapani, un votamadie, helluo, comedo, vorax est, cibos vorat, avidius glutit, il avalerait la mer, et les poissons. Chi mangia la moleu con i dent, a rusia la crosta con le sansive, chi scialacqua in gioventù, stenta poi iu vecehiaja, qui sumtibus immodicis non parcit juvenili octate, quan senex factus fuerit , victu laborat , quand on dissipe dans sa jeunesse, on se trouve dans des besoigs dans sa vieillesse. A t a mangià d' merda d' andvin , cali predice le cose quaudo sono già accadute, res prœteritas pradicit, il dévine les sètes

quand elles sont vennes. Mangiaire , V. Mangion. Mangiña, o mangina, provvisione di vettovaglie per l'inverno, alimenta in hiemem reposita, provision de fourrage pour l' hiver.

Mañi de la sculèla, munico della scodella, scutelloe ansa , les orillons d' une l

écuelle. Muñi de la peila, del violin ec., manico, manubrium,

queue. Mania per manico, V. Mania, è una violentissima, ed acutissima spezie di un delirio prodotto da sconvolgimento 4 e sovverzione dell' immaginazione, e del giudizio i segni Manovre, fare gli esercizi

risoluto, coraggioso, e minaccevole, e gli occhi aspersi di sangue , un' inclinazione a percuotere chicchessia; maum, furor, insania, mania, manie, fureur, délire.

Manifatura, o fabrica, è un luogo, dove diversi operaj , ed artisti sono impiegati nella stessa sorta di lavoro; prendesi anche per significare opera stessa; così dicesi manifattura di lana, di seta, di tapezzerie ec., manifattura, officina , opus , manufacture ; ouvrage, fabrication, facon-Munigada, maniga, manigansa, artificio, stratagemma , tratto artifizioso, invenzione astuta, maliziosa, fazione, congiura, trama, maneggio occulto, agendi ratio veteratoria factio, conjuratio manigance, clique, cabale.

Manigoldo, maestro della giustizia ; manigoldo , carnifex , tortor , mortis executor, bourreau. Manigoldo, detto altrui per ingiuria, vale lo stesso che furfante, carnifex, furcifer , belitre , vaurien , coquin , frippon , pendard , galefretier.

Manigot, erba da insalata, che la cesto ; lattuga , lactuca, laitue.

Manilia, t. di giuoco, per lo secondo mattadore nel giuoco dell' ombre ; maniglia

. . . manille. Manocia, menno, monco, manco, moncherino, storpiato d'una mano, manu iners manchot, estropié de la main, ou du bras.

della mania sono un aspetto laro svarto en arti venta

ailitari , exercitationes mili tures perficere, manceuvrer.

Mansione, t. prov., far menzione, ricordare, nomipare, memorare, mentionem facere , nommer , mentionner , faire mention.

Mantens, bustoni, che si mettano lungo le scale, e che servone a sostenere coloro. che salgono, o discendono per esse; appoggiatojo + fulcrum + main courante, écuyer, bitons, qu'on met le long des escaliers, et qui servent à soutenir cenx, qui les montent. V. Diet. Joub. suppl.

Manuscrit, un libro, od una carta scritti a mano, scritti in penna, non istampati; manoscritto, codex manuscripins . numuscrit.

Mapamond , è una figura piana, che rappresenta la superficie della terra, od una parte di essa secondo le leggi della prospettiva; mappamondo, tabula geographica, mappemoude. Mapumond, dicesi per ischerzo, di grosse natiche , culaccio , vilis , o magnus culus, gros fessier, un gros cal-

Mer, nella geografia significa quel vasto tratto di acqua, che circonda tutta la terra , più propriamente chiamato Oceano, e si prende anche per una parte peculiare, o per uni divisione dell' Oceano, denominato da' pieni, che egli bagna, o da altre Haltien , il in in rosso ec. , lurbe Hhodi , pyramides Bey-

tus , mare , salun , mer. Loda 'I mar , tente a la tera , toda il mare, e tienti alla terra. prov., cioè, che è cosa nià sicura il camminare per terra, che per mare , tulius est terra, quam mari iter facere, il vant mieux voyager par terre. que par mer; é agur. vale doversi lodare l'util grande e pericoloso, e attenersi al piccolo, e siguro, tutiora persequi, il fant préférer un petit profit assuré , que de courir après une grande fortune, et s'exposer à beaucoup de dangers. M travia, passione, e com-

mozione d'animo, che rende attonito, nascente da novità, o da cosa rara, maraviglia, prodigio, cosa maravigliosa, che reca stupore, admiratio, res mira, miram, miraculum, merveille, admiration, étonnement , prodige. Le set maravia del mond, le sette meraviglie del mondo, le quali sono : t. le mura di Babilonia . e gli orti pensili della stessa Città. 2. Il colosso, o la statun di bronzo del sole a Rodi. 3. Le piramidi d'Egitto. 4. Hisepolero, che Artemisia fece edificare pel suo marito, Mausolo, detto perciò Mausoleo, 5. Il faro d' Alessandria. 6. Il tempio di Diana in Efeso. 7. La statua di Giove Olimpico; alcuni autori in tuogo di questa annoverano il tempio di Gerusalemme, ed altri l'anfiteatro di Roma, circustanzo, ensi diciono il detto il Caliseo, monia urbis mire Mediterraneo, il mar Bulylonica, calossis solis lis mare, pelagus, aquor, pon- pti, reputchrum Brgis Mas-

goli , turris phari Alexandri- | novi y arum , nota genitiva . ni . templum Dianæ Ephesinæ, statua Jovis Olympici, vel templum Jerusalem, vel amphileatrum Homa, les murailles, et les jardins de Babylone, le colosse de Rhodes, les pyramides d't gypte , le tombeau de Mausole, le phare d'Alexandrie, le temple de Diane d'Ephèse, la statue de Jupiter Olympien, ou le temple de Jérusalem, ou le Colisée, septem mirabilia mundi, les sept merveilles du monde. Maravie d' Spagna, pianta, il cui fiore è ussai bello , onde chiamasi maraviglia quando il sole appare, esso si chiude, e non s'apre, se non quando tramonta, perció dicesi in francese belle de nuit, sciarappa mirabilis Peraviana, merveille du Pérou, belle de

nuit, jalap. ... Maraviesse, prendersi maraviglia, maravigliarsi, admirari , s' étonner , être sur-Marbroch, sorta di carrettone,

plaustrum, tombereau, fourgon. . Marca, segno, che si fa con lettere d'alfabeto su de' panni per dinetare il loro nota, marque du linge faite avec des lettres.

Marcataja, abito con maniche, il quale scende sino ai ginocchii e serra il corpo, giustacuere, guardacuere, busto, adstrictius sagum, epitogium, justaucorps.

Murca , add., dicesi di fanciullo che portò dalla sua

marques, qu'on apporte du ventre de la mère. Maroà dicesi di cavallo stellato. in fronte, macula alba in fron. te notatus equus , cheval marqué en lête, qu'il a la pelote , ou l'étoile au front. Marca, dicesi di persona cieca d'un occhio, gobba, guercia, soppa, signatus, onde dicesi cave a signatis, marqué. Murca , dicesi, ai chi è segnato in fronte con ferro revente . stigmatias , marqué.

Marcè reid con le man su j'anche, andar pettoruto con le mani sui fianchi . ansatum incedera, inferre se subnixis alis, marober fierement, et les mains sue les rognons; sur les côtes.

Marche, dicesi d'un cavalla che marca ancora, cioè che appagono ancora i segni nei denti, onde non ha pie d' otto unni , dentibus cetas argutur . ce cheval marque encore. Murchè, dicesi di alberi di fresco piantati, che mettono, che hanno preso radice, radices agere, commencer à marquer, à bien pousser. Marche le feje, i vitei padrone, puntiscritto, signum, ec. per conossie, segnare le pecore, i vitelli ec. per riconoscerli , pecus signare charactere, pecori notas inunere, marquer le bétail pour le recouncitre. Marche le casse , notare le caccie , notare locum primi casus pile misse, remarquer une classe. Marche le casse, fig., per ispiare , osservare, adocchiare gli altrui nuscita qualche segno, na- undamenti, aliquem observare sceusa . o reglia sul corpo ; quid rorum gerat, epier quelqu'un.

Marchès, titolo dato ad fichet, chiffons, pompons de una persona, che è in posses- la prétintaille. so di un considerabile dominio. o distretto, eretto in passe Margrita, ausse la doja, marchesato per lettere patenti, ed è un che è di mezzo fra la dianità di un Duca, e quella di un Conte. Deriva questa voce , secondo alcuni, da Marca in vece di paese . o contrada , e secondo altri, da Marcomanni popolo autico, che abitava :Je Marche di Brandebargo , marchio , marquis.

Marchesa, moglie di Marchese , marchesa, marchesana, marchionissa, marquise.

Marchesa, stato, o dominio di marchese, marchesato, marchionatus., marquisat.

Murchesin , marchesina , marchesino, marchesina, dim. di marchese, marchese, o marchesa in tenera età, juve+ nis marchio, juvenis marchionissa, jeune marquis, jeune marquise, petite marquise.

. Mare magno, contusione, imbroglio, intrigo, impiecio, scompiglio, guazzabuglio, contusio , perturbatio , chaos , confusion, trouble, embrouillement , chaos.

Murendola , merenduccia, exigua merenda, petit festiu,

petit godter.

Margaj, cose di niun valore, cendi, stracci, ornamenti donneschi di poco valore , pennioi , higherini , garze , riscontri , ciaulrusaglie , wani, e superflui ornamenti . apine, crepundia, detrita, et lacera tinteola , chose de peu de valeur , manyais colithe age about your

Margrita , V. Doja. Scocioncare, tracannare, sbevazzare, bombare, azzulfarsi col viuo, pergræcari, chinquer. hausser le coude, boire beaucoup.

Maria . maritato . matrimonio junctus, marié. Maria, per ammogliato, uxorem habens . . . Fia ben maria , bens arcapità, zitella ben maritata. digno conjuncta viro, une filla bien lotie. Fia mal maria. cha l'a capità mal, pulcella, che ha fatto una cattiva scelta, cui è toccato un cattivo marito, puella viro sevo nupta, male nupta, mal lotie.

Marina , cha l'a pati 'l marin, dicesi di frutti danneggiati dal gelo, dalla bruma, fructus uredine absumti, des fruits brouis, qui eat souffert la brouissure.

Marin, danno, che il gelo reca ai frutti, alloraquando sopravviene un colpe di sole, che li riarde, uredo, bronissure. Marin di bigat .... la muscardine.

Marine, dicesi delle biado. e dei frutti, quando ammolliti per mezzo della brina, o d' una dirotta pioggia, loro sopravviene un colpo di sole, che li brucia, e li cuoce; annebbiare, intristire, riardere. absumi uredine, brouir.

Marmoton, matafio, gaglioffo, cialtrone, ghiottone, guidone, bertnecione, super, of truncus homo, mirouile, marsouin, marmouset,

Marous, t. ingiurioso, che

Marote, t. di prov., Vedi Castagne.

Marosse, verbo, raffazzonare, arruffianare i cavalli, e figur. affazzonare qualunque cosa per farla apparire più bella, o migliore, e venderla più cara, mangonizare, maquignonner. Marosse, per rivendere, permutare, cambiare, barattare, vendere res emtas vili pretio, carius vendere , permutare , brocanter , 

Mars , sust. , il marcio , il marejume, tabes, le pourri. Mars, mistero, arcano. Ant col afe aje del mars, gatta ci cova , c' è qualche occulta frode, latet anguis in herba , intus est equas trojanas , il y a anguille sous roche. Marseuri , o marson , iuipolminato, pallidus, pulmonique, pituiteux, V. Mars nel Dizionario.

Martes gras, il martedi, he precede il giorno delle y postremus bacchanalium dies dies genialis proxime ante quadragenarium jejunium , careme prenaut mardi gras.

Martina , add. Carte martina, carte apparecchiate, disposte a fine di mariolare nel pers, cartes, qu'on falsifie pour tromper an jeu.

Martingala, striscia di cuojo, che s'attacca da un capo nero, e di pregiata pelle, alle cinghie, e dall'altre alla martera, martes, is, ma Tom. III.

porti il capo con garbo , loruns , corrigia , martingale. Giughe a la martingala, si è il raddoppiare sempre la posta, duplicare quod in ludo ammissium est, jouer à la martingale.

Martir, quegli che è, od è state martirizzato . martire. martyr , martyr.

Martiri , tormento che si patisce nell'essere martirizzato , martirio , martyrium , mors ob fidem obita ... Martiri. per affanno, e passion d'animo, crucio, agritudo, dolor, martyre , tourment , peine d' esprit.

Martirise , tormentere , uccidere quelli , che non si vogliono ribellare dalla fede di Cristo, aliquem eo nomine, quod christianus est, neci dare, suppliciis afficere. martyriser , faire souffrir ! martyre. Martirise , figur., offliggere , cruciare , inquietare, mertoriare, vexare, angere sollicitare , bourreler , faire souffrir , tourmenter , vexer ; inquicter , travailler. Marti risesse, darsi pena, se affliclare, s'évertuer, se tourmenter.

Diarile . insistere . persistere , fare istanza , ostiuarsi , sollecture, proseguire a chiedere, in re aliqua insistere giuoco, folia lusoria dolosa, commorari verbis pluribus, infolia notata fallente signo, sister, marteller. E daila, e certes apprettes, cartes pi- possa e martela, V. Daila. Martra, o martora, animale salvatico simile alla fai-

na di colore tra 'l tane, e

Pel d' martora, pelle di mar- utique, sane, profecto, scitora , pellis martis , peau de licet', nequaquam , minime , mertre, o martre sempliceinente.

Muruf, ritroso, importuno, fastidioso, di cattivo unio re ; sdegnoso , fiero nello sguardo, cialtrone, gaglioffo. guidone, rozzo, senza grazia, senza politezza, rustico, grossolano, morosus, austerus, asper et durns moribus, in sociabilis, rudis, stipes, truncur, grossier; maroulle, achriatre d'un regard farouche. Mastarpin, eacio fresco fat-

to con fior di latte . . . . . caseum novum, fromage frais fait avec de la crême.

Masciàs, pianta di canape. cannabis, chanvre.

Mattion . maschio robusto mias validus , fortis , bon male. Mascolin , di sesso maschio, maschile, miscolino, majeu-

linus , virilis , mascufin. Masente , tritare , sminnz ware, ridurre in polvere ma cinare , terere , broyer. Mi: perare discioghere, stein perare diluere . race are, delayer, detremper. Masente: mine la barca, 110ininistrare, reggere, governare, aver il maneggio, la condotta di ec. ; administrare, administrer, mener la

Maiera, muro fatto con etre piane posté l' una so pra Taltra senza calcina, muriceir, mara, muro becco, maceria, inaceries sine cites. mur de pierres seches, mu raille seche , ciment.

Ma si, ma no, si, no. Fi per verità , no certimente , rusica edes , maison de poy-

oui , sans contredit , non,

Masinador, sorta di macinello, di cui si servono gli Stampatori , paletta . . . . .

brovon. Mass d' lingeria , fascio di

biancheria , di pannilini di bucato, fascis linteorium, paquet de linge. Mass d' lingeria sporca , fascio di pannilini sudicii , fascis luteus fethis, trousse de linge sale, Mass d' pape, d' supliche, d' petision, fascetto, mazzo di suppliche, petizioni, libelli in fasce, liasse de papiers, de suppliques, de requêtes. Mass d' siole , fastello , maz-20, fascetto, fascis, o restis ceparum ; botte: chapelet ; glane d'oighous. Mass d'spars, mirzo d'aspiragi, fascis risparagorum ; botte d'asperges.

Massa, massida, t. di giuoce . . . masse ; onde Fe massa; vale raddoppier la posta .... masser. Massa del sangh , massa del sangue, duffusus sanguis per venas in omne corpus , masse du sing. Maria . o steen per grughe at truck , steces , assulu lusoria ; queue mail. e delite title a

Mussagaret, sorta di tupcondita, o guernita di frattaglie trite di vitello, o d'altro animale . . . . . . . . . . soupe garnie de mou broyd de fressore etc. in anili;

Massarta, unione di fab-Briche , o abitazioni destinate a mettere al coperto gli nomini ; gli unimeli , lutti gli oggetti del loró nutrimento

enn. Massarla, possessione con frectando obscurare; chitique casa podere prædium ructicum , ferme , metairie , V.

. Masset . masseta , dim. di Mass , o Massa , mazzolino , firscetto, fascitulus, petit bouquet', petite hotte:

Massicht , è una calcinazio ne di piembe di celor giatto, di eni si serveno i pittori per pingere in gialle; girllo di

vetro, color luteur, massicat. " Massonaria , opera , lavoro di moratore , fabbrica , 'muri ; structura , maconnage , maconnerie, travail du maron.

Mastinda , mosticamento . masticazione, citorum' denribus confectio, mustication. Mastiada, difficultà, dubbio; onde Fe d' mastènde : mustie. muover dubbii difficultà estacoli, nodum in scirp., que rere, in re facili hæsiture . trouver des ditheultes. M. stiada, per mistero, arcano, V. Mars nel 2. significato. Mastigador , sortu di morso per facilitar la masticazione , e per eccitare la schiuma alla bocca dei cavalli ..... ... 15

mastigadour. 14 Mastiure , Vi Mastlada per la cosa menticata ; masticuzione , masticullecio , miansum, ce, qu'on a mache', mastication: Mastiura Smorfie , Simagre", V.

Mastroje na stofa , spiegagkase , scipare , conclar male , far come un cencio di un drap- to , argomento , proposto , po, torgh if fustro col maneg- | materia, materia, res, trettgarlo, pressando, vel strin- mensum, cause, sujet. gendo corrugare, contrahere, re. An materia d' guera, f in rugas, in sinus replicare fatto, spi soggetto di punta-

uer , bouchonver, froisser , foupir, ster le lustre d'une étoffe à force de la manier.

Mangra drochion , casa rovinnta , casolare ; cattiva "asa , che minagen rovina , domus fatierent, mosure, mischante habitation, qui incnace raine.

Mata : ragazza , puella litte. Fe pian ch'ta mata pian phar barbiere; the il tonno é eside, non abbiste, carol tanta fretta , pian plano , cunctunter, quoro, altez-y doncement.

Munito , miffuto , paccioso , caraliczioso , pallone da vento , pinguis', obesus , bene habithe, joully boursoulle. riale , allegro , insipiens , pidus , wilet.

Malasse d'seda , matesse di seta unite insieme, matararum copia , bottes de soie . matasses, matteaux.

Matigonfi , pentolone , time grecio, raporchio, liabbeo, grossolino, stupido, respidus, wassier, obesier, lourd, ingourdi , bonrsoullé.

Mitteria , marcia , marciume ; postema , pus , sanies , matière , pus , sanie.

Materie , in u. plur , feece. estitementi, sterco, excenmenta, Mercus, matière, exeremens, dejections du corps homain. Materia , per soggettière de guerre.

Matin, il principio del giorno, ovvero il tempo del levare del sole, mattina, mattino , mane , matin. Gli astronomi computano la mattina dal tempo della mezzanotto quello del mezzogiorno. Steila dla matin, è il pianeta Veuere, quando sta un poco verso a ponente del sole . cioè quand' ella leva un poco avanti di lui; in questa situazione ell'è chiamata da' Greci Phorphorus , lucife: ro , lucifer , l'étoile du berger , l'étoile du matin, l'étoile du point du jour. Dicesi di uomo molto astuto che per sorprenderlo la d' nopo sorgere assai di buon mattino. Per pielo a bsogna levesse a la matin ben da bonora ... est ad rem suam callidus el recoetus. rem suam capit, il findroit! se lever bien matin pour le surprendre, Sta matin, questa mattina, hodie mane, au- re all'atto del congiungersi jourd'hui matin. Tute le ma- colla moglie, consmure il omnibus, tous les matins, I nium conficere, consommer le partireu doman matin ben da | muriage. Matrimoni d'consienbonora, partiro domani di sa, dicesi quello, in cui si buon mattino, cras abibo fanno segretamente le formacum prima luce, je partirai lità, è le cercinonie della demain de bon matin. Durmi Chiesa, matrimonio segreto, fin ch''l sol a dà ans la pan-connubium rite, at non pusa, durmi tuta la santa mablice initum, mariage de contin, dormire tutta la mattina, science, totum mane ad multum diei Mutris, nell'anatomia, l' dormire, dormir la grasse ma- utero, il ventre, la madre, tince.

Mattota, t. di encina, cer- d'ogni specie, in eui è conta maniera d'appareochiere cepito il feto, e nutrito siil pesce e guisa de marinaj, no al tempo del parto, ma-A la maticia, . . . nauta- trice, mairix, uterus, ma-

in re bellica, en fait, en ma- rum in morem, à la matelote, à la façon des matclots. Matalot , v. fr., marinajo

nauta . matelot Matricola, è un registro, che si tiene dell' ammissione degli uthiziali, ed altri arrolati in qualche corpo, o socictà, de' quali si fa una lista, matricola, registro, album, index , matricules , registres. Matricon , V. Bagagias.

Matrimoni , è un contratto civile, o religioso, per cui un nomo si congiunge, e si unisce ad una donna per il fine di procrear figliuoli , matrimonio, matrimonium, maritale conjugium, connubium, nuptiæ , mariage. L' essenza del matrimonio consiste nel mutuo consenso delle partiil matrimonio è una parte del gius delle genti , ed è in uso appresso tutti i popoli, egli è anche uno de sette Sacramenti nella Chiesa Cattolica. Consumè 'l matrimoni, veni-

o quella, parte della femmina

MA trice. La matrice delle don- gion mia, per colpa mia me è situata nella pelvis, o eapacità dell' hypogastrium tra la vesica urinaria, e l'intestino retto, e si stende sino ai fianchi , è circondata , e difesa da ossa grandi , e forti: davanti dal osso pube, di dietro dal sacro, di quà, e di la dall'ileo, o ischio nella figura somiglia a un fiasco schiaccisto, o ad una pera secon, nelle donne gravide ni espande, e riceve diffe-

renti forme giusta i differen-ti tempi, e le varie circostanze della gestazione, ella ha diverse tuniche, arterie, vene, nervi, e ligamenti, ed è infratesanta di diverse spesie di fibre Matris , sono anche le forme, od i cavi, in cui si gittano i tipi, e le lettere degli Stampatori, e quelle, che s'usano nel batter moneta, e nelle medaglie,

Matrona, donna autorevole per l'età, e per la nobilta, matrona, matrona, femme respectable par son âge, et par sa condition. Matrona, presso i Romani significava una donna maritata, e qualche volta ancora nna madre di famiglia, matrona Romana, matrona, dame, ou ma-

matrice , medre , matrix ,

matrice.

trone Romaine. Mattatin , la prima parte dell' Officio divino, che contiene un certo numero di salmi, e di lezioni che si dicono la mattina inpanzi giorno da' Sacerdoti , mattutino , matufinum , matines, 5'6.

Med eulpa , v. lat., per ca-

caussa mea, culpa mea, par ma faute.

Mecanica, è quella scienza, per la quale si misura la resistenza, o movimento de pesi, e si agevola il maneggiarli , meccanica, scientia machi-

nalis, la mécanique. Mecanich , vile , abbietto , meccanico, illiberalis, vilis humilis, mécanique, ignoble, bas. Art mecaniche , arti meccaniche, si dicono a distinzione delle arti liberali, artes vulgares, quæ manu tractantur, que manuum ministerio utuntur, les arts mécaniques. Mecanism , struttura pro-

pria d' nn corpo, meccanismo . . . . , . mecanisme: Mcconio, è il sugo del pa-

pavero cavato per espressione, e seccato ; meconio , meconium , méconium. Meconio, è anche nu escremento nero, e grosso, raccolto negli intestini di nua creatura nel tempo della gestazione, nel colore ; e uella consistenza rassomiglia alla polpa della cassia, edi dond'egli ha tratto il nome meconio , meconium , meconium.

Medem , medesimo, stesso, idem , même. Istess , e medem , tut l'istess , istessissim , medesimissimo , ipsissimus , tout-à-tait le même-

" Meder da canestrèi, forma di ferro da far cialde . . . . . gaufrier. Mediantibus illis, a denari

contanti, præsenti pecunia, argent comptanti ....

Mediator , sorta di giuoco

glio . . . . . . médiateur

quadrille.

Medica, moglie del medier, aror medici, medecine. M. dica , per donna , che sa , o pretende sapere di mediciua; medichessa, mulier medeudi perita, femme qui se méle de la midecine.

Medich il aqua fresca, medicunzolo, medicastronzolo, medico da succiole, vilis, obscurus medieus, nullius famos, infiniae notae medieus, médeein d'eau donce, médecin peu habile, ou qui n'ordonne que des remedes fort communs, et qui n'ont aucus effet. Medich vej urogich giovo, prov-ehe vale doversi servire d'un medica vecchio, sioù sperimeufato nell'arte per la sua età, e di un cincurgo gievane, rioc destro, spedito, nell' arte suz per la giuvanile sua elà , ulere medico grandevo , of vigente chirurgo, il faut prendre un médecia viens, et un chirurgien jeuse-

Mei d' Spugaa , sougina , nelica - miglio indiane - sorghaps ceranus, sorgo.

Mei pelugrin , met sarvaj , piants, che in trancese chiamasi herbe aux perten perete i suoi sami banno quasi la fi chero raffinato; melusa . . . gura d' una perla ; essi sono melasse. diurctici e bueni per le gonorrea, miglialsole, titosperles avv. comparativo , più bene , melica , bié bacha ,

dell' ombre, che si giuoca san trovè da di a sto Dissofra qualtro persone, quarti- nari, ma nen tuti a san je d' mej , facil cosa è il ceusu-. rate questo Dizionario, me non è poi così agevole il far di meglio, facile est hoc carpere lexicon, difficile meliora scribere . il est aisé de repreudre ce dictionnaire, et mal-aisé de faire mieus. A l' veut la mei del mond, ei ti vuole il meglio del mondo . te unice diligit, te summa complectitur benevolentia, il t'aime le plus du monde. I con menso stè an po mej , i stagle doe völte mei d'prima, comincio a star un po' meglio. sto nvolto meglio di prima ... meliuscule mihi est, bis tanto valeo , quan valui prius. je me porte un peu mieux , deux fois mieux, que je ne laisus.

> Meistra, maestra, hera . domina , mugistra , maitresse.

Melans, v. fr. , mescuglios mescolanza, mistura, admistio , permistio , molange. Metuns d'autor, unischinuza di colori per i pittori , colorum mistura , temperatio , melane - union de plusieurs conleurs, dont se ferment les teintes, qui sont mécessires au peintre. g.genn milionnia

Melas , residuo dello suc-

mirerest every! Melia rasa, pienta, che la i fusti dell'altesza di treproperty grant, berbe aux piedi simili alle came, no-Me agg, più buono, mi-banca; si coltiva nell' Italia. gliore , melior, meilleur. Mej, e mella Spagna, melii genue,

conglio , moim , minus Tuti , Medilos ; sorta d'erba me-

dicinale, simile al trifogho ; | pegli eventi, e pelle azioni . tribolo , meliloto , sofliola , erba vetturina, melilotus, melilotum, sertula campana, méblot , mirlirot.

Melocha, pella musica è il rato, e dolce effetto di differenti suoui musicali, ordinati, o disposti in successione; ed è soltanto l'effetto d' una sola parte, voce, od istromeuto, per cui distinguesi dall' armonia, che è il grato effetto dell' unione di due , o più suoni musicali concordanti , uditi in consonanza , cioè in uno stesso tempo; siccome dunque una successione continuata di suoni musicali produce la melodia; così una combinazione continuata di questi produce l' armonia; melodia, melos, concentus, mélodie.

Membro pecator, il membro virile, il pascipeco, penis, membre viril.

Memoria, è una potenza, o facoltà della mente, per eui ella ritiene, o rammenta, e richiama le idee semplici, o le immagini delle cose, che abbiamo vedute, immaginate. intese ec.; memoria, memoria . mémoire. Memoria , per nota, segno, ricordo, signum, commentarius , note , memoire. J'en butà na memorio unt la mia tabachera. Memoria de gat, memoria lahile, inbelice, infirms, fluxa labans memoria , memoire de lievre, prépuire labile, infidelle, chan-

sellante.

che rifcriscono , commentaria, orum , mémoires. Memorie . significa auche un giornale degli atti, e delle procedure d'una società, ovvero una raccolta delle materie disputote , agitate , ventilate . compite in quella, commentarium , diarium , mémoires , livre journal. A memoria, a ment, a memoria, a mente , memoriter , par cœur. A memoria d'amini. a memoria d'uomini, post homines natos, post hominum memoriam , memoire d homme.

Memorial , supplica , memoriale, libellus supplex, placet, requête, supplique.

Memorial, contrassegno per ricordarși; memoriale, mnemosynon, marque pour se ressouvenire

Memoriona, accr. di memoria , memoriona , memoria felice, molto tenace, memoria firmissima, memoria acris. tenacissima, une très-beureuse mémoire, une grande memoire.

Men, avv., meno, manco, minus, moins. A costa la metis d'men, costa la metà di meno, dimidio minoris constat, il coûte la moitié moins. Ne pi, ne men, ne più, ne meno, parinde , while secius, ai plus, ui moins, Al men , per lo men, almeno, per lo meno, saltem , minimum , ad minimum, du moins, pour le moins. A Hante. L'è mort an cià poch men. Memorie, istorie composte d'otant ani, mori in età di da persone, che hanno asuta anni ottenta circa, paulo mi-qualche parts, ed interesse nue octogesimo cetajis unio peu moins de quatre-vingt

Mena-man, mena-onge, faeile, presto, pronte a percuotere , che volentieri per-

cuote, ad verberandum prointus, proclivis, léger à la main, V. Mne L. man.

Menbrana, parte similare d' un corpo animale, cioè una pelle tenne, bianca, flessibi-te, espansa, formata di diverse sorta di fibre infrattessute assieme, e che serve per coprire, od involgere certe marti del corpo ; membrana , membrana , membrane , tunique, pellicule-

Mendicant, che mendica, mendicante, qui stipem rogat, mendiant , trucheur. Blendicant, termine, che si opplica mi diversi Ordini di Religiosi, i quali vivono di limesine, e van mendicande di porta in porta ; vi sono quattro Ordini antichi, che passano principalmente sotte it nome di Mendicanti, cioè s i Carmelitani, i Domenicani, i Francescani, e gli Agostiniani; tra il numero de' Mendicanti sono anche annoverati i Cappuccini, i Riformati di s. Francesco, i Minimi; ed altri . che sono derivazioni dai primi; i Mendicanti nel primo loro stabilimento erano incapaci di aver rendite ; Mendicanti, Religiosi mendicantium Ordines, les Religioux mendians.

" Mendicke , mentionre , accattare, limusinare, chieder Amosina per sostentarsi, mendicare, stipem rogare, men- scherno, villania, mottennia.

decessit, il est mort agé d'un [ dier. Mendiche , per riceres re , procacciarsi , quarere . quæritare , sibi comparare , rechercher avec empressement mendier. Ande mendicand dle scuse, andar cercando pretestl , velamina quærere , fingere jalsas causas, mendier des excuses, des subterfuges,

Ment, è la parte più eccellente dell' anima, colla quale l'uomo intende, e conosce ; mente , intelietto , mens , l'esprit, l'entendement. Ment. per volontà , affetto , mens . animus, voluntas, volonté, esprit. Ment, per pensiero. fantasia , vis mentis , phantasia , pensee , esprit , cœur-Ment , per memeria , memoria, memoire, le ressouvenir Savei a ment na cesa, saper a mente qualche cosa, memoriter scire, savoir par cœura Tara ment, tener a mente. memoria tenere , se souvenir. Scape da la ment, desmentiesse, uscir di mente, oblivisci , ouldier. Thi da ment . considerare, osservare, por mente, athesare l'intelletto. animadvertere, animum attendere, mentem adhibere, faire attention , s'appliquer à quelque chose, prendre garde d aviser.

Mental, mentale, di mente. Orasion mental, orazione mentale , mentis oratio , oraison mentale. Fe erasion mental . fer orasione mentale, che è pregar Dio collo spirito, senza proferire parola, mente orare, silentio Deum precari, faire oraison mentale!

Mepris, v. fr., dispregio

aspernatio, injuria, contumelia , mepris.

Mercansia , mercatanzia , mercanzia , merce , merx , mercimonium , ınarchandisc. Mercansia da bon pat, mercanzie di balta, merces minoris pretii, marchandises de balle . V. Marcansia.

primo giorno di quaresima, tti, homme d'un grand méferia quarta, dies cinerum, dies prima jejunii quadrage- so merit, non fassi giustizia simulis, le jour des cendres.

bran. Merdis ek' monta un pas justice au merite. Tut fo; scagn, o ca spussa, o ca ja ch' i podržii sh' si pi eclatant dagn, dicesi di colore, che an son tode, a sara senpre per qualche anione ; o qual- al diot , dio cha merita ; tuts che parola fauno vedere , che to ciò , che di più intigne ritougono ancora qualche cesa | potro dire in lode di vestra della bassezza della lore nascita , oppure di quegli no- lai di lei merito ; numquant mini di bassa fortuna che ita magnifice quidquam di innalizati ad enorati gradi seno per lo più orgogliosi, ed insolenti ; al mal villano non dire de plus grand à votre gli dar baceletta in mano, la botte getta del vine , che sons de votre mérite. olla ha , intumescit kumilis ; quaim surgit in altum, tatis vir , talis veratio , corchorus inter olera . la caque sent tonjours le hareng. and and the

Merdera , parlando d' um ragazza , dicesi per ispecie di dispreszo , merdosa , pisgiosa, puella : puellula ; pissouse. Merdoua ; sorts di colore,

mium , compensatio , remnne- ld'eau.

insulto . oltreggio , noncu- l'ratio , récompense , reconnoisranza , contemtio , despicatio , sance , prix. Merit dia causa, sostanza della causa , rei sum -. ma, caput, les raisons; le fond d'une cause Entre ant ? merit; entrare nella ragione, o wella sostanza di checchessis, entrare ne meriti , camsam tuert , entrer dans la reison. Persona d'merit, 46mo di merito, persona rag+ Merco' scurot , dicest it guardevole, vir maximi prerite. A fan men giustisia al al di lai merito, non respon-Merda, sterco, stercus, shit favor meritis, on ne rend signoria, sara sempre inferiore cam , quin virtus exsuperet tua y tout ce y que je pourrai lonange, sera toujours au des-

Merite, esser degno di bene, o di male, secondo le operazioni, meritare, mereri, merere ; promerers ; promerere ; meriter , gagner , s'atterer."

Merla , femmina del merlo, merla ; merula ; merlesse , la femelle du merle. Merla peschera, meria d' eva, sorta di merla, che abita il monto terdegiallo . . i merde d'oie. dove compone il mido quasi Merit , il meritare , merito, sempre sotto qualche cadotà meritum , promeritum ; méri- d'acqua , ed ancora ne fiomite. Merit, per premie, guis merla acquajuola, merula aquaderdone, ricompensa, præ-tilis, meele aquetique, merle

Mersa, t. di giuoco, e signilica varie carte del medesimo seme, dello stesso colore, aliqua tolia lusoria ejusdem generis, vel coloris, cartes, couleur des cartes : quattro sono i semi delle carte, cioè fior, piche, cheur, quader, fiori , picche , cuori , quadri . . . trètles , piques , cours , carreaux; veggansi ai loro luoghi.

Mes , add. , e talora avv. , mezzo , medius , dimidius , milien, demi , moitie, Tal la stra d'mes, star di mezzo, star neutrale, neutri parti se addicere, nullam partem sequi, a neutra parte stare, garder le milieu. Steue d' mes, eudar di mezzo, patirne pregindizio . damnum subire .. detrimentum pati, en être la victime, ou la dupe. Butesse d mes, o trames, esser di mezzo , esser mediatore , aver impegno, che si effettui ciò, che si tretta, conciliatorem esse rei , de qua agitur , curam sibi sumere . être mediateur , s'autramettre. De rason mes a un . mes a fautr . parlaudosi di giudicare, si dice quando si da la souteura alte: e alquanto in favor dell' sold non vale un miolu scira quan per nebilam me tendro à denii mot, n'enten-

teruncii non valet, cela nei vant pas upe maille. Fiche so: mas söld, V. Fichè 'l nass. 'L mes del mond, il mezzo del mondo, medius mundi locus, le milieu du moodes Esse an mes del mond, cioè, abitare in un paese fertilissimo e molto salubre, in. regione uberrima, atque multum salutifera, être dans la milica du monde, demegrer dans une region très fertile at et très-salubre. Quand tre persone a passegio ansem . cola ch'a l'è u mes ale la pionora, allorche tre persone passeggiano insieme, quella i che tiene il luogo di mezzo . è la più eneritica, quum una, tres ambulant , honoratissimus intermedius est, si trois pers sonnes se promenent ensemble, la plus honorable a le, milieu. 'L ri a passa an bel; e mes dla Sità, il rio, il fiumicello scorre in mezzo. della Città, medium oppiduas, rivus interfluit , le ruisseau passe le anilieu de la ville. Tajè un pont an mes , rompene, tagliare un poute nel mezzo, pantem interrumpere. intercidere, rompre un pont par le milieu dy mes elles quanto in favor dell' una por- Cesa, in messo della Chiesa, in media templo , dans le ultra, dare in quel messo, milian de l'église. An bel , et parti utrique favere , par mes , ant'el bel mes , nel hel teger le différent. Pie un mezzo, appunto in mezzo, d'mos . ingannare . truffere in medio, seiliet . an benu ecipere, fraudare, tromper, milieu stout qu milieu. Capi duper. Mes sold ancres sal- a mesa vos a rapi per diseredu, abolus, un ligad, demi- mongrintendere a mesta rocus son. A val. munch un mes hand satis res intelligere , ren

ME. dre les choses, qu'à demi. semicrudo, guascotto, mezzo Na mesa giorna d' canp, un inorto, semivivo, mezzo admezzo jugero, semijugerum, demi arpent. Na giorna e mesa d' canp , un jegero , e metto, sesquijugerum, un arpent, et demi. Na mes ora, Bua mezz' ora , semilwra , dimidiata hora demi-heure. N' ora e mesa, un' ora, e mezza, sesquihora, hora, et dimidia , une heure , et demic. Na mesa lira d' peis, una mezza libbra, semissis, sclibra , demi-livre. Na lira e mesa , una libbra, e mezzo, ratura , de moyenne taille. scaquilibra , une livre , et de mic. Mes' ora dop mesdi, dop mesaneuit, mezz' ora dopo il mezzogiorno, dopo la mezzanotte, semihora post meridient, post mediam noctent, midi, et denri , minuit et demi. Mesu stagion, dicesi la primayera, e l'autonno, ver nutumnus, demi-saison. Mes alegher, a mesa bičea, Vedi Mes d' Olanda. Mes da burle, mes da bon , parte per ischerso, parte sul serio, partim lovo, partim serio, et juco, et serio , tant tout de bon , qu'en riant, moitié figue, moitié raisin. Mes a le bone, mes a le mnasse, or colle buone, or con le minaccie, qua sponte, qua vi, moitie de gre, moitié de force, moitié guerre, moitié marchandise , sur un gertain ton. Mesaluña dj'ufisiai , V. Oscol. A un'ora, a un bot dup mesaneuit, a un' ora dopo mezzanotte, hora una post madiana noctem, à une beure du ma-

tin. Mes cheuit, mes mort,

dormentato , dorniglioso , grullo , semicoctus , semierudus , semivarus , semineie , semisopinis, semisomnis, demicuit, a demi-cru, demi-mort, presque mort , ussonpi.

Mesan , add., che è tra il grande, e il piccolo, tra il buono, ed il cattivo, mezzano, mediocre, mediocris, modicus, moyen. Mesan, ne grand, ne part, di mediocre statura, mediocri statura, modica corpo-

Mesaneuit , la parte del mondo , che è opposta el mezzogiorno, settentrione, la trumoutana, l' aquilone, norte, regio aquilonaris, septeutrion , le nord. Leugh es post a mesaneait, luogo situato a bajo, a tramontana . locus ad aquilonem conversus, lieu situe au nord. Mesanent. la meta della notte, mezzanotte . media nox , minuit , le milieu de la nuit. 'L tenp da mesaneuit al je del di, lo spazio del tempo dalla mezzanotte al farsi del giorno; tempus antelucamim, le tempe depuis le minuit jusqu'à un pen avant le jour.

Mescia, mistura, miscuglio , mescolanza , mistione . admistio, permistio, mixtura, mélée , melange , mixtion. Mescola, t. prov., V. La-

sagnor. Mese vos , intlessione di voce, il gorgheggiare , rocia uno spiritu ductos, varia, d crebra inficcio, roulade.

Mesens d lard , un terdomes andurmi, morre solto, ine, ciò olie si è tulto dall' uno de lati d' un majale dalla spalla sino alla coscia, succidia, flèche de lard, un quartier de lard.

Mesi stivaj , stivalet , caltari , stivaletti a me gamba , cothurnus , leviores creur

brodequius, bottines. Messa bassa, messa senza canto, messa bassa, sacrum privatum, sacrificium sine canfu . messe basse. Messa canta, Messe granda , Messa cuntata, sacrificium cum cantu, messe haute; grande messe. Messu da mort, messa de' morti, sacrum mortuale, sacrificium piaculare pro mortuis, messe des morts, pour les morts. Messa il mesdi, quella che si celebra verso il mezzo giorno, messa ultima missa ad meridiem, messe musquée. Di doc messe al di, dir due messe in un giorno, la qual cosa si permette in alcuni luoghi, dov'é mancanza di sacerdoti, bis die saernin facere, biner. Di messa neuva, celebrare la prima messa , libare Deo sacerdotii primitias ad aram, dire sa premiere messe. Cante messa, cantare la messa, ad sacrificium cantum adhibere, rem divinam , adhibito cantu , facere, dire la grande messe. Senti messa, assistere alla messa . interesse sacro , entendre la messe, offir messe. Servi messa, servire il sacerdote, che celebra la messa, servire la messa, ministrari sacerdoti operanti sacris, servir la messe. Servi la messa a un, V. Servi. Col cha serv messa, I servient ... minister, vel qui ministrat sacerdosi celebranti, le répondant.

Mgast da pie con le môle, volone , seulro in primo volone , seulro in primo grado, putta scodata, formicon da sorbo, galta di masino, sorcio ricotto, pipistrello vecchio, calidas, vorsiata, astitus, catiditas, vorsiatus, astitus, raditus simil 4 tiouis artificio, homo veterator, vafer, subdolut, mirit calliditate, rusé fiellé, fin merèle, fin matois.

Mesica, significa vinto, o sacrato, ed in questo senso inplicasi al Re, ed ai sacerdoti, ma per via d'eccellentar a Gesit Cristo, il Salvatore promesso dai Profeti dell'antica legae, Messia, Christus, la Messie, le Sauveur du monde. Messia, evoce ebrsica, onde Maschunch, unlo, del verio maschach, nugere:

Metafisica , è la scienza degli enti , e dell'essenze ; chiamata da filosofi divina ; o prima filosofia , metafisica; metaphysica , metaphysique.

Metatich, add., ció, chi papartica el imetafisica, matalisco, metaphysicus, metaphysicus, metaphysicus, detagisch, dirotta anche ciò, che è sottile, setratto, e rafinato, nel qual seuso diciamor quest'agomento è troppo metafisico, un caso metahisco, et un caso chimerico, ed immagnario, che appean mai può secocido cibi, e che non poò quasi porsi regola per le correnti, prodini pro per le correnti, espon continuo per le correnti, espon per le correnti, espon per le correnti, espon per le correnti, espon continuire hosque.

\*\*Reteora, e un corpo imperfetto, misto, mutabile, mobile, od una somiglianza d'un corpo, che appare nell'atmosfera, e formasi datta materia de comuni. elementi alterati un poco dall' i re , dar moto , mouere , mouazione de' corpi celesti, ma non trasformati. Meteora . v. greca, meteora, sublimis impressio .... Le meteore sono di tre spezie, le seree, che constano di esalazioni flatulente, e spirituose, tali sono i venfi, i turbini, le buffere : le focose constauo di un fumo, o vapore grasso, sullureo, messo a fuoco, tali sono il lampo, il tuono, il fuoco fatuo , il draco volante , le stelle cadenti ec.; le meteore acquose sono composte di vapori, o di particelle acquose variamente separate, e condensate dal calore, e dal freddo, tali sono le navole, gli archi baleni, la neve, la grandine, la pioggia; la ruggia-

da ec. Metodo, maniera di dire, o di fare alcana cosa con un certo ordine, è secondo certi principii: metodo , methodus , méthode , ordre. Mrtodo , talvolta vale anche stile, usanza, costume, modo, modus , consuctudo , institutum , mos , methode , usage , habitude , contume.

Metropoli , è la capitale di un paese, odi una provincia, ovvero la Città principale, e formidare, pavere, limere quasi la madre di tutte le altre : questa voce si applica pur anche alle Chiese Arcivescovili , e talora alla Chiesa principale, o matrice di una città; metropoli, metropolis, matrices urbes, caput provinciæ, civitas princeps, métro-

voir , remuer , faire changer de place. Menve, indurre, persuadere, commuovere, movere, persuadere, excitare, impellere, mouvoir, exciter, engager, persuader, animer, allumer , affecter , déterminer. Meuve, commuovere gli affetti , movere , excitare , toucher, émouvoir, remuer les pressions. Meive na question niuovere quistione, quastionem proponere, soulever une question , une difficulté. Meuve lite, cominciar a litigare . muover lite, alicui litem intendere, entrer ca procès, intenter, commencer un proces. Meuvee, muoversi, darst, moto, se movere, bouger, se remuer.

Mi . pron., io, ego , je , me. moi. Mi com mi, dal canto mio , di mia autorità , di mia invenzione, di mlo capo, da me stesso , ex me , marte med me duce, me auctore de mon chef, de nton cru, de mon côte, en mon particulier , moi-même. Mi , nota di musica, mi . . . . mi.

Miaña, paura, battisoffia met is , formido , peur. Tire d' minne, temere, aver paura, craindre , avoir peur.

Miarina, campo seminato a miglio, campus, ager milliarius , carreau de millet. Miarina, t. de cacciatori, V. Autergea. Miariña, per la paglia del miglio, stramenturs millii, paille du millet. Miarina , sorta d' uccello detto Mente levar de un luogo, passera mattigia, fringilla, porre in un altro, muovo- friquet, chiamasi anche Minòla.

Micheta , dim. di mica , I tuus abjectissimus , très-humpane, panis, pain. Micheta, per piccoli pezzi di pane fatti a modi, impastati o col burro, o col latte, ed inzuccherati, panis butyró, et saccharo conditus, prin au beurre, au

lait. petit pain. Microscopi , sorta di occhiale, ché serve a vedere le cose minutissime ; microscopio , microscopium, microscope.

Migna , mignina , gattuccio . micia . gatta , exigiut . parva feles, mioette, chatte, petite chatte.

Mila, numero, dicci volte cento; mille, mille, mille. L'an mila eut sent e quindes, l'auno mille ottoceuto quindici, anno millesimo, octingentesimo , decimoquinto, l'an

mil buit cent-quiuze. Milimteste , vautarsi , vanagloriarsi , millautarsi , se manifice jucture, alque ostenare, gloriari, gloriose loqui, se vanter.

Milevolte, mille volte, spessissimamente, millies , sopissime, frequentissime, onlle fois.

Miliaja , nome numerale , di somma, che arriva al numero di mille : migliajo, e al plur. migliaje, mille, millia, millier, milliaire. A miliaja, dinota quantità innumerabile. o grandissima, a migliaja, innumeri par milliers, en très grande quaotité.

Milissima serva, unilissima yostra serva, humillima aucilla tua, très bumble servante. M.lissimo servo, milissim, servitor umilissim, vostro ble serviteur.

Milissia , arte della guerra: milizia , militia , res militaris, milice. Milissie, nel num. pl. si camamo quelle soldatesche. che si assoldano in certe opcorrenze, composte di cittadini iudistintamente, e di contadini , miliere , milites indigenæ, copiæ collectitiæ, tirones, milices. Milissia, soldato di milicia , milite , miles ludigena, milicien, soldat de milice. Mine, minare, far una

miu., curiculos agere, suffodere , miner. Minima, une delle figure,

o note musicali; minima .... minine. Minussia , e meglio al plur.

minussic, bagatelle, carabattole, coselluccie, chiappole, cose da nulla, di niun conto, di poco prezzo, fruscherie, baje, incaie, augos, tricos, gerrae, ineptiae, bagatelles, petites choses, minuties.

Minuto, minut, che sta attaccato alle minuzie, che cava il sottile dal sottile . esitto, accurato, puntuale, medulus , diligentissimus , exisctissimus, scrupulosus, minutieux , exact.

Minuto, per fino, sottile. minuto , tenue , csile , debole, gracile, piccolo, gracilis, exilis, parvus, tenuis, subtilis , délié , menu , mince. Scritura minuta, carater muit, scrittura minuta . carattere minuto, litera, quas fallit oculor, literulor minutes, des lettres meaues, caractère foft amilissimo servo, fumulus menu, fort peut. Meguti piaceri, certe spese, che non entrano nella spesa ordinaria della casa; minuti piaceri, rerum voluptariarum impense, menus plaisirs.

Miraco bleu, cosa non istraordinaria, non istravagante, non istrana, coss volgare, naterale, usitata, ordinaria, res untgaris, communis, consueta, naturalis, secundum naturam, rien destraordinaire.

. Miserere , v. lat., principio del salmo cinquantesimo di Davide : usasi de Toscani tal vocabolo in cambio di abbi pietà, abbi misericordia, miserere , avez pitié , avez compassion. Miserere, dicesi dello spazio del tempo, che vi sarebbe nel recitare questo salmo. I tornreit ant un miserere, fra un miserere, io tornero incontanente, io sarò quà iu un momento, in un istante, brevi revertar , mox redibo , je reviendrai dans un miséréré. Misercre, usagi anche tal vocabolo dal volgo, per un' espressione di maraviglia, oh ! olii, heu! hem ! oh! Miserere . t. di medicina, dd è quat tremendissino male, appellato passione iliaca , do-lor dell'intestino ileo , che volgarmente dicesi intralciamento, od attoreigliamento delle budella, acutus tennioris intestini morbus, passio iliava, volvulus , miséréré ; si distingue questo morbo in tre specie r cioè inattorcigliamento interno delle badulla, in pussione iliaca , dipendente da ernia, in passione iliaca, origimta da estruzione.

Miseria, sorth di merletto rorbi sutor, musus ad come-

ordinario, textile pinnatum,

Misericordia, affetto, che si muove, nell'animo nostro ad aver compassione d'altrui nelle sue miserie, e a sovenirlo; misericordia, misericordia, nisericordia, nisericordia, compassion, commiseration:

Miscricordios, che ha misericordia, ecompassionevole, miscricordioso, miscricors, clemens, miscricordieux, pitoyable, charitable.

Missal, libro, in oui sta registrato ciò, che appartiene al sacrifizio della Messa, liber sacrorum, missale, missarum liber, missel.

Mission, oggi propriamente si dice il mandare, che si fa de Sacerdoti a predicare la Fede di Cristo, o ad istruire i Cristinni, missione, missio, mission. Mission, è anche il nome di una Congregazione di Preti, e di Luici, instituita da s. Vincenzo de' Paoli, e confermata nel 1626 dal Papa Urimno VIII. sotto il titvio di Preti della Congregazione della missione missione: congregatio , o domes missionis, mission. Mission , prendeni anche per la medesima cata, ove abitano i suddetti sacerdoti ; la missione, domes missionis, mission,

Missionari, è un acelessanico, si quale dedica se, el le sue finiche a qualche missione ; o per ammaestramente degli-ordossi, o per cosvincere gli erotici, o per cossertire gli anfodel; i missionario, veungelii prosco, divosi

ele , ac doctrina imbuendos , ad plobem in christiana disciplina instituendam, missiomaire, homme apostolique, ouvrice évangelique. Musiomari, più particelarmente appellansi i Padri della missione, cioè una certa Congregazione di Preti, che vivono in comune sotto un superiore generale , e il cui instituto si è di attendere totalmente all'opra dell'assistere la povera gente della campagna, missionarii, presbyteri congregationis missionis, les prêtres de la mission, missionaires.

Mistofia , v. b., cacca, mer da , stercus , caca , merde.

Mistransa , V. Messtransa. Mistura , mescuglio , mes scolanza , mistura , admistio , permistio, mistura concretio, mélange ; mixtion. Mistura , per medicamento, rimedio, medicamentum , remedium , medecine- burn har a

Mitria , mitra , ornamento, che portato in espe i Vescovi o alici Prelati i quando si parque pontificalmente, mitra , mitre. Blitra del Papa , la mitra proprie del Sommo Pontefice è tutta chiusa di sopra, e circondata da tre corone, e dicesi triregno, tiara , tiare , trirègne. Mitridat è un antidoto

od una composizione in forma di elettuario, che serve e di rimedio, e di preservativo contro i velegi, mitridate , mitridatium, mithridate. Il mitridato è composto d' opio, mirre, agarico, zalle- I interiore de' melloni pe-

ces , ad hereticos catholica fi- I rano ; gengiovo , cannella ; spigonardo, incenso, castereo, pope ; genziana ec., piglie il seo nome dat suo inventore Mitridate Re di Ponto, che dicess avesse talmente fertilicate il sue corpo contro i veleni con antidoti , a preservativi . che quando volle torsi la vita da se . non potè trovar veleno, che l'effettuasse, la ricetta fu trovata nel suo gabinetto, scritta di proprio suo pugno, e portata a Roma da Pompe e poscia riferita da Galeno. Mlas , V. Melas ida , att.

. Mna . V. Mond.

Minada, rigiro, fiazione scusa, pretesto, sutterfugio, macchinazione, giro di parole , ambage , andirivieni , segreta, e malvagia pratica per far riuscire qualche disegno; maneggio, circuitio, ambages: clandestique consilium effugium, tergiversatio , tours, et détours , menée. .....

Mae 'l ghoub , lavorare', faticare, travagliare, laborare in labore se exercere lar bori incumbere, operari, tras vaillen Mae etc., corrompersi, effundere semen, se polluor.

Mne 'l cul per la padela . star sospeso, star in dubbio, stare fra due acque, ancipitem esse, nager entre deux eaux, se ménuger entre deux partis contraires sans se doclarer. .... . 1 - MANGED

Magstre , che ama molto la minestra , fusculorum amusttissimus, qui aime fort le potage. 41 TERM 15

Mai di mion , la semenza

les graines de melon. Mnie, lista , nota d' un pasto , epularum commentarius, menu d'un repas. Mais, per intestini, viscere, interiora, exta, entrailles , intestins.

Mocador , licenzioso , scapestrate, dissoluto, dato al ibertinaggio, alle dissolutesse, sviato, sregolato, sirepato , libertino , tavezniere , bordelliere, perditus, dissolu tus , libidinum maculis notatissimus , laneo , scortator , trappart, libertius débauché.

Mocheta, sorta di stoffa di lana , il cui ordito è simile al vellato: mocchetta . . . . . .

Modben V. Matoben. Modelhe , parola , motto , contrassegno de' soldati, signum, tessera militaris, vocale signum, parole, signal, snot du guet, le mot secret,

servant de signal. . Modifiche, modificare, moderare, temperare, addoluire, temperamenting, modum rebus adhibere, adjicere, modilier, moderer, adoncis, tempérer o il suono , modulare , mod'un instrument de musique. est en bas.

Mois , moissa , t. prov. balordo , babbaccio , semplice; materiale , fatuus , excors , stipes , stolidus , socors , sot , stupide , fut , ninis , magot , bedaud , nigaud , lourdaud , . Moneda , moneta . Fe mobutor, buche etc.

ginoca con piccole marche, o

Tom. III.

un semen , pars interior , | sassolini ; tavoletta , scruporum ludus, merelle; Ovidio descrisse un tal giuoco in questi due versi : Parva sedet' tornis instructa tabella lapillis, In qua vicisse est continuasse suos. Questo giuoco appellasi' anche Merle V.

Molura, specie d'ornamento d'architettura; modanatura , membretto , torus , moulure. ...

Mona, parte naturale della femmina; conno, cunnus, la partie naturelle de la femme.

Monà , polvere di mattoni, di quadrelli, pulvis lateritius, poussière des briques, des Carrenux. .....

Monada, V. Nonada. Mond , mondo , V. Mond. 'L mond a l'e fait a scala, chi monta, chi cala, il mondo è falto a scale, chi le scende, a chi le sale; cioè, che a taluno è propinia, a taluno è contraria la fortuna ella abbassa gli uni , e innalas gli altri, forsuna aliis favet, aliis est adversa, ce mondo est comme une rone ; qui Module , regolare il canto, tourne , tantot celni ; qui était en bas, so trouve en haut; dulcre, regler la voix, le sen et celui, qui était en haut ;

> Monday, t. prov., V. Castagne.

Mondonovo . . . miroie magique . V. Lanterna ma-

nada fattesa , far moneta falsa, Molinet, mulinet, sorta di | falsare ; falsificare la moneta ; giuoco in uso soltanto presso adulterare pecunian , cudere a fanciulli , e gli scolara , e si munumos adulterinos ; donner

M.Ofausse monnoie.

Moneda bianca, moneta di rame puro, o a cui sia misto alquauto d'argento, come la pezza da soldi due, e mezzo, quella da soldi sette. e mezzo, quella da quattre, e da otto soldi , nummi ænei argento admixti, billon, monnoie de cuivre mêlée avec un peu d'argent. Moneda erosa, moneta di puro rame, come è la pezza da soldi uno che da una parte ha l'impronta di s. Morizio, e dall'altra l'immagine del Re Vittorio Amedeo III., e la pezza da soldi due , detta soldon , nummi enci, billon, monnoie de cuivre pur, quincuille. Montda calant, moneta difettosa, moneta tosata, nummi improbati , obrosi , deficientes ; pièce rounée.

Mongste, abitazione di momonasterium, canobium, mo-Mongste, dicesi più propria- que, la philosophie morale. mente del luogo, in cui dimorane Heligiese di guelche ordine ¿ convento · di monache, monastero, monasterium, sacrum gynacoum, monastère.

Montagna , parte della terra più equincute; monte, moutugua . mons . mont . monta gue. Montagna, partito nella convenzion utzionale di Francia, che si dichiarò per le missre le più riveluzionaria, dosi dette, perchè i membri attaccati a questo partito si riugion contrarie il partito con- ralità d'une lavela. l'istra-

un soufflet au Roi , faire la | trario , fu detto pianura ; montagna . . . . montagne.

Montanar , V. Montagnin .. per membro del partito della montagna nella convenzione nazionale di Francia, montanaro . . . . . montaguard.

Monti dla Sua, luogo pobblico, dove si pigliano, e si pongono danari a interesse: monti , montes , rentes perpetuelles, rentes viagères, V. Monte.

Mops, sorta di cane, V.

Doghin.
Mora , maglie di moro , æthiops, negresse. Möra per nera , fusca , noire.

Moral , sost. , la scienza , o la dottrina de'costumi, ossia l'arte di viver beue, e felicemente, dedotta dalla ragione , e dalla natura , dalla relazione, e dalla proprietà ed abitudine delle cose : morale etica , dottrina de' dovenaci , o monache ; monastero, ri , filosofia morale , ethica , philosophia moralis, morale, pastère , couvent , clottre la doutrine des mours, l'éthi-

Moral , add , che siguarda i costumi , morale, moralis ; moral. Teologia mural. quella che tratta dei casi di enscienza . teologia morale theologia moralis, theologie morale. Virtie moraj , sono quelle, che hauno per print cipio i soli lumi della ragione, virtu morali , virtutes morales, vertus morales. Certessa moral , d: un' assai forte probabilità, certesza morale, certitudo moralis , assurance muningo in gradini i più ele rale, certitule, sureté morale. ti della sola e per la ra- la Moraluta, il morale, la mo-

-111 ch ---

affabulatio , maralité.

More, altero noto, la cui Loulia si da un cino a quet bachi, che fanno la seta: mo-Eq. galor, morus, mirier. Morgan, v. pleb., V. Maruf.

Morve, che dura, o mdugio lungamente, auroso, mocus nectens . tardif . leut. Moros, dicesi anche di chi non ba fatto il pagemento ai tempy dovuto paserom, qui solu-Conem sistulie, qui die dicta non solvit . qui dittere, qui retarde le payement. Moros, morose . smante , amusius , mica , galant , audi ene. Diletasion murosa , shiletto , pensiero, che he durido un tempo ; dilettazione meron, delectatio muraus que deluctations, pensée , qui a duré sa temps, ou long-temps.

Morses del fusi , canon , mortaret ec., la polvere, che at mette in sail focuse per daugli fuucu; polyering " pulms nitratus , smorce. Morse, strumento - col quele si pugita il lebbro di sopra al cavallo, e di strigue a perche sturter mo; morse, personie, marail-les. Marse, è suche mu stronicuto , col quals i fables , e iei striuguno , e. teusu , forceps , étau de surrurier, sign.

Morse, artelice . che fa . o rende murai , statte , sproni ; macerare , affiggere la carue, spronajo , arearum , lororum, culcarium faber : évergenier. Mort, sost., V. uel Diz. Lilier le corps , la chair. Mor-

e the si cava della farole, i di bueno a mandar per le morte , egli è molto lungo ne suoi allari , cummina a mai pessi , Bon riene una a capo, clephanti celerius partiest, il est burguigueur , chipotinre La most a rispeta guen . la moste non la riguardo e persuna, la morte non guarde in faccia al alcuno, la morte non guarda calcadario, mora equa pede pulsat pauperum tubernos, regunique turres e la mort ne respecte person-

> Mortalità, moria, mertalità pestilenziale , luce , pestis , pesie, configues:

Mortificant, che mortifica, che caniona disgusto, confusione , molestus , gravis , IAcheux, mortehaut ..

Murtificasion , mortifica, sique, macerazione, asions, con cui si mortifica il corpo. i sensi, le possioni, martificatte, mortification. Un om che ja d' gray mortificasion, uomo , che mole mertifica il suo corpo , i svesi .. le passioni , vir vita aquaritate instr gais, qui prayos auspui, seusumque molus acriter . el assidite reprusat, un homme de graude mortification.

. Mortification , per afflicio . gono fermo il lavoro, che ne, disgusto, affronto, coneglino hauno tra piano; mor- l'usione ; mertificazione , inustus aliqui dolor , illate min lestia , mortification , deplair sir, chagrin, effiction,

Munifiche , martificare scevire in corpus such, toutmenter . faire souffrir , mor-I sciti mandelo a piè la mo: L tifich : le passion , mortificate

le passioni , i proprii sensi , rintuzzarli, reprimerli, cupiditates frangere, coercere , compescere, mortifier ses passions. Mortifiche un accorare, addolorare, attristare, mortificare alcuno, dolorem alicui commovere, inurere, in aliquem facere aliquid asperum, facere quo sit illi cor dolens, mortifier une personne, lui causer du chagrin par quelque réprimande, ou par quelque procédé dur, et fácheux. Mosaich , pittura fatta di

pietruzze, e di pessuoli di sunalto, colorati, commessi; musaico, tessellarum opus, musivum opus , mosaique , ouvrage de mosaïque. Palchet . o sterni a la mosaica, palco, pavimento alla mosaica sectilia pavimenta, plaucher, ou pavé à la mosaique. Travai a la mosaica, dicesi aucora una sorta di musaico fatto di legname, col commettersi in tavole di leguo di noce, o di altro simile, diversi pezzetti di legno lavorati, co' quali si formano figure, storie, prospettive, e altro; tarsia, opera vermiculatis ad effigies rerum crustis, ouvrage de marqueterie. Moscardin , V. Macobar.

Moscation, nome d'uva, detta così dal sapore, che tiene di moscado, è in tutto simile al moscatel, eccettoche ha gli acini alquanto più grossi : moscadello , ava appiana , gros muscat , raisin muscat , V. Moscatel. " the same Masche ant' i fidej , litigio,

querela , dissensione , discordia, briga, nimicizia, lis. controversia, querela, jurgium. querimonia, simultas, grabuges démêlés, brouillerie, il y a de la brouille dans le menage.

Moschea, appresso i Maomettani è un tempio sppartato, e destinato per gli esercizii della loro Religione moschea, Turcarum templum, mosquée; la voce Moschea. viene dal Turchesco Mesgid, o Meschit, che significa un tempio fabbricato di legno, o con maggior ragione dall' Arabico, Masgiad, luogo di culto : le moschee sono fabbricate a guisa di sale grandi, cou ale, corritoj, e cupole, e nell'interno sono adornate con compartimenti, e pessi di lavoro Arabesco, da un lato vi è una vasca con diversi galletti , o chiavi , e sulla sommità è fissata una mezza luna.

Mosseta di Canonich , mozzetta , pelliceum , vol soricum amiculum, chausse de chinoine, chaperon, aumuce.

Mostaceui , pezzetti di pasta con zucchero , spezie, ed altro , mostacciuoli , mustacea, sorte de pâte faite avec des épiceries, pâte épicée, sucreries épicées; a Parigi chiamausi col nome italiano mostacciuoli.

. Mostro, è una pascita, o produzione di cosa vivente, che degenera dalla giusta, e consueta disposizione delle parti mella specie, a cui aplache ant' i fidej , litigio, partiene, come quando vi sone anglio, contesa, rissa, dicontrasto, quistione, chi, od alcuni sono enerniemostro, monstrum, monstre. Mostro, denota auche singolarità, e si usa in buona, o cattiva parte, mostro, prodigio, res miranda, portento similis, monstre, prodige. Un mostro d'sienas, un prodigio di dottrina, prodigium scientia, un abyme de science. Mostro, dicesi anche delle piante, fiori, che i Botanici chiamano bastardi. Motas , vason , t. de' conta-

diai, pezzo di terra spiccata ba, gleba, motte.

Matèra, bersaglio, brocco, mira, segno, ngnum, sco-

Motiv , occasione, motivo , impulso, materia, cagione, ratio, quos movet, incitamentum, caussa, origo, occasio, initium, argumentum, ansa, motus, impulsus, motif, occasion , cause , sujet , raison, impulsion.

Motive , mensionare , mentovare, motivare, mentionem facere, o habere alicujus rei, o de re aliqua, memorare, nominare, commemorare aliquid, mentionner, toucher une chose, en parler, en faire mention.

Moto, il trasferirsi da un termine verso l'altro , moto, motus, mouvement. Moto per motivo, impulso, motus, impulsus, mouvement, impulsion. Fè d' moto, far esercizio, passeggiare, deambulare, motare corpus, exercere corpus, faire des promenades, marcher, faire exercice, se mouvemens de l'ennemi. tenir en mouvement , en exercice. - - 1 - 01

Moton , sorta d' ariete a foggia di mazzeranga, che tirato in alto si lascia cader sopra i pali per affondarli, berta , castello, fistuca , sonnette, declic , mouton.

Moviment, moto, movimento, motus, monvement. Tuta la sità a l'è an moviment, an moto per arseive 'L Sovran , tutta la città è in movimento per ricevere il Re, trepidat tota civilas ad excipiendum Regem , toute la ville est en mouvement pour recevoir le Roi. Moviment d'un arleugi, movimento d'un oriuolo, motus, mouvement, ou mouvemens. Moviment . per turbolenza, sedizione, turbamenta, motus, troubles, mouvemens. Moviment, t. di rettorica , l'eccitare le affezioni , il movimento degli affetti, affectuum concitatio, mouvement, les figures propres à exciter les grandes passions. Desse nessun moviment riguard a n' afè d' conseguensa BOR darsi alcun movimento intorno ad un affare d'importanza, de re aliqua gravi nihil . agere, nihil adniti, ne digitum quidem porrigere in rem

ment del nemis, spiare i movimenti del nemico, hostia itinera explorare, observer les Mronsej , sorta d'erbe, ari-

aliquam, ne se donner nul

mouvement sur une affaire

importante. Osservė i movi-

stologia , aristolochia , cle- | fredde , e comunemente di matis i ... . .

More, e mug, e anche mugia , mucchio, cumulo, mon te , amanaso , bica , batuffelo cumulus acervus congeries , tas , amas , monceau. Muc d' sabia , monte di sabbio, congeries arener, amas de sablo. Mue d' pere , moute di pietre, coagmentum lapidens, anas de pierres. Muc d' gent , mucebio d'uomini , coltectio hominum, amas de gens. Muc d' gran, mucchio, bica di fronzento, mone fru menti, moncean de blé. A ta i dne a mac, a t a no mugia, un mugio d' dnè, egli ha un amasso, iina grande quentità di danari, apud illum acerri nummorum construentur, effuse officernt opes, l'argent est ther in a tas. at more a marchi, acerbatim, cumulatim , eb tas, par monceaux. Mac , per abbondanca , quantità , moltitudine, gran numera, copia, affinentia, abundanta - quantité , multitude , abondance.

Mirge, V. Anbarone. Hugio V. Mac. Mugio d' det . V. Mercious of daes

An a sent . . . . moulin à vent. · Michige, verbo V. Michie & Snittliffe

Mal mit , V. Molinet. Merof muliner.

mete :- queste si compone con phissime enverne in grandissisicum delle quattro semenze ma copia, queste sono secchet,

quella di popone, condita con qualche sciroppo, ed altro; emulsione, emulsio, emulsion-

Multa, v. v lat., pena, o condanna pecuniaria, ammende . multe , multer , amende ; mulcte.

Multe, condennare alla multa, imporre una multa, o ammenda, multum alicui irrogare, multam facere aficui; mulcter . amender . condammer à quelque peine , punir-

torre, levare lo strame di sotto ai bachi da seta, riporti sopra altre foglie fresche, substramen auferre, vel mutare changer la litière.

Mumia, cadavere secco nell' atena d' Etiopia , o in altre forme, mummia, endaver expresso gli Arabi era una mestura d'aloè, mirra, zafferano, balsamo, e altre cose simili, colla quale si conservavano i cadaveri de nobili : mammia, conditte myrra, aloe. etc. humante carnes, corpus differtum odoribus . matieres dont les Arabes emboumnient les cadavres. Mania, per si-Made a cafe, mulitello, milit, si dice a como brut-.... mouthe is cafe. Mar to, w secon in ischerzo, mummin, cadaver exercicatum, momie. Mumia, trovasi nella Polonia una certa specie di mummie, ossieno corpi uma-Aner, & di selserms, V. Fe m , mantenutisi ; senziche at loro conservamento abbia Mulcion , worte di bevanch avota l'arte una menomi pervinifescente, il cui colore, e te: lu quella regione trovanse consistence è malto simile al queste mumane entro am-

eolla carne, e colla pelle at- | contabescere, torqueri, luntaccate strettissimamente alle guere , perire , necari, mourir ossa, e sono d' un color ne de rage, de dépit, de colère, riccio: nelle guerre, che pa Muri d' fam, d' sè, d' seugn, recchie etadi infestarono questa regione, era cosa comunissima per quelle parti di combattenti, che erano dalla banda più debole, il rifugiar-Bi , od intanarsi dentro queste cavità, ove i loro nemici, l se gli avessero rinvennti, li facevano morir soffogati con far dei fuochi di strame, di fuscine, e di altre cose simili nell'imboccatura della caverna, e ciò fatto, quivi entro lasciavano i corpi di quegl' infelici, i quali fin d'allora essendo rimasi a coperto da ogni, e qualunque comone accidente, sonosi conservati intatti sino ai nostri giorni.

Murajon, dioesi di muro di altezza, e grossezza oltre alle muraglie comuni, murus fort, fromage de requefort. altior, et grassior, muraille haute, et épaisse.

Muri, uscir di vita, mo- cio, gretto, scarso, stentatire, mori, emori, obire, pe- to, misero, spilorcio, sorrire, interire, mourir, ren- didus, parce parcus, homo dre l'esprit, trépasser. Murs avidus, atque aridus, mesmente desiderio di checclies namente, scarsamente, sorsia, morirne di voglia, ar- didamente, miseramente, pardere , flagrare incredibili cu- ce , avare , sordide , misere , viditale , contabescere , angi mesquinement. cupiditate, mourir d'envie, Muscol, è una parte car-désirer passionnément, con-nosa, fibrosa del corpo di na voiter. Muri, parlandosi di animale, destinata ad essero ninnte, morire, deficere, are- l'organo, od istromento del scere, se secher, mourir. Mu- moto, muscolo, musculus, ri d' rabia , d' dispet ec. , va- thri , muscle. sdegno, angi, excruciari, tus, muet.

d freid ec., vale aver gran bisogno di pibo, di bevanda, di riposo ec., morir di fame, di sete, di sonno, di freddo, inedia, siti, somno, frigore languere, perire, mourir de faim , de soif , de sommeil, de froid, souffrir la faim , la soif, avoir bien faim, hien soil etc. Ch'i peussa murt, s'i eu fait lo. I veui murl, s'a l'è vera che ec., vuo' morire, possa io morire, se ho fatto la tal cosa, maniere di giuramento , peream , dispeream , si id patravi, je veux mourir, que je meure tont présentement si j' ai fait la telle chose. Murianeng, sorta di cacio

forse trae il suo nome dalla Moriana ) . . . . fromage Musaröla , V. Musel.

Muscis, meschino, scon-

le essère fieramente de si fat-te passioni agitato, e com-mosso, morrir di rabbia, di dal mascimento, mutelo, mu-

, lettera consouente liquida, di suono simile alla M : la lettera N , tien luogo d'un nome proprio, che si ignora, o non si vuol nominare N N , N.º nel commercio, e nella medicina, usasi come abbreviatura di numero, cosi N.º VI. significa numero sei, o semplicemente sei.

agg., uno . . . . . un. N om , un womo , quidam lomo, un homme. N' autr paira d'manie, un'altra storia, un altro caso, una cosa ben diversa , alia res, aliud, res longe dissimilis, une su: tre histoire, une affaire bien différente, une autre paire de manches. N' paira d' tnaje caval on can, dicesi di chi è poco pratico a cavalcare, che sta male in sella, che cavalca con poco garbo, equitans imperitus, equitare nescius, qui pique en lutin. Nautra ! interjezione, ob ! oh bella ! hem ! oh! bon! N' autra? usasi anche per notare la sorpresa, in cui è taluno per qualche cosa, che gli si rocconta, come? in che | uon ne sa un jota, nihil admeniera? per qual motivo: onde viene? perchè? oh co me? quomodo? quo pacto? qua ratione? cur? comment? lulum , un peu. N' po , voce !

significante disprezzo, beffe, o di non prestat fede a qualche cosa , via, apage , tarare.

N' po, significa anche deh . di grasia, queso, cedo, de grace. N', preposizione, in, nel.

nello , nella , in , en , dans. I son anda n' piassa Castel . mi portai in piazza Castello. in forum castri profectus sum, j'aliai dans la place du chi-

N. particella. N eve pi nen? non ne avete più? an quid est cliam amplius? p'avezvous plus rien? I n'ai nen bsagn, non ne ho bisogno, non mihi opus est , je n'ai pas besoin. Aucheut j'eu fait pl d'ben, ch' i n'abia fane an int el tenp d mia vita, oggi bo fatto più di bene, di quello, che abbia io futto dopo che nacqui , plus hodie feci boni, quam ante hunc diem unquent, ai fait aujourd hui plus de bien, que je n'en avais fait de ma vie.

Na , particella , ne . . . . ne. A na sa na sgasarada . modum scit, il ne. sait absotament, rien. I seu nen , s, ai pa sara n' autr pi galant'om, non so, se saravvi altr' nonto ch quoi? est il possible? N' più onesto, haud scio, an quis po , un poco, alquanto, paul- ei honestate prestet , je ne

sais s'il y nora personne plus | he tre certe simile a quelle, bonnetee . mit.

Na , avv., bene , via , bemissimo , così si faccia , così sia , esto , optime , scilicet , feat, ift sit ; bou , bien , aiusi ,

c'est égal, soit, à la bonne henre.

Na, ogg., una . .. une. Per na volta tan, per nna sol volta, una tantum vice, temel , omnino , une fois seulement , rien qu'une fois. Na doseña d' eiu , una dozzina di nova . ova duodecim . duodena ova , une douzaine d'œufs. .. Na , participio del verbo

nascere; nato, natus, editus, ne. Na sot a na cativa steila, nato sotto maligna stella , na-. tus malevolente genio, diis iratis, et genio sinistro, né sous une mulbeureuse étoile. Na dop la mort d' so pare,

· nato dopo la morte di suo padre, posthumus, posthume, né après la mort de sou père. Na, per abile, occoncio atte. fait , propre, et noturelle-

Na per le siense, per le arme nato per le lettere, per le armi, in arma, Literis natus, ne pour les armes, pour les lettres. Persoha ben nà , uomo ben nato, homo liber, liberalis, imbutus bonis moribus, bene institutus,

homme bien né.

andres . . .

Napia, napion, napola, nason , pongola , naseccio . dasone , pasorre , immanis Manus . gros mes

Napolitana, t. del giucco ce proverb., leggiero co

che è voltata . . : tricon. Narativa , narrazione , nar-

rativa, narratio, narration, récit , relation.

Narcotich , add. , somnifero, che induce sonno, narcotico, somnifer, somnificus, soporifer , soporus , narcotique , soporitique, assoupissant, somuifère , soporifère.

Nare, recentare, narrare, ragguagliare, ridire, contare, narrare, enarrare, exponere, narrer , conter , raconter , retracer, faire un récit. Narè I fatto a pontin, com a l'è suces , riferire portitamente una cosa com' è succeduta. a fine di darme notizia altrui, rem omnem ordine narrare; narrer un fait, et dire de point en point comme la chose s'est passée.

Nasın , dim. di nas , uaso piccolo, nasino, nasello, nasetto, naseca, parvus nasus, petit uez. Nasin , per uomo nato, aptus, idoneus, né, i di piccol naso; nasello.... qui a un petit nez. in . . . . . .

Nason , V. Napiases Nassa, cestella, o rete da pescare, ch' abbia il ritroso, passa, bertovelle, nassa, passe

à pêcher.

Nassion, un popolo comi-derabile, che abita in mua certa ampiezza di pa tro certi, a fissi sotto un governo me natione, natio, gens, nati ogni nazione ha il suo perticolare carattere, onde si d di bisca, e di alcuni altri, e un Francese, soluzzevole, ed. dicesi del giuoco di colui , che allegro , come un Italiano , grave come pao Spagnuelo, scaltro come un Inglese, fo- | certain lieu. Nativ d' Chie. coso , o fiero come uno Soozzese, abbriaco come un Tedesco, ozioso, e dappoco come un Arlandese, ingannatore come un Greco ec.

Nassional, della stessa nazione . o di tutta una nazione, nazionale, ad nationem pertineus, national. .

Nassofia, t. prov., e vale pietra . V. Pera.

Nast, odorato, fiuto, odoratus , odorat. Nast , significa talora naso, avei bon nast, ever buon naso, ever buon odorato, naribus acrem, sa: gacem esse, avoir bon nez-Natal , sost , natività , na-

scimento, nativitas, dies natalis ortus hora natalis, nativité , noissance. Natal , per la solennità celebratà dalla Chiesa del pascimento di Cristo, Natale, o Pasqua di Na-· tale, dies Natalis Christi, la - Noël , la Nativité de Jésus-Cheist, A. Natal 'I solet, a Pasqua 'l tissonet, prov., e vale, che quando nel giorno di Natale risplende il sole, e I'l aria è temperata, il giorno di Pasqua è freddo, onde vi ai da vicino al fuoco . . . . . quand Noël a son pignon, -Paques a son tison. Such d' Natal , dicesi un grosso tron

ens, la bûche de Noël. Nutto i s'applies ad anna copie al natural, dipingere. persona considerata come nata ritrarre al naturale, cavar dal in un certo lungo, o che di miturale, disegnare, tenendo 1 derive la proprie origine, daventingli oggetti naturali

natio di Chieri , natus Cherit, val Chericasis, ne a Quiers. qui est de Quiers , natif de Quiers.

Natività , nascimento , watale, natività, ortus, nativitas, dies natalis, o natulitius . .. Natività , usasi questo termine principalmente parlazidosi de Santi , come la Natività di S. Giovanni Battista. o di Maria Vergine, Nativitas Sancti Joannis Buolista. vel Deiparæ, la Nativité de S. Jean Baptiste; on de Notre-Dame. Natività: detto assolutamente, s'intende quella di Gesu Cristo, o sia la festa

del Sauto Natale, V. Natat. Natura, voce, che abbraccia tutte le forme delle cose. l'essenza, e le cagioni, principio del moto : e della quiete. e anche ordine divino, per cui tutte le cose si muovono. natura , natura , pature. Sforse la natura, voler fare più che non si può, facere adversante, et repugnante natura, bellare cum dus, forcer nature.

Natural, sost., netura, proprieta, ed essenza particolure d'alcuna cosa; naturale. ingenium, indoles, le naturel, la nature, l'essence, la propriété naturelle d'un être. Om en, che si mette sul fueco. d'un natural ben bon, uomo il giorno di Natale, legna di di naturale ottimo. homo le-Natule, todex, stipes, tran- nissimus antura, bemme fort door de son naturel. Dipinge. natio, nativo onatus, mites, per incopreti dese unites unites unites antif, on qui est ne en en elucere, formam alicujus gra-

su maturel , 'peradre 'd'après nature, tirer sur le naturel.

Natural , add. , naturale , di natura , secondo matura , naturalis, naturel. Fieul naturat r dicesi di figlinolo non legittimo, figlio vaturale, bastardo, filius naturalis, ipu. rius, nothus, maturet; batard. Natural , per semplice, e sens' arte , schietto ; naturale , simplex, candidus, sine tueb, et fallaciis, naturet, simple. Natural, per non artifiziato, ne falsificato, simplex; impermixtus , naturel ; qui n' est point altéré. Aqua natnral, si dice a distinzione di quella cavata per via d'artifi ziale distillazione, o mescolata con qualunque altra cosa artificiale , acqua paturale ,

aqua naturalis, esu naturelle. . Naturalment, maturalmente, secondo natura, per natura, natura , secundum naturum , naturaliter , naturellement , au naturel . d'sprès sature. Naturalment , V. Mancomal. si dice con di quelli da cari-

rius , butelier , matelot.

temporibus inservire ; selon le .-

phice exprincer , representer | vent la voile , aller sclop for vent. Savéi navighé, savel je 'nde la barca', governarsi, regolarm , operar con prudenza i prutlenter se gerere ; se regler; se conduire ; mener ; conduire bien sa barque:

. Navili , 'canale , 'canalis , county paville. Nausia , o nausea , nausea,

abbominazione, fastidio . . . Nebigta', dim. di nebia, nebuletta, parva nebula; petit brouillard , petit nuage. Nebicul , sorta d' uva , e di vino vista a raisin noir de première qualité , vin mons seux, via bouchés a minus

Necessità, estremo hisogno, che violenta, necessità, ne cessitas , necessitudo , nécessité, contrainte, besoin. Fe d' necessità virtà , accomodarsa alle cose , che vengono di mano in mano, far per ne-cessità ciò, che per altro non furebhesi', cedere al tempo, fare della necessità virtit, tempori, fortuno, scena inservire, faire de nécessité vertu. No-Nav., legno da navigare, e cessità non a tege, dicesi del farsi lecito per necessità ciò co', come di quelli da guerra, che per legge è illecito , nenave, navis, navigium, na- cessitas feriis cavet; necessis-

Navareul : barcajuolo : no-1 non concedere disdire, negavicellajo, portitor, navicula- re, denegare, inficiari, mer, refuser. A negria 'b past is P Navighe, andar con nave osto con i barbis ait, negheper acqua , navigare , anviga- rebbe il pajuoto in capo , die re , naviguer , aller par eau , cesi di chi non vuole confesfaire route sur l'ean. Navi- sure com ; che si abbin fatta, ghe second I vent , ubbidire benche sia manifesta ; homo agli accidenti , e fure della mendacissimus , nia albit mote necessità virtà : scenie, ac est, nihil intra cet wleam ; il

والمنت المناه لا الراب والمو

micrait qu'il est jour en plein | mettonsi sul volto le douné; midi , il nie toujours

Negligente , trascurare, non far conto . lasciar in abbandono, negligere, non curare, aspernari, négliger, avoir peu de soin.

Negosi, bottega, fondaco, taberna , officina , boutique, Negösi, banco, mensa, comptoir. Negosi, commercio, mercatura , traffico, negotiatio, commercium, mercatura, commerce. Fe negosi, vendere , cambiare . barattare : comprare, vendere, permutare, emere , rendre , troquer, brocanter, acheter.

Negossie , trafficare , far negozio , trattar negozii mercanteschi, od altra maniere . negoziare , negotiari , mercaturum facere, négocier, commercer , trafiquer.

Neira , t. di musica , nota che non ha bianco, nota nera . . . . . . noire.

Neiret, sorta d'erba .... nielle romaine, faux cumin. Neiret , sorta d'uva. ...

Namis, nemico, nimico, celui, che odia, che disama, o che desidera offendere, inimicus, hostis, ennemi. Nemis, add. , avverso , contrario, nemico, adversus, infensus, inimicus, contraire, opposé, ennemi.

Nen d'pt, nen pk, nulla più , non più , nihil magis . rien au-de-la , rien au-dessus.

Nen pl d'fer , jeri appunto, heri scilicet, hier presidement. . Neo, una certa piccola macchia neriocia wiche nasce naturalmente sopra la pelle dell' nonio , neo , navus , signe , marque, petite teque. Ner , Gentili, ninta, nympha, nymquel segno posticcio, che

neo, navus, mouche, V. Mosca. Nervos, piene di pervi nervoso , nervosus , nerveux .

plein de nerfs. Nervit , nerborato , forte , robusto, nervosus, lacertosus, nervenz, vigoureux, robuste, fort.

Nessun, V. Niun.

Neuia , noja , tedio , fastidio , molestia , tordium , ennuis per affanne, tristezza, malinconia , ipocondria ; meritudo . tristitia , chagrin , tristesse , mélancolie.

Neu volte tant, nonuplo nome di proporzione moltiplice , e dicesi , quando la maggior grandezza contiene in se nove volte la minore . . . . neuf-fois nutant.

Ni , particella negativa , nè, nec , ne. Ni jot , ni bergot , nulla affatto, nihil prorsus,

rien du tout, pas le mot-Niai d'tera, vasi di terra, per servir di ritiro a' piccioni, cellula columborum, colum-

barium . boulin. Nibi . uccello di ranina . nibbio, milvus, milan.

Niente , nientus , niente , nulta, non punto, nihil, peant, rien. Niente afait, niente affatto, nulta del tutto, nihel omnino, rieu du tout, absolument rien.

Nina , nineta , mano , manina ... e. dicesi de fanciulii .. manus, manicula, main, menotte.

Ninada, bercollamento del corpo . il doudolarai , libratio, belancement.

Ninfa , spezie di deità det

he. Ninfa , prendesi anche momit, spezie di sale , che talora per giovinetta, o don- si estrae de diverse cose, come na leggindra ; ninfa , ninfetta, della terra , da' calcinacci , puella, vel femina clegans, dalle stalle, e delle polveri venusta , præstanti forma , delle caverne, de cimiterii , e nymphe. Ninja potagèra , simili ; nitro , nitrum , nitre, guattera, fantesca da pocofantesca sudicia, sciamannata, brutta, vilis famula , deformis, inelegans famula, nymphe potagère, souillon, tortillon de cuisine , laideron.

Ninfea, sorta d' erba acquetien , rinfrescante; ve n' ba di due spezie, una produce i fiori bianchi , l' altra gialli ; ninsea, nymphaa, nenuphar, nenufar.

Nipotism, voce usata per significare l'autorità de nepoti , e parenti de Papi , e la cura di questi affine di esaltarli , ed arricchirli ; nepotisma . . . nopotisme.

Nisi, ugg. a persona di debole complessione, sparuto, frale, molle, languis lo , effeminato, fiacco, debole, imbecillus, gracilis, debilis, fluet, foible. Nisi porchin, voce, che non ha alcun significato, ed usasi soltanto per ischergare con un fanciullo . . . Niss . V. nel Dis. Niss d'un

busin, segno, che lascio un bacio, succio, rosa, vestigium oscidi , sucon. Niss d'un pession , seguo d' un pissicotto , suggillatio, pineon. Niss cagiona dal freid. Jeu le man nisse dal freid, ho le mani agghiadate, intirizzite, indolensite, livide per cagion del freddo, manus præ frigore obtorpescunt , les mains s'en- | do ec : nomina , nominatio ; gourdisseut par le froid.

salpêtre.

Natre, nitrire, rignere, proprio del cavallo , hinnire , bennir: wat ANCHORSE AMERICA Nivolesse, V. Annivolesse.

Nobilas, nobilon, nobile di nascita, personaggio di gran' condizione, di gran paraggio, di nobile legnaggio, vir natalium splendore conspicuis. haute noblesse, noblesse de haut parage, noble de naissance.

Nobiluce, nobile di pochi giorni, nobile innestate, nobile di nuova stampa, gente di fortuna , plebejus homo in nobiles cooptatus, homines novi , noblesse greffée , un noble de nouvelle impression ; les anoblis , les nouveaux apoblis.

Noi , noi aitr , pron. sost., noi , nos , nous. · · · · (2814) Noje , unnojare , tediare .

infastidire , stuccare , inquietare, dar noje, far afa, seccare . tedium . molestiam af forre , ennuyer, potes Attaches Nojose , importunare , mod

lastare , infastidire , turbere , agitare, fatigare, importaner. "Namina, presentazione, no" minuzione a quelche grado o dignità, e si dice altresi del gius di nominare, o proporre chi possa essere assunto, 6 ammesso a un benefisio, grea nomination. Nomina , per Nitr , spinitr , a molle prov. toma , gloria , grido , rino4

moinza, numen, Jame, glo- | di Morio Vergine, Aununnia , existimatio, nom, reputation, renousmée.

Nomine, proporre alcuso per essere assento a qualche grado, o dignità, o per essere amniesso in qualche luogo; nomioure, nominane, eligere, nammer a un banefice. à une dignité. Nomine, per appellare, chiamer per nome, nominary, appellare , socare, nominare, nominer, appeller. Numme, per mentovare, far menzione, memorare, faire mention, mentionner. :

Nona , favois , cruffols , nugge, trice, fadrises, miniseries. Nous , novesima, none, maiattia , novendialis est morde la maladie.

Nona . nome della quinta ora canonica i nona a nuna ; n lebora none.

Nanuda, morfia, ritrosia, ditticalta, dubbio, obbjeziotexte, a in lin .

\_None , none, novesime , nonus , neavième. .5 . 1125

Nono , mespe , mapun, avolo . avus . ajent . grand-pere. Non plus ultra , fr. lating, Pultimo termine , non plus ultra, le terme, qu'un ne saucoit pusser.

Nua pius uitra . v. lat., che significa l'altimo termine, il non plus ultra, il turmine, che non si ppò oltrepassare e . e.e . . . non plus uttradia Nonsia, l'Amanes mune no agnora, no signore, no

tiquio Boute Marie Virginis l'Announciation. Dicesi enche per il giorus, in cui la Chiesa celebra un tale mistera, festa dell' Annunziazione , fe-: stum Annuntiationis ec., l'Annonciation.

Nonsie, agg, che danno le donne volgari , e superstiziose ad un bambino, che è od infetto de cachesia , o da altro mulere naturale, o engionatouli dalla poen assistensa! delle mutrie o delle nutrici nell' attevario, affatturate, aniqualista, fascinatus, veneficio affectus, ensorcele.

Non toraberis non torcanona, neuvidese. La maladia re, abstine mamin, ne atintra ant la nona, a fa la lungar, n'y touchez pes, ganona , è il nono giorno della re a qui y touchera.

Norces, sorta di carusico, bus, il est le neuvième jour che suole curure alcuni mula delle parti genitali - norcino. chirurgus, chirurgien erminire, chirurgien qui s'attache principalement is guerir les parties de la génération

Nos streitera, noce malene , morositas , grimace, pré- scia , aux mala , noix angleuse, Nas garbia , sorta di noce più grassa delle altre. Nos , I quella parte della balestra, dove s'appiera la curda, quando si carica, come pure una certa parte della molla siella grini a fuoco , noce , . . noix.

Noseta . un certo colore simile a quello dell'aveltana color di neccinola, colurnus color, conicar de apuette. Nusquer , o Nostsgoor, Nor. stro Signore Domeneddio Dio, Deus, Donnys noder, Nousia , add, , la Mad nu Dieu , le Seigneur No sgnor,

signora, minime, nequaquam, apponere, intendere, considenon monsieur, non madame. Nossent , e. nonwat', annocente, innocens annocuus . innoxius, innocent, qui ne nuit point, I nessent, siconsi quei bambini ; che il Re Ero de free necidere, i santi innocenti , sancti innocentes, les saints innocens. De i nossent, si è lo sculucciore per ischerzo dei giovanetti nel gioruo degli innocenti, nates. joco cedere , fesser , fouetter par

jeu des jeunes geus le jour des innocens. Nussentement , innocentemente, innocenter, citra scelus , innocemment , sans ma-

Notariato . l' uffizio del Notaro , tabellionis officium, aoturiat, tabellionage; per l'arte del notajo , noterio , ura tabellionis , charge , office de - notaire. . . 211 tol 4 6-17150

Notaria , add. , atto uutenticato da un notajo, o regeto da un notajo . . . . . . acte notaries a na parenta

Notariesse , esporsi all'esame per ottenere la facoltà di esercitare l'arte di notajo, per esser animesso ull'impiego di notajo, examen subire ad tabellionis officium s.xcr+ | cendum , s' exposer , se sou tenir la charge de notaire, est connu comme le loup gris-

rare , noter, remarquer. Notifiche , far noto , significare . notificare , significare, denuntuare, declarare, indicare, notifier, signifier, faire savair, aunoncer.

Notisia, il conoscere, notizia , cognitio , notio , notitia, notice, avis, connoissance, indication. De notisia . avvertire, dar avviso, dar notizia, significare, denuntiare, admousre, aviser, mander, ou

donner avis 4 : connoissance a faire savoir quelque chose. Notori , pubblico , manife+ sto, notorio, palese, notus, cognitus , manifestus , pervulgatus, publicus, apertus, notoure, evident, manifeste, connu de tout le monde. ist il.

Noturn , una parte del mattutina / composta d' an certo numero di salui, di tre lesioni ec. che si canta in Chiesa ra tempo di notte, o che si recita nell'ufficio divino . notturno ... nocturnum .. : nocturne. .

Notus in Judwa, prav., e dicesi di persona da tutti conosciuta, famosa per le sue azioni, e prendesi più coniunemente in cattiva parte, notissimus: , . omnibus, stotus . omniam scoterum, ac libidimettre à l'oxamen : pour ob- | num mueulis notatissimus, qui

pour exercer le notariat. . . . Nove, l'agitarsi nell'acqua - Note, crivere, contrusse- per midaco, e raggersi a galla, guare : ranpiredentare, notare, unture , nare , nature , naget, signare , notare adnotare , Nove contra !! filon di eva ,notam ad aliqued apponers, no I notare contro il filo dell'acque, ter, remarquer, coter. Note, contra aquam mando meuro: considerate, por meule, no. | nago, contre le courant, ou tare - animadectore, animum contre to til de l'ous. Nove, per galleggiare, stare a galla, unatare aquis, surnager. Nove sot aqua, notare solt' acqua, cacciarsi nell'acqua, e uuntando uscirne , urinari , nager sous l'eau, ou entre deux eaux.

· Novelista , colui , che rapporta tutto cio, che sente dire, che recconte novelle o vere, o false, cicaliere, novellista, fabulator, gobe-mouches, écumeur de nouvelles , gazette.

:: Novelia .: lo soasio di novo giorni consecutivi, in cut si pratica qualche sarticolare divozione ; novena , novendialia sacra, preces novenduales, neuvaine. Novena . t. de' cont. ed è la novesima parte di checchessia, come di sacchi, di mine ec., pars nona, la neuvième partie.

Novini add. - nuovo nell' esercizio, ch'ei prende a fare, novizio, avvannotto, soro, nuovo nibbio, nuovo granchio , cacciolo , rudis , tyro , novus , novitus , novice , nous venu. Novissi, sost., che nevellamente è entrato in religione, novizio, novitius, nowice.

Nevissin coles, che fa il suo novisiato in qualche monastero, novisia, discipula novitia , novice Novisia , per isposa novella , novisia , nova nupta, nympha, la nouvelle mariée.

Novissia . luogo dove i po, nel quale si e novizio: et collegium, tyrocinii tentpus . noviolat.

nella , in , en , dans. P en let cost liber nt' un ora . lessi questo libro nello spezio di un'ora, intra horam perlegi hunc librum, j'ai lu ce livre en une houre. Ni pachi di i son torna nt'l' Italia . in nochi giorni ritornai nell'Italia, untra paucos dies in Italiam redissi, dans peu de jours je rentrai dans l'Italie.

Nuanse, unire, e assortir bene i colori, colores alion aliis scite , eleganter , auto ne ctere . committere - punteer : parlandosi di lavori di luna . o di seta dicesi muer

Numbre porce la lettera numerale . che serve di segno. porte i numeri, segnar conmineri, t. de mercanti, fasom mercium insienire vel inscribere, arithmetica nota, numeroter. the feet of

.. Numerote , t. mercant. , porre i numeri , segnar con numeri, merbium fascem in. aignire, vel inscribere, arithmetica nota , numéroter ; marquer un numéro sur une bale - sur un balot . mettre le numéro, ou la cote.

Numi , quibus , fori , boscheiut . ziaunete, dindin . manot, voci asate per esprimere i danari, nummi, pecunia, 

... Nurissant , nutritivo , che he virtà di nutrire, nuribilis , alibilis , nonrrissant. Nuritura, alimento, nu-

frati tengene i novinj, e'l tem- trimento, cibo, alimentum. cibus , esor , patalum , nournovizinto novitiorum domus, viture aliment. Na sola sort Atolianse semplice, e natural. sensa tunti ragou, tante saus-Ne, prep. , in nel nello, se, a l'e la mej nurimen di bing

Decedit was live for a real

NTT ama sola specie di vivande, semplice . e naturale . senza tanti intingoli, tanti manicaretti, è il miglior alimento dell' nomo, homini cibus utilissimus, simplex, une seule sorte de viande, simple, et naturelle sans ragont, sans sausse; est la meilleure nourriture de l'homme. La cativa nuritura a genera die maladie gli alimenti di cattiva qualità producono majori, insalubrium ciborum succi vulgant morbos, la mauvaise nourriture engendre des maladies. 'L lait a l'era la soa nuritura; non si cibava d'altro, se non di latte, lacte victum tolerabat, il n'avait pour toute nourriture, que do lait: . 1

"Nusch, spezie di profumo, d'un odor fortissimo; muschio, muschus, musc; il muschio si

trova in una spezie di borsa, o tumore della grassezza d'uni ovo di gallina sotto la poncia; verso le parti genitali d'un animale salvatico dello stesso nome, e secondo altri, chiamato gazzeila, e sembra altro non essere, che un songue bilioso ivi congelato, e quisi corrotto; è falso, che il muschio si ha dai testicoli del castore, il quale per non esser più a lungo perseguitato da' cacciatori si castra; l' occasione di tal errore è stata : che tra gli Indiani il mosco . o muscliio passa sotto il nomo di castore.

Nusli, pasta di mandorle; di noci ec., amygdalarum; vel nucum pressarum massa. pâte d'amandes, de noix, noyau d'amandes, de noix.

Navolas , V. Navolon.

bela! usasi quest' espressione per una specie d'interiezione di sorpresa, o di beffa; bella! hem! oh bon! O bela! significa anche: veramente, appunto, bene sta, si veramente, scilicet, attque, quidem , vraiment, tout de hon.

Obi, opi, sorta d'albero nobile, il cui legno è perfettissimo per opere di mano sottili, ed è della specie di quelli, che non portano frutto, acero, acer, érable.

Obligant, add., cortese, amorevole, gentile, officioso, si mostra ingrato ai beneficii Tom. III.

O B

obbligante, benignus, officiosus , obligeant , odicieux , qui aime à faire plaisir, à obliger.

Obliga, t. di musica, recitativo obbligato , recitativo con accompagnamento dell' orchestra .... récitatif obligé.

Obligasion, obbligazione. obbligo, dovere, obligatio, debitum , officium , obligation, devoir, contrainte. Obligasion, per riconoscenza, gratitudine, beneficium, officium, reconnaissance, gratitude, Avei l'otligasion ch' a l'han i borgne a Santa Lussia, dices i di chi

Ticevuti, beneficii inumemorem se prabere, ingrato animo esse erga aliquem, manquer de reconnaissance pour un bienfait recu.

Oblighe, obbligare, legare per iscrittura, obligare, devincire, obliger. Oblighe, impegnare, stimolare, custrignere, sforzare, metter in obbligo, im dovere, eccitare, indurce . impellere . excitare. cogere, obliger, exciter, engager. Oblighe, prestare servigio, reudersi obbligata una persona , for un favore. un servizio, de aliquo bene mereri, promerere, aliquem sibi obstrugere, devincire, obliger . rendre service . faire plaisir. A s' perd mai nen a oblighe un galantam, nulla si perde nel far servigio ad un onest' uomo, banis quad bene hi , haud perit , on ne perd ricu à obliger un honnête houme. Cot ch' a fa d' piast per interesse, a merita neu d'essie obliga, cului, che fa altrui servigio per interesse, non merita d'essergli obbligato qui alteri ob suam caussam commodat, injuria postulut id sibi gratice apponi, qui n'oblige, que per intérêt, u tort de prétendre qu'on lui dossarsi un' obbligazione, obbligarsi, aliquam sibi accessitute a imponere, s'obliger, s'inposer quelque obligation. Oblidown dane is s'abliger à quel- soin. equ'un , lai donner parole, ] Oculuta, quel chirargo, che

Oblighesse, risponde per un autr , obbligers, rendersi nsallevadore, prædem pro aliquo fieri, sponsione obligari, s'abliger, repondre pour un autre.

O bon! ususi questo modo di dire per esprimere la sorpresa, iu cui è taluno per qualche cosa, che gli si riferisce, o che nou la crede, o per cosa, clie non va a suo modo; come? oli come? via! beur! optime, ironicamente, oli bon!

Occ , V. Eūi. Oce , fissar l' occhio verso

checchessia con pensiero d'ottenerlo, ocehiare, oculos defigere in aliqua re, aliquo obtuttun figere, jeter, ou tenir les yeux sur quelque chose, l'avoir en vue.

Ocheta, o mulinè, sorla d' uccello, gabbiano, mugna-jo, larus, la petite mouelle cendrée. Ocheta d' mar . . . . goëland brun.

O cola + voce dinotante ammirazione , V. N'at trat-Ocorensa, occasione, in-

coutro , caso , emergenza , oscorrenza, occasio, rerum stafus, concursus, occurrence, conjoueture, rencoulre, événement fortuit, occusion. A en suit obligé. Oblighesse, ad- l'ocorensa, second l'ocorensa, secondo l' occasione , prout obvenit occasio, suivant, selon les occurrences. Ocorend ch' i u' abia da bsögn, quaphese, de parola a un , ob- lora io ne abbin d'uopo, quobligarsi , promettere , dar pa- ties mihi opus sit , si forte eve-Tula, ubligure se alicui , obli- nerit ut egeam, etc., en cas de gare fiden man, alicui fi- besoin, lorsque j'en aurai be-

vir le malattie decli occhi , offense. oculista , ophthalmicus , ocudarius medicus, oculiste.

Odoras, odora grave, fetido, odore cattivo, odorettucciaccio, malus, gravis, insuuvis, teter odor, mauvaise odeur.

O drif, o d' raf, V. Drif, o Draf.

O ilrint , Vedi Drenta.

Oe ! oh ! interjezione , o ! oh ! ohi ! o heus ! oh ! ho ! Oe , oe , interjezione , che Ofendse d' un favor ch'un ar serve principalmente a chia sew, offendersi d'un favore. mare alcuno; eli , olà , che si ricese , accipere benehous, he, hour, hour, ouris, ficium in contumelians, soiviens ici , venez ça. Oe , oe , fenser d'un bienfait. usasi anche per avvertire a

piagato., sauciatus., blessé. Ofeis ant le part nobil , ernioso , enterocelicus , hernieux. Si può anche intendre d'altri malori in dette parti vergogoose.

Ofende , fac ipgiprie , oltraggio, offendere, oltraggiare, muocere, offendere, losdere , offenser, Ofende Dio . offender Iddio , peccare , delinguere, peccare in Deum. impiare se erge Deun , offenser Dien. Ofende, ouvendere. tar male , hedere, nocere, blesser. Ofendse, recursi, o pigliar a male, offendersi, ne alique offendi, s'offenser, so choduci, qu dheplas chose.

Ofensiv, atto a offendere , prendersi guarda da qualche offensivo. Armi persive, e cosa: els, ols cosa fate? hore difensive, armi per offenders. quid agis? ch qu' allez vous e difeudersi, a ma ad noces-faire? he que faitez vous? dam, ci ad tegendum, arme s Ofeis , add. , colui , al qua- foffensives , et défensives. Leg s le si è fatta un' inginia, co- ofensiva , alleanza , per cet lui, il quale ha ricevuto un due Principi, o due Stati ei oltraggio . offeso , ingiuriato , obbligano d'entrar insieme in lesses , offensus , violatus , of guerra contro altro Principe , tensé. Ojeis, parlandosi di o Stato, lega offensiva, arqualche parte del corpo, of morum societas, fadas inituos feso, ferito, danneggiato, im- ad bellum inferendum, lique

offensive. Oferta, obblazione, offerta, esibizione, donum, ablatio , oblition , offrande, Ofertu , per la cosa che si offerisce, si presenta, offerta, ob-Ofeisa , oltraggio , villanta, latum , res oblata , offre. Et ingiuria , torto , ollesa , offen- | " oferta a Dio di dolor , die sa , offensia , injuria , pecca- persecusion , dle ingiurie ch' tum , delictum , oilense , in- un seufr , presentare a Die jure de fait, ou de paroles. i proprii dolori, le persecu-O/cisa, per offesa fatta a Dio, zioni, gli oltraggi, onde gli colpa , peccuto , offensa , cut- ricera in saddistizione , ad emigiono dei peccati, of cre

in remissionem peccatorum, nibus servanda loci, temporis. offrie à Dien ses douleurs, ses pertes, ses persécutions pour se à sa saison. Ogni crava a l'amour de Dien, les souffrir l'ha so paloch, dicesi del et les présenter à Dien affin trovar subito riparo a tutte qu'il les accepte comme une le accuse, aver più ritortole, satisfaction pour nos péchés.

Ofertori , la parte della Messa, in cui il Sacerdote offre a Dio il pane, e il vino prima di consecrare, offertorio, ca sacri pars, qua panis, et vinum a Sacerdote consecranda offeruntur Deo, offertorium, t. eccl., offerte. Ofertori, per l'antifona, che precede immediatamente l'offerta nella Messa, affertorio, offertorium, t. eccl. antiphona , offertoire

Ofri, esibire, presentare, offrire , far offerta , esibizio- Fraisse , sauce buileuse. ne di qualche cosa , offerre ,

deferre , offrir.

Oget, quello, in che s' af fism l'intelletto, e la vista, obbietto, scopus, finis, terminus , meta , objet , but, fin. Ogèt, per tutto ciò, che è considerato come la cagione, il soggetto, il motivo di checchessia, obbietto, materia, caussa, objet, sujet, motif, cause.

Ogete, fare un' obbiezione, un'opposizione, opporre, obhiettare, objicere, opponere, objecter, opposer une difficulté à une proposition.

Ogni cosa a soa stagion, tripe, siole, coj, e mlon, oppure, prediche, e mion ogni cosa a son sangion , prov. , e vale che tutte le cose debbon farsi a suo lempo, a suo luego, ed a proposito, emuia

o quidquid mali sustinemus | tempestive facienda, in ometc. opportunitas, chaque choche fastella, promptum, ac paratum ingenium habere ad vertendas quaslibet accusationes, autant de trous, autant de chevilles.

Oja, add., infermiecio, cagionevole, bacaticcio, che ha gli oechi lividi, pesti ec., ad morbos proclivis, infirma valetudine, liventes oculi; maladif, yeux battus, yeux cernés, yenx en compôte, air meurtri.

Oitum , untame , unguen , minguedo, l'oint, le gras, la Oisch , sorta di giuoco . . .

wisch. Olà, ohi, olà, eho, heus, ovais.

Olochè, fe l'oloch, farla da goffo, da allocco, baloccare , nugas agere , nugari , bedander , niaiser , s'amuser à tout.

Olia, sorta d'intingolo, o pevero alla Spagnuola . . . . oille. Olia potrida . . . oille.

Oliun , untume , che ha . dell' oleoso, crasso, pinguedo, res crassa, oleosa, oleocea, qui est gras, et de nature d'huile, matière onctueuse. Onbrès, pien d'ombra, escuro, embroso, umbrosus. umbrifer, opacus, couvert, sombre, ombrage. Onbros, che fa ombra, ombrifero; umbrifer , qui fait ombre.

Ondes, nome numerale, pectoris oppressio, oppression undici . undecim . onze.

Onestà, onestà, honestas, bonnêtelé , pudeur. L' onestà sta ben fin ca del diavol, onestà sta bene infino in chiasso, e vale, che la modestia è lodevole, e sta bene eziandio nelle persone disoneste, vel impudentissimos homines decet honestas . . . .

Ougia, anghia. Fiña j'onge son boûc a ple l'aj , e vale delle cose piccole se ne dee far conto, ogni prun fa sicpe, vel minima curanda sunt, tout est bon à quelque chose.

Onguent , composto untuoso medicinale; unguento, unguentum, onquent. Onguent. si dice unche a composto di cose untuose, odorifere, compositio uliginosa, odora, pommade. Onguent d' bochin , per ischerzo la scialiva, saliva, de la salive.

Onor, onore, honor, honneur. Onor, t. di giunco, carte superiori, mattadore .... honneur , matador, Onor dle galine, onore fallace, honor futilis , fallax , bonneur malentendne, paralelle de titres de unissance, la généalogie de famille.

Ontara, onsion, unzione, unctid, onction.

Opiata, lattoraro, o simile composto di varii ingredienti; oppiato, compositio medica, opiata , opiat.

Opression, oppressione, sofforamento , aggravamento , pressura, suffocatio, suppressio, oppression. Opression d' pet , oppressione di petto,

de la poitrine. Optica, scienza del vedere. e dell'occhio, che n'è le stromento; ottica, optice, optique.

Optime , v. lat., benissimo. ottimamente, optime, proeclare , egregie , très-bien.

Or maneugh, composizione metallica, che è un miscuglio di rame, e di zelamina,

orpello .... similor. Or d'euvr, piattellini di varic coserelle, che si serveno colle minestre ne banchetti . .... hors d'œuvre.

Ora, quando non si vuol contare due volte la medesima cosa, si dice: A son fore, ch', arbato, ch' a soño doe volte, non sono signor di maggio, jam, o semel dixi, je ne suis pas fils de prêtre pour répeter deux fois.

Orie d' rat, pianta, produce più gambi sottili, e deboli, con foglie verdi, ed acute, e fiori a stella, orecchia di topo, alsine, oreilles de souris, myosotis, alsine.

Orie di pess, branchie, branchiæ, ouies, branchies.

Orijn, così chiamasi nella beccheria, l' orecchio del vitello , manzo, majale, castrato, e simili, orecchio, auricula, l'oreille.

Orisontesse , tornar alla memoria, ripigliar l'idea smarrita d' una cosa, mettersi al fatto della cosa, di cui si tratta, ad se redire, circumspicere, se orienter, se reconnaître.

Orseul , V. Verseul.

500 ŌΚ

" frant , orsacchie, orsacchiao , orsacchiotto , parvus mestes, ourson.

Oscur, oscuriste , V. Scur. seurisse.

Ostio, ozio, otium, oisiveté. L'ossio l'è 'l pare d'tuti i visn , l'ozio è il fonte, l'oriine d'ogni vizio, multam malitiam docuit otiositas, l'oisi-

veté est la mère de tout vice. Oslas , V. Badola:

Osle, colui, la cur profes sione è di prender accelli colle reti; occellatore, anceps, oiselenr. Ocie, colui, che vende accellini, qui aves captat, et venditat, Disclier.

mondo regnt, pinnta , che fougère à fleurs.

essetto, ossiculans, essetet; quell' ossicello d' un pollo , d' an cappone, che gettesi in

parterire un maschio, e no, appellasi forchetta del petto . . . . lunette.

Ostengh, add., del mese di anosto, così dicesi : nos oslenga . . . . sextilis, du mois d'août-

0.5 Ostia, quel pane, che si consagra alla Messa, ostia, hostia, panis azymus, hostie, pin a chanter. Ostia, per

quella pasta ridotta in sottilissima falda per uso di sigillare le lettère, che dicese unche ubià, o lubià, ostia ..... pain a cacheter.

Ostriga, specie di pesce di mare, o di conchiglia, ostrica, cochilla marina, ostrea, huitre-

Ostrusion, serramento, o intasamento de condotti naturali, o delle cavità del corpo cagionato o dall' eccessiva quantità, o dalla viziosa qualità degli umori ec.; ostruzio-Osmonda, V. Feiles. Os- ne, obstructio, obstruction.

Otarda, sorta d' uccello de molto rassomiglia alla felce rapina, grosso quanto un pollo-femmina, felce acquatica, d'India; ottarda, etis, outardedivopteris , osmonde royal , Peita otarda , uccello , ocar gauajuola, piccola ottarda, Osset, ossicino, osserelle, parva ous, canepetière, ou-

tardeau. Omi, consegnire quel, che

uom desidera , o chiede ; ottearia per supere, se una doma | mere, adipisci, assegui, obtinere, obtenir.

Oton , una delle quattro stagioni dell'anno , V. Auton-Ovisch , sorta di giuoco ..... wisk, si pronuncia onisch. Ouvrie, v. fr., V. Operara

Pa'u plach, pa n'sties, pa n'fotre, niente, nulla, niente, affitto, nchil, nchil omnino, rien, pas du tont, pas un zest.

Paragico è, dicesi la nessa.

Paciacioch, dicesi la pessa da soldi uno, e quella da soldi due, soltidus, as, gros son, billon.

son, umon.

Paracioch, serve questo vocabolo per esprimere il sordo romore, che fa una cosa in cascando; tonfo, fragor, sre pitue, pouf.

Paciastà, e paciostà, Vedi

Pacio, e Maciofia.

Paciarach, Irascherie, cianfrusaglie, ornamenti vili, cencii, crepundia, scruta, mauvais colifichets, mauvais pompous. Paciarach, poldon, cattiva moneta, vile moneta, v. Paciacioch. . . . muuvaises piñces, des gros sous.

Paciocà discorso confuso, sensa conchiusione , inania verba , sonui sine mente, succes inopes rerum , et canora nuga , galimatiis. Paciocà , unanicaretto di più vivande riscolidate, esculentorum satura,

salmigondis.

Pacioch di spessiari, diconsi per ischerzo i medicamenti, medicamenta, remedia, predecines.

Preiochin, coal chiamasi fi, gur., e per ischerno un giovanello, scimiotto, babbuno frustum preel puer elementarlue, petit mermot.

Paciocon, paciochè, V. Ama

Padovan, V. Palan, per vono souperato, perione, perdigiorno, poltrone, sfaccendato, Yuggifatica, ignavus, segnis, inersus, desidiosus, cessator, fugiens laboris, taineant, mgaud.

Padovauel, sorte di vettura leggiera a una sola piazza, tirata da un sol cavallo . . . . solitaire.

Padre scopassagat , V. Chieston , frère coupe-choux.

Paff, paffate, V. Paciasi

Pagnetil, V. Can.
Pagoda, donna grassa, schiattona, ben tarchiata, da buoni fianchi, atticcista, e fre-scoccia, femina paullo habitior, pièce de chair, grosse citrouille, grosse coche, gros-citrouille, grosse coche, gros-

se tripière, gagui, hallebreda.

Pajada, un numero di persone, che dormono tutti insieme sulla nuda paglia, contubernium, chambres.

Pija seta dim di Pajassa, piccolo pagfiericcio piccolo

saccone, parva culcitra stra-pbraccia, o altra parte d'une minea, paillasson, petite pail-

Pujasso , V. Pajas.

Pajnard , V. Desdeuit. Paira, pajo, par, paire. Un paira d' beû . . . . jugum boum, bina boum capita, une paire de bœuts. Un paira d'igsoire, un pajo di forlicette, forfices, une paire de ciseaux V. Cobia.

Pajs latin , t. di Torino , antico quartiere , o rione dei causidici avvocati . urbis regio , quam incolunt viri forenses, ancien quartier des gens de barreau.

Paisan vesti da festa, dicesi di nomo vestito con abiti più riechi, che non permette il suo stato, laute, gloriose vestitus, ultra conditionem, amictus, fort vetu, un gueux revêtu.

da cui talvolta vengono assalite le zitelle, o le donne, così detta , perchè rende pallido il viso, pallidi colori, palfor , exanguis color , morbus muliebris, fievre blanche des filles , chlorose , fievre amoureuse, pâles couleurs, maladie des vierges-

Pali coleur, certa malattia,

Palinodia, lungagnola, tiritera, leggenda, filatera, agliata, bibbia, diceria, longus, molestusque sermo, légende.

Paloch, palo che si pianta in terra al fianco d' un albero giovane, e a cui si lega per sostenerlo , e raddrizzarlo, palus , Luteur , V. Pal.

Palpege , trattar colle mani , palpeggiare , palpare , tastare , tocsare ... in mani , le me chose.

persona , tractare , contrectare, pulpare , tangere , manier . putiner.

Palpitasion , palpitazione , batticuore , battisoma , battimento di cuore sregolato . palpitatio, pulpitation, buttement, mouvement du cœur

déréglé, et inegal. Palpite , frequentemente muoversi, ed è proprio quel battere, che fa il cuore per qualche passione, palpitare, palpitare, micare, salire, palpiter, se mouvoir d'un mouvement déréglé, et fréquent. Palpite, dicesi delle parti interiori degli animali, allorchè vengono ad esser uccisi, hanno aucor qualche movimento, palpitare, muoversi, palpitare, palpiter.

Pampatugheto, uno de'personaggi de burattini, e vale allocco, barbagianni, babbuasso . fatuus . bardus . stolidus . minis.

Pampaluña, V. Palan. Punbianch, V. Maiafam. Pan bianch, e vin dos, tentennone , badalone , perdigiorno, infingardaccio, cunctator, otiosus, deses, iners, -

seguis , gros lambin. Pan d' bren , pan di can , pan di tritello, pan da cane, panis furfuraceus, pain moussaut, gruat pain moussaut. pain , qu'on fait du grueu remoulu. S'a l'è nen supa, a l'è pan bagnà, ella è la medesima cosa , par , ct idem valens, eodem pertinens, bonnet blane, et blane bonnet.

c'est tout un , c'est la me-

rato , offascato , scolorito , obfuscatus, obscuratus, infuscatus , obsolefactus , terni. Pana, aggettivo a pietra fina, che sia senza lustro, scolorita, appannata, obumbratus, decoloratus, sine nitore, pierre nuageuse-

Panet d' butir, mozzo di barro, meta, frustum butyri, petit pain de beurre. Pancur, pannajuolo, panniere, fabbricatore di panni,

pannorum opifex , drapier , ouvrier dans les draperies. Panis galan , gioje , mo-

bili gentili, ornamenti, che lo sposo futuro manda presentare alla persona che dee sposare, in un paniere .... la corbeille.

Panil, agg., morello, cavallo di pel morello, equus nigri coloris , moreau. Panot, panuc din melia,

pannocchia di saggina spogliata dei suoi granelli , panicula milii indici granis spoliata, épi sans grain.

Pansassa, bedrassa, ventruccio , pantices abdomen , gros ventre , bedaine.

Pantan , luogo profondo , e pieno di melma , pantano ,

e nere, come piecoli occlii, Papace, V. Patofla.

Pana, add., appannato, oscu- ti senza parlare, pantomimo pantomimus, pantomime. Pantomina, per ballo, o divertimento burlesco, figurato, commedia, favola rappresentata non con voce, o canto, ma con gesti, pantomimo, pantomimus , pantomime , divertissement, pantomime, jeu, mine etc.

Papacarèa, an papacarèa, . . . . sur les poignets, en

pape-colas.

Papafarina , V. Paparota. Papalina , berrettino , che copre le orecchie, forse cost detto per essere fatto a fog-gia del camauro, o berretti; no che porta il Papa , pileus, bonnet , calotte.

Papato, dignità papale, pontificato, papato, pontificanes, papaute, pontificat. Papato, dicesi di persona assai comoda . che vive negli agi . nell' opulunza, nell' ubbondanza, che è servito come un Papa. che se ne sta agiafamente ussiso, che gode il papato, sibi volupe esse, sibi bene esse, suis inservire commodis, hom? me très commode, très à son aise, pape-colas, assis eu papecolas, servi comme le Pape,

Papin, medicamento comacquittrino, lagada, acqua posto di midolla di pane in-stagnante, camuni, luium, pa-lus, mare, marais, bourbier, ingredienti; empiastro, em-Pantera, bestia feroce tac- plastrum, malagma, emplatre cata di piccole tucche bianche, pour amollir, malagme.

pantera, panthera, panthère. Papot, uno ira i manana pantera, panthère. Che diconsi trionfi, ed è il Pantomina , sorta di attore, quinto . . . . le Pape, petit o personaggio, che rappresen- a tout. Papot, chiamansi anta, che esprime ogni sorta che i primi trionti, ed iu di cose con gesti, atteggiamen- l certi ginochi banco tutti il medesimo valore; onde dicesi | difficultueux, qui forme sins da giuocatori papöi, pla pa-

· Papras, carta scritta, che serve a nulla , e che si stima come inutile , cartaccia , carta iuntile, chartee rejecta nee, absoletar, paperusse.

Par , e dispar , pari , e caffo. Giughe a par, e dispar, sorta di ginoco, in cui si dà a indovinare, se le cose, che tengonsi chiuse in mano, siano pari, o no; giuneare a pari, e caffo , ludere par , impar , jouer à pair, ou non.

Paralista , sorte di malattia consistente nella privazione di moto in una , o più parti del corpo ; paralisia, paralysis, nervorum resolutio , paralysie. Paralitich, infermo di pa-

ralism , paralitico , paralyticus, paralysi laborans, membris iners , paralytique.

Pardiaschne , pard 6 hna , pardesua , pardiribaco , pardi, sorts d'interjezioni ; cappit d'

capperi ! cospetto ! per certo! corbezzoli! papae! morbleu! ventre blen! daus!

Pare dle balaile, il capo, parens fort proches. Parent il primo, che eccita gli altri, i a la lontaña, parente rimoto, colui, che fa più schiamazzo in ultimo grado, longinqua degli oltri , qui alios ad he- aggratione , parent fort étoihortatar, movet, excitat, houte dle landne, colui , che muove gnatio , agnatio , est , hesitans in re , rel facili, rentela , tatti i parenti pro-

Parent, conginuto di pa-

rentela, sia consanguinità, sia affinità , parente , consanguineo, congiunto, attinente, apportenente, propinques, consanguineus, conjunctus sanguine . . . . Parent da la part dia mare, parente dal canto, di midre, cognatus, parent du côté de la mère. Parent da la part del pare, parente dal canto di padre, agnatus, parent da côté du père. Al'è . mej un bon amis, ch' un parent, é meglio un vero amico, che, us parente, pluris valet ingentus amicus, quam propinquus . un bon aini vaut mieux qu'un parent. A l'e di me parent, egli è uno de miel parenti, cum eo sum propinquitate conjunctus, c'est un' de mes proches. A l'è 'l me' pi procim parent, egli è uno dei miei più stretti parenti, sum ei genere proxinus, non alter gradu sanguinis mihi propior est, il est mon plus proche pagent, nous sommes

dicra, tumultus, procacitates gne, parent du côté d'Adum. Parentela , parentado , l' esen train, tapageur, le plus ser parente, parentela, probaladin. Pare dle dificoltà, pinquitas, consanguinitas, cosanguinis' dubbii , che mette difficoltà communio conjunctio, propinin ogni cosa; capriccioso, fi quitatti vincula, parettage, sicoso, inquieto, stifico, re- parents, consinage, alliance. matico i incontentabile, nodum Gradi di pareneta, i gradi di in scirpo quereus, solers am parentado, cognetionis gradia, bagibus ; cui nihil in expedito les degres de parente. La pas-

pinqui, cognati, consanguinci ..... la parenté, tous les parens.

Parer, opinione, sentimento, avviso, consiglio, consultu, opinio, sententia, consilium, avis, consultation,

conseil. Parietaria, spezie d'erba assai comune, con detta, perché masce per le pareti, parietaria, fifesi anche vetriuola, perché è in uso per ripulire i votri, parietaria, parietaria.

Parin del duel, secondo compagno, che serve un altro nel duello, adjutor, secondo.

Parle, nonse, parlare, econo, verbun, oratio, discors, longage, parole. Un bel parle d' box molt a val, e poch a cotat, onestà di hocca vale assai, e poco costa, il hel parlare epporta vantaggio, aniché dano, verba officiosa ne le pertedent loqui, jamais beau parler n'écorcha langue.

Paroco, il prete rettore della parifocchia, parroco, parrocchiano, parocus, le curé.

Parichia, Chiesa, che ha cura d'anime, e si prende anche per tutto quel luogo, che è soggetto alla parrocchia; parocchia, parocchia, parocchia, parocchia, parocchia, perochia, perochia, perochia, perochia, perochia, perochia, perochia, e persone, e

'I popolo d'una parrucchia, fideles, les paroissiens.

Parola, parola, verbum, parole. Le parole enpo nen la pansa, le parole non bastano, vi vogliono fatti, ubi factis optu est, verba sunt ina-

nia, les mots ne remplissens pas le ventre. Paròle d'asso a volo nen al cuel, raglio d'a soino non arrivò mai in cielo, cioè le pregbiere degli stolli, ed indiscrett non rengono essadilte, statiorum vota non exaudiantur, priere de fou n'est point écontée.

Parolassa, pegg. di parola, parolaccia, verbum sesquipedale, gros mot, maivais propos, mot empoulé. Parolassa, per parola oscena, parolaccia, inhonestum verbum, obsecnité ordares.

obscenité, ordures.

Parseda, libro delle spese, lista, memoria di quanto si è esposto, si è apeso ec., sumitusm, impersarum index, se ries, colher de frais, le memoire de frais, liste des dépens, et frais.

Pascol, pastura, pascolo, pascuum, paturage, patia. Avei 'I drii d pascol, aver il jus, il diritto di pascolare, jure pascui frui, avoir le droit du paturage.

Pasquete, fiore, che spunta sul principio di marzo, avanti la primavera; tasso; barbasso, verbascum, primula veria, primovère.

Passabil, tollerabile, mediocre, mediocris, non contensnendus, probabilis, vendibilis, passable.

Passubilment, mediocremen, te, tollerabilmente, mediocriter, tollerabiliter, passahlement.

Passa d'manch, per forza; egli è d'uopo, forza, abbisogua; conviene, aportet, necesse est, velit, nolit, per vinc etc. , il fant bien , il le fant | flaccidus , chiffonné , froissé ,

bien , par force. Passafora , passavia , usasi questo termine imperativo, quando si vuole cacciare un caue da qualche luogo, via, vattene, abi, procul hinc evade , va-t-en , marche.

Passamontagne , t. de' cappellaj, sorta di cappello, caschetto . . . casquette.

Passaport, passaporto, bulletta di passaporto, syngraphus, commeatus, passe port.

Pasioira, arnese di spezieria . o di cueina , colatojo ,

colum , passoire. Pastissarla, pasticceria, ogni sorta di pasticci, cupediarum genus omne, pitisserie.

Pastisson , V. Bodero. Puston, sorta di pasta, che si da agli uccelli, pastello,

offa , turunda , patée , paton. Pastonaja . o bastonaja . o pastonela , pastinaca , spezie di radice di neuto sapore, e si mangia cotta , pastinaca , pastenade, panais.

Pata, pezzo di ferro sottile, che serve a fermare nel muro specchii, porte, gelosie, e simili . . . . . pute de fer. Pate, per vestimenta. Tire su le pate, alzar su le vesti, vestes colligere, attollere, trous-

ser sa robe. Patach , V. Patraca.

Patetaria , uflettazione di appurente probità, e pietà, ipocrisia, fallax initatio simulatioque virtutis , pietatis umbru, simulata probitas, bypocrisie.

Pationii , spiegazzato , scjpato , lloscio , molle , senza corpo, corrugalus, mollis,

mon , mollasse.

Patochè . V. Patlè.

Pau, por, V. Paura. Pantassè, lordare, bruttare di tango, luto conspurcare, crotter, eclabousser. Pautassesse, lordarsi di fango, imbrattare le vesti di fango, empierle di fango, di zacchere, vestes como inquinare, se luto conspurence, se crotter, se salir de boue.

Pcine , V. Pentne. Pcinità , infanzia , pucrizia, tenera età , tonciullezza , pue

ritia , infantia , enfance , bas åge. Peitessa, picciolezza d' animo, debolezza, bassezza, viltà, abjectus, pusilius animus,

petitosse. Peca d' brajeta, peccato d'impurità, di disonestà , peccatum impudicitie, le péché de la chair, le péché de l'impureté. Pecà da cabassin , peccato di desiderio, desiderio disordinato, peccutum desiderii, cupiditatis immoderate, peché

de désir, de convoitise. Pecatas, gravissimo, enorme peccato, peccataccio, turpe peccatum, peché enorme.

Pecio, V. Pento. Pegn d' mobil , ipoteca, peeno di beni mobili , pignus , gage. Pegn d' stabil , convenzione, per mezzo della quale colui, che prende denari adimprestito, da in pegno un retaggio al suo creditore, con che ne gioisca, e ne riscuola i frutti per gli interessi della somma prestata, autieresi, pigaus, autichrèse.

Pěi , V. Pruss.

Petti d'anna, V. Orie d'rat.
Petta bruscuira, petta de contegue, padella da far bruciate, arriago ordorat, la
poble percés. Pette per l'intuminasion, pentola, padella
vaso pieno di materie conbustibili, cono resina, e amili, che si accendono per
illaminarei no cocasione di qualche festa, od allegrezza
sot de feu.

Peila verga , sorta d' uva ....

Pelegrin, sorta d'erba, che è l'abrotano femmina, santolina, abrotani species, garde-robe, citronnelle, aurone femelle, santoline

Pendol dia pendula, peso attacento a una verga, a un filo di forro, o di seta, che colle sue vibrazioni regola il movimento d'un orologio, pendulo, pendolo. . . . ba-

lançoir, le pendule.

Penella, tirata di pennello,
pennellata, penicilli ductus,

coup de pinceau. .

Penna, erre, via, v. pleb., via, ritiratevi, partite di qui, andate via, andiameene, partiamo, su via, recedite, abite, abcamus, discodamus etc., hautle-pied, retires vous.

Pens, giunta di travaglio, che si da ad uno scolaro per qualche fallo commesso; pens, penitenza, animadversio, pana, peusum.

Pcoin, barca di mediocre grandezza col sno experchio, che va a più remi, e fa buena comparsa, peota . . . . . peotte.

Percal , sorta di stoffa ...

Perdisna, perdiocna, perdiri buco, per diana, per baco, V. Pardiaschue ec.

Perdua d' sangh, flusso di sangue, profluvio, emorragia, sanguinis profluvium, effusion de sang, hemorragie.

Perico, V. Iperico.

Perigotdia, uria di danza,
e la medisima danza su tal

aria † ridda... rigodon. Perito, sperimentato, versato, pratico, esperto, peritus, cocapertus, doctus, intelligens, sciens, anjiens, expérimenté, 
vered, habiles, connoisseur, expert. Perito, sont. perior berito della 
partitudada del partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
partitudada del 
parti

la relazione; esperto, peritus, expert.

Permess, sorta di giucco di tarocchi, quartiglio...
quadrille, espèce de jeu de

tarots.

Pernicè, maturare, direnir
maturo, maturaree, mitripernicè, appettare alcuno lumgo-tempo con noja, ed impasiema, fir de mala, fir
nulla di medico, opperiri,
prostolari, gender la mulet,
attendra- Pernicè, di cacina,
lasciare atagionare la caccinagiono, mortificare : faisander.

Perquisision, ricerca, visita, che si fa di Gisdiel, o da sitri, che hanno l'autorità in certi luoghi per trovare qualche cona, quabche persona, e simili; perquisisione, accurata; el diligeni inquisitio, recherche, visite domiciliaries, perquisition

Persiena, tela dipinta, che | cdere, accoucher de deux, ci si reca dalla Persia, tela

di Persia . . . Perse. Persigà , persigada , conserva di pesche, persica succharo condita, conserve, coufiture de péches.

Persighin, colore simile al fiore del pesco, color subru-

ber, pers, couleur perse. Pertocke , appartenere , toccare, spellare, pertinere, spe-

ctare, apparteuir. Pervost, prigione, sala di disciplina, carcer, custodia,

fers, cachot, salle de discipline. Pervost, custode delle carperi, carceri præpositus, yés-

lier. Pervost, dignità ecclesustica; preposto, prospositus, prévôt, bénéficier. Pervostura, carica di preposto, prepositura, dignitas

propositi , prévôté. Pescuria, pesci, pisces, le poisson. Pescaria mana, pesciolini , pesciatelli , pisciculi, frétin, de la blancaille, me-

Mu poisson. ciare , agranticare , appia-Pess da cabassin, sorta di pesce vile ... petite pacelle, barache. Pess a avril, specie di trastullo papolare, che si La col mandare alcuno a fare na passo inutile per aver motivo di burlarsi di lui, e ciò dicesi dare il pesce d'aprile .... doquer le poisson d'avril.

Pesson, dicesi di due, o tre figliacli neti nel medesimo parto; gemelli, binati,

gemini, jameaux. Pessone, partorire due . o tre ngliasli in ana sola volta, duos, vel tres filios uno parta trois jumeaux.

Pet d'Muduna, specie di fritella leggiere .... pets de nonne, pets de religieuses.

Parri, t. di cuciua, sorta di perero , o intingolo alla

Sunganola . . . . Pia, add., dal verbo preudere, o pigliare, preso, ca-

Piaga , V. Piatola usl 2. significato.

Piagada , V. Gonhada. Pian, adasi, pian cha brusa, fe piania coa cule vacha ec., fr. pop., piano barbiere, che il ranno è caldo, cioè,

che si faccia a bell'agio, si vada bel bello , cunctanter queso, tout doucement. Pianin , pianot , adagio ,

pian piano, bel bello, lentamente, pedetentins, leutement, tout doucement, tout has. Poutament , piantagione ,

plantatio, consitio, consitura, plantation, plantage. Prati , piste , fe piat, stiac-

nare, far piatto, complanare, applatir . rendre plat. A i'an tiraje us pistoltis aut le stonsi, e la bals a s'è piatisse, git si sparo nel petto un colps di pistole, e la pella si stine ciò, emissa in eum glans plumbea, pectori appressa, et dilatata inhæsit , on tira sur lui, muis la balle s'applatit

contre l'estomac. Pattolise, importunare, au nojare, molestiro, tædium, molestiam afforre, importauer , enauver morteilement.

Pick , add., indispettito, alirato, acora anaisto, in acres, pulignatus , fache ; piqué. Pi- | zare , cioncure , accoffacsi col ch, avaro, avarus, avare, vino, pergnecuri, crebris po-Luquin. Pich , persente, men- provitionibus invierm lacessere, dieus, pekin. Pich gai , sost., chopiner, chinquer, pinter. porta di picchio..... epeiche. Pich murador, picchio fauno i pulcini, e gli altri priggio . . . grimperenu de regaraille. Pich , enembro vi- pire , pipular , pioler , piau tile , pascipeco , penis , membre viril.

Piche! sorta d' esclamazione ; capperi ! cappita ! papar! dame !

Piciolla, t. prov., Topin dla piciolla, manico d'un pignattino, d'un pentolino, manubrium, capula, manche. Piciolla , t. prov. , un pana di saggina , panis e milio in dico confectus; pain du blé de Tarriuie.

Piemonteis, del piemonte, pieniontese , pedemontanue . subalpinus , piemontais. An bon piemontais, liberamente, chiaramente . apertamente , françamente, arditamente, senza barbazzale, aperte, dilieside, libere, en bon piémon-

Pien , t. del ginoco di tasole reale , detto tric-trac , il vieno . . . jan.

Pien , sust. , importunità , noin, fastidio, molestia, seccaggine, fracidame, tedio. stucchevolezza, toedium, molestia , satietas , ennui , importunité, dégoût.

Pincisbech, e princisbech, ra me giallo, aurichalcum, potin . cuivre jaune.

Pinton, secr, di pinta, serto di vaso di vetro, odi stagno per contener vine; fin- bustibile, pipare, fistula tascone, enophorum, chopine. buchum haurire, fumer. Ex right 's pinton, sheras 1 .. Pirto, V. Gurio.

Pioch pioch , la voce , che uccelli piccoli ; pigolare, pi-

ler, faire pio pio. Pioje , V. Poje.

Pionbin , sorta d'uccello . smergo, mergus ; casta meux. Pions , sorta d'accello .

picchio, picus, torche-pot, grimperenu , pic cendrée. Pior , lagrima , piauto , la -

cryma , fictus 4 larme , pleur. Piota, portione, parte, ciò, che tocca a ciascuno, azione, quota, pars, portio, rata portio, lot, action, quote part. Intre per na piota, entrur a parte d' un utile , consortens esse in lucris, venire in partens prædus, questus portiona aspergi , avoir part au gateau. Pie na piola, o la piole, V. Anhriachesse.

Puvan arlot . dicesi d' un piovano babbeo, e sucido, insulsus, et sordidus, sol, et mal-propre.

Piovana , uccellino , che canta del emente, fringuella marino, ciufoletto, rubicilla, bouvreuil, pivoine Piovuna, sorta di ramarro giallo, spraszato di nero . . . mouron. .

Pipurt, la maggior parte, plirique , la plupart.

P.pe , preuder tabacco in fumo, trarre cul mezzo della pipa per bocca il fumo del taturco, o di altra cosa com-

Pirlon, ossia dottor pirlon, nome, che si dà ad uno dei personaggi della commedia italiana, che fingesi esser un Bolognese di molta loquacità; berlinghiere, ciaramella, cicalone , blatero , garrulus, linwax, grand parleur, babillard , discur de rien.

Pirlonada, pirlonda, Vedi Legenda.

Piroeta, t. di danza, giravolta, circuitus, piroaette.

Pissaroja, cannello di legno, che si mette al basso d' un tinello , tubulus , pissote. Pissoire , orinare spesso , o in piccola quantità, urinam instillare , pissoter.

Pissos, add., imbrattato di piscia, piscioso, lotio inquinatus, souillé de pissat.

Pista, traccia, pedata, orma, vestigio, pesta, vestigium, trace , piste. Pista dl' euti . infrantojo, macinatojo, trapetus, moulin à huile. Pista dia cauna, maciulla, malleus stuparius, distringendæ cannabi denticulata tudicula, bri-

Pitost , piuttosto , potius , platot.

Pivial, specie di mantello, che i Vescovi, e i Preti portavano per ripararsi dalla pioggia, quando si recavano in campagna per amministrare i Sagramenti; presentemente si usa in certe funzioni, come nelle processioni, benedizioni ed., piviale, pluviale, chape, pinvial.

Placa del fornel, piastra di ferro, o d'altro, metello, che si attacca iu mezzo del

servarlo, e per rimandare il calore : frontone . camini murus, lamina ferrea munitus, contre-cœur de cheminée:

· Placenta , massa intessuta di piccole arterie, e vene, che formasi nell' utero della femmina gravida, e serve per tramandare il untrimento al feto, e si caccia fuori dopo il parto; placenta, placenta, placenta. .

Placet, consenso, beneplacito, favore, grazia conceduta , voluntas , assensus , favor, plaisir , bienscance , bon plaisir, gro, volonté. Placet, memoriale-, supplica per ottenere giustizia, grazia, favore, libellus, supplex, placet.

Plafone, abbellire la soffitta d' una stanza con pitture, stunchi, o legnami . . . . . .

platonner. Plagas, una grande quantità. Ai na dine ad plagas . vomitò contro di lui le più ingiuriose parole. Ai me fair. ne ad plagas, gli fece i più sensibili oltraggi, mille oltraggi, evomut in eum innumera convicia, gravissimis eum contunucliis affecit, mile choses , mille injures, vileuies etc.

Plancarda , cartello , avrisos al pubblico, affirus publice libellus, placard, affiche. Plancards, per Macia, V. 1996

Plandrone , sdarsi , infingardire , fuggire la fatica, perder il tempo, andar quà, e la vagando , otiari , tempus terere, pigracere, desidia marcescere , torpere , vagari , fainéanter, promener. 1 spin

Plassa , pelle tigliesa , pelmuro del camino per con- lacceia, vile coriun, ponuvaise peau, peau fort dure.

ro . che ama luogo umido , e acquoso; platano, platanus, plane, platane.

Plutina, sostanza metallica augvamente scoperta nell' America; oro bianco . . . or

blanc , platine. Pleirin, sorta di fungo buo-

no a mangiare . . . . espèce de champignon, que l'on mange. Plenis votis, concordemente, di unanime consenso, omnium consensu, una voce,

unanimiter, à l'unaoimité, à volée de bonnet. Plof, t. di giuoco, l'accozgare, che si ta delle carte

dagli scrocconi per aver buon gluoco, dolus, paté. Plofia, plofra, V. Panoja. Plöt , t. de' sarti , pezzo di

bosco per appianare le cueiture . . . . billat. Plucapsete, dicesi di chi con arte cava il denaro altrui, qui emuggit alios argento.

grippe-sou , gate papier. Pluck , pelo , filo , fuscellino , pilus , filum , brin, poil. Pluch dla stofa , pelo , pilus,

coton.

Phasse 'l forn , spazzare il forno, furnum everrere, écouvilloner le four. Pnasesse'l nas, nettarsi il paso, nares emungere, se nettoyer le nez, se moreher.

Pnasset, codetta, parva cauda, petite queue.

Po , fiume. Chi passa Po , passa Doira , chi la il più , può fare il meco, qui potest facere majus, potest et face, re. minus, qui fait le plus,

Tom. III.

. Platano, albero non fruttife- | des minoris modi , petit vitilon, pache.

Pociacri, pacioch, potri intingolo sporco, mal appareccliato, mal condito, perspolata, eibus liquidior, fera culum insulsum, inconditum; manvais, ragout gachis, gar-

gotage. Pocionin , pocion , sosson ; me corin, me ciocion, t. fam., che s' usano dalle madri , e dalle nutrici nel vezzeggiare i fanciulli , mio carino , mio bimbo, mio bambolino, naccherino, pupe, pupule mi, mon petit bouchon, petit marniot, poupon, chou-chou, mon joli petit trognon, mon cœur, petit amour, perit mignon.

- Podèi nè sautè, uè core, non poter muovere ne una maoo, nè un braccio : dicesi d' uomo, la cui gran debolez; a, o stanchezza impedisce di camminare, summa lassitudine laborare, omnibus medullis defession esse, ne nonvoir remuer ui pied , ni patte, oe pouvoir se tenir debout. Podèi nè sautè, nè core, lig., dover dipendere dagli altri , esser soggetto all'altrui volere, e dominio, subjui, obnoxium esse alieut, sui juris non esse , neque mancipii , ctre sujet, soumis, être dans la dépendance.

Poi , pianta , il cui gambo, e frutti sono aspri al tatto . e si attaccano alle vesti, l'acqua d' essa pianta estratta per distillazione giova ai nuli di petto, e agli effetti isterici a aparine, aparine, grateron, fuit le moine. rieble. Poi, dicesi anche il Peorte, piccole violino, f- frutto della hardane, che si attacca alle vesti , alle calze, | amorevole , gentile , onini excoccola, testa, bacca lappa personata , baje , gousse de

glouteron. Poiràs, poirès, strumento villereccio, ronca, roncola, roncone, accetta, spdrum,

falx putatoria, serpe-Pola, t. di giuoco, la parte, che ogni ginocatore mette fuori al cominciar del giuoco, fondo de' denari , banca, posta, pignus victori cessurum. poule, cave en jeu, mise, masse. Stè da pola, aspettare in vano, frustra expectare, attendre en vain. I ston da pola, sono spedito, perii, je suis frais.

Polachina, V. Ovata. Polè, il luogo, dove si ritira di notte il pollame, pellajo, gallinajo gallinarium, poulailler.

Poleder, cavallo nato di fresco, puledro, pullus equi,

Pole-a, cavalla giovane, cavallina , equula , pouliche. Polera , per cavalla destinata a far poledri , equa armentalis , poulinière. Polèra , per zitelia avvenente , vistosa , banestante, fresca in 'carne, puella præctara forma, et habitior, belle fille, élégaute pucelle.

Poles , V. nel Diz. Di poles det pe, pollice, o dito grosso del piede, pollex, digitus pollex pettis, orteil, gros doigt du pied.

Poleta , gullina giovane , pollastrine . gallinella . gallinula , pon'ette , jeune poule. Poli, add., perfetto, for-

parte perfectus, graphicus, humanus, comis, benignus, accompli, parfait, obligeant.

Polid com'l baston del gioch. assui sporco, aucido, sordido, imbrattato, sozzo, schifo, lordo, fædissimus, valde inquinatus, sordidus, spurcus, immundus, sale comme un peigne, mal-propre, propre comme une écuelle à chat.

Poliot, apexie d'erba odorosa; puleggio, pulegium, pouliot.

Pölipö, escrescenza carnosa, che per lo più viene nel naso; polipo, polypus, polype. Polissin, conto, memoria. lista, commentariolum , tibellus , index expense , compte, memoire, liste.

Polito . da bravo . ottimamente, egreziamente, cocilentemente, optime, egregie, eleganter, proclure, bon, fort bien, puliment.

Polpa d' capon, bianco di cappone, ed è la carne dello stomaco, quando è cotta, clixi. vel assi caponis album, blane de chapon.

Poltroit , poltronas , pigron, infingardo , neghittoso , accidioso, pigro, poltrone, poltronaccio deses ignavus, piger , socors , paresseux: Poltrona, seggiolous, sella

major , "oblongd", cath-dra commodior , chaise longue. Polverise, far polvere di checchessia, poleerizzare, th pulverem redigere, friare, pulveriser , réduire en pondre.

Pomada , sidro fatto di pomi , succus e malis expressis nito , obbligante , cortese , mola , sicera , cidre ; pomme. Pomite d'anor , sorte di ga a guiss d'ago , ad uso di rossi, sugosi, cun buccia sot- menta, ligamias stilo ; vel tile , a grossi come piccole cu pide manure , fetrer les aimele , di cui hanno la figura, guillettes Gol :cha pontala :

acianum lycopersicum, pom-me doséo, pomuse d'amour: Pouch, sorta di bevanda inglese, ed è un liquore cal-leggiere, subtilibus punction do , e spiritoso , composta di pingere , pennicillo , calamo, sugo di cedro, d'acquasite, sel viriculo, pointiller, faine via hinneo, zucesso, ed acque des points avec le pincenu. ... ponche, fr., punch, la plune, le barin, le créanglese. CHICAGO . CARRED · Pondrà, uccello di rapina,

· buse . bondrée . brutier. sioè un rosso chiaro, tendente pracise; prétissiment, exisal rancio, aureo, et subro ctement, de point en point. mistus color , nacarat , cou'eur macarate.

Poupon , pennini , pennacchii da donne, ornamenti vani, , di poco pregio, crista, ornamenta mulichria , colifichets ;

-pompon. Ponta d' cossa , vivanda composta dello sommità, o dei fieri, che produce la pienta della succa .... des flours'de HleimPouta d' Paris agatelli con enpocchia pintta ed uso per la più de misola ed uso per in più de entiers. Ponta dis senga, sommith , punta della lingua : I of eu sla ponta dla lenga , l'ho sulla sommità delle labbra, sulla punta della liugua, id mili versatur in primoribus labris , j'ai ce mot suc le bout mina quadrantarin courcusc. ide la languo, sur le bord des

slette nell'estremitied una strine di color roso con minu tien-

you etc.

Pontin, puntino, exiguum abuzzago, o bozzago, buteo, punctum; petit point. A.puttin, per l'appento, precisa-Ponpador , color d'armicio, meste , ad anunsim , strictim , sans rien emettre.

Popori, spezie di ballo fatto in più persone; contraddunia, ... contre danse quadrille. Pora, vivanda fatta di porri; porrata, adulium porra-

ceum, potage aux porteaux. Porcassa, t. di disprezzo. che si dà ad una donna sporca , e disonesta ; sgundrius , carogna, robaccia, ciccantono, ginmente, landra, cantoniera, femina sordida , meretrist , scortum , coquine , vilaine , charegne, gouine, lampe de

coureut. Porcati beuttura, sozzura, schiferre , suoidume , sportisia , porcherio , il luvies, pedor, proreitia , vilouie. Porchette, cantoniera, fe-

Porchen , sorta de lango de minliori . . . . . . espece de una punta d'ottone , o di la Porfido , marmo durissimo

Porsleta, piccolo storione, storioncello, parvus atilus, o

silurus, petit éturgeon. Part , barca , battello piatto, che serve a tragbettare fiumi, a passare da una ripa all'altra carri, carrozze, artiglie-

ria ec., chiatta, ponte volan-te, ponto, onis, bac, batean plat , barque à traille , pontvolant , ponton. Port, dazio , che si paga nel passare i fiubac. Port, trasport, porto, nolo, vettnra, ciò, che si

Portacoa, V. Caussinera.

Porte, Nat Sgnor an da nen a pi d lo, ch' podomo via, involare, portar da un porte, Dio manda il gelo se linogo all'altro, auferre, transcondo i panni, cioè le avversità secondo le forze, eventuat ver, dérober, transporter. 'L

Portè i barbis ant un leigh, cedro fa sparire le macchie andare, venire, presentarsi d'inchiostro, succus citrinus in un luogo, introire, exire, aufert, delet, tollit, eluit mase sistere, aller, venir, se culas ab atramento, le jus de

imi schizzi bianchi ; porfido , presenter. Porte i com , di cesi di colui, che lascia giacere altrui colla propria moglie, currucam agere, être cecu, cornard, cocubé, porter les cornes. Toa fomna a t' fa parte i corn , la tua moglie ti fa le fusa torte, ucur tua te cuculum facit, ta femme t'a fait conpean, elle t'a mis un beau panache sur in tête, t'a cocufié. Porte i peant un len , metter i .piedi , ani . . . . pontonage, droit de luogo, ingredi , pedem infere in aliquem locum, mettre les paga per prestatura , vettura le busche , corteggiare una di merci, lettere, e simili, donna, farle all'amore, farle la corte, bramare d'essere Portadura, andatura, an- rarsi attorno ad essa, andare, damento, portamento, passo, venire ec., alicujus benevolengarbo, contegno, incessus, tiam aucupari, gratiam cabitus, démarche, contenance. lui faire sa cour, convoiter, Porta granda, la porta mag- faire l'amonr, tournover, rogiore d'una Chiesa, d'un der. Porte, parlandosi dei polazzo ec., porta maestra, cani, portare, recare, ferre, porta major , o mazima Ba- gestare , apporter , rapporter. Porta rustica, porta di die-Porte via da tavola, desparie, tro, posticum, pseudotyrum, pra la tavola, sparecchiare, porte oxchère. Porta rustica, mensam auferre, ramovere, fig., per ischerzo, l'ano, desservir, ôter les viandes, digna dignis, à brebis tondue sugh d'aitron a porta via le

citron emporte les taches | blio, finme lete, oblivio, fi d'encre. Portè via 'l toch , ve d'oubli. portè via la pessa, superare, vincere, prevalere, aver la superiorità , lasciarsi dietro , superare, præstare, enitere, emporter la pièce, exceller,

i circ.i

e beci f

property a

April. &

Xabe, #

2 finas

la to m

orte, ser

d. tries

, ete fi

× 201

reig

i pel.

**23/08** 

100

C.7 8

L Port

1 #

, ich

585

0

1004

15

4

g.

æ

avoir le dessus. Posè , abbandonare , lasciare, relinquere, dimittere, quitter. Pose le braje, andar a zambra, alvum evacuare, chier , aller à la garderobe , aller où le Roi va à pied, se décharger le ventre, lacher l'aiguillette. Posè 'l mantel . posè 'l corpèt , levarsi , cavarsi d'indosso, deporre il mantel-lo, il giubbone, alleggerirsene, pallium, sagulum deponere, quitter son manteau. son gilet. Posè le feuie, por giù le foglie , dimettere folia, quitter ses feuilles. Posè la vesta, posè la côta da frà, deporre il collarino, o la veste ecclesiastica , por giù il cappuccio, clericalem habitum deponere, religiosam militiam ejurare, quitter la soutane. quitter le froc , V. Posè nel

Positura , situazione , site , posto, atteggiamento, giacitura, stato, situs, positio, modus, situation, attitude, posture, position, état.

Dizion.

Possacuni , bietta da strignere, ed allargare le forme, . . . . cognoir , décognoir.

Possate , votapozzo , puteorum purgator, cureur de puits, maître des basses œuvres, V. Curariañe.

Poss d' san Patrissi , prov., obblivione dimenticanza , ob. 0

Possone, spignere, urtare, impellere , urgere , baurter ,

DODSSET. Posta , assegnazione, appuntamento, posta, luogo assegnato, luogo dell'appuntamento, locus, quo conveniatur, condictus, edictus, prestitutus locus , rendez-vous. Desse la pösta, assegnare il tempo, l'ora per trovarsi in un certo luogo, condicere locum, tempusque cocundi, sa donner le rendez-vous.

Postche , postoche , avverb. Postch' la cosa l'è così , poichè così sta l'affare, isthac, quum ita sint , puisque , desque la chose est ainsi-

Postema , enfiatura putrefatta, postema, vomica, abscessi sus, suppuratio, apostème, sanie, abcès pe me de l'atmente

Potagi , zuppa , minestra . vivanda, pulmentum, edulium, potage.

Potri , V. Potla , e Pociacri. Pouel, filo torto di lana, · · · · poil.

Pover d' smeril , la polvere, che si trova sulle macine, che banno servito a tagliare le gemme, polvere di smeriglio, pulvis smyridis , potée d'emeri. Pover tuzia, spedio, tuzia,

tuthia, spode, tutie. Pover ant jeui, ragioni insulse, scipite, che non sono capaci a persuadere, se non gl'ignoranti , captiunculæ , ineptæ cavillationes , merce nugoe , brides à veaux, raisons, qui persuadent les sots.

Povertà , scarsità delle cose, che ci abbisognano, povertà,

minea, paillasson, petite paillasse.

Pujasso , V. Pajas.

Pajnard , V. Desdenit. Paira, pajo, par, paire. Un paira d' beu .... jugum boum , bina boum capita , une paire de bœuts. Un paira d'tesoire, un pujo di forlicette, forfices, une paire de ciseaux, V. Cobia.

Pajs latin , t. di Torino , antico quartiere , o rione dei causidici avvocati, urbis regio , quam incolunt viri foreuses, ancien quartier des gens de barreau.

Paisan vestì da festa, dicesi di nomo vestito con abiti più riechi, che non permette il suo stato, lante, gloriose vestitus, ultra conditionem, amictus, fort vêtu, un gueux revetu.

Pali coleur, certa malattia, da cui talvolta vengono assalite le zitelle, o le donne, così detta , perchè rende pallido il viso , pallidi colori, pallor, exanguis color, morbus muliebris, fièvre blanche des filles , chlorose , fièvre amoureuse, pales couleurs, maladie des vierges.

Palinodia, lungagnola, tiritera, leggenda, filatera, agliata, bibbia, diceria, longus, molestusque sermo , legende.

Paloch, palo che si pianta in terra al fianco d' un albero giovane, e a cui si lega per sostenerlo , e raddrizzarlo, palus , Luteur , V. Pal.

Palpege , trattar colle mani , palpeggiare , palpare , tastare , tuccare ... ig. mani , ig

saccone, parva culcitra stra-i-braccia, o altra parte d'une persona, tractare, contrectare, pulpare , tangere , manier . patiner.

Palpitasion , palpitazione , batticuore , battisottia , battimento di cuore sregolato . palpitatio , palpitation , battement, mouvement du cœur

déréglé, et inegal. Palpite , frequentemente muoversi, ed é proprio quel battere, che fa il cuore per qualche passione, palpitare, palpitare, micare, salire, palpiter, se monvoir d'un mouvement déréglé, et fréquent. Palpite , dicesi delle parti interiori degli animali, allorchè vengono ad esser uccisi, banno aucor qualche movimento, palpitare, muoversi, palpitare , palpiter.

Pampalugheto, uno de'personaggi de' burattini , e vale allocco, barbagianni, babbuasso , fatuus ; bardus , stolidus , minis.

Pampaluña, V. Palan. Punbianch, V. Matafam. Pan bianch, e vin dos, tentennone . badalone . perdigiorno, infingardaccio, cunctator, otiosus, deses, iners,

seguis , gros lambiu. Pun d' bren , pan di can , pan di tritello, pan da cane, panis furfuraceus, pain moussaut, grunu pain moussaut . pain, qu'on fait du gruau remoulu. S'a l'è nen supa, a l'è pan bagnà, ella è la medesima cosa , par , et idem valens, eodem pertinens, bonnet blane, et blanc bonnet, c'est tout un c'est la meme chose-

rato , offuscato , scolorito , obfuscalus, obscuratus, infuscatus , obsolefactus , terni. Pana, aggettivo a pietra fina, che sia senza lustro, scolorita, appannata, obumbratus, decoloratus, sine nitore, pierre nuageuse.

Panet d' butir , mozzo di burro, meta, frustum butri, petit pain de beurre. Paneur , panuajuolo , pan-

niere, fabbricatore di panni, pannorum opifex , drapier , ouvrier dans les draperies.

Panig galan, gioje, mobili gentili, ornamenti, che lo sposo futuro manda presentare alla persona che dee sposare, in un paniere .... la corbeille.

Panil, agg., morello, cavallo di pel morello, eques nigri coloris, moreau.

Panòt, panuc dla melia, pannocchia di saggina spogliata dei suoi granelli, panicula milii indici granis spoliata,

épi sans grain. Pansassa, bedrassa, ventraccio, pantices abdomen,

gros ventre , bedaine. Pantan, luogo profoudo, e pieno di melana, pantano, acquittrino, agneta, acqua stagusule, comum, le lus, mare, marais, bourbier.

Pantera , bestia feroce taccata di piccole tucche bianche, e nere, come piecoli occhi . pantera, panthera, panthère.

Pantoflon , V. Pacio.

Pant, add., appannato, osen- i ti senza parlare, pantomino pantomimus, pantomime. Pantomina, per ballo, o divertimento burlesco, figurato, commedia, favola rappresentata non con voce, o canto, ma con gesti, pantomimo, pantomimus , pantomime , diverlissement, pantomime, jeu, mine etc.

Papacaréa , an papacaréa , . . . . sur les poignets, en

pape-colas.

Papafarina , V. Paparota. Papalina, berrettino, che copre le orecchie, forse così detto per essere fatto a fog-gia del camauro, o berretti, no che porta il Papa , pileus, bounet, calotte.

Papato, dignità papale, pontificato, papeto, pontificatus, papauté, pontificat. Papato, dicesi di persona assai comoda, che vive negli agi, nell' opulenza, nell'abbondanza, che è servito come un Papa, che se ne sta agiatamente ussiso, che gode il papato, sibi volupe esse, sibi bene esse, suis inservire commodis, hom? me très-commode, très à son aise', pape-colas, assis en papecolas, servi comme le Pape.

Papin, medicamento composto di midolla di pane inenppata nel latte, con altri ingredienti; empiastro, emplastrum , malagma , emplatre pour amollir, malagme. Papace, V. Patofla.

Papot , uno fra i tarocchi, che diconsi trionfi , ed è il Pantomina , sorta di attore, quinto . . . le Pape, petit o personaggio, che rappresen- à tout. Papot, chiamans enta, che esprime ogni sorta che i primi trionti, ed iu di cose con gesti, atteggiamen- l certi giaochi banno tutti il

medesimo valore; onde dicesi | difficultueux, qui forme sans da giuocatori popot, pla pa-

Paprits, carts scritta, che serve a nulla , e che si stima come inutile, cartaccia, carta inutile, charter rejecta nee, obsoletar, paperisse.

Par , e dispar , pari , e caffo. Giughè a par, e dispar, sorta di ginoco, in cui si dà a indovinare, se le cose, che tengonsi chiuse in mono, siano l pari, o no; giúneare a pari, a catto, ludere par, impar,

jouer à pair, ou non. Paralista, sorte di malattia consistente nella privazione di moto in una , o più parti del corpo ; paralisis , paralysis , nervorum resolutio, paralysie.

Paralitich, infermo di paralism , paralitico , parulyticus, paralysi laborans, membris iners , paralytique.

Pardiaschne . pard 6 hna . pardesna , pardiribaco , pardi, sorts d'interrezioni : cappit d' capperi ! cospetto ! per certo! corbezzoli! papae! morbleu! ventre blen ! dame !

Pare dle bulade, il capo, il primo, che eccita gli altri, i colui , che fa più schiamazzo degli altri , qui alios ad hidicra, tumultus, procacitates hortatur, movet, excitat, houte en train, tapageur, le plus boladin. Pare dle dificoltà , dle landne, colui, che muove in ogni cosa; capriccioso, fiin scirpo quiereus , solers aniest hesitans in re, rel facili; rentells , tatti i partiti pro-

cesse des difficultés.

Parent . congiunto di parentela, sia consugginità, sia affinita , parente , consanguineo, conginnto, attinente, apportenente, propinquis, consanguineus, conjunctus sanguine . . . . Parent da la part dia mare, parente dal canto, di midre, cognatus, parent du côté de la mère. Parent' da la part del pare, parente dal canto di padre, agnatus, parent da côté du père. Al'è . mej un bon amis, ch' un parent, è meglio un vero amico, che. uo parente, pluris valet ingenius amicus, quam propinquus , un bon ami vaut mieux qu'un parent. A l'e di me parent , egli è uno de' miei parenti, cum eo sum propinquitate conjunctus, c'est un' de mes proches. A l'e 'l me' pi prossim parent, egli è uno dei miei più stretti parenti, sum ei genere proximus, non alter gradu sanguinis mihi propior est, il est mon plus proche pagent, nous sommes

auguatione , parent fort ctoigne, parent du côté d'Adam. Parentela , parentado , l'esser parente; parentela; pro-) pinquitas, consanguinitas, cosunguinis' gnatio , agnatio , dubbii, che mette difficoltà communio, confunctio, propinquitatis vincula, parentage; sicoso, inquieto, stitico, re- parenté, consinge, alliance-matico, incontentabile, nodum Gradi d parentela, i gradi di parentido, cognitionis gradus, bagibus ; cut nitul in expedito les dégrés de parente. La pro-

parens fort proches. Parent

a la lontaña, parente rimoto.

in ultimo grado , longinqua



..... la parenté, tous les parens.

Parer , opinione , sentimento avviso consiglio consultu, opinio, sententia, consilium , avis , consultation ,

conseil,

Parietaria , spezie d'erba assai comune, così detta, perchè nasce per le pareti, parietaria, dicesi anche vetriuola, perché è in uso per ripulire i vetri, parietaria, parietaire.

Parin del duet, secondo compagno, che serve un altro nel duello, adjutor, se-

Parle , nome , parlare, sermo, verbum, oratio, discours, langage, parole. Un bel parle d' boca molt a val, e pens, et frais-poch a costa, onestà di boc- | Pascol, pas il hel parlare apporta vantaggio, anziche danno, verba officiosa ne te pertuedeat loqui, amais beau parler n'écorcha langue.

Paroco, il prete rettore della parrocchia, parroco, parrocchiano, parocas, le curé. Paröchia, Chiesa, che ha

cura d'anime, e si prende anche per tutto quel luogo, che è soggetto alla parrocchia; parrocchia, parochia, paraccia , paroisse , cure. Parochian , le persone , e popolo d'una parrocchia,

fideles, les peroissiens. Parola, perole, verbum, parole. Le parole enpo nen la no, vi vogliono fatti, ubi fa- cesse est, velst, nolit, per vine

pinqui, cognati, consanguinci | nia , les mots ne rempliesent pas le ventre. Parôle d'ase a volo nen al ciel , raglio d' asino non arrivò mai in cielo, cioè le preghiere degli stolti, ed indiscreti non vengono esaudite, stultorum vota non exaudiuntur, prière de fou n'est point écoutée.

> Parolassa, pegg. di perola , parolaccia , verbum sesquipedale, gros mot, madvais propos, mot empoulé. Parolassa, per parela escena, parolaccia, inhonestum verbunz, obscenité, ordares.

Parsela , libro delle spese , lista, memoria di quanto si è esposto , si è speso ec., sumtuum, impensarum index, séries, caluer de frais, le mémoire de frais , liste des de-

Pascol, pastura, pascoleca vale assai, e poco costa, pascuum , paturage , patia-Avei 'l drit d' pascol , aver il jus, il diritto di pescolare, jure pascui frui ; avoir le droit du pâturage.

Pasquete, fiore, che spunta sul principio di merzo, avanti la primavera; tasso, barbasso, verbascum, primula veris, primevère.

Passabil , tollerabile , mediocre, mediocris, non contemnendus, probabilis, vendibilis, passable.

Passabilment, mediocremen, te , tollerabilmente , mediocriter, tollerabiliter, passablement. 245

Passa d'manch , per forte ; egli è d' uopo , forza , abbisopansa , le parole non besta- gua , conviene , oportet , nebien , par force.

Passafora , passavia , usasi questo termino imperativo . quando si vuole cacciare un cane da qualche luogo, via, vallenc, abi, procul hinc evade , va-t-en , marche.

Passamontagne , t. de' cappellaj, sorta di cappello, caschetto . . . . casquette.

Passaport, passaporto, bulletta di passaporto, syngraphus, commeatus, passe port.

Pasiôira, arnèse di spezieria, o di cucina, colatojo, colum , passoire.

Pastissarla, pusticceria, ogni sorta di pasticci, cupediarum genus omne, pitisserie.

Pastisson , V. Bodero. Puston, sorta di pasta, che si da ngli uccelli, pastello,

offa , turunda , patée , paton. Pastonaja, o bastonaja, o pastonela , pastinaca , spezie di radice di acuto sapore, e si mangia cotta , pastinaca , pastenade , panais.

Pata, pezzo di ferro sottile, che serve a fermare nel muro specchii, porte, gelorie, e simili . . . . . pute de fer. Pate, per vestimenta. Tire su le pute, alzar su le vesti, vestes colligare, attollere, trousser sa rohe.

Patach , V. Patraca.

Patetaria , uflettazione di opparente probità, e pietà, ipocrisia, fallax imitatio simulatioque virtutis, pietatis umbra, simulata probitas, hypocrisie.

Pationia , spiegazzato , scipato, lloscio, molle, senza corpo, corrugatus, mollis,

etc. , il fant bien , il le fant | flaccidus , chiffonné , freissé , mon , mollasse.

Patochè, V. Patlè.

Pau, por, V. Paura. Pantassè , lordare , bruttare di tango, luto conspurcare, erotter, eclabousser. Pautassesse . lordarsi di fango , imbrattare le vesti di fango. empierle di fango, di zacchere, vestes como inquinare, se luto conspureare, se crotter, se salir de boue.

Pcinè , V. Pentnè. Pcinita, infanzia, pucrizia, tenera età, tanciullezza, pueritia, infantia, enfance, bas

Pcitessa, picciolezza d' animo, debolezza, bassezza, viltis, abjectus, pusillus animus, petitosse.

Pecà d' brajeta, peccato d'impurità, di disonestà , peccatum impudicitie, le péché de la chair, le péché de l'impureté. Pecà da cabassin , peccato di desiderio, desiderio disordinato, peccatum desiderii, cupiditatis immoderata, peche de désir, de convoitise.

Pecatas, gravissimo, enorme peccato, peccataccio, turpe peccatum, peché énorme.

Pecio, V. Pento. Pegn d' mobil, ipoteca, pegno di beni mobili , pignus , gage. Pegn d' stabil , convenzione, per mezzo della quale colui, che prende denari adimprestito, da in pegno un retiggio al suo creditore, con che ne gioisca, e ne riscuota i frutti per gli interessi della somma prestata , autieresi, pigaus, autichrèse.

Pěi , V. Pruss.



Peil d'nona , V. Orie d' rat. 1 Peila brusatoira, peila da castague, padella da far bruciale, sartago cribrata, la poële percée. Peile per l'inluminasion, pentola, padella, vaso pieno di materie combustibili , come resina , e simili, che si acceudono per illuminare in occasione diqualche festa, od allegrezza .... not de feu.

Pčila verga , sorta d' uva .... noirant.

Pelegrin, sorta d'erba, che è l'abrotano femmina, santolina, abrotani species, garde robe, citronnelle, auroue femelle, santoline.

Pendol dia pendula, peso attaccato a una verga, a un filo di ferro, o di seta, che colle sue vibrazioni regola il movimento d'un orologio, pendulo, pendolo . . . . balançoir, le pendule.

Penelà, tirata di pennello, pennellata, penicilli ductus, coup de pinceau.

Penna, erre, via , v. pleb., via , ritiratevi , partite di qui, andate via andiamcene partiamo, su via, recedite, abite, abeamus, discedamus etc., bautle pied , retires vous.

Pens , giunta di travaglio , che si dà ad uno scolaro per qualche fallo commesso : pena. penitenza, animadversio, pæna, pensum.

Peota, barca di mediocre grandezza col suo coperchio, che va a' più remi, e fa buona comparsa, peola . . . . .

Percal , sorta di stoffa ....

Perdisna, perdiocna, perdiri buco , per diana , per baco, V. Pardiaschne ec.

Perdisa d' saugh , flusso di sangue, profluvio, emorragia, sangunis profluvium , effusion de sang , hemorragie.

Perico . V. Iperico. Perigotdia, uria di danza e la medisina danza su tal aria † ridda . . . . rigodon.

Perito , sperimentato , versato, pratico, esperto, peritus; expertus, doctus, intelligens, sciens, sapiens, expérimenté, versé, habile, councisseur, expert. Perito , sost. ; persona nominata per autorità della giustizia, o cletta delle parti interessate per esaminare, e stimare certe cose, e farne la relazione ; esperto, peritus, expert.

Permess, sorta di giuoces di tarocchi, quartiglio . . . . quadrille, espèce de jeu de turots. I de limitage, in a grante it

Pernisc, materore, divenir maturo, maturescere, muriri-Pernise, aspetture alcuno lungo tempo con nois, ed impazienza , for da mula , far mula di medico, opperiri, præstolari , gurder le mulet . attendre. Parmise, t. di cacina, lasciare stagionare la cacciagione , mortificare .... faisunder. a more or copyed to,

Perquisision , ricerca , visita, che si fa da' Giudici, o da altri , che bauno l'autorità in certi luoghi per trovare qualche cosa, qualche persona, e simili; perquisizione, necurata; et diligens inquisitio , rechercise , visite domeciliaire, perquisition.

di Persia . . . Perse. : Persiga , persigada , con-

serva di pesche, persica succharo condita, conserve, confiture de peches.

Persighin, colore simile al fiore del pesco, color subruder, pers, couleur perse.

Pertache, appartenere, toccare, spettare, pertinere, spectare, apparteuir.

Pervost, prigione, sala di disciplina, carcer, custodia, fers, cachot, salle de discipline.

, Pervost , custode delle carperi, carceri præpositus, géolier. Pervöst, dignità ecclesustica; preposto, prospositus, prévôt, bénéficier.

Pervostura, carica di preposto, prepositura, dignitas prepositi, présoté.

Pascuria, pesci, pisces, le poisson. Pescarla mana, pesciolini , pesciatelli , pisciculi, frétin, de la blancuille, me-Mu poisson.

Pess da cabassin , sorta di pesce vile . . . petite pucelle, barache. Pess a avril, specie di trastullo popolare, che si La col mandare alcuno a fare na passo inutile per aver motivo di buclarsi di lui, e ciò dicesi dare il pesce d'aprile .... donner le poisson d'avril. Person, dicesi di due, o

tre tigliadi nati nel medesinto parto; genesli, binati,

gemini, juneaux.

Pessone, partorire due, o tre tigliuoli ia una sola volta, duos, vel tres filios uno partu

trois jumeaux.

Pet d' Muduna, specie di fritella leggiere .... pets de nonne, pets de religieuses.

Paris, t. di cacina, sorta di pevero, o intingolo alla Spagguola . . . .

Pig. add. , dal verbo preudere, o pigliare, preso, caplus, pris, altrape, ôté.

Piaga , V. Piatola nel 2. sign:ficato.

Piagada , V. Gonhada. . Pian, adusi, pian che brusa, fe pianin con cule vucha ec., fr. pop., piano barbiere, che il ranno è caldo, cioè, che si faccia a bell'agio, si vada bel bello , cunctanter queso, tout doucement. Pianin , pianot , adagio ,

pian piano, bel bello, leniamente, pedetentim, leutement, tout doucement, tout has. Prantament , piantagioue , plantatio . consitio . consitura. plantation , plantage.

Piati , pinte , fe piat, stiacciare , agenticore , appliuare, far piatto, complanare, applatir , rendre plat. A j'an tiraje na pistolli ant ie stomi. e la bala a s'è piatisse, gii si sparo nel petto un colps di pistola, e la palla si stiacciò, emissa in eum glans plumbea, pectori appressa, et dilatata inhosat, on tira sur lui, mais la balle s' applatit

contro l'estomac. Pintolise, importunare, annojare, molestaro, tædiam, molestiam afferre, importauer , enanyer utorteilentent.

Pick , add. , indispettito , dirate, som dania, irante,

ch , avaro , awarus , avare , Luquin. Pich , perzente, meadieus, pekin. Pich gai , sost, épeiche. Pich murador, picchio griggio . . . . grimpereau de rauraille, Pich, membro virile, pascipeco, penis, memlire viril.

Piche! sorta d'esclamazione; capperi! cappita! papæ! dame !

Piciolla, t. prov., Tupin dla piciolla, manico d'un pigualtino, d' un pentolino, manubrium, capula, manche. Piciolla , t. prov. , un pane di saggina, panis e milio in dico confectus pain du blé de Tarquie.

Piemonteis, del piemonte, pieniontese, pedemontanue, subalpinus, piémontais. An bun piemonteis, liberamente, chiaramente . apertamente . froncamente, arditamente, sen-20 barbazzale, aperte, dilucicle, libere, en bon piémontais.

Pien , t. del giuoco di tavole reale, detto tric-trac, il pieno . . . . jau.

Pien , sost. , importunità , noin, fustidio, molestia, seccangine, fracidame, tedio. stucchevolezza, tordium, molertia , satietas , eunui , importunité, dégoût.

Pincisbach, e princisbach, ra me giallo, aurichaleum, potin . cuivre juune.

scoire, enophorum, chopine. bachuus haurtre, funter. L'e rughe 's pinton, sheras I Pitto, V. Guris,

indignatus, fache piqué. Pi- | zare, cioncare, acenffarsi col vino, pergracari, crebris popinutionibus inviern lucessere. chapiter, chinquer, pater. Pioch piach , la voce , che fauno i pulcini, e gli altri uccelli piccoli ; pigolare, pipire, pipelar, pioler, piauler, faire pio pio.

Pioje , V. Poje. Pionbin , sorta d' uccello . smergo, mergus, castagueux.

Pians, sorta d'uccello, picchio, picus, torche-pot, grimpereau, pic cendi ée.

Pior , lagrima , pianto , lacryma , fictus , larme , pleur. Piota, portione, parte, cio, che tocca a ciascuno, azione, quota, pars, portio, rata portio, lot, action, quote part. Intre per na piota, entrer a parte d' au stile, consortem esse in lucris, venire in partem perdue, questus portione. aspergi , avoir part au gateau, Pie na pioia, o la piois, V. Aubriachesse.

Piovan arlot, dicesi d' un piovano babbeo, e sucido, insulsus, et sordidus, sot, et mal-propre.

Piovana, uccellino, che canta dal emente, fringuello marino, ciufoletto, rubicilla, bouvreuil, pivoine. Piovuña. sorta di ramarro giallo, spruzato di uero . . . mourou. .

Pipurt, la maggror parte. plerique, la plupart.

P.pe, preuder tabacco in fumo, trarre col mezzo della Pinton, secr. di pinta, ser pipa per bocca il fumo del ta-ta di vaso di vetro, o di stagno per contener vine; fia- bustibile, pipare, fistula ta-

Pirlon , ossia dottor pirlon, servarlo , e per rimandare il nome, che si da ad uno dei personaggi della commedia italiana, che fingesi esser un Bolognese di molta loquacità; berlinghiere, ciaramella, cicalone , blatero , garrulus, linuax, grand parleur, babillard . diseur de rien.

Pirlonada, pirlonda, Vedi

Legenda.

Piroeta, t. di danza, giravolta . circuitus , pirouette. Pissaroja, caunello di le-

gno, che si mette al basso on tinello , tubulus , pissote. Pissoire, orinare spesso, o in piecola quantita, urinam instillare, pissoter.

Pissos, add., imbrattato di piscia , piscioso , lotio inquinatus, souillé de pissat.

Pista , traccia , pedata , orma, vestigio, pesta, vestigium, trace , piste. Pista / dl' enti ; infrantojo, macinatojo, trapetus , moulin à huile. Pista dla cauna, maciulla, malleus suparius, distringende cannabi denticulata tudicula, bri-

Pitost , piuttosto , potius , plutôt.

Pivial , specie di mantello. che i Vescovi, e i Preti portavaño per ripararsi dalla pioggia, quando si recavano in cumpagna per amministrare i Sagramenti; presentemente si usa in certe funzioni, come nelle processioni, benedizioni ec., piviale , pluviale , chape , plavial.

Placa del fornel, piastra di ferro, o d'altro, metalio, che si attacca in mezzo del muro del camino per con-l

calore ; frontone , camini murus, lamina serrea munitus, contre-cœur de cheminée:

Placenta, massa intessuta di piccole arterie, e vene, che formasi nell'utero della femmina gravida, e serve uer tramandare il nutrimento al feto, e si caccia fuori dopo il parto: placenta, placenta, pla-

centa.

Placet, consenso, beneplacito, favore, grazia conceduta, voluntas, assensus, favor, plaisir , bienséance , bon plaisir, gro, volonté. Placet, memoriale-, supplica per ottenere giustizia, grazia, favo-re, libellus, supplex, placet.

Plafone , abbellire la soffitta d' una stanza con pitture, stuechi, o legnami . . . . . .

platonner. Plagas, una grande quantità. At na djine ad plagas, vomitò contro di lui le più ingiuriose parole. Ai me faine ad plagas, gli fece i più sensibili ottraggi, mille oltraggi, evomet in eum innumera convicia, gravissimis eum contunicliis affecit, mille choses , mille injures, vileuies etc.

Plancarda , cartello , avviso al pubblico, affirus publice libellus, placard, affiche, Plancarda, per Macia, V.

Plandronė, sdarsi, infingardire , fuggire la fatica, perder il tempo, andar qua, e là vagando , otiari , tempus terere, pigracere, desidia marcescere , tor, ere , vagari , faincanter , promener.

Plassa , pelle tigliosa , pellacccia, vile corium, mauvais se peau, peau fort dure.

. Platano, athero non fruttife- | des minoris modi , petit vinro . che ama luogo ngido , e acquoso; platano, platanus, plane, platane.

Platina, sostanza metallica augvamente scoperta nell' America; oro bianco. . . . or

blane, platine.

Plciriu, sorta di fungo buo-

no a mangiare . . . espèce de champignon, que l'on mange. Plenis votis, concordemente, di unonime consenso , omnium consensu, una voce,

unanimiter , à l'unanimité , à rolée de bonnet. Plof , t. di ginoco , l'accozsare, che si ta delle carte

dagli scrocconi per aver buon giuoco, dolus, paté.

Plofia , plofra , V. Panoja. Plot . t. de' sarti , pezzo di bosco per appianare le cuciture . . . . . billot.

Plucapsete , dicesi di elii con arte cava il denaro altrui, qui emuzgit alios argento, grippe-sou , gate papier.

Pluck , pelo , filo , fuscellino , pilus , filum , brin, poil. Pluch dla stofa, pelo, pilus, coton.

Phasse 'l forn, spazzare il forno, furnum everrere, écouvilloner le four. Pnasesse'l nas. nettarsi il paso, nares emungere, se nettoyer le nez, se moncher.

Pnassėt, codetta, parva cauda, petite queue.

Po , hume. Chi passa Po , passa Doira, chi ta il più, può tare il meno, qui potest facere majus, potest et facere minus, qui fait le plus, fait le moins. Pacrta, piccolo violino, 4-

Tom. III.

lon, poche.

Pociacri, pacioch, potri, intingolo sporco, mal appareceliato, mai condito, pappolata, cibus liquidior, fera culum insulsum , inconditum; mauvais ragout gachis, gargotage.

Pocionin , pocion , sosson ; me corin, me ciocion, t. fam., che s' usano dalle madri, e delle nutrici nel vezzeggiare i fanciulli , mio carino , mie bimbo, mio bambolino, naccherino, pupe, pupule mi, mon petit houchon, petit marniol, poupon, chou chou, mon job petit trognon, mon cœur, petit amour, pelit mignou.

. Podei ne saute, ue core, non poter muovere ne una mano, nè un braccio : dicesi d' uomo , la cui gran debolez;a, o stanchezza impedisce di cammiuare, summa lassitudine laborare, omnibus medullis defession esse, ne pouvoir remuer ui pied , ni patte, ne ponvoir se tenir debont, Podèi ne saute, ne core, liz-, dover dipendere dagli altri, esser soggetto all'altrui volere, e dominio, subjui, obnoxium cese alicu, sui juris non case, neque mancipii, ctre sujet, soumis, être dans la dépendance.

Poi , pianta , il cui gambo, e frutti sono aspri al tatto , e si attaccano alle vesti, l'acqua d' essa pianta estratta per distillazione giova ai mali di petto , e agli effetti isterici . aparine , aparine , grateron . rieble. Poi, dicesi anche il fratto della bardano, che si glouteron.

Poiràs, poirès, strumento villereccio, ronca, roncola, roncone, accetta, sparum,

falx putatoria, serpe-Pola , t. di giuoco , la parte, che ogni ginocatore mette fuori al cominciar del giuoco, fondo de' denari, banca, posta, pignus victori cessurum, poule, cave en jeu, mise, masse. Stè da pola, aspettare in vano, frustra expectare, attendre en vain. I ston da

pola, sono spedito, perii, je suis frais. Polachina, V. Ovata. Pole, il luogo, dove si ritira di notte il pollame, pellejo, gallinejo, gallinarium,

poulailler. Poleder, cavallo nato di fresco, puledro, pullus equi,

poulain.

Pole-a, cavalla giovane, cavallina, equula, pouliche. Polera, per cavalla destinata a far poledri , equa armentalis , poulinière. Polèra , per zitelia avvenente , vistosa , benestante, fresca in carne, puella præclara forma, et habitior, belle fille, élégaute pucelle.

Poles , V. nel Diz. Di poles det pe, pollice, o dito grosso del piede, pollex, di commodior i elnice longue. gitus pollex pettis, orteil, gros doigt du pied. " seit

poliastrina , gallinella , gallinula , poniette , jeune ponie.

parte perfectus, graphicus, accompli, parmit, obligeant.

Polid com'l baston del gioch. assai sporco , sucido, sordido, imbrattato , sozzo , schifo, lordo, fædissimus, valde inquinatus, sordidus, spurcus, immundus, sale comme un peigne, mal-propre, propre comme une écuelle à chut.

Poliot , spezie d'erba odorosa ; puleggio , pulegium , pouliot.

Pölipö, escrescenza carnosa, che per lo più viene nel naso; polipo, polypus, polype. Polissin, conto, memoria,

lista, commentariolum , libelhus , index expense , compte, memoire, liste.

Polito , da bravo , ottimamente, egregiamente, ecosilentemente, optime, egregie, eleganter , præclure , bon , fort bien, puliment.

Polpa d' capon , bianco di cappane, ed e la carne dello stomaco, quando è cotta, elixi, vel assi caponis album, biane de chapon.

Poltron , poltronas , pigron, infingardo , neghittoso , accidioso, pigro, poltrone, poltronaccio , deses , ignavus . piger , socors , paresseux: Poltrona, seggioloue, sella major , oblonge , cath-dra

Polecrite Lar polvere di Poleta, gullina giovane, pulserem redigere, frare, pulveriser ; réduire en pondre. Pomada , sidro fatto di po-

Poli, add., perfetto, for- mi, succus e malis expressus mito , obbligante , cortese ; mola , sicera , cidre ; pomme... Pomit d'anor , meta di gui a guiss d'ago , ad uso di tile, a grossi come piccole cu pide maure, fetrer les aisolanum lycopersicum, pomme dorée, pomme d'amour.

Ponch . sorta di bevanda inglese, ed è un liquore caldo , e spiritoso , composta di pingere , penaicillo , calamoi, augo di cedro, d'acquanite, vel viriculo, pointiller, faine via binnco, auccare, ed acque des points avec le pincent. .... ponche, fr., punch, inglese.

.. Pundrà, uccello di rapina, abuzzago, o bozzago, buteo, ·buse , bondrée , brutier.

Pospador , color d'armeio, sioè un rosso chiaro, tendente pracise, prétisément, exial rancio, aureo, et subro mistus color , nacarat , couleur macarate.

Poupon , penniai , pennacchii da donne, ornamenti vani, di poco pregio, cristo, ornamenta muliebria, colifichets; pompon.

Ponta d' cossa , viranda composta della sommità, o dei hori, che produce la pianta lella succe .... des flours'de eitrouille. Pouta d' Paris ; agutelli con capocchia pintta agutelli com
ed uso per lo più de camtiers. Ronta ella linga , som-mith , punta della lingua : I l'eu sla ponta dla lenga , l'ho sulla sommità delle labbra, sulla punta della liugua, id mili versatur in primoribus labris , j'ai ce mot sur le bout ide la lunguo, sur le bord des alèvres. I orange at coincel. Pontate un gitaj , meltere

ana pauta d'ottone , o di Purfielo , marmo durissimo

pianta che produce frutti allacciare le legare le vestirossi, sugosi, con buccia sot- menta, ligament stilo ; vel mele, di cui hanno la figura, guillettes Gol cha pontala : gitaj , stringajo , qui deulas stilo munit , signification ....

Pontege , far puntius , punteggiare, subtilibus punctis la pluque, le burin, le creyou etc.

Pontin , puntino , exiguins punctum, petit point. A puttin, per l'appento, precisamente, ad amussim, strictim, ctement, de point en point. sans rien emettre.

Popori, spezie di balle fatto in più persone; contraddanta. ... contre danse , quadrille. Pora , vivanda fatta di porri; porrata, edulium porra-

cenus, potage aux pericaux. Porcassa , t. di disprezzo . che si dà ad una donna sporca, e disonesta; sundirius. carogna, robaccia, ciccantona, giumenta, landra, cantoniera, femina sordida , meretrist . scortun , coquine , vilaine , charogne, gouine, lampe de couveut.

Porcata beuttura , sorgura. schiferen , suoidume , sporeisia , porcheria , illuvies, pedar, prevetta , vilonie .. . ocist .

Porchett, cantoniera, femina quadranturiu, coureuse. Porchie , sorta di fungo de' miglion + 1. ... . . . . . . de mprigon file St.

slatta nell'estremità d'una strin- di, color roso con mine tien-

mi schizzi bianchi ; porfido , présenter. Porte i com , dis porphyrites, porphyre.

silurus, petit éturgeon.

Port , barca , battello piatto, | ria ec., chiatta, ponte volante , ponto , onis , bac , biteau che si paga nel passare i fiumi . . . . pontonage , droit de luogo , ingredi , pedem inferre bac. Part, trasport, porto, in aliquem locum, mottre les nolo, vettura, ciò, che si pieds dans un endroit. Porte paga per prestatura, vettura le busche, corteggiare una di merci, lettere, e simili,

Portacoa , V. Caussinera. Portadura, andatura, an-

silice , palatii etc. , portail.

anus , anus.

portè , Dio manda il gelo se Inogo all'altro, auferre, transcondo i panni, cioè le avver- ferre, surari, emporter, enledigna dignis, à brebis tondue sugh d' sitron a porta via le Dieu mesure le vent

Partè i barbis ant un leugh, cedro fa sparire le macchie andare, venire, presentarsi d'inchiostro, succus citrinus in un luogo, introire, exire, aufert, delet, tollit, eluit mase sistere, aller, venir, se culas ab atramento, le jus de

cesi di colui , che lascia gin-Porsleta, piccolo storione, cere altrui colla propria ntostorioncello, parvus atilus, o glie, currucam agere, êtro cocu, cornard, coculié, porter les cornes. Toa fomna a che serve a traghettare fiumi, l' fa porte i corn , la tua moa passare da una ripa all' al- glie ti fa le fusa torte, uzur tra carri, carrozze, artiglie- tua te cuculum facit, ta femme t'a fait coupeau , elle t'a mis un beau panache sur la plat , barque à traille , pont- tête , t'a cocufié. Porte i pe volant , ponton. Port, dazio , ant un leu , metter i .piedi , entrare, andare in qualche donna, farle all'amore, farle merces, naulam, voiture, port. la corte, bramare d'essere corrisposto , avvolgersi , aggirarsi attorno ad essa, andare, damento, portamento, passo, venire ec., alicujus benevolengarbo, contegno, incessus, tiam aucupari, gratiam cavultus, ac touus corporis ha - ptare, courtiser une dame, bitus, démarche, contenance. fui faire sa cour, convoiter, Porta granda, la porta mag- faire l'amour, tournover, rogiore d'una Chiesa, d'un der. Porte, parlandosi dei palazzo ec., porta maestra, cani, portare, recare, ferre, porta major, o maxima Ba- gestare, apporter, rapporter. Porte via da tavola desparie. Porta rustica, porta di die- levar via le vivande poste sotro , posticum , pseudotyrum , pra la tavola ; sparecchiare , porte cochère. Porta rustica, mensam auterre, removere, fig. , per ischerzo , l'ano, desservir , ôter les viandes , les plats de dessus la table. Porte. Nost Sgnor an da Porte via, togliere, portar nen d'pi d'lo, ch' i podomo via, involare, portar da un sità secondo le forze, eveniunt ver, dérober, transporter.'L mace dl' anciöstr, il sugo di

gitron emporte les taches | bho , finme lete , oblivio , flous d'encre. Porte via 'l toch . porte via la pessa, superare, vincere, prevalere, aver la superiorità, lasciarsi dietro, superare, præstare, enitere, emporter la pièce, exceller, avoir le dessus.

Posè , abbandonare , lasciare, relinquere, dimittere, quitter. Pose le braje, andar a zambra, alvum evacuare, chier, aller à la garderobe, aller où le Roi va a pied, se décharger le ventre, lacher l'aiguillette. Posè 'l mantel . posè 'l corpèt , levarsi , cavarsi d'indosso, deporre il mantello, il giubbone, alleggericsene, pallium, sagulum deponere, quitter son manteau, son gilet. Posè le feuie, por già le foglie, dimettere folia, quitter ses feuilles. Posè la vesta, posè la côta da fra, deporre il collarino, o la veste ecclesiastica , por giù il cappuccio, clericalem habitum deponere, religiosam militiam ejurare, quitter la soutane. quitter le froc , V. Posè nel

Dizion. Positura , situazione , site , posto, atteggiamento, giacitura, stato, situs, positio, modus, situation, attitude, posture, position, état.

Possacuni , bietta da strignere, ed allargare le forme, ... cognoir, décognoir. Possale , votapozzo , puleo-

rum purgator, cureur de puits, maître des basses œuvres . V. Curariañe.

Poss d' san Patrissi , prov., obblivione, dimenticanza, ob-

ve d'oubli.

Possone, spiguere, urtares impellere, urgere, beurter, ponsser.

Posta, assegnazione, appuntamento, posta, luogo assegnato, luogo dell'appuntamento, locus, quo conveniatur, condictus, edictus, prestitutus locus , rendez-vous. Desse la pösta, assegnare il tempo, l'ora per trovarsi in un certo luogo, condicere locum, tempusque cocundi, se donner le rendez-vous-

Postche , postoche , avverbe Postch' la cosa l' è così , poichè così sta l'affare, isthæc, quum ita sint , puisque , desque la chose est ainsi-

Postema , enfiatura putrefatta, postema, vomica, abscessi sus, suppuratio, apostème, sanie, abcès.

Potagi , znppa , minestra , vivanda , pulmentum , edulium, potage.

Potri , V. Potla , e Pociacri. Pouel , filo torto di lana, · · · · poil.

Pover d' smeril , la polvere, che si trova sulle macine , che hanno servito a tagliare le gemme, polvere di smeriglio. pulvis smyridis , potée d'emeri.

Pover tuzia, spedio, tuzia, tuthia, spode, tutie. Pover ant jeui, ragioni insulse, scipite, che non sono capaci a persuadere, se non gl' ignoranti , captiunculæ , ineptæ cavillationes, merce nugos, bri- / des à veaux, raisons, qui persuadent les sots.

Povertà , scarsità delle cose, che ci abbisognano, povertà,

purpentas , egestas , pauperies, gister , l'esperience vaut plus mendicitas , pauvrete , misère, que la scionce. rudigence. La povertà l' è nen visit , povertà non è vizio; pauperies non est villam ; pen- cocterum, conteniquing ulia pauvre, on n'est pus moins ounete homme.

Povra , donna pezzente , mendica, povera, paupercula, mendica , paupera , queteuse, paurresse.

Povreri , V. Povras. Povrom , uem povero , mi sero. Quand 'l povrom veid cheuse, 'l forn a droca, prog. a chi è nell'estrema miseria, tutto va alla peggio, alla nave votta ogni vento è contrario, miseris omnia adversa, tout muit aux malheureux; e in altro senso, périr en entrant dans le port.

· Povron; dicesi per ischerzo il naso, nasus, le pez. Bagne " porron juver commercio con sun femmina, libidinis commercium habere cum feemina, and alique consuescere, avoir antesinee d'une femme, avoir un mauvais commerce Www une formie.

" Prudareid , colsi , che affaatella fieno , paglia , fieni , stramenti alligutor , botteleur. .. Prasina, umor viscoso, che esce dal pine , dall'abete , e de altri simili alberi ; rogia , Posina , Tésine.

Prasta, pietra grossa, piepierre, gros cuitou.

Praur, o per aur altro, quanto al rimanen vreté n'est pas vice ; pour être | au reste, du reste, cependant, d'ailleurs, amigre cela, outre cela, au surplus.

Precett, V. Persite. . . Precipità , sust. , materiasciolta , e separata dal suo dissolvente per via di operazione chimica , precipitato . . . . du précipité, précipité ronge, oxyde de mercare rouge, préeinité blanc ; oxyde de mercure blane Precipità giann . . . . . sulphate d'oxyde de mercure.

Predicator, sorta d' necello di passo, del colore del terdo. che molto ama i prati, e specialmente il trifoglio, dai cacciaturi vien preginto quanto Partolino, striffezzo . . . .

preyer, ou pruyer. Prediche , e mlon , ogni cosa a soa singion , cuscuna cosa dee farsi a suo tempo, a tempo opportano, omnia op4 portune facienda, omnia tempus habent, chaque chose a

sa saison. Prediche la castità ai givo. favellare a chi ton vuole intendere; predicare ai porri à vento loqui, surdo canere; soli, vel lunce suas narrare miserias, precher ous sourds, Prasta, pietra grossa, pie le renard preche unx poules, trone, magnes lapis, grusse in altre senso tale il proterbio : Giuda a predien ai Apo-Prettica , sust. A val pi la stol , e si è di chi riprende pentica , ch' la gramatica , la altrui d'alcun vizio , del quale sperienza è una prova convin- l'egli è macchilato, Clodius acite; la sperienza supera la cusat Merchos, Catilina Cogrammatica , usus optimus ma- | thegum , la pelle se moque du fourgon.

danno, recar pregiudizio, pregiudicare, nocere, obesse, officere, damno esse, damnum afferre, nuire, faire du tort,

préjudicier.

Pregiudissi, danno, nocumento, pregiudizio, damnum, detrimentum, incommodum, jactura, prejudice. Senza pre-giudissi dle mie rason, senza pregiudizio, senza derogare alle mie ragioni , salvo iure , sans préjudice de mes droits.

Pregiudissial , dannoso, nocevole, che apporta pregiudizio, o danno, pregindiciale, nocens, damnosus, préjudiciable , nuisible , dommageable. Prejve, sorta d'insetto volante, nero, cou quattro ale, ca.

valletta, scarabæus, deuroiselle. Premi , mercede che si da altrui in ricompensa del suo bene operare, o iu contraccambio di servigi fatti, premio, proemium, merces, renumeratio, prix, récompense. Piè 'l premi, riportar il premio, præmium ferre, remporter le prix , surpasser les autres eu quelque chose. Premi dla corsa , palio , che è una pezza di pauno, o drappo che si da per premio, a chi vince al corso , promium, palma , pièce d'étoffe fort riche, qu'on donne pour prix à celui , qui gagne à la course, en arrivant le premier festinantue, on ne se hâte

au bout de la carrière. Premuros, V. Pressant. . . . . . prise , V. Pressa.

Pregiudiche, nuocere, far capio, prescription. Prescrission, ordinazion del medico præscriptio , ordonnance de médecin.

Prescrive , acquistar dominio per prescrizione, prescrivere dominium alicujus rei acquirere jure prosscriptionis aliquid usucapere . . . . Prescrive, limitare, e rinchiudere in un certo termine, statuire, ordinare, stabilire, præscribere, constituere, præstituere, præfinire, prescrire, limiter, regler , ordonner , marquer, Presepio, dicesi il luogo ossiu mangiatoja, in cui fu riposto il nostro Siguore nel momento della sua nascita in una stalla presso Betlemme, e chiamasi pur anche Presepio la rappresentazione, che si fa dai fanciulli di tal luogo, presepio, nascentis Christi præsepe, vel incunabula la sainte crèche.

Presidi , castello , piazza , fortezza, arx, fort, château. Presidi, per guarnigione, pre-

sidio præsidium, garuison. Pressa , sost. Nen avei pressa, nen piesla an pressa, non aver premura , non affrettarsi, lento gradu procedere, maturato agerc, ne se hâter point. Ant col pajs a s' la pio nen an pressa d'maride le fie, colà non si affrettano a maritare la figliuole, illic virgines non point là de marier les filles, Ajè ch' i coi cha son bon fait Presa, t. di giuoco, presa an pressa, a far bene le cose non ci vuol fretta , la ca-Brescrision, ragione acqui- gna frettolosa fa i cagnolini stata per trascorso di tempo, ciechi, canis festinans ca-prescrizione, prascriptio, que- ces parit catulor, on pa fait

PR

a in hate. Prestesse, acconsentire, accondiscendere, arrendersi per compiacenza, initalgere, operam suam conferre, se prêter , consentir.

· Pretest : il alnian , cavillazione, rigiro, sofisticheria, malizia , scaltrimento , cavilletio, sophisma, captio, dolus, chicane , cavillation , ruse.

Previaja , moltitudine di preti, presbyterorum multitudo, quantité de prêtres, prêtraille.

Primavera, una delle quattro stagioni dell' anno, Vedi Prima: Primavera, 'sorta di fiore che spunta sulla fine del mesc'di febbrajo, ve n'è di varie sorta, cioè gialli, bianchi , e gridellini ; tasso barbasso , verbasco , thapsus berbatus , verbascum , primerole, primevère.

Prinsipal, colui, o colci. per cui l'avvocato , o il procuratore agita la causa , o altro negozio, cliente, cliens, client , al femm. cliente. Prinsipal , per aderente , partigiaso, fautore, fautor, partison, client. ...

Prinsipana , marzapane, pastillus amygdalinus, frangipane.

Principessa dla sereña, sgualdrina, donna da partito, meretrir , garte , coquine , courtisanue, demoische da inarais ; conreuse de rempert. "

Prinsipin , piccolo principe, principe bainbing, principino, nwenis princeps, -tenella ætate princeps , petit prince , jeune prince.

amais bien ce , que l'on fait dere contro alcuno , in all'a quem inquirere, proceder contre quelqu un. Procede , per provenire ; nascere ; derivare; procedere , venire , trarre origine, oriri, proficisci, venire. proceder, provenir, tirer son origine. Procede, andare, camminar avanti , procedere, progredi , avancer, aller en avant.

Procedura, ordine giudiciario , formalità d' una lite .. actiones agendi formæ in judicio , procedure. Procedura . diconsi anche gli atti, le scritture d'un processo, o lite, tota litis series, procedure.

Proces verbal , processo verbale; perscripta rei gestie, acta. un verbal , proces verbal. Fe un proces verbal, fare un processo verbale, visa, auditaque referre in acta, dresser an procès-verbal.

Procurator d'muraja, Vedi 2 18 . 74 Plucapsete.

Prodesia , valore , valentia, prodesza , fatto illustre , impresa segnalata , gloriosa, præclarum opus , virtus ; fortitudo, animi robur, valeur, vaillance, bravoure, courage, vaillautise. Prodesse, per ironia, prodezze, præclara ge-

sta', provesses, exploits. Profeta , quegli , che antirede, e annunzia il futuro . , profeta , propheta , prophete; voyant. Profeta bacuch , ch'a striava l' aso con la gratusa, dicesi nel discorso famigliare di ana persone , che s'inganna nelle preditioni ch' ella fa; falso profeta, falsus vates, falsa prenuntians , faux profitéte , prophète du passé. Gnun Proocde', t. legale, proce- l'e profesa ant so pajs, niune .

e profeta nella sua patria , tionem habere etc., paranym . sono meno pregiati nella loro patria , che altrove , nemo propheta in patria, nul n'est prophète en son pays. Dio venja ch' i sia nen profeta, ch' a sia non vera lo ch' i dio, voglia il cielo, che false siano le mie predizioni , che non si avveri quanto predico, falous utinam vates sim . Dien veuille que je sois faux prophète.

Profluvio d' parôle , abbondanza, profluvio di parole, verborum copia, flux de bonche, aboudance de paroles.

Prolonghe , differire , memare in lungo , indugiare, prolangare, prorogare, ritordare , procrastinare , sospendere, interrompere, procrastinare, differre, protrahere, proroga-1 re , allonger , prolonger, différer , suspendre. Prolonghè , allungare, proseguire, distendere, continuare, andar inmanzi, producere, pergere, prosequi , continuare , étendre, continuer.

Promosion , promozione , promovimento, promotio, promotion. Promosion, discorso che si fa in lode di chi ha ottenuto la licenza, o fu laurea in teologia, in legge, od in medicina, oratio in promotione prolytæ, vel doctoris theologice, juris, vel medicince, paranymphe, discours solemnel , qui se prononce dans la faculté de théologie, droit, médecine etc. Fè la promosion, far un discorso in lode clinare, propendere, incliner, di chi è stato promosso alla liceuza, o alla laurea, ora-

Pron, animale selvatico del-: la spezie di topo, colla coda velluta, scojuttolo, scurus, écureuil.

Pro'ncora , ayv. , a sufficienza , sufficientemente, competentemente, mediocremente, ragionevolmente, ancor assai, satis, sufficienter, mediocriter. convenienter , apte , plusquam satis, raisonnablement, compétemment , suffisamment, encore. assez.

Pront , add. , disposto , ap-, parecebiato, pronto, presto, acconcio, in punto, in ordine , in assetto , promptus , paratus, dispose, preparé, prêt. Pront , vivo , vivace , brioso, spiritoso, destro, ardito , alacer , vividus , hilaris, agilis , fervidus , solers , vif , hardi. Pront , collerico , stizzoso, focoso, presto a prender fuoco , facile all' ira, iracundus, violentus, præceps in iram , bilieux , colère.

Prontessa, diligenza, celerità , prestezza , sollecitudino, esattezza, prontezza, diligentia, celeritas, promptitudo, studium , diligence, promptitude . célérité. Prontessa d'spir rit, forza, prontesza, sottigliessa, perspicacia d'ingegno, arguzia , motto spiritoso , ingenii vis, vigor, mentis acies, vivacité de l'esprit ; saillie , promptitude à concevoir etc.

Propende, esser inclinato, portato, propendere, piegare, esser disposto, ad aliquid inpencher.

Proprieta , domigio , padre,

diritto, dominium , jus , propriété, droit. Proprietà, puliteran , mettezza , mondezza , acconcesso, munditia, mundities , elegantia , propreté , nelteté.

Proprietari, colui, che tiene in proprieta , padrone , pro prietario, res alicujus dominus, proprietarius, propriétaire, celui, qui possede quelque chose en propriété.

Prosperita , felicità , prosperità, felice avvenimenta, prosperitas, res secunda, prospérité, félicité, heureux sucees, ou heureux état. Prosperità , robustezza , buona disposizione di corpo, valida corporis habitudo, embonpaint, verdeur, vigueur, boune complexion. Prosperità , felicità , Dio lo prospera Dio v' ajula, o assista , maniero, che si meano dire a chi starnata, salve, natuus sis, ave, Dien yous benisse, Dieu vons assiste.

Prospenòs . robusto . ben disposto di corpo , presperoso, robustus , bene habitus , validus, robuste, bien portant, d'une boane complexion.

Prospet avviso, che si da al pubblico, prima che an' si dà un' idea dell' opera , si annuncia la forma del libro o delle pagine, il carattere, la quantità de' volumi, e le condizioni delle suscrizioni; programma programma, propeotus programme. Prospes, vedute, prospetto, prospectus, was, aspect.

na a diseguere le cose, come susmo, prunus, prunier. Pruna

nanza, signoria, proprietà, appariscono alla vista, ed anche le cose disegnate con sin mil arte, come pure le vedute naturali d'un prese , e similie prospettiva , are delineandi quantibet rem prout ail datam distantiam, et in data alutudine oculls inspicitur. . prospeclina, perspective. Prospetiva. pittura, che rappresenta giardini, case, od altre cose simili in lontananza, e che d'ordinario si mette in capo d'una galleria, d'un viale d'alberi, eq., per inganuare piacevolmente la vista, prospettiva, veduta in prospettiva, prospectiva, perspective.

Prossenie, luogo nel testro destinato agli attori, proscemo , proscenium , avant scène, proscenium.

Prossim , sost , si dice di cisscup , pomo relativamente: all'altro; prossimo, alter, son. prochain. Prossim , add., vi-. cino, prossimo, prossimano, proximus , propinguus , prochain , voisin , contigu , pro-

Provana, ramo della pianta, piegato, e corretto, accio anch'egli per se stesso divenga pianto , propaggine , propago, propager, province

Priseit da dona, colui. i che arriccia, i capegli , che accoucia il capo alle donne accondictory, ospillorum concimator, cuilings,

Pruguuti, sorta di piccol funge, the masce sollo if muschio alla primavera; pruguolo, principus, apquissirqua Prum, brigna salbero, che

Prometiva , arte , che iuse- produce le prune , pruguo ,

alvaia , urbascello , che pro- I siderio , o voglia grande di duce le ausine : salvatiche ; [checchessia ; prurito , immoprugnoto, prunus silvestris, deratum desiderium, immospinus , prunellier. Pruna ; o deratus amor , demangenison, brigna , frutta d'estate , che tentution , envie. ha nocciolo, e pelle liscia, e settile , ed è poiputa, e su- delle prime a muturare , pera gosa , susing , pruna , prunum, prune; ve ne sono di varie spezie . le truali hanno diversi nomi, che non si possono cuisse madarne. Pruz da istà; agevolmente accozzare con quolli delle altre lingue. Prune seche, o clape, prugne secche, prune passa, vel insolator, pruuenux. Prune salvaje, e brignèt, piccola pruna selvaggia , che iviene sopra un arboscello nei boschi, e nelle siepi , pragnola selvaggia , prunum sylvestre , pru-

Prunela , erba vulneraria , che giova specialmente alle infermità della gola, e dei polmoni , brunella ... . . . brunelle. Prunela , sorta di panno . . . . brunet. Sal prunela , è una preparazione di salnitro purificato, che si fa col separure, ed assorbire alcune parti più volatili del salnitro, cioè coll' abbruciervi sopra , quando è fuso in un crogiuolo sopra il fuoco , una terza parte in circa del suo peso di fior di solfo ; egli si dà per rinfrescure, provocure l'urina nelle febbri, e nelle squinanzie, sal prunella, sel prupelle.

specie di senstaione molesta al pedale dell'albero, dette della pelle; prurito, pizzicore, peara, ital. picea; o sampipruritus, prurigo, scubendi | 110 ... desiderium, prurit, demun- Pse, o pesse, compere, ingenison. Prurito , metaf. , de- fringere , speziore , confilia-

Pras camojn , sorta di pera. primaticcia, pirum pracow hativeen, Prus cheussa-dona . sorta di pera bislunga di di pera statereccia, pirum estivum; poire d'été. Prus des Medlenas sorta di pera . . . , citron des earmes, on poire de la Magdelaine. Prus dobi fior 1:1 la double fleur. Prus moscatling pera moscatella , che sente alquanto di muschio , pyrum moscatum, muscadelle e petit muscat. Prus verdlongh , sor+ ta di pera molto sugosa, che matura in luglio, e agosto .... le mouille bouche, la vertelongue : molte altre sono le specie di pere, i nomi delle quali essendo varii, e diversi in ogni paese, non si possone secvelmente trovare i vocaboli corrispondenti: intento l'Abate Rozier » secondoché asserisce il chiurissiam Conte Cappello, annovera cento venti specie di pere. well a me

Prussot, giojin, voce, colla quale si chiamiano per vezzo fanciulli, carino, bimbo, delicia mea, anime mi, corculum meum, mon petit migoon , mon cher course is by Panirin , sorta di fungo al-

Prurito , smangison , è um quanto limaccioso , che nesce

gere , frangere , casser , briser , palam , publice , publicitus ; rompre. Pse le nos , rompere le noci, nuces confringere. casser les noix. Massoret da psè le nos, strumento da rompere le noci; martello, nuaifrangibulum, casse-noix.

Psighe , t. prov. , V. Possie. Pte, o pete, tirar coregge, trullare, spetezzare, sbombardare , pedere , crepitare , pêter, lacher des vents. Ptè in m. b., vale morire. Al'a duje 'l velen , e a la falo pie, gli diede il veleno, onde tiro le cuoja, venenum ei præbuit, exinde periit, il a été empoisonné, pour cela il mourut.

. Ptigri , sorta di pelle , o pelliccia di color vaio . . . . petit-gris. Ptigri, dicesi anche l'animale, che ha tal pelle, ed è simile allo scojattolo, col dosso di color bigio, e la pancia bianca, vive ne' paesi del nord, vajo, sciurus, petit-gris, écureuil du pays du nord.

Ptisana, o tisana, bevanda refrigerante, composta d' orzo, gramigna, ed altro simile . bollita nell' acqua, e raddolcita colla regolizia; vi si aggiunge talvolta la senna per renderla lassativa, tisana, ptisana, tisane.

. Publich , sost. , il pubblico, tutto il popolo, populus, multitudo, commune, civitas, le public.

Publich , add. , pubblico , comune, noto, minifesto, publicus, notus cognitus, public, notoire, manifeste. Dona publica, meretrice, scottum, femme publique, prostitute. Pupa, in s. ng., tonte, vo... Aa mublich, pubblicamento, genie, merzo, via, ratio, ali-

en public , à la vue de tout, le monde.

Publiche , divolgare, pulblicare, promulgare, rendered pubblico, e notorio, evulgare. promulgare, pulau fucere, in vulgus proferre. publier 4: divulguer.

Publicità, astratto di pubblico; pubblicità, res nota, alque pervulgata apud omnes .: publicité, notoriété. A na faucs na publicità , ne ha fatto una; pubblicità, rem evulgavit, ila fait savoir à tout le monde. Pagnate, V. Pagnanche.

Puise , dal v. fr. épuiser , rifinire, consumare, parlandosi del saugue, dell'umido radicale degli spiriti vitali, e di tutto ciò , che conferisce al sostegno delle forze naturuli, exhaurire, labefactare conficere vires etc., épuiser. Puise, lig., votere , essurire, dissecore, prosciugare, consumare, finire, exhaucire, fatigare, épuiser. Puisesse, consumarsi, logorarsi, perdere le forze, absumi, fatiscere , s'épuiser.

.. Pulmonaria, o polmonaria, sorta d'erba , la quale nasce in luoghi ombrosi, polmonaria, pidmonaria, pulmonaire,

herbe du cœur. Palsasiou, moto del polso. o battimento d' un arteria ; pulsicione, motus, pulsatio, pulsation, pouls, battement de l'artère.

Pulson, bozzoli morbidi, velintati . . . . . cocons satines, ou veloutés.

Pupa, in s. fig., fonte, sor-

serrer le corset. 35.00 Puparin , semplice , inesperto povisio, poco pratico delle cose del mondo, avannotto, cucciolo, inexpertus , rudis , simplex , novas , imperitus, tyro, nouveau peu expérimenté, novice, simple, piais.

gorge en parade, se rengor-

ger, se découvrir la gorge,

Pupe un ciov , annojarsi sommamente , avere , o recarsi a noja grandissima . summo tædio affici , s'ennuyer mortellement , se chatouiller pour se faire rire.

t. Pur , pura , avv., non di .meno, per altro, con tutto . ciò, pure, ciò non ostaute, tamen , nihilominus , cependant. Ch' a fassa pura , cha dia pura, faccia pure, dica pure , age , dic , si tibi libet, vous pouvez faire, vous pouvez dire.

Pur trop! bel avans! pur troppo, così non fosse, ita

merum vinum, vin pur, vin sans ean.

Pureà , sugo di piselli, lenticchie, e simili, cotti, e spremuti in un panuolino, puls episis, vel lentibus per colum expressis, purée. Purea. dicesi ancora la zuppa, o minestra fatta col sugo di piselli .

o lenticchie, puls episis, vel lentibus per colum expressis,

purée, potage à la purée. Purghe, sost. plur., evacuazione di sangue, che le donne banno ordinariamente egui mese sino ad una certa età. purgagioni, purghe, mesi, mestrui, menses, menstrua, purgations, mois, règles. Purghe bianche, una certa malattia delle donne, flusso bianco, fluor uterinus mulicbris. fluor albus, fleurs blanches.

Purificasion, in materia di religione dinota un' offerta fatta al Sacerdote dalle donne che banno partorito, priinii che sieno ammesse di nuovo nella Chiesa, il che dicesi Luè d' part, per la legge di Mosè una donna dopo aver partorito un maschio era immenda quaranta giorni, e dopo il parto d'una femmina lo era per ottanta giorni, nel qual tempo ella non dorea toccare alcuna cosa, sacra, nè avvicinarsi al tempio, ma dovea trattenersi dentro le porte, separata da ogni compagnia, e dal commercie delle altre. Spirato cotesto sane, ita scilicet! que trop! termine ella si presentava al . Pur , udd. , puro , mondo , tempio, ed alla porta del tabernetto , purus , merus , mun- | nacolo per offerire un agnel-Mus, pur, net, franc. Fin lo in olocausto, od un pic-

cione , o una tortora , la lutus , ac fluens puer , cul quidquile pigliata dal Sacerdote . caso la offeriva a Dio, e pregava per essa, acció potesse purilicarsi. La Beatissima Vergine ancorché escute dai termini della legge, vi si è sottomessa, e net tempo prescritto ando al tempio, e adempiè la legge, in commemorazione di che la Chiesa annualmente soleunizza la festa della Purificazione della Vergine nel secondo giorgo di febbrajo, detto anche la Candlera; purificatio, tustratio. expiatio, purification, la chandeleur, la penthèse. Parificasion, dicessanche cio, che fa il Secerdote nella Messa dupo avere preso il prezioso Sangue di N. S. Gesù Cristo immediatamente avauti l'ablusione; preudendo del vino nel calice: parificazione, pu-

rificatio ; purification. Parim , è una festa solenne tra gli Ebrei, celebrata il di \$4 marzo in memoria della loro liberazione dalla cospirazione di Haman per mezzo d' Esther : la parola ebrea purun , significa sorti.

Pusilanim , braje möle , di poco animo , timido , rimesso. pusillanimo, abjectus animo, pusillanimis, lache, foible. timide, sans cœur, sans courage, pusillanime, qui a l'ame busse.

Puis, colore castagno scuro, taue scuro . . . . puce, couleur puce.

Pussià , agg. a fanciullo trattato con soverchia delicatezza, fanciullo mal allevato, puer indulgentius habitus, soquid libet , impune licet , em lant gate. . . .

Passiè le masnà, careggiar troppo, trattar con soverchia delicatezza i figliuoli vezzeggiarli, amoravoleggiarli soverchiamente, renderli capricciosi con soverchii vezzi; nimis indulgere natis, nimium delicatos habere natos, infantiam deliciis solvere, gater caresser trop miguoter dorloter, truiter delicatement les cofans. 4. 1 10 ... 2 1 55 herh

Putana di sales . V. Rring sipessa dla serena:

Putin , puttello , puttino , puellus , petit enfant. Pusin . Angelo, Angiolo, Angioletto, Cherubino, Angelus, parvus Angelus , Cherubien , Ange ; petit Ange, Chérubiu.

Putrefasion , putrefasione putrescenza, curruptio, putredo, putrefaction, corruption, pourriture. . 1 1 1

Putrefesse, corrompersi per atredine , putridire , putretarsi, putrescere, putrefieri, pourrir, se putréfier, se gater, se corrompre.

Putrid , add. , putrido , pu tre, putretatto, putris, putridus , putredine vitiatus , cariosur, putride, pourri, corrouspu. Frev putrids, è una specie di febbre, in cui gli umori , o parte di essi hanno sì poco moto pircolatorio, che passano ad un moto intestino, e quindi si patrefanno; ciò accade frequentemente dopo copiose evacuationi, o eccessivo calore, dove tal è la scarsezza degli spiriti , obe i selidi non hanno sufficienti vi-

e la carne è più fresca di putride. and order and and a

brazioni per mantenere i flui- quello , che debbe essere in di utila loro dovuta velocità; istato naturale; febbre pur in tali casi il polso è basso, trata, febris putrida, fievre

, lettera consonente, formata dall' Ebreo Koph.

Quacher, nome di una setta, che comparve in loghilterra in tempo dell'inter-' regue, cioè nell'anno 1650, prese la sua origine da Gioçgio fox persona senza lettere. nativo di Draiton, e di professione calzolajo; quacchero, tremante . . . . quacre, quaker, tremblear.

· Quacionesse . V. Onacesse. · Quadernari, strolo di quittro versi; quadernario, tetrasticen , quatrain.

Quadra, add. del verbo quadre, quadrato, quadratus, curré , 'quarré:

· Ouadragenari, che è in età di quarant' anni ; quadra genario, quadraginta annos hatus ; quadragenaire , qui est Age de quarante ans.

Quadrato , o quader , add., quadro , quadrato ; quadratus, carré. Quadrato , sost. , figu ra di quattro lati, quadrate, quadrum , quadratum ; figure carrie, un carre.

Onadratura , o Quadertura, riduzione in quadrato, quadratura, quadrutio, quadrana di quattro lati; quadratora, quadrans, un côté d'on quarré. Spianè un paloch an quadertura , piallare una pertica, un palo in quadro, dolare pertioam in quadrum, doler une perche en carré. Des pè an quadertura, dieci piedi in quadrato, doni in quadrum pedes , dix pieds en carre. Na presa d' canp d'sent pè an quadertara, una pezza di campo in cento piedi quadrati, ager quadratus, longus, et latus pedes centum, pièce de terre de cent piods en carré.

Quadrele a trio trac . Vedi Quadritia.

Quadrèt, dim. di Quader; V. Travaj a quadret, hvoro a quadrelli , opus tessellatum, ouvrage à petits carreaux.

Quadrition, numero, che contiene dieci volte cento trillioni ; quattrilione . . . . . quadrillon.

Quadrupliche, moltiplienre per quadruplo, quadruplicare, quadrupler. A forsa d' negosiè a l'a quadruptica so patrimoni , cul traffico quadraplicò il suo avere, mercimoture. Quadratura isi dice an niis rom suam quadruplicavit, rhe d'una delle facciate d'un it a quadruple son bien par rurpo solido quadrangolare, o le negreo. Quadraple, quatr who de lati, d' una figura pia | volte tant , quattre volte mag-

giore , quadrapio , quadrupius, 1 lé , andovillette , roulade, bouquadruple. Quadruplo, mur neta di Spagna, una pezza di quattro doppie, un doppio luigi d' oro , un' oncia d' oro , quadruplio , quadruple , once.

Quai del sang, del lait. sangue, o latte rappreso, grumoso, sangne, o latte fermato in grumi, globus sanguinis, lactis, massula coacti sanguinis, sanguis conglobatus, cuillot, grumcau de song etc.

Quajastr , sorta di pesce di mare, che è schiacciato, con piccole macchie rosse, passerino . . . . carrelet.

Quaicadun , add. , qualcheduno, qualche, alcuno, aliquis , quidam , quelqu'un, Quaicadun d' noi tre, alcune fra noi tre , aliquis de tribus nobis, quelqu'un de nous trois. Ai saralo forse quaicadun al mond , ch' ancala a fè na cö. sa parla? saravvi forse alcuno fra gli uomini, che ardipea fare una simil cosa? quisquam omnium mortalium hoc faciat? v a-t-il quelqu'un au monde, qui ose le faire?

Quajera, gabia da quaje, gabbia da quaglie, carra ad coturnices includendas, cage à cailles.

· Quijet, borsa, borsellino, crunena, marsupium, perula, bourse, gousset.

Quajeton', polpeton , vivanda composta di polpa battuta con alcuni ingredienti per darle maggior sapore, ossia - carne di vitello battuta, e ristretta in forma ritonda, pol-- petta, isicium, du veau rou- pie,querter. V. Corpie, Cuerter,

lette de viande. Quajoton , quajeton , Vedi Quajot.

Qual , agg. , quale , qui . quis, qualis, quel, lequel, qui. Qual elo rostr sentiment? qual è il vostro sentimento? quid super ea re sentis? quel est votre sentiment? Quat a l'è 'l pare, tal a l'è 'l fii, qual è la nos, tat è 'l garii, i ciap smio ai' ole , qual è il padre, tal è il figlicolo, qualis pater , talis filius , quel est le bère, tel est le fris. Ua poeta, un avocat, un

predicator tal qual, un poeta, un avvocato, un predicatore mediocre , poeta mediocris . patronus vendibilis concionator tolerabilis, un poète, un avocat, un orateur tel quel, passable. Tul, e quint, e qual, stesso, medesimo, idem, même. Qualch , agg. , qualche, alcuno, quispiam , aliquis . quel-

que. Qualch poch d'dae, qualch poch d' gran , alquanti denari, alquanto di frumento, aliquantulum nummorum, aliquantum frumenti . un peu d'argent, un peu de ble. J'ais förse fait qualch cosa, ch's l'abie d'eo nen fala voi? lo forse io fatto cosa alcuna, che anche da voi non si sia fatta? an quod ego feci, quod ipse non feceris? ai je tait quelque chose, que vous n'ayes fuit? Qualch poch dnans, quai poch après, alquanto prima, alquanto dopo , aliquanto aute, aliquanto post, quelque pen auparavant, quelque peu après, Qualera , V. Guatera, Quer-

Qualità arado determinas poche, ma ha alquanto più te la maggiore, o minere per- di forza, quasi quasi, circa, fexione delle cose uel genere all'interno , poco più , poco loro : qualità . natura . condizione, spezie, maniera, sorta , guisa , qualitas , natura , conditio, ratio i species, genus, virtus , qualité , condition , sorte , attribut , munière , complexion , catégorie.

Qualment, come, in che guisa, in qual maniera, qualmente . qualiter · quomodo , quemadorodum ; comme , de quelle façon. . . . .

... Qualunque , agg. , qualunque, qual si sia, chiunque, quicumque, quisquis, quilibet, quelconque, quelqu'il soit. . Quand, quando, allora, in quel tempo, in qual tempo, qualora , allorachè , quum , uando agand Quand'l povr om veul cheum , I forn casca,

V. Pour om. Quaranta mila , quattro volte dieci mile, quaranta miglisja, quaranta, quadraginta millia , quarante mille.

Quars, pietra durissima, indestruttibile all' aria, resisteute all'azione degli acidi, molto pesante, e che, percossa col fucile, spage molte scintille; quarzo, silex, quartz. Quart di eun, V. Eur.

Quartina, quaternario, o quadernario, quartina, o stan-, sa di quattro versi, tetrastichon, quaterni versus, quatrain. Quasi, pressocie, quasi, poco meno, fere , ferme, pene, propeniodum, quasi, presque , quasi , comme , approchent Quesi , per come se, acsi, comme si. Quasi quasi, vale lo stesso di presel. Tom. III.

meno, quast i ferme, circiler, presque, peu s'en faut, guère

moins, environ, a-peu-près. Quair, nome num., quattro, quatuor . quatre. Tre per quatr s'a l'èvera, l'aso sghia s' a l'è così, tal cosa forse non è vera, questo non è tale. id forte fulsum est , id scilicet ita non est, cela ne pent pas etre. A fa 'l diavol a quetr. e l'è cojon com la ligia, cali fa lo smargiasso, l'arcitanfano, ed è inggeo in chermisi , assimulat quasi est Hercules furens , homo casteroquin, dama timidior , il fait le fanfaron . et le furieux ; quoiqu'au fond il soit bon homme. Quatr volte tant, quadruplo, quadruplus. quadruple.

Quat sent mila, quattrocento mila, quadringenta millia. quatre-cents mile.

Quat sent volto, quattrocento volte, quadringenties, quatre-cents fois.

Que? voce pop., e prov., ser dire com? quando taluno è chiamato per nome, risponde que? cosa? cosa volete? qual cosa? quid vis? quid? quoi ?

Querela, lamentazione, querela , doglianza , questus , querimonia, quercla, plainte, complainte, lamentation, doléance, pleurs, soupirs. De querela, notilicare i misfatti d' alcuno alla corte , der querela , querelerlo , diein alicui". dicere, aliquem accusare, postulare, accuser quelqu'un en

· Querelesse, lamentarsi, domentari , plorare , se plaindre, se lamenter.

Question, rissa, riotta, contosa, quistione, rices, contentio , jurgium , quérelle , débat, contestation, démêlé. Question, per dubbio, o proposta, in-torno ella quale si dee disputare, demanda, questione, quæstio, disputatio, argumentum , question , interrogation, doute, demande. Question d'lana caprina, del piciocù, disputa dell'ombra, cioè di cosa , che importa niente , quæstio de lana caprina, faire un procès sur un pied de mouche.

Questione , contendere , disputare , contrastare , quistionare, certare, disceptare, disputare, contendere, disputer, contester, batailler, se quéreller , se débattre.

Questue, accattare, andare all'accetto, ( questuare, e questua voci nuove ) mendicare, oslidtim victani quaritare, gueuser, mendier:

Quì , avv. di luogo ; usasi questo vocabolo in alcuui paesi della provincia per dire si, qui , hic , o huc , ioi. Ven qui, ven a qui , cosi quite per chite, quintag per contag, ed altri aimili.

Oniet , ebeto , queto ; quieto, che non fa romore, quietus, tranquillus , peisible , tranquitle, quiet , comes Quiet , dicesi anche di persona paci-fica , savia , quiete , quietur , hudihi. fice , savia , quiete , quietus ;

QU

Quietista, eretici, che eblersi, querelarsi, queri, la bero per cape un certo Michele di Molinos prete Spaguuoio, che mori in Roma selle prigioni dell'Inquisizione ; chiamavansi quietisti . perchè professavano ipocritamente la pratica di quell'orasione me tale, che chiamavano orazione di quiete ; la setta de quietisti fece molto strepito verso la fine del secolo 16 ; quietista . . . quiétiste.

Quinseña, il numero di quindici, quindecim, quindeni , quinideni , quimaine. Ant na quinseña d' di, fra quindici giorni, intra dies quindecim , dans la quinzaine. Quindes volte, quindici volte, quindecies quinza fois.

Quinson, pezza d'argento del valore di quindici soldi di Piemonte, e diciotto di Francia, quindecim solidi, pièce de quinze sons de Piemons Quindes a levar, t. di giuoco, quindici volte la posta, il vada ... quinze, et leva, pour dire quinze fois la vade. Fe un quindes, barare, mariolare , inganogre , truffere al giuoco, eludere in alea, dolose, subdole, fraudulenter, non ex fide ludere, tricher,

tromper au jeu. Quint , quinto , quintus , cinquième. --

Quinte per contè. Quintag per contage Quintagion per contagion, ed altri aimili vocaboli , in uso nei pnesi di Ly & them of Construct after , ill ?

pin a counsacs. Quintuplo, quintuplo, quintuplum , quintuple.

Quosient , pell'aritmetica è

il numero, che risulta dalla divisione d'un numero più grande per un più piccolo, e che mostra quante volte un più piccolo è contenuto nel più grande, o quante volte il divisore è contenuto nel dividendo; la parola quosient, è formata dal latino quoties, cioè quante volte un tal numero è contenuto in un tal do continua quelle sei ore per altro? quoziente, quotiene, lo più, il di veguente, regoquotient.

di febbre, la quale investe il procedendo di pari nelle suspaziente ogni giorno imman-cabilmente prima con un vio-tidiana, febris quotidiana, lièlentissimo abbrividamento di I vre quotidienne,

Printed to the management and the

Quinte del tentro, scenarii | tutta la persona, ed qua tremenda sensazione di freddo la quale per lo più suole continuare circa lo spazio d'un' ora, e questo freddo od è accompagnate da un vomito, u da una diarrea, opquee da tutte e due queste evacuarioni ; quindi questo accesso vien seguito da altro violentissimo accesso caldo, col quale trovasi sempre mai accompagnata una sete intollerabile , ed un dolore di testa, tutta la durazione di questo accesso callarmente all' ora medesima Quotidiaña, è una spezie torna in iscena, e cosi ve

A, lettera consonante liqui- camper, s' en aller, s'enfuir, da, R, o n, nella ricelta medicinale sta per recipe, o prendi , prenez. Nen podei prononnie l' A , balbettare , balbutire , begayer , balbutier dunars , solligere , cangerere , Col cha peul nen proferè l' R, coacervare , congregare , cubalbo, troglio, scilinguato, mulare, ramasser e rassusbalbus , hogue. A scappa via, ritiratevi , partite , andate via, bare , involare , arreffare , fe-andiameene , partiame , rece- rari , abripere , nolor, gripposdite , abite, discedurus , abos - Rabasee , predere , metter , a wus, hant le pied, retirez-raba, a saccheggio, tare a vous, partons Fo erre, shi-chi può avena di paù, preguesta ; festa , fuggire , bat | dari , diripere , compilare . serecia, dar delle calcagna, miller, far fardello, sloggiare, parti-far fardello, sloggiare, parti-farto con casio. disce-dere, danigrare, fugere, de-ramequin, patisserie.

déguerpir, se dérober, détaler, disparaitre. Habasch , raccorre , rem-

mucchiare, ammassage, mbler , requeillir. Babasce , ru-

Rabel , sorta di carro sen- il ricogliere , e la cosa raccolà ga ruote , traino , treggia , armese di contadini per trainare ciò, che fa loro di bisogno pel loro podere, traha, traineau. Rabel , V. Balada.

Rabios, an rabia, infettato di rabbia, rabbioso, arrabbiato , rabidus , rabiosus , enragé, atteint de la rage. Rabiòs , furioso , adirato , stizzito a guisa di bestia arrabbiata, furens, debacchans, furenti rabie stimulatus, furore percitus, enragé, endiablé, furieux , furibond , transporté de rage, emporté de colère. Rabios, per eccessivo, smoderato, immoderatus, nimius, immensus, enragé, démesuré, excessif.

Rabloira , agg. ad una sorta di lumaca, V. Lumassa. Rabloira, sorta di massa, con cui si spingono le palle al giuoco del trucco, clava lusoria, mail, queuve, billard.

Rach , liquore spiritoso , che si cava dal zuochero, acquavite di zucebero, che si fa nelle Indie orientali . . . . arak , tafia. Rach , acquavita fatta col riso da Siamesi . . . raque.

Rachitide , V. Rachitich. Racolta , il raccogliere, ricolta, raccolta, collectio, congregatio, collection, amas-

Racolta , dicesi d' un libro composto di opere di varii autori , e talvolta anche d'una compilazione, e d' una collezione di varie scritture, raccolta , collegtanea , orum , excerpta , orum , recueil, collection compilation

ta, e disesi delle rendite delle terre , ricolta , frugum perceptio, messis, récolte, dépouille des biens, de la terre, moisson. L'arcolt del grun, messe, ricolta, messis, moisson. L'arcolt di'ame, dle ulive, la ricolta del miele, delle olive . mellis . olivarum vindemia, récolte de miel . d'olives. Racolt d'feng, ricolta di fieno, fanificia, orum, récolte des foins. St'an aiè un bon racolt d' frute , in quest' anno copiosa si è la ricolta dei frutti, pomis annus exuberat, la récolte des fruits est fort bonne cette année-ci. Per causa dla suitiña st un a l'è sta scars l'arcôlt del gran, scarsa fu in quest' anno lá ricolta delle biade , la messe , a cagion della secchezza, della mancanza di pioggia opportuna, hoc anno frumenti propter siccitates angustia provenit, cette année-ci la récolte du ble n'a pas été bonne à cause de la sécheresse. Racolt, add., rescolto, in se totum intentus, recneilli en lui-même , concentré en soimême.

Rucomande, V. Arcomande. Racont, raccontamento, racconto, narrazione, narratio, récit, coute, rapport, rela-

tion. Radical, add., che deriva dalla radice, radicale, radicis vim obtinens, quod a radice proficisoitur , radical. Umid radical , umido radicale, quello, che è nella sostanza de corpi , humor vi-Racolt, arcolt, arcort, sust., I talis, humide radical. Itadital, principale, capitale, pre- | radice, allignare, producre; cipuis , capitalis , principal , capital , fondamental.

Radis , t. d' archit. , chiave . . . . tirant en bois.

Radotè, vaneggiare, delirare, anfanare, annaspare, rimbambire, parlare a vanvera , sputar farfalloni , delirare, deliramenta loqui, desipere; radoter, extravaguer.

Radune, metter insieme, admare, accorrare, unire, ragunare, colligere, conjungere , coacervaré , coagmentare, congregare, assembler, mettre ensemble, attrouper, convoquer, rennir, joindre, masser. Radunesse, adumersi, far capo in un luogo, convemire, congregari, s'assembler, se trouver à un rendez-vous général.

Rafataja, ciò, che v'ha di più vile, e più spregievole fra il popolaccio, bruszaglia, bordaglia , canaglia , marmaglia, schiazzamaglia, gentame, feccia del popolo, plebaglia, gentaccia, ragazzaglia, urbis quisquilice, fex plebeja, infimi homines , rejectanea , orum, plebecula, æ, urbis sentina, hominum fex, et colluvies , puerilis turba , racaille, canaille, marmaille.

Rafiga , grillo , ghiribizzo, arzigogolo , bizzarria , capriccio, fantasia, voglie strane, eapricciose, morositas, temeritas, libido, animi impetus, caprice , vertigo , lubie.

Ragi , aumento , progresso. Fe ragi, crescere, moltiplieare , ingrandirsi , crescere , multiplicare , augeri , croître. Fe ragi, germogliure, pigliar cello, che sta intorno alle

germinare, pullulare, crottre. Fe ragi , far progresso , avan-zamento , andar innanzi , progredi , proficere , faire des

progrès.

Ragionse, arrivar uno nel camminargli, e corrergli dietro , raggiugnere , assequi , consequi, attingere, pervenire, rattraper, ratteindre, rejoindre. Ragionse, per congiugnere, ricongiugnere, addere, conjungere, adjucere, réjoindre , réunir , unir. Bagionse. in s. n. pess. , congiungersi . unirsi, coire; convenire, congregari , conjungi , se rejoindre, se réunir.

Hagir , argir , industria , ingegno, arte, destrezza, industria sollertia adresse . industrie. Vive con i so ragir. vivere colla sua industria, destrezza, marte suo, et arte vivere, vivre d'adresse, subsister par son savoir faire. Argir , o Ragir , pratica segreta, amorosa, negoziato coperto a fine di checchessia . rigiro , occultus amor , occultum consilium, détour, ressort, ruse, finesse, chicane. manège.

Ragiresse , V. Argiresse. Magiros, o argiros, industrioso, ingegnoso, destro sollers , gnavus , industrius . industrieux , adroit , qui a de

l'adresse, de la dextérité. Ragot, uom piccolo, e ben complesso, male parvus, ragot. Ragot , aguello piccolo , e grasso, curtus, et pinguia agnus , ragot , agneau ragot. Raj , o ral , specie d' ue-

seque più piccolo d' un colombo , gallinella . . . . . rale d'eau, rale aquatique, poule d' eau.

Rajnura di botaj , intaccatura delle doghe, dentro alla quale si commettono i fondi delle botti, commissura, phle. Fe la rajnura, caprugginare , committere , enjabler. Rairola per scole la salada. stamigna, textum tenuius, éta-

STHUE Rairola per pare le mosche, le zanzare .... consinière. Ramassa, specie di slitta o traino, in cui i viaggiatori scentiono dalle alpi coperte di neve , ramaccia , ramazza, sella tractoria, ramasse.

Ramasse, trainare, condurre, trarre in mua ramaccia nello scendere dalle montagne coperte di neve, aliquem subvehere inter nives sella tractoria. . . . . Ramasse, per rucco liere, radunare colligere , congregare , recueillir , rumasser , rassembler. Ramasseta, scopetta, Vedi Col cha fa, e cha wend le ramassele, colui che fa le spazzole, le scopette, o le vende, vestiariarum scopularum opifex, excutiarum faer., vel venditor, vergettier, brossier.

Ramba , V. Aranba. Rambesse, V. Aranbesse. Hambore, riempier di borra , tomento refarcire , rem-

fonchiare, brontolare, parler fra denti, dir i pater nostri della, bertuccia, aver il calabrone nel fiasco, mutire, mussare, murmurare, gronder. murmarer, se plaindre entre ses dents. Ramogne, talvolta attivo, e significa sgri. dare, riprendere con minaccie, garrire, bravare, rimbrottare, rampognare, rab-buffare, rigettare con mala grazia, fare uno sgarbo ad quem, verbis asperioribiis re-

der , tancer. Ramognon, tupin d'armogn. brontolone, borbottone, que-Ramolada , specie d'intingolo , o saparetto forte , embamma, remolade.

prehendere, rabrouer, gron-

Rampe , strisciare , serpeggiare , strascinarsi per terra , repere, reptare, serpere, ransper, se trainer sur le ramper, se trainer sur le ventre. Rampe, fe I rampant, abhassarsi, umiliarsi, avvilires alla presenza delle persone grandi , aver per esse delle vili compiacenze indignum se aliquid agere submittere se in humllitatem . alicujus animo adrepere, descendere ad imas preces, rainper , s'abitiser excessivement

devant les grands, valeter. Bampan , o rampant , strisciante, serpeggiante, repens, replans, reptabundus, rampaut. enrrer, remplir de bourre. Rampan per Kampa, Monta, Baminebrons, calderajo, pa- V. Rampant, nell'araldica é delizio, faber erarius, sarta- applicato a un lione, orso, ginum institor, chandronnier, leopardo, od altra bestia in atto di rampicate, o di star Ramogne, borbottare, bu- ritto sulle gambe di dietro, etc. erectus, rampant. Fe'l rampant, V. Rampe. Rampighin , sorta d' uccel-

lo . V. Bamplet. Rampighin, sorta di garofano.

Rampin , add. Ciov rampin, chiodo adunco, uncinato, clavus aduncus, clou crochu.

Ramuscè, V. Armuscè. Raña martiña, specie di rana, che è verde, vive fuori d'acqua, ed è velenosa : canterelia, rubeta, graisset. Raña martina, dicesi per ischerno a persona soppa, claudus, bolteux. Quand le rane buto la coa, prov., al di di s. Bellino, che è tre giorni dopo il giudisjo, dicesi d' una cosa, che non sara mai, ad calendas gracas, trois jours après jamais , quand les Anes parleront latin.

Ranchese, rancare, ranchettare, camminare a steuto. claudicare, trainer la jambe, marcher avec peine. Ranchese, rablesse , strasoinarsi per terra, camminare sulle sue mani . e sulle ginocchia, repere, re-pture, telluram genibus perrepere , se trainer par terre sur ses geneux, train er la carcasse.

... Hancian , cattive , meschino, malus, vilis, pravus, mauvais , méchant.

Rangolas, V. Cativa paga. Un beu, e na rangela, provi, cuna cosa huona, e l'altra cattiva , un cappone grasso , e l'altro magro, mala mixta bonis, vel bans mixta malis, mel, et fel, deux chapons de maigre.

riscatto, redemptionis pretium, rancon. Hapèt, sognèt, breve sonno.

sonnerello, sonnellino, brevis, vel tenuis somnus, petit somme, petit sommeil, V. Piè un rapèt.

Rapeta, piccolo grappole d'uva, grappoletto, parvus

racemus, grappillon. Rapeta, parlandosi de' pol-

li , che si castrano; le parti genitali, testiculi, les parties propres à la génération. Rapiña , rapimento , rapina, cioè il prendere aperta-

mente una cosa, o con violenza, raptas, rapina, rapine, larcin, pillerie, pillage, comcussion. Animai d' rapiña. generalmente sono quelli , che vivono di preda. Osci d'rapina. gli uccelli rapaci hanno una gran testa, e un collo corto. il becco, e gli artiglii lunghi, forti, e acuti in punta, atti a strucciare la carne, le coscie robuste, e polprise per atterrare la preda, una lingua larga, e folta di carne come quella delle creature umane, dodici penne nella code, ventiquattro delle piccole in ciascun' ala , le due appendici, o intestini ciechi sono sempre assai corti, essi hanno uno stomaco membranoso, e nou muscoloso, ed un ventriglio, quale l'hanno gli uccelli, che vivono di grano , sono di vista assai acuta, e non vanno in trupps, ma sone solitarii, benche gli avvoltoj volino sino a 50, 60 in compagnia, aves rapaces, rente, l'un gras, et l'autre vel pradatrices, aiseaux de proie.

Hapresentasion , nel dram | gioni frivole , futiles rationer pun è l'esposizione d'un' opera teatrale, il che inchiude le scene, le macchine, il recitumente . A rappresentazione . fubator actio, scence spectacula, représentation.

Rarefe , for divenir raro , rarefare, rarefacere, rarefier. étendre , dilater. Rarefesse , divenir raro, opposto a condonsarsi , rarefieri , rarescere, se raréher, se driater.

Barefusion , nella fisica è l'atto, con cui un corpo è fatto raro, cioè è portato a possedere più luogo, od a compacire sotto più gran mas-.sa , senz' alcuna accessione di mnova materia, rarefazione, opposto a condensazione, rarefactio, rerefaction.

Rasaröle, V. Lasaröle. Rasaterra, rasente a fior

di terra, ad summam soli superficiem, aequo solo tenus, rez terre, a fleur de terre, au nivenu de la terre. Rasaterra, boccone, carpone, coila bocca in terra, all'ingiù, colla pancia verso la terra , che dicesi anche a pansa mola, promus, ventre à terre.

... Rascassaria , ragazzaglia , puccilis turba . racalle. ... Rasce , add. , ruvido , rozzo,

ispido , ronchioso , scabro , disuguale, rudis, asper, rude. . Hasceta , o rascet, rascioira, stramento di ferro, con cui si rastiano i viali dei giardini, e simili , rasta , radula , ralla, ratissoire. Rasceta , o rascet da spaciafornej , rastiatojo , cradula y grappin.

Rascieim . . V. Bascieta.

insulsa, stulta verba, sottises mauvaises raisons, raisons frivoics.

Rasp, respa, add., ronchioso , scabro , hitorzoluto . nodoso , rostiglioso , radis , asper, inequalis, seaber, rude; raboteux.

· Raspuc, ritaglii di pelli che servono a fare la colla, pellis resegmina, orillon.

· Rassegna , la mostra , o comparsa d'un corpo di truppe schierate in ordine di battaglia, e fatte poscia stitare per vedere se le compagniè sono compinte quanto al namero; e alla buona condizione ; ovvero per ricevere la loro paga, o simili, rassegna, recentio , Instratio , revue . montre des soldats. Hassegnà , sottomesso, ras-

segnato, conformeto al voler di Dio. A l'è mort ben rassegnà, si sottopose alla morte , morì sottomesso , rassegnute alla divina volontà, in divina voluntate acquiescens obiit, ad Dei nutum accommodatus mortem oppetiit, il mourut soumis, resigné à la volonté de Dien.

Rassegnasion . conformamento , raesegnazione alla velouta di Dio, voluntatis humanae cum divina consensia résignation à la volonté de Dien , conformité de sa volonté avec celle de Dien, abandonnement à la volonté de Dien.

Rat moscardin, rat moschin, piccolo animale quadrupede . poco presso della grossezza Rusonarse, sciocchezze, ra- d'un sercio, ma col muso più

allungato, 'e con gli occhif molto più picceli, di color

bigio più scuro; ve n'è un' altra specie, che si trattiene vicino alle sorgenti, e sulle rive dei ruscelli , topo campagnolo, mus araneus, musureigne, rat musque. Hat, capriccio, ghiribizzo, V. Rafiga. Ant of tenp ch' i rat portavo le pato/le, prov., e vale nei tempi felici , prosperis temporibus , primoribus sæcalis, du temps qu'ou se monchait sur la mauche , au hon vieux temps, du temps du Roi Guillemot. Boña da rat, dicesi di femmina assai feconda , fæmina fæcundissima, qui fait beaucoup d'enfans , une

vruie lapine. Ratavoloira, metaf., Vedi

Prinsipessa dla serena. Rate, parlandosi de sorcii, rodere, rosecchiare, rodere, corrodere , ronger. Bate, manear , non levar fuoco , non expioderc , rater , prendre le rat. Rate , ber bianco , restar al fallimento, torpare, venire, o andere colle trombe nelasseco, rimaner col sule in mano dar del culo in un cavicchio, frustra ese, ausis excidere a abscedere incapto , irrito , rater, prendre un rat, manquer son coup. in t. di ginoco avoir une coupe foireuse.

Ratin bianch , spezie di ghiro , topo bianco . . . . .

Ravale, inghiottir di nuoto , resorbere , ravaler.

Ravanastre, sorta d'erba . . . . . bunias érucague.

Ravanele , sorta di malattia . V. Ravasse. Havise , riconoscere all' et-

figie , o al viso , raffigurare , ravvisare , agnoscere , dignoserre, reconnoître à la figure, aux traits.

Ravlin , sorta di fortificazione militare, rivellino, propugnaculum , ravelin.

Havlit , ravassit , stopposo , alido, quasi privo d' umore, stupeus, cotonneux, V. Cocionù.

.. Havot , ravet , piccola rapa, rapulum, petite rave.

Re, nota di musica, re . . . . re. Re . Monarca . Potentate .

Re , Rex , Roi , Souversin; nell' ingl., King. Rè da dhò. dicesi di nomo assai danaroso, locuples pecuniæ, ditissimus, richard. Re Magi, quei tre personaggi , che vennero dall' Oriente ad adorare Gesù Cristo ; Magi , Magi , t. eccl. , les Rois, les Mages. L'Imperatore d' Austria ha il titolo di Re Apostolico ; il nostro clementissimo Re di Sardegna ha il titolo di Vicario del sacro Romano Impero in Italia; quello di Francia, Re Cristianissimo; quello di Spagna, Re Cattolico ; quello di Portogalio, Re Fedelissimo; il Re d' Inghilterra aveya quello di Difensore della Fede. A pijrta

nen 4 Be per so compare, prov., dicesi di chi è talmento lieto, e contento di qualche prospero accidente avvenutogli, che preferirebbe in quel momento il suo stato a qualunque più luminosa dignità.

summo gaudio affici , lostitiis

nounibus latum esse, mainte- gettare un piede al luono deff nant le Roi n'est pas son cou- altro , trinciata . . . . . entresin. I He a l'an i bras longh, tailles. prov. , i Sovrani hanno le Realment , in realtà , effetbraccia lunghe, cioè molto tivamente, realmente, reverte si estende il loro potere, ed l in qualunque luogo essi si trovino, è cosa pericolosa l'ofmains longues.

sans dissimulation,

Reale , sost. plur. , t. di vescio delle loro monete; la ,

réellement . effectivement 4 vraiment.

: Healta , sstratto di reale . fenderli, Regum potestas plus sostanta, effetto, realtà, subrimum potest , longe Regibus stantia , ratio ; realité , effet. manus sunt, les Kois out les existence, An realtà, Vedi Realment.

Real , add. di Ra , da Re , Rebuss , è ppa rappresent appartenente a Re, convenien- tazione eniumatica di qualche te s Re , reale , regius , rega- nome , con adoprare una filis , royal , de . Roi , grand , gura , o pittura in vece di . pompeax, magnifique, noble, una perola, o parte d'una généreux. Real , per vero , parols , equivoco , concettino, fondato, opposto di apparente, ludicrum, et vocale symbolum, reale, sincerus, germanus, rebus. L'origine del rebuss si verus, reel, veri, veritable, ascrive ai Preti di Piccardia, effectif, solide, certain, con-stant, existant. Real, agg. usavano di fare certi libelli q di diverse cose , dinota le intitolati de rebus , qua gemaggiori sella spezie loro, runtur, che erano motteggii come fum real, enrie real, sopra quanti intrighi s' erano maximus , royal. Real , agg. fatti per la città , in che faa nomo, vale schietto, sin- ceano grand' uso di questa cero, verace. Heal com na sorta d'equivochi, ed allusiodobla d' Spegna ... sincerus , ni , rompendo , e unendo paingenuus , royal , loyal, franc, role , e auppleado a queste véridique, sincère. A la reala, con pitture, sebbene fu an-avv., regalmente, splendida- che in uso mell'età pura di mente, magnificamente, re- Augusto; Cicerone in una degie , regaliter , regio opparatu, dicazione agli Dei inscrisso: royalement, en Roi , pompeu- Afarco Tullio con un piccol sement, noblement, magni- l'occe, che dicesi in latino difiquement, générousement. A cer, e Giulio Cosare in alla reala, vale anche schiet- cune sue monete usava un tamente, sinceramente, alla clefante, detto Casar in linbuona, simpliciter, ingenue, gua Mauritana; i due mastri libere, aperte, sine fuco, et di zecca di quell'età, cioè fallaciis, ingénument, fran- Aquilio Floro, e Vocanio Vichement, sans déguisement, tulo usavano il primo un fiore, il secondo un .vitello nel roballo, passo, che si fa col pratica ne è stata proibita

re; o dire a mente con di-

steso ragionamento, recitare, pronuntiare, narrare, recitare, memoriter dicere; réeiter, prononcer quelque chose par cœur , raconter , faire un récit. Recite , si dice anche del favellare i comici sulle scene del teatro, recitare, agere , jouer une comédie , représenter une grent aut

Redige, compilare, mettere, ridurre, distendere in iscritto, in compendio, epilogare, com-pendiare, aliquid scripto tratere , unumutini peruringere ,

Redite , ereditare , redare , succedere nell' eredità , hæreditatem adire, cernere, hé-

Refrigerant , rinfrescant , che ha la proprietà di rinfrescare , refrigerante , refrigerativo, rinfrescativo, frigerans, frigorificus , refrigeratorius , effigerant , refrigeratif.

Hejugi , refugio , rifugio , fugio, di sicurezza, perfugium, refugium, receptus, asylum .... dicesi anche di persone : Voi i se 'I me rejugi, voi siete il mio asilo, rifugio, sostegno , tu es præsidium meum , vous êtes mon refuge, tout mon refuge, mon seul refuge.

Regale, far presenti, o regali , regatare , largiri , munerari, donare, dare, præens. Peu mangià doi prus ,

a cardone dell'uso scandoloso, die pere, che mi piscquero che ne facerasi.

Recitè, raccontare, narra lanto banchetto, sho pira comedi, qua mihi perplacuere. que mihi convivio opipari fuere, j'ai mangé deux poires, qui me plurent beaucoup. Regale, usasi anche in mala parte : d l'è stà regalà d' vint bastonit, gli furon date venti bestonate, vicents verberibus multatus fuit. on le regula de vingt coups de baton. S'am enica ant mie mant of vent regalelo com a o' dev , se oide nelle mie mavoglio conciarlo pel di felle feste , cioè maltratterlo. conclured male, of the mean inciderit manus , omnibus modis eum depexum dabo, en tombe entre mes mains, je le régalerai comme il faut.

Regalie dl' afitavol . cio . che il fittuario è tenuto di dare oltre il fitto . . . . . . faisances.

Rege ; verbo ; sostenere , reggere, sustinere, fulcire, soutenir, porter, supporter. Rege , per governare , regolare, reggere, administrare, gubernare, regere, régir , gouverner , administrer , avoir soin , diriger. Rege , per far resistenza, sostener la forza, e l'impeto, reggere, resistere, obstare, sustinere, résister, tenir tête, soutenir un effort, tenir ferme. Rege al martel, si dice de metath, che col batterli si distendono senza rompersi , reggere al martello, metallum mallei patiens, obediens malteo , regulare , ductibere munus, faire des pie- le, quod malleis obsequitur; être malfeuble , soutrir le e im son regatame , mangini martenu sons se briser.

Regensa ; governo, dire- le meteore ec., e si stendé zione, amministrazione, e il tempo, che dura tal governo, reggenza, regni procuratio, vel administratio, régence.

Regent, che regge, reggente, administrator, moderator , régent. Regent , è anche nome di dignita in alcune comunità religiose, Padre Hegent, come nei Frati minori di s. Francesco ec.

Regiment, prendesi qui per un corpo composto di varie truppe di cavalteria , o compagnie di fauteria, comandato da un Colonello, e da altri uffiziali sabalterni; il numero degli uomini in un reggimento è indeterminato, come quello de' cavalli , e' de' fanti in una compagnia; i reggimenti francesi di cavalteria non sono comandati da un Colonello, come lo sono quei d'infanteria, ma da uu mastro di campo; reggimento, cohors, régiment.

Regio, V. Real.

Region , provincia , paese , regione , regio , region , pays, province, contrée Region. per ispazio, o norzion di luogo, regione, plaga, regio, tractus, ora , région , quartier, canton. Region, nella lisiologia gli autori dividono l'atmosfera in tre piani, detti la regione saperiore, media, ed inferiore: la regione inferiore, o hassa è quella, in cui noi respiriamo, ed é limitata dalla reflessione de raggi del sole, cioè dall'altezza, cui rimbal

dall' estremità dell' inferiore, sino alla cima delle più alte montagne; la regione superiore, o alta comincia dalla cuna delle montagne, e tocca sino agli estremi confini dell' atmosfera; in questa regna, una perpetua, equabile calura, chiarezza, e serenità, regione eterea si usa per l'intera estensione dell'universo, inclisudeudo l'orbe delle stelle fisse. Region , nell' anotomia denota pur auche una divisione del corpo umano; la region superiore è quella della testa: stendendosi all' ingiù sino alla prima vertebra, e comprendendo gli organi animali ; il cervello ec.; la region media è quella del petto, che si stande dalle clavicole al diaframina, ove sono contenute le parti vitali , come il cuore, i polmoni ec.; la bassa regione è l'addomine . o ventre. che contiene le parti naturali destinate per la digestione. purgazione, e generazione: evvi pur anche la regione epicolica , l' epigastrica , e l'ombilicale ec.

Registr di persone, registro de' carcerati, album corum, qui in carcere detinen-

tur, écrou. Registre , o fe 'l registr di persone, scrivere sul libro del carceriere il giorno, la cagione dell'arresto d'una persona, e da chi fu arrestata . aliquem in reos referre écroner.

Regnè, possedere regno, zano dalla terra; la region o stato grande, regnare, immedia è quella, in cui risie- perare, dominari, regnare, douo le nuvole, si formano régner, commander, gouverner un état avec litre de Roiliegné, per dominare, predominare, dominare, predominare, dominare, vigere, regner, dominare, vigere, reregner, dominare, Nen podei regné con na parsolia, non poter reggere con alcano, cioé nou potere star d'accordo asco, romperla con caso, non convenire, non congruero, non convenire, non cosquero, conquordem non esse, u'être point d'accord, ne pouvoir vivez ensemble.

Regola , norma , modo, ordine dimostramento della via, dell' operare, massima, precetto da osservarsi in qualche arte, o scienza, regula, norma , lex , prosscriptum , règle, maxime, loi, précepte , modèle , exemple , ordre, disposition , discipline , statut, enseignement , constitution. Regola , sistema di leggi , e costituzioni, in cui le case religiose sono stabilite, e re- 1 golate, e le quali i Religiosi fan voto d'usservare al loro ingresso, regula, règle. Reola, per tutta la quantità de Frati, che militano sotto un medesimo ordine, regula, familia, ordes religieux. Reregola del tre, regula aurea, la règle d'or, la règle de

Regola, add., regolato, che procede con regola, ordinatus, proder, régiler. Vita regolà vita regolat, undertat, vita regolà vita regolat, unodertat vita moderata, vita regolat, dicesi quel polso, che uno latte nè con tropa celerità, nè troppo aggliardamente, polso regolato, vena naturalitar ordinatae,

Hegalament, ordinamento fatto cou regola, e gli ordini, che si denno, o leggi, che si preserveno, regolamento, constituum, proscriptum, ordinatio, reglement, ordonnauce.

vallis, pouls réglé.

Hegolar, add., regolare, di regula, che serva per regola , ex artis tegibus factus , régulier, proportionné, exact, ponetuel, assidu. Regolar, per una persona, che ha fatto i voti in qualche casa religiosa; regolare, vir adstrictus legibus vitæ religiosæ, régulier : sotto Regolari è compreso l'intero corpo di Mo-naci, Frati, e Mendicantia Preive regolar, si usa per significare un Sacerdote, che è in qualche ordine religioso. in opposizione a Prete secolare, che vive nel mondo, e in sua libertà , Presbyter regularis, Prêtre régulier.

Hegolarment, secondo la regola, regolarmente, ad normam, ex artis legibus, o praceptis, ad amussim, regulièrement, exactement, canouiquement. Regolarment, per l'ordinacio, fere, plerunque, ordinairement, communement, le plus sourement.

Regurgité, ringorgare, riboccare, intumescere, exundare, effluere, regorger, déborder.

Heis, t. prov., radice, V. Radis. A reis, avv., interamente, totalmente, affatto, del tutto, pienamente, assolutamente, perfecte, absolute, integre, omnibus numeris,

The state of the s

omnina, ex toto, plane, pror sus , penitus , entierement, tout à fait, jusqu'à la lie, totalement.

Relativament, conforme, conformemente, comparativamente, in maniera relativa, relativamente, præ, ia comparatione , congruenter , relativement, par rapport.

Religion , quell' adorazione, ed omaggio dovuto a Dio, considerate come Creatore. Conservatore, e Redeutore del mendo ; religione , religio, religiou. Religion, per ordine, e regola dei religiosi; religione, familia, ordo, religion, ordre religieux.

Religionari, che professa alcuna religione, per opposto all' ateista ; non dicesi toorche de' Protestanti , o Calvinisti ; religionario, Calvini septatores, imbuti, o infecti Culvinianis erroribus, religionunires, Hugnenots, Calvinistes, ceux de la religion prétendue réformée.

Religior add. pio , che ha religione, religioso, religiosus, pius, sauctus, religionz, devot, pieux, qui a de la religion. Religios, sost., una persona impegnata per veti soleuni alla vita monastica . o una persona rinchiusa in un monastero per condurvi ana vita di divosime, ed austerità sotto qualche regole, ed instituzione; religioso, religiosus , religious , moine conobite; la soppressione de religiosi nella Francia segui l'anno 1789.

.. Helique'o , resto d'un conto, o sia d'un debito, remission, uomo implacabile,

relique, reliquat, reste compte. Reme , travicello , travetta,

tiguttum, solivenu.

Remedi, rimedio, medicina , medicamento , medicinale, remedium . medicamentum . medicina , remede. Gran remedi , il mereucio , i rimedipel male francese, hydrary vrum, la grand remède. Hemedi, ch' a l' a gran virtà, rimedio efficace, di gran virtà, alexipharmaque, remède efticace, et de beaucoup de vertu. Remedi per suit i mai. rimedio universale; che guacisce ogni stalore pannoes . panaces, medicamentum, panchrestum .... Aje rimedi a tut. ecetuà a la mort, v'è rimedin a tutto, fuorebe alla morte , inevitabilis , irreparabilis est more, il y a remade à tout hors à la mort. un anti-Remight, spinger la nave per l'acqua co' remi , remare,

remigare, navela remis agere, camer, voguer, tirer à la rame, a l'avicon. Remission, perdono, remissione , perdonanza , rimessione , venia , gratia , rémission, purdon. Remission, pieth, misericogdia , carita , compassione , indulgenza , clemonza , sione , remissio , commiscratio,

bonta condiscendenza, remisvenia , gratia , indelgentia , rémission. Sensa remission, senza pietà . compassione . remissione, irremissibilmente, sine venta a citra atlam mem venia point de remission. suns misérinorde, sans espérance de purdon. Om senas

fiere, che non as perfocare, fructur, course, reple; redures, increase bilis, forene homo, homme Rose margarite, pianta impitoyable, inexomble.

Remora, è un piocolo pesee samigliante all'aringa con cresta , e pinue; gli antichi credevano, che egli avesse la forza di fermare un vascello a piene vele, ovvero una balena a nuoto, quindi lo chiaтигово гетога а гетогиндо. ma si è conosciuto, che anche molti di tai pesci insieme non possono far altro, che conchiglie, o coralli , od altre sporcizie della stessa mole. In quali son engione, che il vascutlo veleggi alquanto più leuto, e possono essere di qualens piccolo impedimento ad um balena; remora, echenais, remora, rémore. Remora, figur., ostacolo f riteguo, ritardamento, impedimento, remora, obex, obstaculum, remora, repagulum, obstacle, · retardement

Rende, v. rendere. Chi rend, perd i dont, walls si guidagua nel restituire, nihil lucri in restituendo percipetur,

il n'y a rieu à gagner à rendre. Hendeivol , ehe piege , o volge agevolmente per ogni verso, arrenderole, flexilis, facilis, pliable, flexible, pliant, aisé à plier, souple, qui se prête aisément. Rendeivol , pieghevole all'altrui volontà, Arrendevole, obsequent, ftewillis, docile, complaisant;

ilis, implaou- venu , produit.

implacable, sons rémission ; che ci è stata recata, non è guari, dall' America , il suo fore è bellissimo, e nell' autunno è d'un principale ornamento de giardini, sorta d'asteroide . . . . reinesmarguerites.

Reur, sorte di tela di line bianca, e assai fina, che si fabbrica in Piccardia . rense

· · · · linen. Repare , andar toccando un getto, una figura, o qualunque altra cosa con li proprie stromenti . levar via nelle giuntare, negli sporti, negli incari quanto vi è di superfluo , cosicchè le parti più minute vengano ad essere bendiffinite, ritoceare, correggere, supervacua detegere, ré-

parer. Repian dua guardirola . assicella , tavoletta , axillus , planchette.

Heplios , ripresa , repliea , proseguimento, continuazione, repelitio , iteratio , reprise ( réplique. Replice, per risposta, replim, responsio, responsees, réplique, réponse, ré-

partie. . Heplios fora , voce , che si usa per far ripetere nel teatro un' arietta, due volte, di nuovo, iterum, denuo, repetutur , bis ..

Repliche, tornar di nuovo a fare, o a dire, replicare, repetere, iterare, repéter, reilerer, refaire, repliquer Rendita, entrata, che si rodire, repartir. Repliche, trae da terreni , o da istri per contraddire , o semplio. preci ; rendita , proventus , sispondere , adresus abloque, ferre, respondere, reponere, répliquer, contredire, s'opposer, objecter, répondre.

Repont , t. de' sarti , il trapunto , l'imbottito . . . . .

piqure.

R publica, reggimento di popolo, che gode la libertà. o nazione, in cui il governo e appresso di molti, ed è cio, che altrunenti chiamasi democrazia, aristocrazia, repubblica, respublica, gens, que populi, non regun imperio regitur, république; le famose repubbliche dell'antichità sono quelle di Atene, Sparta, Roma, e Cartagine.

Republican, colui, che vise ia una repubblica, e n'è uno de'soggetti; repubblicano, reipublica subjectus, républicain. Republican, per colui, che ama il sistema di repubblica, e non può soffrire il governo monarchico; repubblicano, populi potentiæ amicus, et regiæ potestatis impatiens, esprit républicain, qui aime le gouvernement des républiques, et ne pent soulfrir le monarchique.

Requisitoria . t. forense . condizione ricercata dalla legge, e dimostrata; requisitoria, conditio, requisitoire.

Rescinde, cassare, annullare, rescindere un contratto. un atto, e simili, acta rescindere, irrita facere, rescinder . casser . annuller.

flescrit , risposta , che scrive il Principe sotto le suppli- | pousser, rechasser, rebuter che, e i mamoriali, o rispo- rejeter. sta data da un Imperatore,

contradicere, refragari, re-Lantato da persone particolari sopra qualche difficile questione, o punto di legge, per tenervi luogo di decisione: rescritto, rescriptum, rescrit, brevet, lettres.

Reda, t. in uso presso di noi nel tempo del Governo Francese, come varii altri franzesismi, e significa amministrazione, governo, maneggio di beni ec., col carico di renderne conto; fiduciaria, bonorum curatio, administratio , regie.

Residue, formare il residuo. reliquam conficere, former le residu. Henduesse, ridursi restare, reliquium esse, restare , redigi , reduci , rester . consister, se rednire, aboutir.

Residuo, l'avanzo, il resto. il rimanente, quello, che resta, il residuo, religium reliquice; résidu, reliquat, reste, restant, surplus.

Resistensa, dilesa, opposizione, resistenza, adversus co. natus, repugnantia, résistance, défense, opposition.

Resolutio, agg. a rimedia atto a risolvere . e a dissipare tamori, e ricoglimenti, am mollire induramento, e colla sua tenuità , e calore evacuore umori saperflui, e peccanti attraverso i pori, dissolvens, resolveus, résolutif, qui résout, qui dissipe une humeur peccante.

Respinge, spignere indictro, respignere , propulsare , retrudere , repellere , rejicere , re-

Respir , il respirare , respio da un Papa, quand è con- ro, V. Repirasion. Respir.

per riposo , ricremento : requies , animi relaxatio , repos, louir. Ropir , per indugio , telleranar, o prolungazione di tempo concessa ad alcuno pel pagamento d'un debito, o simili ; respiro , mora , delai. Respir, per libertà, comodo, intermissio, libertas, commorlum , aisance , facilité dugir.

Respirasion , è un moto involuntario del petto, con cni l'aria viene alternatamente ricevuta, e mandata fuori , ella perciò incliiude due moti contrarii, l' uno chimulo inspirazione, con cui il fluido e ricevuto nella cavità dei polmoni, l'altro espirazione, con cui egli viene di anovo gittato fuori ; gli organi principali della respirazione sono i pelmoni, l'aspera arteria, la luriuge ec. ; respirazione , respiratio, spiritus, anhelitus, anime, respiration, baleine, la faculté de respirer,

Respire, si dice propriamente dell' attrarre, che fanno gli animali , l'aria esterna introducendola ne' polmoni, e trario rimandandola, respirare, spirare, respirare, spiriritum ducere, trahere; spiritum recipere, ducere aerem spiritu, respirer. Hespire, per vivere, respirare, vita frui, vivere , vivre, respirer. Respi-Tom. III.

se recreer, a rejouir. Respire per ishitare. Col was a va stopa ben ch' a peussa nen respire, finj , svapore , esale, expirere; exflare, expeler, s' évaporer. A respira ancor a l'è'ncor viv, egli respira ei vive uncora , spirans , aq vitas manifestus, il respire encore , il a est pas encore mort. Respire n'aria sana, respirare un' aria salubre . trahere salubrem auram, respirer un sir sain , un bon air. Respire n' aria anpesta anfeta, respirare un' aria infelta , pestilenziale , exitialem haurire spiritum , respirer un air empesté, un air corrompu-Ressedan, o rassedan, pian. ta, else cresce all'alterra d'un piede, e mezzo, le sue foglie sono alterne, e i suoi fiori irregolari , il cui odore è asi sai soave, sorta di rucbella, reseda odorata, réséda, bec he mauve, herbe d'amour.

Restaurasion , l'atto di ristabilire, o rassettare una cor sa nel primiero buono suo stato, instauratio, refectio, reparatio, compensatio, refuori di essi con moto con- stauration, dédominagement, reparation, retablissement. Restaure , rifare a una cosa le parti guaste , o quelle , che mancano per vecchiezza, o per altro simile accidente, rinnovare, restaurare, rabberciare, restaurare, reficere, rerè, per ricrearsi , prender ri vocare in integrum , restituestoro, cessare siquanto dalla re, restaurer, réparer, rétafatica, interquiescere, respira- blir, remettre en bon état. ro, recreari, refici, relevare Reste bel, e cheut, addoranimum i respirer , prendre mentarsi , assonuarsi , prenhaleine, prendre, ou avoir der sonno, lasciarsi viocequelque relache, se reposer, re dal sonno, obdormingre,

somnum inire, s'endormir , commencer à dormir, prendre sommeil. Hestelo, restelo, ch'a l'è n' lader , arrestate , fermate quel ladro, tenete, tenete furem, arrêtez, arrêtez le volcur. La briña a fa mo toben d' mal d le vis, perchè tonbandie ansima, e restandse ai geila, la brina reca molto danno alle viti, perchè cadendo sopra d'esse, e fermandovisi . le riarde . le agghinecia, vitibus hand parum perniciosa pruina, quoniam lapsa persidet , gelaique , la ge lée blauche fait héaucoup de mal aux vignes, parceque tombant dessus, et s'y arretant , elle les gèle. Hestè da do, reste d'avei, restar a dure, od avere, rimaner debitore, o creditore, debere, pecuniam habere in nominibus, rester redevable, ou crediteur. Resteje , morire , interire, perire, mori , mourir. La far. fala a va tant antorn a la candella , ch' a resta brusa , tanto va la gatta al lardo, che ella vi lascia la zampa, dicesi del mettersi più volte ad uu rischio, che alla fine vi si rimane , quem sæpe transit casus, aliquando invenit, tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se ousse. Roste li com un babi, cader morto per terra, subita morte abripi, animam efflare, mourir sur le carreau. Restè freid, restare stordito, confuso, shalordito, sbigottito, assai stupito, diacciarsi per le spavento il saugue nelle vene, demirari, horrere, terrore percelli, sanguinein formidine

223 55

dirigere , metu perfrigescere ; s' étonner beaucoup, glacer d' effroi , d' épouvante. Heste sul colp , cader murto , exas nimari vulnere, mbita morte cadere, abripi, tomber roide mort sur le carreau.

Restitul, dar in potere altrui quel che gli s'è tolta; o che in altro modo s' abbia di suo, restituire, rendere, reddere, restituere, rendre, restituer. Hestitui la visita, far le visite, visitare, restituire le visite, invisere, revisere aliquem, rendre à quelqu'un sa visite. Restitul 'l pan, render la pariglia, pur pari referre , rendre la pareille , le change, Restitul , o rende I salut , risalutare , render il saluto, aliquem resalutare rendre le salut à quelqu'un , le resaluer. Restitui l'onor . la riputasion, restituire, riparare l'onore, ristabilire la fania . la riputazione di qualcheduno , læsam famam alicui restituere, in integrum ali-

cui famam restituere, restituer l' bonneur, rétablir, réparer l'honneur de quelqu'un. Restitusion, il restituire restituzione, ed in senso morale, e legule è l'atto di rimettere una persona nel suo diritto, ovvero di restituire qualche cosa statale ingiustamente tolta , o ditenute , restitutio, redditio, restitution. Restitusion an tenp, t. forense, è an rescritto del Prencipe, per cui si concede altrui la facoltà di operare, tuttochè deceduto da tal privilegio , per essere passato il The state of the last

termine prescritto, restituziome in tempo . . . restitution.

· Restin d'aj , d' siole ec. , una certa quantità d'agli , di cipolle, o simili agruini intrec ciati insieme col gambo, e per similit. si dice di frutte, ed altra cose intilate per secrare, o per teuerle insieme, acció non si smarriscano; resta , restis, botte, chapelet d'aulx, d' oignons, glane.

Restobie , t. di agriceltura, seminar di nuovo il frumento in un campo, frumentum in agro denno serere, frumento agrum reserere, solo semen iterum committere, easemencer de nouveau une terre de blé-

Restringe, compendiare ristriguere, diminuire, abbreviare, rinchiudere in brere, contrahere orationem, pau cis multa complecti, abréger. Restringse , diminuir le spese, ristriguersi nello spendere, moderarsi, spender poco, parcere sumptibus, retrancher de sa dépense , se resserrer , se retraucher.

Mestringent, astringent, che induce strtichezza, astringento , stiptious , restringent ,

astringent. Hestrobie , fare la prima Brutura , scindere , recasser.

Betorqui , ritorcere un argomento, ribettere le ragioni, adversarii argumentum regerere, confutare, refellere, rétorquer.

Metreta , V. Artrela. fleuida , o roida , lavoro , che si fa senz' sleuna ricomberoro, and fation inutile , nos. The one discore a i'ri-

operam inanem sumere , faire une corvée.

Reversi, sorte di giuoco di carte, in cui, chi fa meno punti, guadagna, rovescino . . . . reversi.

Hibalta , luogo nel teatro . destinato agli attori, proscenio, proscenium, avant scene, proscénium.

Ribes ; wa trama , frutto noto, ribes, ribestum, gra, scille.

Hibres , ripugnansa , avversione , antipatia , aversus ab atiqua re animus, répugnages. Ricis , sorta di pianta , tir

cino, palma Christi, ricinus, ricin , palme de Christ.

Ricon , riccone , pradives, richard.

Hicreasion , diporto , sollies vo , spasso , ricreazione , trastulle, passatempo, divertimento, giuoco, animi relarutio , remissio , oblectutio . récréation , divertissement.

Ridèla , uno de' lati d'una carretta , ch' è fatto a foggia di rastrelliera , clathrata curri latera, ridelle.

Bidbt , luogo , in cui più persone sogliono raduttarsi per convertare, giuocare, a simili, ricetto, conventiculum, reduit. Ridot, stanza del cammino ue' teatri , focus , foyer.

Ridge , riderre , costriguere , obbligare , necessita e , redigere , cogére , réduire, Richard , ricoverard , ridural, ritirarsi, se recipere, se retendere , riuscire , metter capeusa , gratuitum opus , cor- po , aver in mira , spectare, véc. Fè na reuide , far un tendere , aboutir , ac termi-

div a ec., tutto questo discorso si riduce a ec. , tende a ec., tota in eo vertitur oratio, tout ce discours se réduit. Riduvse , risolversi , ridursi, animum inducere, decernere, se réduire.

Hidusion, ridusione, scemamento, diminuimento, de tractio, deductio, réduction. Ridusion dle monede, peis, mesure, riducione delle monete ec .... réduction.

Rie, nome, V. Ris. Rif, e raf, avv. Fe rif, e raf , porter via ogni cosa , omnia corradere, rem auferre cum pulvisculo, faire rafle, rather tout. O d'rif, o d'raf, ad ogni qualunque modo, a qualunque costo, jure, aut injuria, quomodocumque, vaille que vaille, d'une manière, ou d'autre, de bric,

Rigadin, sorta di pannolino vergato, pannus virgis distinctus, étolle rayée.

et de broc.

Rigor , severità , rigore , rigidezza, austerità, a peritas, acerbitas , rigueur , sévérité , dureté, austérité. Rigor, dla stagion, rigor del freid, rigore della stagione, asprezza dell' inverno, del freddo, vis hichis, vis frigorum, la rigueur de la saison, la rigueur de l'hiver, l'apreté du froid.

Rilevatari , risponsal , sicurtà , mallevadore , catizione, sodo, auctor, prasi, sponsor, garant.

Rima , consonanta , o armonia procedente dalla medesima desineuza, o terminazion di parole, rima, verba similiter desinentia , numerus , ri- luogo d'un altro, surroga-

rispondere a quanto occorre, e in maniera, che uno non resti sopreffatto, singula impugnare, répondre comme il faut, river les clous. Ne rima , nè fond , alcuni dicono, nè riva, nè fond, senza sugo, e senza sale, sensu communi carens, a sana mente alienus, point de bon sens, ni rime, ni raison , ni fonds , ni rive-

Rimaire , rimatore , rimeggiante, versificator, rimeur. Rimaire, dicesi anche per ischerso di un cattivo poeta ; poetastro, malus poeta, rimailleur,

Rimarche, osservare, notare, riguardare, considerare, esaminare, disaminare, ponderare, riflettere, animadvertere, observare, notare, remarquer, observer quelque chose, faire attention à quelque chose.

Rimarchevol, ragguardevole, notabile, insigne, segualato, di gran conto, degua d'esser riputato, osservato. appariscente, notabilis, insignis, remarquable, qui se fait remarquer, qui est digue d'être remarqué.

Aimasse, cuttivi versi . cuttiva poesia, iuconditi, inconcinui versus, impolita carmina , méchants vers , rimuilles. Rimessa, t. di ginoco dell' ombre .... rémise. Fe partia rimessa, esser del pari, cum aliquo paria facere, pares in-vicem esse, faire quitte.

Runface , V. Rinproce. Rinfrescant, V. Refrigerant. Rinpiàs, il metter uno in tione, rimpiazzo, v. dell' uso, reserve. A riserva, eccetto; substitutio , le remplacer , subs rogation, substitution. Hiorda, t. di agricoltura,

V. Risi.

Hondin , t. de' panattieri , tritello, furfuricula, grunn, V. Arprum. Riondin, legno tondo, legnetto, exiguum lignum , rondin.

Ripart , divisione , spartimento, spartizione, distribuzione, prodotta, quota, partitio, distributio, rata portio, partage, repartition, division, distribution, dividende, contribution.

Ripiegh , riparo , provvedimento, compenso, rimedio, remedium, consilium, remè-

de, moyeu. la Ripien, to di musica, il ripieno ... remplissage.

Ripudie , rifiutare , rigettare da se cosa, che ci appartenga , come la moglie , l'eredità, il legato, e simili, uxorein , hæreditatem , legatum dimittere , repudium , nuntium

remittere, répudier, renoncer. Hisada , risata , ghignata , irrisio, illusio, éclat de rire, risée . moquerie.

Riscontr , V. Rincontr. Hisentiment, odio, sdegno, tra , risentimento , odium , inimicitia, injurice dolor, ultio, ressentiment. Risentiment, per doglianza, richiamo , querela, ultio, ressentiment.

Risentisse, V. Arsentisse. Riserva ; condizione , riser- [ va , exceptio , conditio , réserve. Riserva , corpo di truppe Poi. sorbate por servirsene at bi-

toltone, eccettuato, præter, extra, à la reserve, à l'exception. A la riserva d' doi, o tre , toltine due , o tre , exceptis duobus; tribusve, à la reserve de deux, on trois.

Riserve, serbare, riservare, conservare, guardare per un' altra volta servare, reservare, reponere, recondere, réserver. Riserve , eccettuare , excipere, eximere, excepter, réserver-Riservesse a di, a fe na com, riserbarsi a dire , a fare ec. indugiare, differire, aliquid sibi servare, differre, se stserver à parler , à faire.

Riset, riso trito, infranto, riso d'inferior qualità , oryza trita, comminuta, infimi pretii, du riz concassé.

. Risin , barbicella , radicetta, parva radix, radicula, radi-

cule. Risguard , sguardo , aspectus, intuitus, regard. Hisguard, rispetto, considerazione, avvertenza, respectus, ratio, égard, considération, déférence, respect. Avei risquard al ben publich , aver l'occhio, badare al ben pubblico, in publicum consulere ; nvoir égard au bien public. Hisguard a mi , per me risguard, in quanto a me , per quet, che . concerne, o riguarda a me, quod ad me allinet, speciat, pour ce, qui regarde à moi, pour ce, qui est de moi, à mon .égard ..

Rismon , serta d'erba , V.

Risöira , ramicella di vite, sogno; corpo di riserva, co- che si pianta in terra, aca hortes subsidiaria, corpsi de ciocube barbichi per trapiantella, malleolus, plant de

Aisble , sorta di vivanda composta di riso, di uova, cacio, e di altri ingredienti a e fritta nella padella, o come altri vogliono, carne minutamente trita, e involta nella pasta, e fritta col burro: rosolata . . . rissoles.

Risolvent, solutivo, emplaalico, che risolve, e dissipa uu umore peccante, discussprius , résolutif.

Rison , riso di prima qualità, oryza optima, vel primae speciei, riz de première qua-

in buono stato, ristabilire, une marque extérieure de cirestaurare, instaurare, rete- vilité, de déference, ou de blir. Rinabitisse, ricoperare respect, en l'abordant, en la sanità, le forze, relcudi- le rencontrant .- on en quelnem firmare , rétablir sa san-

tá, ses farces. Ristagn , acqua morta, laguns , stagno , aqua reset , Magnum, étang. Ristagn, staghamento, ristagno del sanaue. e di altri umori. che cessano di circolare, suppressio sanguinis etc., étanche-

ment, stagnation. Bistin d'lin , d' canoa , giocchetta di lino, di canapa ... toupillon de lin, de chanvre.

Bisteet , sost , compendio Ritie , convento, moneste- facile invenit, à bou viu il

ro, canolism, monasterium, ne faut point de bouchoncouvent. monestère, Bitir . Rocantion , sorta di cipol-

tatlo barbicato che sia ;-ber- loggo solitario , appartato solitudine, ritiro, abitazione solitaria, receptaculum, reces-

sus, solitudo, retraite, solitude. Rivate, ritrarre, far un ritratto al naturale, alicujus imaginem coloribus exprimere,

portraire. Riverb , riverberazione , ripercussione del sole, rifles-

sione de'. raggi solari, repercutio , radiorum duplicatio , réverbération, réflexion du soleil, répercussion de lumière.

Rivert, salutare, riverire, dar il buon giorno, far riverense, far di cappello, salutate , salutem impertire , sa-Ristabilt, ristorare, riporre luer, donner à une personne ques autres occasions, faire la révérence, lever le chapesu.

Röba, sost., che comprende beni mobili, e immobili, merci, grasce, viveri, e simili , robe , res , biens , vivres, marchandises. Chi sa fe feu, sa fe roba, la parsimonia equivale al guadagno, chi vuol fare avanzi, bisogna, che usi fatica , e industria , magnum lucrum est parsimonia. nihil sine labore paratur, un bon économe sait tirer parti d' alcun trattelo, o di que- de son bois. La roba boña a lungue altra cosa; ristretto, s' fa'i pressi da chila, le buocompendium, summa, abrégé, ne merci presto si vendono, sammaire, extrait, épitome, al beon vin non abbisugna fresep, proba merx emplorem letta, che sa d'aglio, allium tum, et perfectum, il fout mitius, rocambole; échalote d'Espagne.

Hodela , rodiña , piccola ruota , carrucola , girella , rotella , fetta di qualche cosa tagliata in rotondo, rotula, trochlea, orbiculus, alicujus rei pars orbiculata, petite roue,

poulie, rondelle, rouelle. Rogato, t. del foro, add. da roghe v. rogato subscriptus, reçu, passé par devant Notaire.

Rogaton , rimasuglio , avanso d'un pranzo , d' una cena, gli avanzi d'un pasticcio, il rilievo d'una mensa, cibi, cance, prandii, reliquice, analecta, orum, graillous, les restes, les reliquats, les débris d'un diné, d'un paté, les reliefs de la table, les rogatons.

Rolatin, legnotto, legno tondo, randello, spianatojo, palanga , rondin , roulesn. Rolatin , roseta , quereinola , piccola quercia, quercus junior , chêneau , jeune chêne.

Holet, stromento di legno in uso presso i cappellaj per follare i cappelli . . . . . . . . roulet, mining

Rolo, gran lenzuolo, in cui si avvolgono le donue partorienti, tinteum, slaise, alèze. Holò d' cicolata , bustoncello di cioccolatte, baculus cocolatæ, bâton de chocolat.

Homa l'è nen stà faita tuta nt' una volta, a penna a penna l'oca si penna, Roma non si fece in un sol giorno, a ogni cosa ci vuole il - suo tempo necessario, a tutto ci vuol tempo, nihil est simul inven- disne, V. Rogaton.

laisser murir les choses. Andra nen a pentime a Roma, fra poco si pentirà , brevi illum poenitebit, il ue tardera pes long-temps à s'en repentir.

Romaniña, pelliccia di pelli agnelline, mastruca e pellihus agninis, pelisse de pesus

d'agneau.

Homatich, che sa di tanfo, di muffa, muffato, mucidus situ corruptus, chenci, moisi-Romatich, che è della natura degli aromati, ed ha l'odore, o sapore d'aromato, aromatico, aromate oleas, aromas tibus conditus, aromatique. Rondo, sperie di poesta fraucese col ritornello . . . .

rondeau Rondolon, re di pivi, uscello . . . martinet à ventre

blanc. Rondon , spesie di rondine, ma più grosso, e più forte, che per esser quasi privo dell' uso de' piedi , non si pesa mai negli alberi , ta la guerra alt' api, e ad altri insetti : rondone, apodes, um, martinet, moutardier , alérion , grand mertinet.

Ronpe i vason con 'l massoret, achiacciare le solle col muzzuolo dopo d'essere state softerate coll'aratolo, non escendo stato sufficiente l'erpice ad infrangeria, globas frangere, proscindere, pulverare , émotter , briser les morceaux da terre , les mottes arec un maillot de bois, qui s'appelle casse-motte.

Ronsure, o ronsiure d'un

1. Austi, add: , dicesi di qual- | mo , lenocinium , maquerelche composisione ove entrano ! lage. Rufidnismi artifizio . le : rose y rosato , rosaceus , astuzia , malizia , colore , monrosatend, and a una rel tello, stratagemma calliditas, - Hosiña, piccolo pesce di astutia, dolus, species, simu-Bumoia e . a rosière. . an latio , artifice , rute ; pretexte.

derte ornamenti , vasi , o fio nister tibidinis , maquerenu , ti che gli stampadori met mercure. Ruga conchè meztono in line d' un libro, d'un zano, sensale di motrimonii, capo ec. . . . cul de lampe. - pronubus, entremelteur , courben qualcheduno, verberare, plagis , verberibus afficere , Bossere A. 13

Rosset, vermiglio, rosso acceso, roseus, vermeil. Rosset, il rosso, la russezza del volto candore mixtus rubor. as roseum , rougeur de visage. Rova descausa , cattivo pagatore, o che non ha di! che pagare .. improbus debitor. vel cui perunia non est ad solvendum, mauvais payeur, insolvable , V. Roa.

. Hovin del sol , caldura , cafor del sole; che abbronza, che dissecen, carlum æstuosum, urdores volis cestivi , hale , grand spleils .

Roza, con o chiuso, Vedi Bialera.

Rubinet d'un tubo , chiave , robinet d'un tuyan. - Rubriche, segnare, signare, porapher.

.. Rufianism, rufianesim, mestiere di corrompere, e pro- havir. stituice le donne ; ruffianesi-

Roson , t. degli stampadori, . Ruga , ruftiano, teno , mi-Rosse, battere, bastonare tier de mariage, paranymphe.

Buinos, d' cativ umor , burbero, ritroso, stravagante : dispettoso, ombroso, umorista , stravelto ; funtustico ; morosus, austerns, tetricus bourra, maussade. 1 M

Rusiaire, diluvione, pappone, ghiottone, mangione homo edax , helluo , grand mangeur. Rusiaire, rubatore. ladro , fur , latro , voleur.

Russ, arboscello di varie spezie . d' una delle quali si fa una polvere, che serve alla concia del corame , sommacco, rhus, sumac , vinaigriera Russi . t. de' cuoclii . far divenir rosso, ingiallire, rufare, ronssir.

Rusticon . grossolano . villanaccio, homo agrestis, rusticanus, teter, rusticus, opicus, un gros rustand.

Rustisse al sol, al feu , abbrostirsi, abbrongare, comburi , se griller , se rôtir , se

dalo | s' peulto ! possibile ! poù darsi ! fieri ne potest! parsible ! -

S' d' no altrimenti altramente, se no, secus, alias, liter , autrement , si non. S'd'nò , eccettoche , salvoche, telione, eaths, prester, excepté . hormis que.

, S' d' vôlte mai , se per avventura, se per fortuna . qualora, per sorte, in caso che, si forte, si quando, quoties, si par bonheur, si par basard, en cas que.

. Sabat , t. degli ebrei , l'altimo giorno della settimana, questo giorno era da essi consacrato al Signore, perciò era ptoibita ogni opera servile , onde Fe sabat , vale far festa , astenersi dalle opere servili, sabbathum sanctificare. fêter, garder le sabbat.

. Sabatich add., an sabatich, presso gli ebrei auno subbatico, cioè ogni setta anni, .... année subhatique.

Sabia, polvere, the si mette in sullo scritto, pulvis , poudre.

Sabilie, V. Zabilie. Sabiña, sorta d'erba, che ha le foglie quasi simili a quelle del tamarindo e del ci-

Sabionu , sabiòs , add. , sabbionoso, sabbioso, piene di sabbione, arenoso, sabulosus, sablenneux, sableux.

Sabla , sabra , colpo di sciabla, harpes ictus, coup de sabre.

Sabuj , V. Zabuj.

Saca, ciò, che può contenere un sacco, un pien sacco, un sacco, plenus succus, sachée, plein un sac.

Sacabol, scosso, scrollo, balzo, trabalzo, scossa, salto, sbattimento , scuotimento . cohcussio, succusio, seconsse, cabot.

Sacabole, scuotere, scrollare , agitare , balzare , trabalzare, strapazzare, subsultando quassare, concutere, jactare, secouer, eshoter; sabouler.

Sacagnada, sacagnè, Vedi Sacabel, sacabotè.

Sacaron! sacherlöt! sortad'interjezione, capperi! cappita ! papar ! hui | morbleu ! ventre gris.

Sacherdon, V. Sagradon. Suches ; sacheg , sacoo , saccomanuo, saccheggiamento, guasto, ruberia, predamento , strazio , strage , rovina , disertamento, distrusione, depresso, sabina, o savina, sa- solazione, direptio, depopu-latio, vastatio, excidium, sac, Sobis, monticello di rena, pillage, degut, ravage Sa-duna, luoghi sabbiosi, are-chès, parlandosi d'un counosi lungo le ripe del mare, vito, in cui vi sia quantità
apenge cumulus, sables, terdi vivende, di confetti, lirain sablemenz, dunes.

queri eq., si-dise: De'l in-

chès , seiupio , struge , guasto, fannato , angosciato , sollicitus, dissipatio , déconfiture.

Saco , t. de cappellaj ....

sako.

Sacra , sost. , santuario , sanctuarium . sanctuaire. Sacra d' san Michel.

Sacramente, amministrare Sagramenti, e propr. quelli siella Penitenza e dell'Eucaristia. A l'an sacramentalo, perchè ch' a sta mal , amministrare il Sagromento dell' altare, il Vintico ai moribondi , sanctum Christi Corpus in Viatioum morientibus dare , administrer le soint Viatique aux malades, qui sont en peril de mort.

Safara, turchino, o aszurro di smalto . . . . . safre. Safir, genma, che si tro-

va alcuna volta di color porporino, e questa dicesi zalliro maschio, altre volte di color turchino, e dicesi saffire femmips, quella, che meno traspare, od è più simile al cielo sereno, è niù stimate , zafaro , sapphirus , saphir.

Sane. V. Saje. Sagma, L de' pittori, conctura modus, extrema corporum , centours engin

bont saigneux de veau, beuf ec. sa come la gramigna, o la Sagrina, add., afflitto, af-

anxius, merore affectus,

chagrin, chagriné. Sairàs , fior di latte cava-

to dal siero per messo del fuoco, e riposto in piccoli sacchetti di paunolino per venderlo, ed è lo stesso che la gioncà a la fassela, o sle busche , ricotta . . recuite ; nella Savoia chiamasi seracén. V. Dizionario.

Sal., sorta d'ornamento' donnesco di recente uso, che copre le spalle, e il petto 

Salada, dicesi pur anche delle erbe , di cui si fa l'insalata , insalata , oluscula 😴 orum, herbes, V. nel Dis.

Salamedia , acqua salata per uso di conservar entro pesci, funglii , plive , e simili , salamoja , muria , saumure. " .....

Sali , male , che viene sulla cute in forma di scabbia serpiggine , empetiggine , dicest anche volation . oine asprezza della cute cagionata da bolligine secche, e accompagasta con molto pizzicore ,

Salin , che è della spezio torno, lineamento, esteuno dell'empetiggine ..... d' una figura, desinencie pi- dartreux. Umor salin, hu-

meur acre. Salivas , scialiva , saliva-Sagnos, sanguinoso, in- zione, sativo; sative, sativasanguinato, imbrattato di son- tion. Salivas , catarro , mmor que , susquinante-, cruentus', viseido , umor viscoso , bave, sanguinologue, sanglant, en epiphora, pitulta, glaires sanglanta Salsaperilia, radios d'una Sagnosa , t. de' macellej , pienta portito dell'Indie ocla parte del vitello , bue ec. , cidentali langa due, o tre bracove si caccia il coltello .... cia in circa ; uguale , e gros-

salsaparilla , salsepareille.

Salva salva , della a gembe , si salvi chi può , fugga chi può il pericolo, saluti suin quisque consulat fuga , Souve qui peut.

Salvajum, odore, e gasto di salvatico, ferenus supor, odor, sauvagia, une certaine odeur, un certain gout qu'a le chair des bêtes senvages.

Sanbajon, sorta di crema fatta con nove , zuechero, vin bianco, acquavite, ed altri ingredienti . . : . creme au vin, crême bachique.

Sanat , vitello da lette , vitello giovano, vitulus, venu de lait , jeune venu , godinet.

Sancrura, V. Schafidura. Sanità : costruzione di corpo senza dolore, e senza impedimento d'operazione, sanità, sanitas, integra valetudo, santé. Sanità d'fer, sanità de facchino, sanitas inconcussa, firma valetudo , santé de crocheteur. T' as la sanità ch' a l' spussa, tu troppo confidi nella tua sanità , nella tua rebustessa . nimiam habes fiducium , quad athletice valeas . tu te fie trop sur ta santé.

Sansairon , V. Salodra. Sansivari , V. Zansivari.

San Sudari , quel penno , nel quale restò effigiate l'immagine di N. S. Gesà Cristo, e in cui fu involto il suo santissimo Corpo dopo la morte, | la suntissima Sindone , il sandon , le Linceul , le Sindon , le | naria , saponaire. S. Sunire , dicesi anche San

Smilace aspra, salsapariglia, tate il sentissimo Sudario .. imago sanctissime Sindonis, saint Sueire.

Sant : festa d' tut' i Sant . la festa di tutti i Santi, Ognissanti , festum omnium Sanctorum , la fête de tous les Saints, Toussaint. Ogni Sant veul soa candeila, proverb, cioè che; ogni tatica merita il suo premio, oppure che dobbiamo rispettare tutti coloro, da eni noi dipendiamo, omnis la-? bor opial premium . h chaque Saint sa chandelle, à chaque. Saint son offrande. Sant Antoni , e so porchèt , avv. . . . . robin , et margot , saint Roc, et le chien. An santa pas , sia , sta bene , fortunatamente , esto , fortunate , à la bonne heure. An santa pas , alla. fin tine, finalmente, aliquando , tandem , demum , en fin.

Santilion del mostas . . . . . favori. Santilion . mostra . scam poleto, perko di drappo, pan-

ni specimen , échantillun. Santissim, il nostro Signor: Iddio, il santissimo Sagramen», to dell' altare, Deus, sanetum. Christi Corpus, le bon Dieu,

le saint Socrement de l'autel. Sapin, sorta d'albero altissimo con le foglie a guisa: di pettine , ch' ei non perde mui , abete , abies , sapin.

Saponaria, piente così chiamata, perchè la di lei rudice maneggiata nell' acque alsa schiuma a guise di sepone; tissimo Sadario, sancta Sin- saponaria, radicula, herba la-

Saprone na muraja, far la Sudari, una pittura, un' im- schiena, la cresta ad un mumagine, in oui sia rappresen- re comme, o di divisione,

.... chaperomer une muraille, mettre un chaperon à une muraille.

Suraban, vettara a quattro ruote, lunga, e bassa . . char-a-banes.

Sarada, sorta d'enimusa. che si forma da sillabe d'una parola, a cui si dà un particolare significate . . . . charade.

· Saranda , t. de' panattieri . V. Saraja del forn.

. Sara-sara, accidente premuroso, occasione pressule, tirgens negotium, cas pressé. . Sarbie , sarchiare , sarchiellare , sarculare , sarrire , sarcler.

Saror, agg., che si da n coltello. Cotel saror, coltello da tasca , coltello a molla ..... iambette . couteau à chaquière. . Sarslot , farchetola ; arza-

volo . beccafico di paluda . querquedula , cercelle , sar-

- Sarvajum , V. Salvajum. Sasi d' mei , per sust d'mej, per mancanza di cosa migliore, propter inopiam rei melioris, faute de mieux.

Satinet, sorta di drappo sottilissimo , lavoreto a foggia del raso, sericum rasile, sa-

Satirise , satireggiare , atris verbis oblinere, mordere, satiriser.

Savatue, castague, castanece, des marrous.

Savojarda , joda , lavandaja, che netta col sapone le calzette di seta, ed altre simili cose, que serica lintea candefacit, purgat, nitidat, sa-

classeuse de bas de soie. Santabusson, leggiero, volubile, bergolo, firfallino. corribo , svelto , destro , hrio

so, civettino, levis, inconstant, instabilis , mobilis , alacer . nugator ; volage, leste , alerte, petit maltre. Santabasson, persona, che ha il vestito assai corto, e dicesi anche dello stesso vestilo, contracta veste indutus, contracta vestis, homme à babit court, qui porte l'habit court.

Sautador, saltatore, balleriuo , lunambolo , saltator petaurista , sauteur , voltigenr , danseur, baladin. Santrigne, ciaudrone, sal-

tellare, salterellare, bolzellare , corvettare , scambiettare. saltitare , stutiller , chevroter. fringuer, gambader, trepigner.

Sbaciasse, schirzar il fau'go , empier di zacchere , zaccherare, aliquem noua lutulenta respergere, luto conspurcare, eclabousser. Shacia sesse, sguazzar nell' acqua , aqua lutulenta inquinari, se in aqua jacture, luvari, gargouiller, barbouiller dans l'eau.

Sbagnasse, bagnare, dintojare , sparger acqua , aquana effundere, mouiller, verser de l'esa.

Shajasse; andere shadiglian do , shadigliere alquanto, oscitari , ne faire que bailler.

Shale . V. Grache. Shale . partorire, figliare, infantare, sgravarsi d' un bambino , parere, eniti, accoucher.

Shale , balzo , salto , ejectio, saltus, bond, saut. Shals, somma eccedente, il sovrappiù, summa excurrens, ex-

. Sharbaje , sparger in qua , e in la, sparpaghare, sparnicciare, dispergere, dissipare, disperser.

Shate la fioca , shattere il fior di latté, lac agitare, fouct-

ter la crême.

ced int.

Shate le nos , V. Tire j'orie. Sur abate nen d'aptit, e poch da sbate, dicesi d'un prete non molto agiato, alcuanto meschino, o d'un prete, che ši vuole dileggiare.

Shiriate, arrestare, catturare, comprehendere, in vincula adducere, arrêter. Sbiriate, costriguere, compulsare, exemplum tabularum exigere, compulser,

Shoradura , hocea , fone , ox, ostium, embouchure. Shocadura, adito, entrata, adi-

tus . introitus . avenue.

Sborgne, guadaguare alcuno , indurre alcuno a far qualche cosa, condurlo dove si desidera, per mezzo di domativy, od altro, aliquem pretio delinire, corrumpere, guguer quelqu'nn. Sborgne , uls bagliare , abbarbagliare , caliginem oculis offundere, ablouir. Sbotifia , dicesi di persona

un po cagionevole, e malazzita , caussarius , maladif , fêle.

Shosarent , sagace , accorto, vafer , callidus , fin , adroit. Shosarent , mulvagio , cuttive , perverso , maligno , me lizioso, periido, scellerato,

557 V. Sbrandole. Shronde . Shigia da strà, burrone,

Scabec, dicesi di pesci acconcii ne' barili . . . paquage. Scales, pesce condito con sale, aceto ec. , piscis sale et aceto maceratus, conditus, poisson

sale, mariné. Scubece , condire con sale . insalare, sale aspergere, con-

dire , saler. Scadensa, termine, in cui scade il pagamento d' una cosa dovuta , scadenza , solvendi tempus, dies nominis, échéquee. Senga da lave, scannello. scammulum , hanquette.

Scagneul, malore, che vieno nelle gambe al cavallo, spaveuio, equis suffraginosus,

éparvin , épervin.

Scaleta , giuoco fanciulle, sco, che si la camminando a calzoppo, e spingendo col piede una piastrella.

Scalot , dim. di scala , piccola scala portatile di legno; scaletta a piuoli, brevis scala, petite échelle.

Scamote la carta, fare sparire una carta, e darne un altra . . . . filer la carte .

escamoter. Scampe , difendere , liberate dal pericolo, scampare, servare, liberare, defendere, sauver. Scampe, in s. n., salvarsi . liberarsi dal pericolo... scultro , astuto , smuliziato , ex aliquo periculo evadere » se sauver , s'enfuir. Scampe , per vivere , sopravvivere , vivere, alicui superstitom esse. vivre, survivre. Scampe, per iniquo, improbus, serlestus, ristorare, ricreare, reficere, pravus, iniquus, nequam, mé, recreare, recreer. Col aqua chant, depravé, constique. fresen a m' a scampame tut.

Scuntire , V. Stirasse. Scantire, esser troppo stretto, ni-

mium arctum esse, être trop étroit, géner.

· Scapè per na maja rotta , V. Maja Scapè scola , vagare, shalestrare, cangiar discorso, uscir del seminato, pagar cinque soldi, eludere, difficultatem eludere . changer de discours , éluder , divaguer. Scapin, odor d' scapin,

puzza, che si esala dai piedi d' alcuni, olidorum pedum foesor, escatignon, panoteur. Scapusse, piè d' scapuss .

inciampare, offendere . . . . broncher. Scaransia . V. Scanstia.

Scarasson, scala a tre piedi . . . . échelle à trois pieds. Scardassor , V. Scartacia. · Scarigh, scarigament, scarico, di scarico, scaricamento . lo scarigare . exoneratio . oneris levitio, décharge, déchargement. Scarigament, shocco, uscita d'acqua, effluvium, décharge. Scarigh it consiensa, agravio della coscienza, conscientics levamen ; décharge de la conscience, acquit.

Scarmassa, carogna, cantoniera, baldracca, bagascia, ciattrona, prostituta famina, scortum , carogne , gaupe, gouine, garce des soldats, putain. Scarmassa, sorta di giwood fanciultesco.

" Scarmon , sorta di pianta, che coltivasi ne giardini , stra-

macie tenuatus, amaigri. Scarpa cha caga dare, scar-

pa an scarpeta, si è quando essendo la scarpa corta, o stretta, si abbassa la parte di dietro, retracta, et depressa brevioris calcis, postica pars, sou lier éculé. Am n'anpôrta com dle prime scarpe, ch' j'en posà , nulla affatto me ne importa, minime mea refert, is ne m'en souviens non plus que de ma première jaquette, je m'en soncie, comme de Colin Tampon, je n'en fais pas plus de cas, que de la bous de mes souliers, je m'en soucie aussi peu que des neiges de l'an passé. J'è mai na bela scarpa, ch' a 'n veña un brut savat, ogni cosa invecchiando perde la sua hellezza, omnia velustate deturpantur, senescentem hominem turpant rugae , tout enlaidit avec l'age, il n'y a point de ai belle rose, qui ne devieune grattecu, il n'est si bon cheval, qui ne devienne rosse. A l' è na scarpa ch' a và ben'a tuti . . . . c'est une selle à tous chevaux.

Scarpe , tagliare a scarpa . render erto', scosceso, dirupato, rupem inacessam cedendo reddere, utrumque fossæ latus declive leviter facere escarper.

Scarpiatola, pretesto, scusa , ragione apparente, mantello, sutterfugio, scampo, rigiro, scusa speciosa, simnmouio, stramonium, stramo- latio, cousta speciosa, pretextum , tergiveriatio , effugium, - Scarna, scarificato, scar- suffugium, pretexte, excuss nato, inteccato; sparificatus, artificiouse, defaite, subter-

era mellonaggine , fracheria , supiditas , res inanis , bêtise , bagatelle. Scarpole, intagliare, fare

una tacco per poler incestrare, congeguare un altro legao, lignum incidere, entailler. Scarse, scarvaje, diramare un albero, tagliare, o rom pere i rami secchi, o inntili. ramos arboris circumcidere, ébrancher.

Scarte bagat , V. Shignesla. Scasse., V. Descasse , e Scance. ... I was , comment Scaterie, mandar fuori sa-

liva, o catarro per bocca, sputare, sputacehiare, exercisre, sputare, epiphoram edere, eracber, erachoter, pousser de la salive, de la glaire Lors de sa bouche.

. Scau, o scor die castagne, graticcio, cauniccio, su cui si mettono le castagne a seccare, crates, séchoir, la claie, la sétonade.

... Scaudinament , male cagionato da accessivo enlore , hollore, riscaldamento, conceplus ex nimio calore antus gravior, échauffinson, échauf-

Scaussacan, pelapiedi, villanzone, mascalzone, proleiarius, rupico, pied poudreux, sans-culotte , V. Ros descaussa , V. Balös. Scheft , V. Sancre.

Schefidura , taglio fatto a mezza luua, incuro, incuralura, in ora panni patens introrsus incisura, échanci are, dilusidazione, schizirmento. coupure faite en dédans , en dichiarazione, explicatio , exforme de demi-cercle.

Scherieul , animal salvatico semont, explication ...

lella specie di topo colla coda selluta ; societtolo , sciurus , écureu I , petit gris.

Scherpassa, dicesi di labben, mani, vico, o altro membro, di cui la pelle è squarciata per vento, fredde, gelo. febbre, o per qualche unor acre, erepolato, acorticato, diffisaus, gercé.

Scherporina , V. Tneja. Scheuit , add. , scorteociato, sbucciato, scorticato, scool jato , screpolato , scagliato . decorticatus, desquamatus, diffisses , écorcé , écorché , gercé , écaillé , escorié.

Scheuse , screpolare , erepare , spaceare , fendere, ria mas agere, nimis fatiscere, dehiscere, findere, discindere, gercer.

Schifognė, mastrojė, rabbaruffare, spiegazzare, conciar mule, scompigliere, perturbare , confundere , stringendo corrugare , chifonner , bround ler , bouspiller , déranger , mêler , meltre en désordre , mettre pêle mêlê.

Schmansta, V. Scanslia. Splaire. A sciajro pi quatr' eui, ch' doi, è sempre cose migliore il chieder consiglio agli altri , plus vident ocuti , quant ocular, if ne faut pas agir de son chef, et il faut prendre des conseils.

Sciempnire, V. Shergiaire. Scienferla , V. Coronia Sciari , t. di pittura , Inmengiare, illuminum, éclairer, Scieriniant , spiegasione , planatio, enodațio, échircis-

.. Soigues , basin , bacinochio, 1 uaviolum, petit baiser.

Scial del tron, strepito, fragore del tuono, strepitus, fragor, coup, éclat de tounèrre.

Sciavina , coltre , coltrone, lodix, torale, lodier, grosse

couverturg. . : Scioncion, pungiglione, stuz-

zicatojo ; aguglione , pungitoio , pungolo , stimolo , stimulus , aiguillon.

Sciop per basin, V. Sciassa. Scofon , sorta di scarpa , aloscia, gallice, arum, ga-

loches. Sculapiat , sorta di stoviglia di cucina . . . égouttoir.

Scolassion , V. Pissacauda. Scolatissi del vin, colatare di vino, colatura vini, baquetere.

Scolurg, feecin , fondiglinolo, fondaccio, capo morto, fex , crassamen , lie , effon-

drilles. Scopasse bagat, giuocare ni tarocchi , ludere foliis lusoriis, jouer aux tarots, faire une

partie aux tarots, Scorese, trar coregge, scoreggiare, spesseggiar le peta, trullare, spetezzare, pedere,

... Scoriola , sorta d' erba , che nasce ne' luoghi umidi, ed ba le foglie simili. a quelle del pesco, persicaria, persicaria, persicaire , poivre d'eau , cu-

Scossa, scuotimento, serollo, scossa , concussio , succussio , secousse, ébraulement Scassa, colpa, hotta, percossa, icius, percussio, pulsatio, coup.

donna vigue al parto, sentire gli incomodi della gravidana) proxime feture incommodis affici , sentir les incommodites de la grossesse, madame commence à cracher sur les tissons. Scrace d' dae . mne 'l poles , shorsare , mettere , cavar fuora danari , pecuniam numerare, débourser de l'argent , jouer du pouce.

Scraciole , Vedi Scaterle. Scriasse . V. Criasse. Scricke

V. Descriche.

Serit , add. V. Fotis. Scrit. aggiunto, che si da a certi fiori , come garofa sorit , viole scrit , mecchiato con più opluri, screziato, vanius, versicolor , panaché. ,

Scrutine , fare scrutinio . scrutinare. scrutari . perscrutari, investigare, examinare, scrutinium ferre, passer au scrutin, examiner. ..

Scrutinio, rigercamento esame a scrutinium a investigatio, examen, scrutin, exameni

. Scudia, una scodella piena. plena scutella, équellée, pleis une écuelle. ...

. Scuria loubarda , staffile per punire i cavalli, e renderli ubbidienti , scutica , chambrière, fouet. What have started

Scurvi , V. Descurvi. Sausa, lo scusarsi's sousa a excusatio, purgatio, excese. Scusa mura, pretesto, sutterrugio simulatio effugium, défette, prétexte, raison cornue. Fe na scusa. V. Scuse na comission. Fo na scusa eseguire ana commissione, demandatum negotium perficeres conficere , faire une commis-Scruce ciair , dicesi d'une sion.

Sebo , V. Zebo.

Sebedei , V. Zebedei, Second, add., secondo. Aje man stoje 'l second', egli è a mun altro secondo, hand ulli secundus, il n'ent jamais son égal. Secondum bergamum, second 'ch' a caschru'l pen, secondoché richiederà il tempo, l'occasione, prout tempus patietur , occasio postulabit selon le vent Second fin , mira segreta , occulto disegno, consilium clandestinum, vue secrète, arrièrepensée. Seconda corda del violin, la seconda conla del vio-

lino . . . , la panarête. Senari, dicesi per ischerzo il seno della donna, sinus,

la gorge. Sensaria, seuseria, proxenetæ merces, yel labor, vel

officium . courtage. Sent, cento, centum, cent. Sepa del beche , V. Suca. Serena di prà, sorta d'tte-

cello, che mangia le vespe.... guépier. Serena, altra sorta d'uccelletto colle penne azzurre; tordo marino, necello di s. Martino, rossiguolo di riviera . . . . Martin pecheur. · Serniuje, o serniure, pat-

tume, spazzature, maraine, mondiglia , sceltume, quisquilice, arum, sordes, rebut, epluchures, ordures, balayares. Sernigie, vagliatura, moudiglia di grano , od altro , purgamentum, excretum, criblure.

Servissievol, cortese, officioso, obbligante, che sa voleutieri servigio, gentile, amo- novelte, pubblicare qualche revole, pronto a far piacere, cosa, rumores pargere, menserviziato, officiosus, cuique dacia fundere, deliter des

Tom. III.

benignus, facilis, obligeant, serviable, officieux.

Ses, nome numerale, composto di due tre, e collocato tra 'l cinque, e 'l sette. sei ; sex , six. Ses volte tant , sestuplo, sextuplum, sextuple. Sesta , t. di scuola , seste classe, sexta classis, la sixieme. Scole d' sesta, sestan; scolaro, che è in sesta, nella sesta classe . . . un sixième. Sesta, t. di giuoco, sei carte di seguito del medesimo seme. una sesta . . . sixieme. Sesta magior, dicesi dei primi sui tarocchi , sesta maggiore ... sixième major. Sesta, t. di musica . . . . sixte, Sesta . una delle ore canoniche, sosta, sexta, sexte.

Sestan , V. Scole d' sesta. Sestina, poesia composta di sei versi, sestina ....

sicain.

Schnin , bambino nato il settimo mese dopo il concepiarento . . . qui est ne de sept mois.

Sculie , V. Solie.

Sfars , pompa , treno, gala, magnificenza, sfarzo, osientatio, pompa, magnus apparatas, laste, ponipe, appaied, magnificence, sumptuosite.

Sfervaje . o sfurvaje . sbriciolare , ridorre in bricioli , sminuzzare, tritare, sfrucellare, friare, in micas frangere, émietter, émier, briser. S/grvajesse, shriciolarsi, sminuzzarsi , friari , s' émier.

Sfionde, spaceiar frottoie, obvius et expositus comis , nouvelles , des mensorres.

762 Strösna, v. pl., e dicesi di giovane scaltro nel coprire a suoi vizii, sfacciatello, briconcello, cavezza, mascagno, furfantello, nequam, fiagitiosus , sycophanta , mievre , espiegle, revêche.

Sfors , sforzo , potere , possibilità, ogni maggior forza, conatus, nisus, ettort, con-

tention. Sfurmiole , dicesi d'un certo brulichio, che si sente talvolta nella pelle, specialmente alle mani, o ai piedi, pizzicare, sentire un certo formicolio, vellicare, fourmiller. Ssurmiole, dicesi d' una grande quantità d'insetti, o di piccoli animaletti, che si muovono, e sembrano un formicajo, formicare, brulicare, formicarum ad instar esse fourmiller.

Sfurmiolè, abbondare, abundare , abonder , V. Furmiolè. Sturnior, dicesi di uccellino già forte, e pennato, on-

de potere suidiare, uccello nidiace, atto a volar via dal nido, a nido recens, niais, bejaune, dru, V. Sfurniè.

Sgaira, dissipatore, scialacquatore, prodigo, sprecatore, che ha le mani forate, prodigus, profusior, nepos, prodigue, dissipateur, panier percé. Andè an sgaira, andar a zouzo, a sparabicco, gozzovigliare, huc, et illuc cursitare, vagari, comissari, nepotari, courir la prétentaine, faire la vie.

Sgangarà, sciancato, che ha retta, o guasta l'anca, che ▼ ancojone , claudus , débanché. Sgangarà, guasto, scou- vergoguoso, sozzo, villano,

nesso, sfondato, spezzato, in cattivo stato, corruptus, effractus, attritus, gaté, effondré, en mauvais état.

Sgaravas, scarafaggio, scarabœus, scarabée.

Sgarb, affronto, oltraggio, ingiuria, sopruso, villania, injuria , contumelia , affront-

Sgarbel, sgardabel, sgherb, squarcio, straccio, laceratio. scissura , fractura , accroc , déchirure.

Sgardablà, sgardablè, Vedi Sgardamlà, sgardamlè.

Sgaribote, frugacchiare, cercare, toccare, muovere, dimenare, agitare, scrutari, perscrutari, agitare, movere, pertractare, quassare, toucher, fouiller, remuer.

Sgasarada, un niente, un frullo, un pelo, teruncii, nihili, pili, rien, pas une maille, pas un zero.

Sgatine , V. Gomitè , Vedi-Fè i gatin.

Sgar, cavo, cavità, scavamento, fosso, buca, tana, il concavo, excavatio, cavamen, lacuna, caverna, fossio, fossura, fossa, creux, fouille, fossé.

Sgavignè , V. Desgavignè. Sgeil , V. Desgel. Sgerbi , V. Desgerbi.

Sgherbiña, liquore, o gomma d'una specie di ferula, che è odorosa, e gialliccia, galbano, galbanum, galbanum, espèce de goume.

Sghincio , debole , languido, sparuto, molle, frale, effeminato , gracilis , strigosus ,

debilis , fluet. Sgörbi, sconcio, ontoso, indecente, turpis, indecorus, jet conscience, sur mon bonprobresus, honteux. Sgörbi, sgarbato, senza grazia, senza garbo, rozzo, maltatto, disgrazioso, invenustus, ineleguns , maiotru, sans grace.

Sgorbiaria, sost., bassezza, vilta , sgarbatezza , inconcinnitas, abjectio, petitesse, mau-

vaise grace.

Sgorata, sost., V. Scorata. Sgrandi, aggrandire, allargare, accrescere, amplificare, augere, dilatare, amplificare, agrandir, accroître, rendre plus grand , plus étendu. Sgrandisse, parlandosi di abitazione, aggrandirsi, distendersi, accessionem adjungere ædibus, agrandir sa maison. Sgrandisse, parlandosi di beni, slargarsi , distendere, allargare i suoi poderi, accrescerli con nuove possessioni, tenute ec, , augere , amplificare , ditata re , propagare agros , prædia , accessionem adjungere proediis, agris, s'agrandir, augmenter sa terre, son héritage . lui donner plus d'éteu-

gros. Si. nota di musica, si ...

Si a la fe, ch' i giur , frase degli ebrei, si per certo, lo giuro , da vero , per mia fe , utique, sane, vere, ila sane, m. hercle , fidem do , profecto, bona fide, sur ma foi, à ne point mentir, sur mon ame,

neur, et conscience. Siche? siche dunque? adun-

que ? dunque ? ergo ? igitur ? eh bien ? Siche, laonde, perciò, onde, per la qual cosa, quare, quapropter, c'est pourquoi , pour cela , par conséquent. Sicoria di pra, erba note,

la cui radice , e le foglie si mangiano il verno nell'insalata, ed è di acuto sapore, ed aromatico, macerone, smirnio, intyrnium, maceron, pissenlit. Sicoria, mloña, dicesi per ischerzo il capo umano, la testa, caput, tête.

Sicur, sicura, avv., certausente, senza fullo, sicuramente, certe, profecto, procul dubio, certainement, sans doute , certes, re , assicurare , tulum , secu-

Sigure , accertare , afferma-

runt reddere aliquid , assurey. Sicure na muraja, un sole. na völla, puntellare, assicurare , fermare , fulcire , firmure, assurer une muraille, un plancher, l'étayer. Sicu-Sgrignassè, V. Sghignassè.

rè, fermare, arrestare, far.

Sgrossi, ingrossare, aumentare, accrescere, ringrandire,

firmum, reddere, mson, tite. far parere più grosso, augere, Sicure la dote, assicurare la amplificare, grossir, rendre | dote, eautam reddere dotento dotem in fundo collocare, assurer la dot. Sicuresse d'un , imprigionare, far prigione, catturare, comprehendere, in carcerem conjicere, arrêter s'assurer de quelqu'un , s'. ssurer de sa personne, l'emprisonner. Sicut erat , frase latina , che

siguifica tuttora lo stesso, sempre nel medesimo modo, la canzone dell' uccellino, eamdem rem centies obgannis, idipsum semper est, pari jugiter modo, æque ac antea, e'est toujours la même turelure, toujours de même, toujours la même chanson.

Siffe, avv., sì pur troppe, sì bene, scusstemi, perdonatemi, ella è pur troppe cost, heu ita est scilicet, hoc mosto quidem res se se habet, mhi quesso, ignosce, excusatum me habea, sit dicto venia, helias oui, oui bien, si fait, excusse-moi, pardonnes-moi,

pardonnerez.

Siftè, fischiare, far fischiate, scherni, aliquem sibilare,
sibilis consectari, siffler quelqu'un. Siftè, soffiare altrui
negli orecchi, suggerire, in-

sinuare segretamente qualche cosa, aliquem subornare, præmonstrare alicui, siffler quelqu'un. Sigari d'tabach, o sigale,

Signature, firma, soscrizione, chirographus, signature.

Signè, sottoscrivere, seguare, firmare una lettera, una promessa, un contratto, od altro atto, scripto chirographum apponere, siguer, mettre son seing, son nom, son parafe au bas d'un écrit.

Sigogna, sorta d'uccello grande di penne bianche, e nere, il quale fa gran romore col becco, che è lungo, e rosso, battendolo molto insieme; egli è è nimico delle rane, e delle serpi, cicogna, ciconia, cigogne. SI

Sigur , sigura , V. Sicur ,

sicura.
Sigurtà, dicesi per ischerzo il cacio, caseus, fromage,
Sigurtà dna litra d'canbi,
girata...aval.

Silaba, aggregato di più lettere, dove s'includa sempre di necessità la vocale, ed anche una sola vocale senza compagnia di consonante, sillaba, syllaba, syllaba, syllaba.

Silissi, sorta di camiciuola fatta di setole di cavalli, o d'altro pelo ruvido, che punge continuamente la carne, cilicio, cilicio, cilicio, cilicio, silicio, tarieta to preso di profilo sopra una una contra cont

to preso di profilo sopra una carta bianca dall'ombra della candela.... silhouette, portrait à la silhouette. Simareba, sorta d'alhero della Giammaica, e della Ca-

rolina, la cui corteccia è assai buona per la dissenteria , . . . . . simarouba. Simonia , mercanzia dello cose sagre , e spirituali , simonia , rerum sacrarum emtio , aut venditto , sumonia ,

simonie.

Sinagoga, dicesi al presente il luogo, in cui si adunano gli ebrei per l'esercizio
della toro religione, sinagoga,

synagoga, synagogue.
Sindone, V. San Sudari.
Sinedrin, così chimmavasi
dagli ebrei il principal loro
tribunale; sinedrio, o sauedrin

Singia, singion, singè, V. Cengia, cengion, cengè. Singial, porco salvatico, cingbiale, aper, sanglier.

cinghiale, aper, sanglier.
Singrie, pianta simile al

tamarisco, che produce un frutto simile ad una nocciuola, ghianda unguentaria, liliacum, lilas ben , noix de ben.

Singueña, o sinqueña, serie, ordine, progressione, seguito, ordo, series, série, suite. Singueña, pretesto, scnsa, colore, ragione apparente, pretextum, simulatio. species, prétexte, titre, excuse,

voile, couleur, converture. Sinoco, agg. di alcane febbri continue senza nuovo ac-

cesso, sinoco.... synoque. . Sinodo , adunanza di parrochi, e di altri ecclesiastici, che si fa in ciascuna Diocesi, d' ordine del Vescovo, sinodo, synodus , synode. Sinodo , adunanza dei Ministri , e degli Anziani della Religione, pretesa riformata per affari spettanti alla stessa Religione; sinodo, synodus, synode.

Sio, cantimplora, cantinella, secchietta, situla, vas subereum . . . .

Sipria, pover & sipri, polvere da impolverare i capelli; polvere di cipro, pulviscyprius, poudre de cypre.

Siribebola , V. Ziribebola. Sirimoniaj, atti, she si fanno da' Magistrati, o da' Principi nelle azioni pubbliche, come pure le dimostrazioni reciproche, che si fanno tra loro per onoranza le persone

private, ceremonie, solemnes ritus, officiosa urbanitas, cé-Siriogna, sorta d'erba, celidonia , chelidonia , éclaire

chélidoine. Sisia , t. de' sarti , ascella , ala, aisselle. Streit d' sisia,

troppo stretto sotto l'ascella. arctior sub ala, trop étroit sous l'aisselle.

Sisin , V. Tafanari.

Sisma , divisione , e separazione dal comun corpo, e comunione di nna qualche religione; scisma, schisma, schisme.

Sismatich, che promuove scisma, che è nello scisma, o che si separa per scisma dal comun corpo , scismatico , schismaticus, schismatique.

Sissa, sissin, voce, che usasi da' fanciulli, quando cominciano ad articolare le sillabe, come pure dalle loro madri , o nntrici per dire piscia, piscio, orina; Me cioncio veusto fe la sissa? vuoi tn pisciare, mio carino? via ne mingere, pupe mi? mon. enfant, veux tu faire pipi.

Sisse, avv., assai, molto molti , multum , valde , plures .. multi, assez, beaucoup, plusieurs.

Sistema, metodo, che si tiene nel trattare le materie scientifiche, d'erndizione, a simili, sistema, ordo, methodus , systhema , systhème . supposition , hypothèse. Sistema, la positura, e l'ordine delle principali parti del mondo secondo le diverse opinioni de' filosofi , e degli astronomi, sistema, mundi compositio, partium mundi dispositio, situs, systhème. Sità, sost, città, urbs, ci-

vitas , ville , cité. Sitadela , rocca , fortezza ,

arx , citadelle , forteresse. Sitadin , quegli , che è capace degli onori, e benefizii

della città, cittadino, civis, eltoyen.

Sitadina, peita sità, cittadella, oppidulum, villette, villotte.

Sitronèra , luogo chiuso, e destinato per mettere al coperto d'inverno, e rinclaindere agrami piantati nelle casse, o in vasi, acció non siano dal gelo danneggiati; stansone de-gli agrami, cella condendis Ayeme malis aurantiis, orangerie.

Sitronèt, sorta di fiore di color giallo; fiorrancio, caltha, souci. Sl, sla, prep., sul, sullo,

sulla, super, supra, suc, dessus.

Slavandon, V. Sgiafton, e V. Slavas. Slavas, acquazzone, nem-

ho, rovescio d'acqua, acquajone, bufera, tempesta, dirotta pioggia, imber effusus, endee, lavasse, orage, grosse pluie.

Steps, schiaffo, alapa,

soufflet.
Slich , minerale stritolato ,

e lavato . . . schlich.

Slin , o Selin , moneta inglese d'argento , del valore
di circa soldi venti ; scellino

in . . . . schelling; venti scellini feuno la lira sterlina. Slafate , a slofate , a dormire , a letto , cubitum , au

couche, au lit, à la couche.
Slita, V. Lesa.
Sloha, slofie, V. Lofa, lofe.

Stongairà, V. Strojassa.
S' maj, dvolle, per fortufa,
per asar, se mai, se per avventura, se alle volte, si quando, si forte, si par hasard.

Smanöt, diconsi i prima quattro giorni di quaresima, quadragesima dies primi qua-

tuor, les quatre premiers jours de carème. Smaraviesse, maravigliarsi,

stupirsi, admirari, obstupescere, s'émerveiller, s'étonner, être surpris.

Smarcesse, V. Desmarcesse. Smerilion, sorta d'uccellodi rapina della razza de più piecoli falconi; smeriglio, smeriglione, nisus, æsalon, emerillon.

Sniè, verbo, parere. A che de la fam, lut ai mia bon, a chi ha gran fame, ogni cibo è sufficiente, l'asino, che ha buona fame, mangia ogni strame, esurienti omnia esculenta, nihil esuriens contennil; stomachus jejusus raro vulgaria temnil; tout est hon dans le besoin.

Smilace, sperie d'erba sementosa, le radici della quale sono adoperate in luogo di quelle della salsapariglia, amilace, smilace, l'iscron. La smilace spinosa ha le foggie come la madreselva, la smilace, che non è spinosa, ha le foglie come l'ellera.

Smingol, V. Smils.
Smorsė, V. Smortė.
Smovii, smosso, sommosso,
sollevato, eccitato, motus, com-

motus, excitatus, ému. Smoviz, dimenato, agitato, scavato; trasportato, parlandosi di terra, motus, effossis, remué. Snestr, o snistr, sinistro.

manco, sinister, lavus, gauche.

Snice, cavar dal nido, sni2

detegere, découvrir. Sniss, uccello, passera di Canaria, avis Canaria, serin.

Snojèt giaun, fior giallo odorosissimo, che nasce da bulbo alla primavera, giunchiglia, narcissus, juncifolius, jonquille.

Socia, V. Società.

· Socio d' negossi , associato, compagno, socius, associé. Socors , V. Agiut. Socoure,

V. Agiute.

Socröl, socrolada dla vitura, balzo, strabalzo, scossa, corporis jactatio, concussio a carro subsultante, cahot, cahotage. Socrolada d' testa, scrollamento di capo, capitis succussus, secouement de tête.

Sodisfasion, contento, piacere, soddisfazione, lætitia, satisfaction, contentement, joie , plaisir , agrément , aise, consolation. Sodisfasion, sorta di scusa che si fa ad una persona offesa , soddisfazione, excusatio, purgatio, satisfactio, réparation, satifaction. Am dara mai na sodisfasion egual a l'ofeisa, ch' a m' a fame , non potra mai darmi una soddisfazione pari all' oltraggio ricevuto, numquam mihi pro suis in me injuriis satis est facturus, il ne me tera jamais de satisfaction, qui soit égale aux outrages, qu'il m'a faits.

tisfacere , solvere , acquitter ses dettes, satisfaire ses créau- mare, la cui carne è rossa;

date, e nido expellere, de- | ciers. Sodisfe, dare soddisfazione, noxam expiare, satisfaire un homme, qu' on a offensé, lui faire réparation, lui donner satisfaction.

Söföch, calore eccessivo, calore, che soffoca, che toglie il respiro, astus ignavi, celum gravius, cestus a silente aura, calique gravitate, tempus gravissimum, et maximi calores, chaleur étouffante, air étouffé, pesant, chaud, qui appesantit, et ôte au corps toute sa vi-

Sofochè, sofoghè, impedire il respiro , soffocare , spiritum elidere, suffocare, étouffer, suffoquer, étrangler, faire perdre la respiration, la vie. Sofoche, per opprimere, non lasciar sorgere , suffocare , opprimer, assommer, accabler.

Soloche d' caud , soffocare per l'eccessivo calore, astuare ad interclusionem animae étouffer de chaud.

Sognochė, sognassė, sognare, esser molestato da frequenti sogni, sonnecchiare dormitare, revasser, roupiller, sommeiller, sommeiller, à demi.

Söla, pesce di mare molto stiacciato, suglia, sogliola, solea, sole.

Soldin , soldino , nummulus, petit sou. Somarel , V. Somot.

Somari, sommario, ristretto, compendio, estratto, sum -· Sodisfe , appagare , conten- marium , compendium , somtare, soddisfare, satisfacere, maire, abregé, extrait. Giu-satisfaire, agréer. Sodisfe, pur stisia somaria, giudizio somgare il debito , soddisfare, sa | mario . . . justice sommaire.

Somon, sorta di pesce di

salanune, sermone, salmo, shumon. Sonaubol, colui, che sano,

e addormentato, e per lo più di notte sorge di letto , cammina ed esercita varie operazioni come fosse svegliato, son rimbulo, nottambulo, nocti ongue, noctambule, sosfoambuic.

Sone . verbo suonare. Com a sono, i balo, tal sonata, tal ballata, tal proposta, tal risposta, par pari, telle pro position, telle réponse.

Sopate j' ale , agitare , dimenare, battere le alc, pennis plaudere, tremousser des ailes, battre de l'aile. Sopaté i pairen a un, sequestrare, staggire , pignus capere , pignerari, pignore cavere, exécuter, saisir, user de mainmise, remner la vaisselle de quelqu'nn , lui envoyer une saisie. V. Fè l'esecusion. Sopressada, specie di vi-

vanda . . . . espèce de saucisson, ou de petit salé.

Soque, un pezzetto, un tantino, uno scampoletto, frustulum , petit bont , échantillon. Soque, una cosa, una mucelina, un ordiguo, un arnese , res , machina , chose, machine. Soquè, un non so ! che, nescio quod, nescio qui, quædam res, je ne sais quoi, je ne sais qui. Sortinin . V. Sufrin. Sorfo.

V. Sollo. Sospèis, da sospende, so-

speso, sostenuto in aria, suspensus, suspendu. Sospèis, per dubbioso, ambiguo, inceps, ambiguus, dubius, in- de l'exercice de sa charge,

certus animi, iudecis, douteux, ambigu, incertain, indetermine , irresolu. Sospeis , per incorso nella sospensione, in sign, di censura ecclesiastica, sospeso, surpensus, sudens, interdit. Esse sospèis. essere intra due, esser in dubbio, animo pendere, être en suspens. Tiù un sospèis, tener alcuno sospeso, in dubbie, aliquem suspensum detinere. tenir quelqu'un en suspens.

Sospende , appiecare , o sostenere la cosa in maniera che non tocchi terra, sospendere, sollevare, suspendere aliquid. pendre, suspendre, accrocher, attacher en haut, tenir suspendu. Sospende, per differire, prolungare, differre, protrahere, suspendre, surscoir, differer, retarder, delayer, renvoyer, interrompre. Sospende la sentensa .'l giudisi, sospendere il giudizio, non decidere ne in bene, ne in male , judicium , assensionem a re aliqua cohibere, suspendre son jugement ni en bien, ni en mal, ne rien décider. Sospende un Prewe da la Messa. da la Confesion, sospendere un Sacerdote dal celebrare la S. Messa, dall' ascoltare le Confessioni, interdire, Sucerdotem sacris arcere, suspendre un Prêtre, interdire un ecclésiastique de ses fonctions pour un temps. Sospende un da n' inpiegh , vietare , proibire ad alcuno di esercitare la sua carica, il suo impiego, aliquem ab administratione sui muneris ad tempus deciso, suspeso, dubbio, an- removere, suspendre quelqu'un

pour un temps. Sospension , sospensione ,

dilazione, indugio, ritardamento, circum criptio, admistraudi muneris interdictio, suspension, interdiction, surséauce. Sospension d'arme. tregua, sospensione d'armi, inducia, ab armis quies, suspension d'armes, cessation d'actes d'ostilité, trève, suspension; censura ecclesiastica, sospensione, interdictio, a sacris suspensio, suspense, censure, par laquelle uu ecclésiastique est déclaré suspens.

Sospensori, fasciatura di ferro, o di cuojo per sostenere gli intestini ; brachiere , ventrale , fascia , brayer , suspensoire. Col cha fa i so pensori, brachierajo, facitor di brachieri, ventralium, subligarium faber , faiseur de brayers, de bandages.

Sota , prep. , V. Sot. Tachè sota , V. Tachè.

Sot cope, t. di ginoco di carte, tarocchi ec. . . . . . surcouper.

Sotlinde , tirare una lincetta sotto una, o più parole, scrivere, e notare con linea tra verso, e verso, sottosegnare una, o più parole in una copia manoscritta, che deono essere impresse in caratteri diversi . . . souliguer.

· Sotman', t. di ginoco della palla, ed è quando si dà alla palla , volgendo al contrario la mano, rovescio, rovescione, man rovescio, adversa donné avec la raquette etc., avant-main. Sotman , quell'

lui en interdire les fonctions | arnese dell'archibuso , che difende, e ripara il grilletto, guardamacchie . . . songarde. Sotrisa, sembiante, apparenza, mostra, simulatio, sem-

blant , V. Saublau. Sovens, spesso, sovente, sœpe, crebro, sæpenumero, frequenter, souvent, plusieurs fois, frequemment.

Sovraña, sorta di moneta d'oro, nummus aureus, souversin d'or.

Sovrapì , V. Sorplù.

Sovraporta, telajo, quadro, pittura posta sopra una porta, sopraporta, v. dell'uso . . . . dessus de porte, placard, tableau, cadre, tableau en lo-

sange. Sovrastant di murador, soprostante, assistente, præses, custos, piqueur, assistant.

Spacada, t. di ballo, salto, balzo, saltus, écart.

Spacia balote, V. Pianta caröte. Spagneili, metaf., V. Poi,

pidocchi. Spali, smort, pallido, smorto, squallido in volto, pallidiccio, sbiancato, pallidus, squallidus , pale , bleme.

Spalot, pezzo di bue, di vitello ec., tagliato per lo lungo del dorso, dorso, bubula, vel vitulina costa, aloyan, le hant côté.

Spanadrap, d'abito antico. disusato .... habit antique. Spanadrap , cartello , inscrizione, tabella, libellus publice affixus , offiche , écriteau. Spanadrap, tela imbevuta manu , coup d'arrière main d'empiastro fuso , sparadrappo . . . . sparadrap.

Sparavè , V. Farchèt. Sparì , dileguarsi dalla presenza d'alcuno, ritirarsi in fretta, involarsi agli sguardi altrui . sparire . e conspectu evolure, disparattre. Spart, dicesi auche di cose inanimate. I avia un paira d' guant, a son spari, avea un pajo di guanti , sono speriti , non si trovano, se ne sono volati, il diavolo gli ha portati via, abscessere , evantuere digitalia, chirothecas abstulit diabolus, j'avais des gans, ils ont disparu.

Sparme, temere, paventare, aver penra, e temenza, timere , formidare , craindre.

Spasime, avere spasima, convulsione, cioè dolore interno cagionato da ferite, da posteme, c da cose simili, spasimare, convulsione, distensione, nervorum laborare, avoir des convolsions de membres. Spasimė, durar gran fatica, affannarsi, vehementer laborare, avoir bien de la peine. Spasime, esser fieramente innaniorato, deperire, ardere, être amoureux à la folie. Spasimè, desiderar ardentemente, inhiare, mourir d'envie.

Spasm, e spasim, dolore intenso, cagionato da ferite, da posteme, e da cose simili; spasima, convulsione, convulsio . nervorum distensio , spas me, convulsion.

Spassi; spazio, distanza, intervallo, ampiezza di luogo,

amplitudo, espace, étendue. Spatarada, strepito, rome-

re, rumor, strepitus, éclat, bruit. Spatarada , lo spargere. spargimento, effusio, épanchement, effusion, diffusion.

Spatriesse, abbandonar la patria , spatriare , putriam relinguere , s'expatrier. Spatriesse, perdere i costumi della patria, mores patrios e.cuera, s'expatrier.

Spatrinà, spatrinesse, Vedi Spatruna, spatrunesse.

Spedi, spacciare, spedire, affrettare l'esecuzione d'una cosa, sbrigare, terminare. dar fine con prestezza, e.rpedire, absolvere, conficere, expédier, dépêcher, achever, accélérer. Spedisse, affrettarsi, spedirsi, festinare, se dégager. Spedi un core, n'espres, spedire un corriere, inviarlo con prestezza, e per negozii particolari , festinanter mittere, allegare cursorem, dépêcher un courrier, un expres-Spedi le bole, un brevet, spedire le bolle, un brevetto. conficere, expédier. Spedi un. prest, far morir presto, mandarlo presto cogli Angeli a cena . brevi cruciatu perimere, expédier, faire mourir vite. Esse spedì, si dice di persona disperata, e che non v'è più rimedio per lui, actum esse, de aliquo periisse, être dèse. spéré, perdu, sans ressource, être abandouné, désespéré des médecins.

Spedient, sost. , risoluzione , mezzo, compenso, spediente, consilium, ratio, via, expédient. Spedient , add. , utile ,

necessario, opportuno, utilis, | convenir, toucher, regarder. aptur, opportunus, expédient, nécessaire , à propos. Spedient, she si spedisce, che si sbriga, speditivo, in exequendis rebur impiger , qui fait vite , prompt, expéditif.

Spedision, spaccio, spedizione, rei confectio, expédition. Spedissione , spedizioniere ,

procurator, magister, expéditionnaire.

négligent.

Spegàs, pittore da sgabelli, da mazzocchi , da chiocciole , caltivo pittore, ineptus pictor, barbouiller. Spegas , setola , spazzola, brusca, scopula, brosse.

Spensierà , prodigo , che ama di spendere, dissipatore, scialacquatore, fonditore, spendereccio, sprecatore, sparnazzatore, impendiosus, prodigus , dépensier , prodigue , gaspilleur , dissipateur. Spensierà, trascurato, senza pensieri, spensierato, incuriosus, étourdi, nonchalant, qui ne se doone aucun souci de rien,

Spessada, t. di ballo .... hortentia , doubles ciseaux. Spetativa, speranza, o as-

sicuramento di succedere all' altrui eredità, aspettativa, spes, spes successionis, espérance, attente , expectative.

Spete, sperare, o credere un tal successo intorno a checchessia, aspettare, expectare, attendre. Spete, intertenersi, indugiare, lasciar d'operare tanto che succeda checchessia, præstolari , manere , attendre. Spetè, per appartenere, convenire, spettare, spectare, uttinere , pertinere , appartenir , genium præckarum, talent mer-

Spetesse, sperare, promettersi, alicujus rei spem alere, sperare, espérer, se promettre. Fesse spete, farsi aspettare, indugiare, moras trahere, se faire attendre. Fe spete'l creditor , differire , far aspettare il pagamento d'un debito. morari solutionem, faire attendre le payement d'une dette. Spetè, modo imp., dicesi a persona, che legge, parla, cammina, o fa altra simil cosa; attendete, aspettate, mane, attendez, arrêtez, ne continuez pas.

Spetesada, spetese, V. Petarada , petese.

Spēui , spoglio , spogliamento, preda.... depouille. prise, cotte-morte. Spein, ristretto d' un inventario, some mario d' un processo, compendium, summa, dépouillement , abrégé , extrait.

epiana, stromento de le-gnajuoli, V. Piana. Spianada , battuto , suolo

d'un terrazzo, o simile, solarium, plate-forme, terrase. Spianada, t. di fortific., spianata , spatium terræ vacuum , et planum , esplanade.

Spich , piccolo serpente , il cui morso è assai pericoloso, uspe, aspide, aspis, aspic.

Spinau , spinaud , o spinard, sorta di pruno , berberi , crespino, berberis, épine-vipette.

Spiritin, bell' ingegno, bel talento, præclarum ingenium, beaux esprits.

Spiriton , grand' ingegno , gran talento , talentaccio , in-

Spiritos, ingegnoso, spiritoso , vivace , acuto , ingeniosus, acutus, subtilis, sollers, ingénieux, vif, plein d'esprit,

d'invention , d'adresse. Spiritos, che ha molto spirito, spiritoso, fervidus, acer, spirituel, subtil, pénétrant, qui a beaucoup d'esprit.

Splin, furore, capriccio, bizzarria , fantasticheria , stravaganza . animi repentinus impetus, morositas, rage, quinte, humcur.

Spnice le castagne, cavare i marroni, le castagne dai ricci, sdiricciare, echinis castaneas purgare, ex echinis excutere castaneas, tirer les châtaignes du brou, écosser les châtaignes.

Spoje, V. Despoje. Spolmonesse, shatarsi, seccarsi i polmoni a lorza di gridare, delassari, s'epoumouner. Sporcacin , V. Spegas , V.

Salop , V. Bianchin. Sport , risalto , orlo , sponda, sporto, ora extans, pro

minens, prostans, rébord. Sposè un parti, prendere una risoluzione, una determinazione, attenersi a un par tito, consilium capere, preadre un parti, une détermination.

Spötich, add., eccellente, maraviglioso , dilettevole , de- l lizioso, præstans, præclarus, mirabilis, jucundus, excellent, délicieux, admirable. Spruss, sprussė, V. Spric,

sprice . V. Sbrine , sbrince .

veilleux, prodige, grand ta- tide inhalare, putere; male olere, avoir l'haleine forte. puer de bouc, tuer les monches au vol. Spussé d' vin . spusse d'aj, puzzare di vino, d'aglio, vinum, alium redo-. lera, obolera, puer le vin, l'ail. Pi un toira, pi a spussa . . . . plus on remne la . merde, et plus elle pue.

Squaquare, svelare, sconrira, appalestre, dichiarare, manifestare, d tegere, prodere, declarare, aperire, patefacere, dévoiler . V. Desgavasesse.

Squarse'l teren, dissodare, rompere, lavorare un terreno. incolto, silvestrem agram defricare, rude solum colere, défricher.

Squari, avv., quasi, come, come se, poco meno, che, quasi , veluti , ferme , fere pene, presque, pas tout-à fait , à peu près, peu s'en faut, quasi-Squela, squeila, t. prov., V. Scudèla.

Squiss del tron, V. Sciat del tron. Squita, squite, V. Squicia.

squice. Squite d'galiña, sterco di. gallina, fimus, sterens, fiente. Srange, ed altri simili, V. Descange.

St, sta, stsi, cost, costa, costsi, pron., questo, questa, costui , cotesto , cotesta , iste, hic, celui-ci, cet, ce, ceci, celle ci , cette.

Sta , add. , assiso , sed ns , assis. Sta s' un such , posto in obblio, privo d'ogni speranza, abbandonato, oblitus, der-lictus, spe omni dejectus, Spusse 'l fià, aver il fiato oublé, dechu de tout espoir. puzzolente, che pute, ore fee Stà sui garet, assiso sui garretti , semi supirus , aqcubans, | suppressio sanguinis , étancheassis à croupetons.

Stabiliment, stabilimento, fundamentum , stabilitas , établissement. Stabiliment, sta-- tuto , lex , decretum , ciahlis sement. Stabiliment, posto, carica, impiego, munu, of ficium , établissement. Stabihment, istituzione, principio, cominciamento, rei alicajus constitutio, établissement. S. a. biliment, dimora fissa in un paese, patria stabilis, établissement , demeure fixe.

Stabilisse ant un pois, fissare la sua dimora in un paese, dicure se civitati, o loco alicui , fixer sa demeure en quelque lieu, s'établir.

Stachet , legacciulo , parvum ligamen , retinaculum , petite attache, lien.

Stafilè , percuotere collo stable , stafflare , flagro cedere, donner le fouet, fouetter.

Stafon dla carössa, ciò che serve di sgabello per salire in cocchio, e simili, pedana..... botte , marche-pied.

Stagn d'spec, bismutte, corpo mmerale . . . bismuth, étain de glace.

Stagnant, che non corre, staguante, reses, staguans, croupissant. Aqua stugnant, acqua stagnante, aqua reses, aqua stativa; esu dorminte.

Stagnassion . state di diverse materie, che stagnano nel corpo umano .... croupissement, stagnation. Stagnassion, dicesi del sangue, o di altri umori, che cessano di circo lare, stagnamento, ristagna mento, ristagno, sanguis reses,

ment. Stunpa d'aso, aso, lader, birba d' prima stanpa, vale in estremo grado ignorante, ladro, briccone in chermisi,

ignorantissimus homo; seeiestissimus latro, maximus nebulo , ignorant , volenr , fripon en cremoisi.

Stanpador an ram, stampatore in rame, excusor, imprimeur en taille douce. Stanpudor da teile, stampatore in tela , excusor , imprimeur en toile peinte.

Stanpe le stofe, imprimere certe figure sopra le stoffe con ferri a tal nopo lavoratistampare le stoffe, imprimere pannos, gaufrer, imprimer. Sunhpè na masna, o dle masna, infantare, partorire, dare alla luce un bambino, mettere alla luce figliuoli , parere, eniti puerum, o pueros, eufauter, faire des enfaus.

Stanpèla , V. Crössa. Staupin, impronta, o marca della carta, o di mercanzia, stampatella, typus, estampille. Stanpin dla Lotaria . viglietto, bulletino, schedula, bulletin.

Stansieta . V. Stansiöt.

Stante , V. Stente. Stant e set , num. , settantasette . septuaginta septem . soixante dix-sept. Stant e set. metaf., strambo, sbilenco, schimbescio, che ha le gambe a balestrucci , storto di gambe, varus, valgus, distortus, compernis, obtortis cruribus, cugneux, bancroche; se è una donna, bancale.

Statuete d' giss , piccoli ri-

tratti, e figurine di gesso, l parva simulacra, sigilla, imagunculæ e gypso, des plåtres , figures tirées en platre.

Stè, sorta di passo di dan-

za . . . jeté.

Ste, ste si, sti, sti st, coste, costi, costi si, coste si, queste, questi, coteste, cotesti , hæ , hi , istæ , isti .... Sie cose, sti quader . . . . hæ res, has tabulas, ces, cettes, ceux, celles-ei, ces choses, ces portraits.

Stębie, fe stębie dl' aqua , intiepidire alquanto, torre il gran freddo all'acqua, tepefacere aquam, faire dégour-

dir de l'eau.

Steca, o ceca, o ghiga, buifetto, talitrum, croquianole. Ghiga sul nas, buffetto sul paso. De d'ghighe sul nas, dar buffetti sul naso, nasum talitro petere, donuer des nasardes , pasarder. Stech d' baleña, V. Steca

nel terzo significato.

Stech dla vantajiña, bacchette di ventaglio, assulte, brins de l'éventail.

Stendagi, t. degli Stampatori, varie funi tese da un muro all' altro d' una causera, su cui gli Stampatori fanno asciugare i foglii stampati; stenditojo , spanditojo . . . . . . éteudage.

Sigrnia , strada lastricuta di pietre, selciato, ciottolato, via lapidibus strata, chemin caillouté.

Sierta del lei , V. Sireta.

Subi , V. Stebi. Stimulant, che stimola, sti-

molante, stimulans, stimulant. pet , V. Tola 2. significato.

mento. Stirament d' nerv , stiramento di nervi, nervorum distensio, torsio, tiraillement de nerfs.

Stiribacola . capitombolo . giravolta, caduta, sublatis pedibus in caput prolapsio. culbute, vire-voute.

Stirlimandi, voce, che non ha alcun significato, e direbbesi un non so che, una cosa, quoddam, quædam res, uuc-

Stiroira, colei, che stira le biancherie . . . . femme . que repasse du linge avec le

ler, repasseuse. Stirura , l'azione dello stirare biancherie, e simili, pie-

gatura, piegamento . . . pliage, Stissi , V. Costi sì. Stissinet, un tantino, un pocolino, paullulum, tantil-

lum, pauxillum, tant soit peu-Stivatada , balordaggine , goffaggine, scioccheria, haggianata, insulsitas, stultitia, stoliditas, lourderie, bétise. \* Stivalon, accr. di stival, stivaloue, ingens ocrea, grosses bottes. Suvalon, stivalas,

goffo, bibbeo, minchione, wippa, sot, badaud. Stive, stiv . V. Stuve, stuv. Stocafis, nome, che si da ad una specie di baccalà salato, e sacco, che viene a noi dall' Olauda; stoccofisso, pesce bustone .... stuktiche,

Stofa pastissà , stufato colla gelatina . . . du veau . du beuf à la gelée.

Stômi da prassa, V. Struss 2. sign. Stomi da prassà , facia d' tola .... fameux tou-

Stirament , stiratura , tira- | Storaiera , indigestione .

.23

Stracheur, a stracheur, V.

cruditas, indigestio, indigestion. Stomiera per empiura, corpacciata, ventriculi repletio, baire, goinfrade, carrelure de ventre. Stomièra per Magon, Vedi.

Stomièt dle pajolà . gousset pour le luit.

Stomiet , pezzo di tela ripieno di cottone, o d'altro, e filtamente trapuntato, che si tiene sullo stomaco: imbottito, diplois thorax interior, chemisette, pièce d'esto-Stopon del botal, V. Tapon.

Stopon del comod . . . . . bouchon, V. Stopon.

Storcion dla ca, V. Stravaca-baril.

Storia, coso, cosa, un non so chè, espressioni che si usano, quando taluno con sa, o non si sovviene del nome di quella persona, o di quella cosa, colni, colei, questo, questa cosa, arnese, derrata, ille, illa, illud, hic, hoe, hoc, iste, etc., res, negotium, ceci, cela, ce.

qui, machine, chose, etc Storta, sorta di vaso da stillare di terra, o di vetro, che ha un beccuccio adupco per congiungersi col recipiente; storta , vas curvum , retorta , cornue, rétorte.

Strà d'san Giaco, galassia, via luttea , lacteus orbis , circulus lacteus, via lactea, la voie lactée, la voie de lait, galaxie, le chemin de saint

Jacques. Strabuchė, V. Strabaussė. Stracarie , sopraccaricare , caricare di soverctio , sopraggravare, injustum opus umpocharger.

D' stracheur. Strafognė, spiegazzare, scipare , conciar male far come un cencio stringendo, corrugare, contrahere, replicare in rugas, in sinus, chilouner, gåter, bouchonner. froisser.

Stragichè , affaticarsi , sforzarsi, ingegnarsi, adoperarsi, mettere ogui studio, far ogni sforzo, stentare a vivere . laborare, eniti, nervis omnibus contendere, rerum inopia urgers, travailler, se donner de la peine, sévertuer, tirer te diable par la quenve.

Stram , V. Strem. Strambo, fantastico, stra-

vagante, strano, capriccioso, bisbetico, morosus, extravagant, qui a des idées extraordinaires.

Stranguria, depravata uscita dell' orina, allorachè si manda fuori a gocciola a gocciola, urinæ difficultas, stranguria, substillum, strangurie.

Strapassada, riprensione, bravate, sbrigliatura, rammanzo, objurgatio, reprehensio, réprimande, saccade, algarade. Strussapat , V. A strassapat.

Strassareul . V. Pate. Strasset, cencerello, piccolo struccia di pannolino, viliora scruta, petit chiffon. Strasset, piccolo pezzo di pannolino da nettare i rasoj, penicillus, frottoir, morceau de linge.

Strasseta, ragazza, o donnicciuola plebea, volgare, preudesi per lo più per ragazza licenziosa, cantoniera, nere, nimium overare, sur- vilis puella, o femella, merevicula, fille de joie, cou- | fricassée; dicesi fors' anche reuse.

Stravacabaril, storcion dla cà, aso del comun, colui, o colei, che porta tutta la fatica, a eni si da l'incombenza di tutte le faccende le più penose, a cui non si ha riguardo alcuno, homo clatellarius, le soustre-douleur.

Stravachete, rete per le quaglie, allodole, ortolani-ec., reticella, tramaglio, strascino, erpicatojo, verriculum, nappc, filet , rafle , tirasse. .

Stravagansa, follia, capriccio, stravaganza, bizzarria, morositas, extravagance, bizarrerie, folie.

Stravagant , V. Strambo. Stravasament , t. di hied. , dicesi degli umori del corpo, quand' escono fuori de' loro vasi, stravasamento, transfusio , extravasation.

Stravasesse, dicesi di sangue, e di umori, che escono dalle vene, dai loro vasi ordinarii, e si diffondono sotto la pelle per la carne, e per certe parti del corpo, spandersi, stravasarsi, stravenaisi, e venis crumpi, transfluere, extravaser.

Stravent , vento contrario , ventus adversus, vent contraire, vent débout.

Stregaria, incanto, incantesimo, fatatura, fatagione, fascinum, incantatio, vencficium , férie.

Streita, vivanda delicata, composta di animelle, grawelli, fegati, creste di galline, ali di polli, di piccioni, trunculi, orum, cupedia, orum, esca mellicular ; beatiles ,

saussa d' préale.

Strensiment, V. Stransiment. Strì , V. Sgiai , scheur ,

Stria, per dire strega, V. Sirèga. Siria, parlandosi di un confessore, un esaminatore, un professare, vale rigoroso, severo, rigidus, severus, rigoureux, sévère.

Strile, strillare, gridare, stridere, metter grida, dolersi, stridere, clamorem edere, crier. Stril , strido , strillo , stridor, bauts cris.

Stringa , V. Scaramana. Strivas, sferza, frusta, staffile, scutica, lorum, fla-

grum, fouct. Strofa , stanza , strofa , parte di una canzone . . . . . strophe, couplet, stauce, strophe.

Struni, verbo, rombare. rintronare, rimbombare, scuotere, smuovere, obstrepere, perstrepere, reboure, resonare, bruire, rétentir, ébranler.

Studie etica , prov. , divenir etico, tisico, febri hetica laborare , devenir éthique. Stupid , V. Sturdi.

Stupor, stordimento d'animo per grandi, é maravigliose cose vedate, o adite, o per alcuu modo sentite; stupore, stupor , stupiditas , étoune ment, surprise, admiration. Stupor, per intermentimento, torpore, stupore, couvulsione, e impedimento di moto; torpor, stupor, engourdissement, stupeur.

Sturdiaria , sturdison , Vedi Lordaria , lordison. Svanta, V. Sventa.

U .. 57

Suari, v. pleb., persona, che alloggia in casa altrui, specialmente in occasione di feste, spettacoli, solemnita; ospite, forestiero, hospet, bôte, étranger qui est reeu chez quelqu'un; detto dagli Aslesi mondin.

Subacid, agretto, acidetto, agrestoso, agrestino, agrigno, afretto, afruzzo, accrebetto, crudetto, bruschetto, lazzetto, fortigno, acidulus, subacidus, aigrelet, aigret, un peu aigre. Subafitament, subalittamen.

to , sottaffitto . . . sous-bail ,

Subafitavol, sublocator, sottaffittatore, sublocatore.... sous-fermier, sous-locataire. Subi di osèi, canto degli

succelli, avium cantus, ramage. Subia, t. de' tessitori, V.

Subi.

Subiarel, griveta, griva rossa, sorta di tordo, che in Lombardia è detto tordo viscada, e nell'alpa sicchio, malvicius, mauvis.

Subiareut, sorta d'uccello .... barge, petit dorlien.

Subiarola, lodnin, sorta di allodola, alauda species, niouette, lulu.

Sublima, sost., argento vivo, sublimato con ingredienti di sale, e tartaro; solimato.... sublimé.

Suos, avvenimento, successo, evento, riuscita, succrisus, eventus, exitus, succès. Sucint, avv., succintamente,

brevemente, compendiosamente, con brevità, breviter, brevi , paucis , saccintement , bret , en peu de mots.
Sudadu , sost., fè, o dè

Tom. III.

na sudada, mandar fineri molto sudore, copiosum emittere sudorem, suer beaucoup, être trempé, mouille de sueur-

Sudassa, iuzuppato di sudore, sudore madejactus, trempé de speur.

Sudassè, sudar molto, copiosum effundere sudorem, suer beaucoup.

Sudincono, quegli, che ha l'ordine del soduiaconato, cioè il primo de' maggiori Ordini sacri, soddiacono, subdiaconus, sous diacre.

Sudit, quegli, che è sotto signoria di Principi, di Repubbliche, o di Signori; suddito, vassallo, subditus, imperio subditus, sujet.

Suefait, avverro, assuefatto, assuefus, assuefactus, accoutumé, habitué.

Suc/asion, l'abito acquistato per lungo uso, assuetazione, consuetudine, assuetado, consuctudo, usus, coutume, habitude, accoutamance, usage.
Suc/è, assuefare, avvezzare,

consuefacere, accoutumer. Suefesse; avvezzarsi, assuescere, consuescere, assuefacere se, s'accoutumer, contracter une habitude, s'habituer.

Svelè, svelare, palesare, dichiarare, detegere, manifestare, révéler, découvrir. Sventolè, Vodi Sventajè, e

sventè.
Sventrè, sviscerare, shudellare, sventrare, eviscerare,
exenterare, éventrer, effondrer.

Svigg, add., lesto, vivace, frugolo, fragolino, che non può star fermo, suello, svelto, brioso, gajo, inquies, exul-

tabundus, lasciviens , alacer , pertugiare , pertundere , terehilaris , fort éveillé , frétillant, brare , vider , creuser , alezer .. fringant.

Suiton, uccello notturno, allocco, babo, alucus, hulotte, espèce de hibou.

Sul fauss, avv., in falso-Colona cha posa sul fauss, colonna, che posa in falso, columna nitens fultura nulla, columna in aere suspensa, colomne, qui porte à faux, qui ne porte pas à plomb sur ce qui le doit soutenir. Sul fauss, per ingiustamente, irragionevolmente, injuria, inique, injuste, injustement, à faux. Sul fus , abbigliato , addob-

bato acconciato in gala, exornatus, magnifice paratus, paré, à la mode, en grand gala. Sul lubiot , avv. , sul fatto ,

in manifesto scelere, sur le fait, en fragrant délit. Sul pave , avv. Esse sul pa-

or, essere al lastrico, non soper dove alloggiare, laris inopem esse, avoir ni feu, ni lieu , être sur le pavé , sur le carreau, sur le pavé de la rue, être hors du logis, V. Pavè. Butè un sul pavè, rovinare alcuno, ridurlo agli estremi , de fortunis omnibus aliquem deturbare, mettre quelqu'un sur le paré, le

Svojatessa, svogliataggine, svogliaterra , fastidium , nousea , satietas , dégoût , aversion, répugnance.

Sociale, votore, evacuare, exinanire ; exhaurire , evacuare, vider, évicuer, curer.

Svoje, torre la voglia, svogliare, avertere, dimovere

dégoûter, ôter l'envie. Svojesse, perdere la voglia, svogliarsi , fastidire , se dé-

goûter; perdre l'envie. Supa a la canavesaña, zuppa ben cotta, cotta a fuoco lento. panis office probe macerate. la soupe des vendangeurs, une soupe mitonnée. S'a l'è neu supa, tè pañ bagnà , non v'è dif-... ferenza alcuna dall'upa all'altra cosa, par, et idem valens. eodem pertinens, bonnet blanc, ou blanc bonnet, c'est jus vert . ou verius . c'est la nie .. me chose, c'est tout un ; quando la supa non è fatta di pane, allors in francese non: si dice soupe, ma potage. Supa d' Madre Budessa , supin, supassa, una zuppa ab-

bondante, una scodella piena, di zuppa, plena scutella, une boune écuellée de soupe. Superbion , V. Superbi com n' aragn.

Superior, sost, superiore, capo, principale, proefectus, princeps, supérieur, chef, principal, qui commande, qui, préside. Superior, add., che soprasta, superiore, contr. d'inferiore, superior, supé-, rieur, qui est au dessus.

Superiorità, preminenza, autorità, superiorità,

Superlativ, più superiore, di tutti, il più sphlime; onde dicesi, che una cosa è buona, o cattiva, in grado superlativ, Socide na cana da fugi, un per dire, ch'elle, è ottune, canon ic., forure, bucare, o pessima, egregius, eximius, eminentissimus, optimus,

eel pessimus , très-éminent , peti , sufferre , concoquere , très illustre, bon, ou mauvais au superlatif, extremement bon, extrémement mauvaia. Superlativ , per term. granini., superlativo, superlativus superlatif. .

Supeta, supin, supon, supassa, V. Supa.

Suplissi , supplicio , pena , gastigo de malfattori , supplicium , pæna , cruciatus ; supplice; punition corporelle ordonnée par la justice, tourment, peine, châtiment. Suplissi, dicesi anche di tutto ciò, che cagiona una pena, un' afflizione , un' inquietudine ec, supplizio, tormento, dolore , pena , martirio , croce, noja, fatica, stento, strazio, tædium, molestia, dolor, angor , cruciatus, pæna, afflictio etc. , supplice , douleur , peine, affliction , inquiétude, Suplissi per dissiplina, V. nel 2. sign. Suplissie, giustiziare, uccidere i condannati dalla giustizia, supplicio afficere, sup-

plicio necare , supplicier , justicier, exécuter, faire mou-rir par autorité de justice. Super, e seper, sonnolenza , sopore , cascaggine , ad-dormentamento, letargia, letar-

go, sopor, lethargus, assoupissement, carus, lettrargie, sommeil léthargique. Suporte , o soporte , soste-

nere , reggere , sopportare , comportare , resistere , ferre , solerare, supporter, porter, soutenir. Suporte, soffrire, patire, tollerare, penare, bi stentare, patir pena, o soffrire con pesienta, pati, per-

· Suprime , o soprime , supprimere, annullare, abolire, supprimere, abolere, delere, supprimer, annuller, abolir.

soulfrir , endurer.

Supression, o sopression, suppressione, abrogatio, abolitio , suppression. Supression d uriña , V. Stranguria. Suria , V. Favaron.

Surti dan pajola, uscir di parto, a puerperio egredi, prodire in publicum, relever des couches.

Sumi, o nitre, dicesi del cavallo; nitrire, annitrire, rignare, hinnire, hinnibus edere , hennir,

Sa viste , sussistere , esistere, essere esistente, aver attuale esistenza, subsistere, esse, existere, subsister, durer, exister, se conserver, être sucore, continuer d'être. Sussiste , vivere, nuntenersi , sussistere, vitam tolerare, tolerare se, subsister, avoir de quoi vivre, et s'entretenir selon son état.

Sussistensa, mantenimento, alimento, sussistenza, ad viclium necessaria, subsistance. neurriture, et entretien.

Sussur, mormorio, bishie glio , pissipissi; sasurro , rom. bo, murmur, susurratio, murmure , bourdonnement . où scholerie.

Sussure, romoreggiare, borbogliare, rombare, bufonchiare; bra itolare, bucinare, hisbigliare, susurare, mussitare, obmurmurare, murmurer bourdonner. Susure, dir ma o d' altrui, mormorare, sparlare, tagliar le legna addesso, bute

abac da fra, tabacco in foglia . . . . tabac en feuille. Tabach del Bresil, tabacco del Brasile, tabacum Brasilianum , tabac du Brésil. Tabach d'Spagna, tabacco di Spagna, di Siviglia, tabacum Hispanum , o Hispalense , tabac d' Espagne , tabac de Séville. Tubach d' montagna . . . . . bétoine des montagnes.

Tabacaire , tabacon , Vedi Tabachista.

Tabalēuri , V. Badola.

Tabuss, V. nel Diz. Ogni uss a l'a so tabuss, ognuno ha i suoi guai, ogni casa ha cesso, e fogna, ciascuno ha il suo diavolo all' uscio, suos quisque manes patitur, il n'y a point de montagnes sans vallées, dans tout il y a le bon | et le mauvais côté, chacun porte sa croix dans ce hasse monde , il n'y a point de mé casa ben guernita di suppeldaille, qui n'ait son revers. lettili, e addobbata d'ogni Taca ai cotin , dicesi di fan-

ciullo, che non si stacca mai dalla madre , e dalle falde del vestito del padre, infans, qui. numquam a matre recedit, qui semper adhæret fimbriæ vestis, enfant, qui ne quitte pas sa mère, qui ne quitte pas la basque de son père. Tacà ai polmon, che patisce il mal di sere aspro, lazzo, acerbo al monicus, poitrinaire, qui a qui diper, acris, acidus, acer-

les poumons affectés, gâtês. Taca an aria, sospeso in aria, suspensus, suspendu. Tacà con 'l spuv , superficiale , poco durevole, poco stabile, superficie tenus, perfusorius, exterior, superficialis, infidus, simulatus, superficiel, platré. Tacada, corpacciata, ventriculi repletio, goinfrade, re-pos abondant. Fe na tacada, impinzarsi, caricar la balestra, ventrem farcire , s' empiffrer ,

se farcir.

Tacant, parlandosi di vino , vale aspro , acerbo, acerbus , qui est apre au goût , V. Tachè ant la gola. Tachè ai canton, porre, affiggere un cartello , proscribere tabellam , afficher. Tache 'l capèl al ciòv, dicesi quando un uomo sposa una donna ricca. che lo rende padrone d'una sorta d' arredi , trovar la tavola apparecchiata, maritarsi con una persona di miglior condizione , uxorem ducere dotatissimam, attraper la fortone, trouver la nappe mise, faire un riche mariage, se formarier. Tachè ant la gola, scorticare il palato, espetto , dei polmoni peripneu- gusto , qui palatum deglubit ,

qui est apre au goût. Tachè sota, attaccare i cavalli alla garrotta, equios ad rhedam jungere , atteler.

Tachetà , V. Tacolà.

.. Tachign , tachignos , tachignaire, rissoso, litigioso, brigoso, beccalite, accattabrighe, cavillatore . taccaguo . spilorcio, avaro, spizzecca, mignella , pittima , jurgiosus , litigiosus , avarus, tenax, querelleur, chicaneur, taquin.

Tachigne , altercare , contendere, batostare, cavillare, · litigare con rigiri , contrastare, contrapporsi, contrariare, piatire, rissare, contendere, rixari, disceptare, certare, litigare, conviciari, altercari , quereller , disputer , chicaner, contrarier.

Tacie, incolpare, dar taccia, tacciare, accusare, aliquid alicui vitio vertere, taxer, aucuser.

. Taconura , racconciatura , rappezzamento, refectio, interpolatio, reccommodage.

Tadeu , V. Badola. Tadon, sorta d' uva nera

assii dolce. \* Taje la testa, parlandosi degli nomini, decapitare, mozzare il capo, caput amputare, décapiter, décoller. Taje i fengh, sie, tagliar il fieno colla falce, fænum demettere, herbam desecare, faucher. Tajè i gran , meje , segare le biade, mietere, messem facere, frumenta decidere, moisonner, scier les bles. Taje l'aria con le ciape , taje l'aria an cros, minacciare imperiosamente, fa- la copa! tanara ponpon! si re il bravo, lo smargiasso, lusane queste voci per farsi

has est, qui écorche le palais, minas jactare, stolida ferocire, braver tout le monde, se donner des airs. Tajè la lenga, dicesi di vino, che brilla, che schizza, vinum bullans , et saliens , vin qui petille. Taje 'I mostas , dicesi di vento freddo, e penetrante, dar nel viso, agghiadare, algere , cingler , vent froid , et percant, qui cingle le visage. Tajesse, parlapdosi di certi. drappi, infrangersi, fendersi, fatiscere, se casser , se couper.

Tajet dle trifole , coltello , . . . . . culter , couteau.

Tajis, agg. a bosco ceduo, selva cedua, che può esser tagliata, silva cadua, breuil , boistaillis.

Tajò, grido del cacciatore per dar segno, che vede la tiera . . . . tayaut.

Talaspi, erbetta piccola con foglie lunghe un dito, volte verso terra, fesse in punta, e' grossette, tlaspi. senapa salvatica, thlaspi, moutarde, séneve sauvage, ibéride de Perse, thlaspi. Talis pagassio , talis pictu-

rassio, prov., tal ballata, tal sonata, par pari, selon l'ar-gent la besogne. Talone, correre, currere,

courir. Talu, scarpa, o pendio di muraglia , muri declivitas .

talus. Tamaris, albero di statura, e di foglie alquanto simile al cipresio, tamarisco, myrica, tamaria

Tamnandan, V. Braje möle. Tanara! di cicc! di fot!

betfe di ciò . ch' altri dice ; o [ baudet , couchette , lit de chiede, o per indicare, che non vi si presta fede, capperil

cospetto ! papæ! hui! babæ! tarare! dame! tarare pon-pon! Tanbornin, arbusto, le cui

foglie servono per conciare il cuojo, e per istillarne l'acqua, che anche si stilla dai suoi fiori : mortella , myrtus , nirelle . mirtille . myrthe.

Tanburlet dle vache . campanello, che si attacca al collo de' bestianti, che si conducono a pascolare ne' boschi , tintin nabulum vaccinum, clarine, sonnette , sonnaille.

Tanie , V. Litanie. Tanpa per naive la cauna, maceratojo , locus idoneus macerandæ cannabi, routoir.

Tanpa per borè le bestie. adunanza d'acque stagnanti . ehe d' ordinario serve per abbeverare il bestiame, laguna, pantano, lacuna, maré.

Tapassia , V. Tapagi. Tapassia, add., Vedi il verbo Tapassie. Tapè , V. Tanpè , V. Tiflè.

Tapissaria d'Fiandra, arazzi d'alto liccio ... tapisserie de baute-lice, gobelins. Tupissaria d' carta . . . . . papier»

teinturé. Tapura, increspatura de' capegli, ornamente, acconciamento, e dicesi propr. delle donne, capilli calamistrati ornatus, cultus, tapure, accoutrement.

Tarabacola, dicesi anche d'un letto volante, che si piega, letto a ciughie, lettuccio, letticciuolo, lectus subtenlit pliant, lit volant, grabat,

sangles. Tarabacele, correre, salire, camminare, currere, ascendere , pergere , courir , monter,

aller. Tarabara , poetuzzo , poetaccio, poetastro, ineptus poetarimeur, poêtereau, rimailleur.

Tarabesche, sturbare con clamori , importumre , molestare , vexare , infestare , aures obtundere, clamore, vel sermonibus obstrepere, importuner par du bruit, tarabuster. Tarana, capapo, rudens, cable, grosse corde, V. Soastr, t. cont.

Tarantèla, sorta di danza Napolitana . . . la tarantelle. danse Napolitaine.

Tarara, V. Tanara. Taref , V. Sbotifia.

Tardot , add., alquanto tardo, alquanto lento, tardetto. tardiusculus, un peu terde

Tardöt, avv., alquanto tardi, series, un peu tard, sur le tard.

Tarochè, V. Tavanè, V. Ciaramlè. Tartojè con le tesoire, V.

Antertaje. Tartassè , malmenare , maltrattare, conciar male, bistratture, non dar pace, inquietare , vexare , fatigare , male habere , sollicitare , malmener, ne donner aucune relache presser continuellement, no donner ni paix , ni trève. Tartassè, scardassare, levar i pezzi ad alcuno, lacerarlo con maldicenze, battere la cassa addosso ad nne, famam alitus loris, lectus castrensis, cujus lacerare, proscindere, draper, mettre quelqu'un en | souple, moëlleuse. Teila oliacapitolade.

Tartavela , V. Bertavela. Ronpe le tartavele, molestare, importunare, molestia afficere, importunes, fatiguer.

Tasche di Fra , bisaccia, tasca, mantica, pera, besace. .. Taschet dla sal , sacchetto, in cui si tiene il sale, saliera, sacculus salsamentarius, saloir, salière.

Tasson, tazza grande, tazzone, magna patera, grosse tasse. Tasson , sorta di tasso, mælis, blaireau, taisson.

Tat , potenza sensitiva esteriore, sparsa per tutto il corpo, per la quale s'apprende la qualità tangibile propria delle cose corporee; tatto, tactus, le tact, le toucher,

V. Toch con o chiuso. Tavanada , tavanaria , mellonaggine, sciocchezza, incptia, insulsitas, betise; sottise

Tavela , arcolajo , arcus ad filum glomerandum, tournette à dévider, dévidoir.

Tavole , contare , riputare, considerare . aver come . o per. -far capitale d' una cosa, starne sicuro , contarvi sopra , fidere , inniti alicui rei , compter , tabler lange manager To ,

Tece , atticciato , V. Gras. Tegument, in term, degli anatomici denota la cuticola, ·la cute , il paunicolo carnoso, la tunica reticolare, ed altre membrane particolari ; integumente tegumentum, tégument.

Teic , V. Toder. tivole, arrendevole, merbida, et le gouvernement changent tela Aprilis, mollis, toile

ña , tela usitata , usata , tela usitata, toile usitée. d' crin, tela di crini di cavallo . teta e setis equinis . rapatelle. Teila d' sach , tela grosso, tela rudis, toile grossière. Teila stanpà , tela stampata, tela impressa, vel catagrapha, toile imprimée. Teilo d'aragn, tela di ragni, aranece tela, araignée, toile d'araignée.

Teit dla filatura, luogo destinato per trarre la seta dai bozzoli , filatura , officina,

atelier. Temse, esitare, arrenare, prender vento , dubitare, non ardire . stare in forse , herere , hæsitare , sermone laban

re . hésiter. Tende , V. Stende.

Tendiña da prejve, mantliña, mantelletta, mantellina , breve palliolum , mantel line , manteau. Don tendina , dicesi per disprezzo d'un prete ignorante, pretonzolo, vilis , et ignorans sacerdos , calottin, prêtre ignorant, chapelain.

Tensiura , V. Tentura. Tenp , sust. , 'I tenp , e 'L govern a fan com a veulo, ne di tempo, ne di signoria non ti dar malinconia, cioè che alcuno non si dee prender noja ne del cattivo tempo , ne del cattivo governo sulla speranza della mutazione, o sulla impossibilità del rimedio, hyemem sequitur ver , post nubilat phiebus apparet, ideo patien-Teila oliana, tela pieghe- ler expectandum, le temps,

faut pas se chagriner.

Tente, tentare, assaggiare, cimentare, provare, sperimentare, far prova, tentare, experiri , periclitari , periculum facere , tenter , essayer. Tente la sort , tentare fortuna , periclitari , experiri fortunam , tenter fortune. Tente, per importuuare, istigare, sollecitare al male, tentare, sollicitare, impellere, tenter, solliciter au mal. Tente, al ettare, accender la voglia, stuzzicare l'appetito, allicere, movere, tenter, donner envie, faire naître le desir. Esse ten-Tà d' fè na cosa, vale averne grandissima voglia, esser in procinto di farla. I son tentà d' massèla , son tentato di uc ciderla, parum abest, quin eam occidam, je suis bien tenté de la tuer.

Te, o to finito, fine, il fine , è finito , finis , explicit,

fin . c' est fini. Tera d'arpos, maggese, novale, solum cessans, jachère. Tera lavorà, tera parià, campo acconcio a seme, maggiutico, vervactum, guéret, labour. Têra neira fa bon forment, prov., il bruno colorito del volto indica una buona complessione, aquilus oris color indicium est firmæ corporis habitudinis, le teint bazané indique une bonne constitution physique.

Terassè, verbo, terrapienare, aggeres extruere, ter-

Terbi, sorta di arbuscello ramuscoloso , molto simile al

souveut , c'est pourquoi il ne | tamarigio , erica , andropogon, grillus , bruyère.

Terdoch , alemanno , germanus , allemand. Terdoch . berbot . bubbolone . gracchione, gontianugoli, factiosus, hableur.

Terlin, trina, frangia, guernitura, fornimento, fregio, vasi, fiori, e simili, ebe mettons; al fine d' un capo, fimbria ornamenta, crepine, garniture, frange, cul-de-lampe.

Terlindeina, abito leggiero troppo sottile per la stagione, levissima vestis, habit de vinsigre. Terlindeina, droghetto leggiero, di poco preszo . bucherame . byssus . tiretaine. Terlindeina, per qualunque cosa leggiera, levis, léger.

Terluch. sorta d'uccello. che frequenta i grandi acquitrini, ha il becco, e i piedi assai lunghi , le penne biancastre, ed è grosso quanto un piccione terrajuolo, chiurlo, terlino . . . . courlis. Terluch Antöni , V. Badöla.

Termin, parola, o locuzione propria, e particolare di scienze, e d'arti, termine, verbum, vox, vocabulum, parole; terme, mot. Ste ant's termin, tenersi dentro i termini, intra modum, intra fines se continere, se coutenir dans les bornes, V. Termo.

Terni , v. appannare , scolorare, offuscare, oscurare, tenebras obducere, offundere, caliginem inducere, ternir; per denigrare, oscurare la fama, alienjus famam inquinare , ternir la réputation de quelqu'un , le noircir.

Terse, V. Anterse. Terse, sole, caput a sole dolens haarure la terza volta, terzare, agrum tertiare, terser; se si parla di vigne, far la terza aratura alle viti . . . recurer.

Terseta, liamet, fettuccia, nastro di filo, vitta, tænia, lemniscus, ruban de fil.

Tersina, componimento in terza rima, o quella parte di espitolo, souetto, od altra poesia, che è compresa in tre versi ; terzina , ternario , tersetto, tristichon, tercet.

Tesaurise, ammassare, accumular tesoro, tesoreggiare, thesauros congerere, thesauriser.

Teseta, bosco minuto da bruciare , che si vende a carrettate, ligna tenuia, cremium, menu bois à brûler, qu'on vend à charretées.

Tesoraria, luogo, ove si tiene il tesoro: tesoreria. ararium, trésorerie, trésor. Tesorarla, per amministrazione del tesoro; tesoreria, cerarii administratio, administration du trésor.

Tesse, verbo, fabbricare, e comporre la tela ; tessere , texere , contexere , tisser , tistre , ourdir. Tesse, per similit, si dice del comporre checchessia a guisa d' un tessuto , tessere , texere , tresser, entrelacer, faire un tissu.

Testaña, dicesi dell'impressione violenta, e talvolta mortale , che il sole ardente fa in l certe circostanze su quelli, che si trovano esposti ad esso; solata, delor capitis a sole, nimii solis ardores, coup de soleil. Piè na testaña, aver male al capo per un colpo di

bere, être malade d'un coup de soleil . pour avoir été au

soleil. Tetièra, vaso di porcellana, d'argento, o d'altra materia

per il tè, vas ad the macerandum, théière.

Tibalda , pruca , V. Tinbalda.

Tiburni , V. Badola.

Tich, sorta di malattia de' cavalli, che cagiona loro tratto tratto un moto convulsivo in modo, che addentano, e rodono la mangiatoja . . . tic.

Tiglia . V. Tiliò.

Tiglios , add. , duro , tiglioso, malcotto, durus, solidus, dur, coriace.

Timelea, spezie di pianta medicinale, che ha le foglie come quelle dell' ulivo, ma maggiori; camelea, calmolea, dafnoide, mezzarion, chamœlea, bois gentil, lauréole,

mézéréon. Timone, goder d'una don-

na , scortari , jouir d'una femme.

Timoròs, timido. Aje ch' i timoròs, cha perdo, al porce peritoso non cade in bocca pera mezza, cioè, che ai timidi, e che non si arrischiano di farsi incontro alla sorte, rare volte essa si offerisce di per se, gli arditi guadagnano più de' timorosi, il mondo è di chi lo piglia, audaces fortuna juvat, timidosque repellit, les entreprenans font fortune.

Tinot . tingta , piccolo tino, tinello, parvus lacus, labellum , cuveau , timette , cuvette.

Tir, o tirada. Da si a la

are un bon tir, di qui la evvi da bunn trotto, longulum Her saue est, if y a une bonne trotte d'ici-là , une bonne traife.

Tirafilet, punteruolo per disegnare .... tracoir.

Tirafroi , carceriere , carceris custos, gé,lier.

Tiralor, artefice, che tira l'oro in fili, qui tenunt aurum in stamina, tireor d'or.

Tiramantes , colai , che "tira i muntici degli organi, folles movens inflandis organis,

souffleur d'orgues. Tiramiola, strumento da tavola' ad uso di cavar il midollo dall' ossa .... tiremoélle.

Tirant, sost., cordelline, nastrino, curraces funiculi, tirant. Tirant, quinzaglio, correggia, striscia di cuojo, lorum , longe. Tirant , fune attaccata alla seghetta ; redina, habena , longe. Tirant di stivaj , fettuccia per calzare gli stivali , tuenia , tire-botte.

Tirasse, V. Stirasse. Tire at tavolas, tire al regn , tirar al bersaglio , al muno, collineare, tirer au blace. Tire drit, continuare, seguitar a fare, pergere, persequi, insistere, continuer, poursuivre. Tire drit, prosegoire il suo viaggio, iter pergere, iter non intermittere, aller son chemin. Tire su'l morfel, che la plebe dice : Tire su merda an castel, ti-'rar in su il moccio del uaso,

narium pituitam resorbere, mucion nuribus reducere, renifler , faire remonter la mo-

Tireje a du'rmi , dormire tutta la mattina ; totum mone. vel ad multum mane dormire, dormir la grasse matinée. dormir bien avant dans le jour.

Tiroberliro, o tiroliro, la favola dell' uccellino, semper eadem cantilena, turelure.

Tiroliro , argano , ingegao, macchina , storia , machina , machinamentum, engin, machine, histoire.

Tisana . V. Ptisana.

Tisicon, V. Mars, add., 2. sig. Tissonet , tizzoncello , tizzoncino, parvus titio, parvus

torris, petit tison, la bûche. Titin , fanciullo , puer , puellus , enfant. Bel titin ! venuste pupe ! jouli poupon !

Tizio, Cajo, Sempronio, usasi nel discorso famigliare, e significa un tale, on certo, quidam, quidam vir, un quidan , uo tel , on tel , et un tel.

Tlar , V. Tlè. Tlaspi , V. Talaspi. Traje, V. Mange.

Tnesca , V. Cojendre. Tnon, dente in terzo, ma-

schio, subscus cardo, tenon. Tnon a coa d' rondola . deute in terso a coda di rondine . securicula, fibula securiculata, tenon à queuve d'aronde.

Tocament, l'atto del toócare, tatto, contatto, toccamento, tactus, tactio, attouchement.

Tocàs , grosso pezzo di checchessia, magnum frustum, gros morceau. Di tocas d' formag, grossi pezzi di cacio, ampla casei frusta, de gros morceaux de fromage.

Toch da bute an testa . rue dans les narrines. " serta di cappello a' piccoli dell', esperto di velluto, di l'i petit minois, une jolie pe-

tite femme.

raso, o di altro simile, piano al di sopra , ed increspato tutto all' intorno, pileus rugatus, toque.

. Toch , la porsione , che ciascusio dee pagare per un pranzo, o cena, o per altro; scotto, collecta, symbola. écot.

Toch antel nomine patris, V. Sem d' servel.

. Toch-tock , voce , che espririmari , fouiller , rechercher, me un romore regolato, che si rinnova a tempi eguali, o semplicemente il suono de'colpi. I fareu toch-toch ans le toe spale, ti darò nespole sulle spalle, tax, tax crit tergo tuo, on fera tac-tac sur. ton dos. Toch-toch, tach tach colpi, che si danno col coltello, o con altrosullatavola, sui piatelli nelle esterie per domandare, i serventi . . . . on est servi au cabaret au tac-tac du couteau.

Toch , tocate , zacate , di seguito, successivamente, ordinatim , deinceps , de suite. Toche, con e aperte, sorta di acconciatura di capo, che è in uso presso le donne volgari , berrettino , . . . . . . . . toquet. Tochè, sorta di berrettino che portano i bambini, pileolus pueritis, toquat.

Tochet d' prà , d'canp, piecola pezza di prato, di cam po , pratulum , agellus , petite pièce de pré, de champ. Bel tochet d' grasia di Dio, un bel visetto, un volto bellino , leggiadretto , un bel giovanetto, una vezzosa donzella , puer , puella egregia forma, insignipulcritudine, un jotieb gir in preiffe geten ...

Tochigne , andar al tasto , bruncolare andar tentone, iter prætentare, aller à tâtons. Tochignè, maneggiare, toccar frequentemente una cosa con le mani, aliquid retractare attrectare, tatonner. Tochigne, frugare, frugacchiare, ricercare, rimestare, mescolare; confondere ogni cosa nel cerearla, scrutari, persorutari;

farfouiller. Toder , V. Terdoch. Todo , tofo , V. Tadeu.

Tolto , tokochè, eccetto, cocettoché, fuorché, prieter, e.c. tra , excepto , printerquam , excepto quod, a la réserve que, hormis que.

Toma grassa a la fior cacio fresco col fior di latte . . . . . . fromage frais a la crême.

Tomin , esciolino , casens musteus', petit fromage frais. Tomalina, pezza da soldi due, e mezzo, dno solidi cun dimidio, pièce de deux sous , et demi-

Tomalon , frate di s. Tommase . frate minor osservante, frate zoccolante, frater sancti Francisci minoris observantice; récollet. 1202 a

Tomon , baggeo , fatuus ; socors grassier, sot. Tomon, all' opposto si dice d' uomo scaltre, putta scodata, formicon de sorbo, gatta di Masine, sorcio ricotto, pipistrel lo vecebio, vafer, astutus, callidus, fin merle, homme fin , et matois.

Tonbe giù del scagn, dicese

d' un figliuolo, che era l'uni- lo, e annojato di se stesso; ? genito, il cucco de genitori, e ne nasce quindi un altro , de gratia decidere, être en défaveur.

Tonbola , V. Lotò.

Tondinà, un tondo pieno, olenus escarius orbis, plein

l'assiette, une assiettée. Tonera, tonnara.....

mailrague. Toni, poesia piemontese, stroifa, versetto di canzone, cantilena, canzonetta, frettola , cuntio , vel cantionis pars, couplet, vaudeville, poesie, chansonnette. Toni d' Rivole . frase Torinese , V. Cors dle done. Toni dle servente, canzonetta sopra le fantesche.

Topa, topate, V. E viva, e topa.

Topich , add. , dicesi di rimedio, che non opera, se non applicato sulla parte inferma, o su quella, che vi corrisponde, rimedio topico, locale remedium, remède topique. Töpich, sost., topico, un eccellente topico per il male di ec., remedium, topique. Topich, strano, stravagante, straordinario, inusitato, absurdus, abnormis, inusitatus , alienus , étrange , extraordinaire.

Tor, o torn, sorta di giuoco de' fanciulli , V. Scaleta. Torciareul, v. prov., Vedi Anbossor.

Tord, uccello, V. Griva. Torloborlo, cattivo umore, spirito confuso, storto, tor-A la 'l torloborlo , è svoglia- ptement , sans s'arrêter , sur

di cattivo umore, cogitabundus est, morosis, et difficillimis moribus, semetipse pertoesus, tetricus, il a l'esprit en écharpe , il est ennuyé de soimême, il a l'esprit de travers, troublé, altéré.

Tormenta, spezie di turbine, che è un complesso di più turbini, aggiramento impetuoso di venti, di neve, e di pioggia, bufera, uracano, nodo, o ritroso di vento, turbo, circius, tryphon, onragan , tourbillon. Tormenta cristian , V. Piatola.

Torpidessa, intirizzamento, impedimento di moto, agghiadamento, assiderazione, torpore, torpor, torpedo, stupor sensuum, engourdissement.

Tort, sost., col ch' a l' a pl tort, a cria pl fort, la più cattiva carrucola del carro sempre cigola , cioè chi dovrebbe tacere, cinquetta più degli altri, pessimus quisque supra omnes obuindit aures et strepit; semper deterior vehiculi rota perstrepit, la plus mauvaise roue du char fait toujours le plus de bruit.

Toson d' or , ordine di cavalleria istituito da Filippo il buono . Duca di Borgogna , e significa anche il segno, che portano al collo i Cavalieri di Sant' Andrea, tosone, toson d'oro, vellus aureum, aries aureus, toison d'or, la

toison. Tost , avv. , prestamente , bido, agitato, alterato, per- con velocità, subito, tosto, turbato, inquieto, morositas, cito, statim, illico, celeriter, tetricitas , mauvaise humeur. confestim , vitement , promle champ. Tost ch', tostoche, | emi, tra me stesso, meco stesso, simulac, quum primum, sta-timac, d'abord que, des que, aussitôt que. Töst, add., Facia tösta, dicesi per disprezzo a persona sfacciata, sfrontata, senza vergogna, faccia tosta, perfrictæ frontis homo, effronté, impudent.

Totista , amante , innamorato, zerbino, drudo, amatore di pulcelle, amasius puellarum assentator, galant des

demoiselles. Toton , donna cresciutoccia , badalona , tarchiata , pol-

puta, grassotta, corpulentior, et habitior femina, dondon,

V. Madamislon.

Tra, prep., tra, fra, in mezzo, inter, entre, dans, en, parmi, au milieu, avec, du nombre. Tra carn, e pel . intercutaneo, intercus, entre chair, et cuir, intercutané, entre la chair, et la peau. Tra carn , e pel , vale anche A mes a mes V. Tra'l martel , e l'ancuso , tra 'l muro, e l'uscio, tra le forche, e santa Candida , tra l'incudine, e'l martello, inter incudem , et malleum , inter Scyllam , et Carybdim , entre l'enclume, et le marteau, entre le bois, et l'écorce. Tra mesdì, e la croseta, così così, ne buono, ne cattivo, nec bonus, nec malus, nec bene, nec male, mediocriter, entre le zist, et le zest. Tra mort, e ferì a son sià ses sent, tra morti, e feriti sono stati seicento, interfectique, vulneratique fuerunt sexcenti, entre les tués, et les blessés, ils furent six cents. Tra mi,

TR mecum ipse, avec moi-même,

Trabicet, chiamasi una segreta, o luogo sotterraneo coperto da una falsa botola. in cui precipitavano coloro. che volevansi far morire segretamente; trabocchetto, decipulum, oubliettes.

Tracagnòt, terpignèt, dicesi per ischerzo ad uom piccolo di statura; tangoccio, cazzatello, caramogio, vir. o mulier corpulentae brevitatis. compactæ molis, homuncio, homunculus, pumilio, marmonset, courtand, crapoussin, nabot, maget, bout d'homme , courte botte.

Trafeiii cavalin , erba medica, cedrangola, trifoglio, medicago sativa, luzerne cultivée.

Trafila , strumento d'acciajo bucato, con fori di diverse grandezze , ad uso di passarvi oro, argento, e simili per ridurli in filo; filiera, trafila, lamina multiforis ducendo, ac tenuando in stamina metallo, filière d'orfèvre.

Tralevè, copiè, rescrivere, trascrivere, copiare uno scritto, un quadro, transcribere, exscribere, pingendo imitari. copier.

Tramajin , V. Trimaj. Trame , congiurare , con-

spirare, macchinare, far trattati , o pratiche segrete , tramare, machinari, insidias moliri , tramer , conspirer. Trames, prep., fra, tra.

in mezzo, inter, intra, entre, parmi.

Trapan da canon, trapano. trapanatojo, † terebra, alezoir. Trapione , camminare , un-

590 .

all'altro, brucure, cominciar a camminare, dare se in viam, incedere, ingredi iter, marcher, commencer à marcher. Trapolin , asse posto a fog-

gia di piano inclinato per far quello, che i saltatori chiamino salto mortale . . . . . . tremplin.

Trapontin , seggiola della carrozza, acannetto, sedile, scampulum, sedile, strapontin.

Trasforme , trasformare , mutar la forma, trasfigurare, dar un' altra forma ... formam immutare, in aliam formam vertere, novam formam inducere , transformare , métamorphoser . transformer.

Trasgredi, violare, disubbidire, trasgredire, passar termini ordinarii, prescritti, trapassare, trascendere, oltrepassare, violare, infrangere, excedere , prostergredi , traugresser, excéder.

Trastulada , beffa , celia , motteggio , jocus illiberalis . jocosum dicterium, irrisio; turlupinade , badinage , niche.

Trastule , motteguiare , uccellare, beffire, buriar furbescamente, mettere in ridicolo, irridere, mittere per jocum, aspernari, illudere, turlupiner , se moquer de quelqu'un, le tourner en ridicule. Trastulė, trattenere altrui con deletti per lo più vani, e fanciulleschi , trastuliare , detinere , oblectare nugis , incpuis. . . Trastulesse, dmoresse, prendersi passatempo, trastul-larsi, spassarsi, passare il tempo in piacere, oblectari,

TR dure, muoversi da un luogo [delectare] se divertir, se re-l

jouir, s'amuser, s'ébattre. Tratament . accoglienza . trattamento, maniera di trattare, o di portarsi con alcune; onori, prerogative onoritiche nel trattare, nell'accogliere certe persone; acci-, piendi ratio , traitement , accueil , reception , manière d'agir avec quelqu'un. Tra-1 tament, convito, pasto, desinare, o cena solenne, squi-sita, trattamento, lautus, et elegans victus, opipara mensa, adjiciales epula, mensa conquisitissimis cibis exstructa. lautissimum convivium, saliarem in modum epulæ, bonne chère.

Tratoria , botega da trateur,: . . . . cupediaria officina . la . restaurat . auberge.

Travaja, agg., e dicesi prop. di certi lavori , che richiedono . molta manifattura, arricchito d'ornamenti, lavorato assai, finito di tutto punto, fregiato, guarnito ec. . exornatus . perpolitus, acu pictus, damasceno opere distinctus, cura claboratus, outragé, façonné, brode. Travajà divinament, egregiamente lavorato , maxima cura elaboratum, artistement élabouré.

Travers de di, un dito, digitus transversus, un doigt. Un travers di d' vin , un tantino di vino, exiguum vini, un doigt de vin. S'it boge da sì solament un travers de di. se ti muovi di qui un solo dito, si digitum transversion, aut latum unguem hinc discesseris, si tu bouge d'ici da? travers d'un doigt soulements:

Tre per quair , t. di musica . . . mesure triple. Tre per quatr, avv., V. Quatr. Trebi , V. Terbi.

Trena, bilancino . . volce, train.

Trescon , specie di danza di più persone, che ballano in giro, tenendosi per le mani; trescone, tripudio, tripudium,

branle. Treset, sorta di ginoco di carte; tresette . . . tré-sept . ieu de trois sept.

Trespi a quatr pe, cavalletto , fulcimentum , treteau. Trespich , V. Talaspi,

Triangol, figura di tre angoli, triangolo, triangulus triangle. Triangol, specie di lima triangolare, triangularis lima , lime à tiers point. Triangol, o fusera, quel candeliere dove si pongono le quindici candele nel tempo degli uffizi della Settimana Santa, suetta , candelabrum , la herse.

Tribaudeta , suono di campane a festa, eris campani pulsus in numerum, carillon. Tribaudeta, stiamazzo, chiasso romore strepito strepicrierie. Fe la tribqudeta, battere, percuotere, bussare alcuno di santa ragione, aliquen probe percutere, verbeet calcibus incursare, buttre retranchemens, et coupures. à double carillon , battre dos, et ventre.

Tribulasion , afflizione, travaglio, ambascia, dolore, tri-liolacione, afflictio, angor, dolor, eura, anxietas, mostin , res adversa , alliction, eige d'esprit, tribulation.

TR 594 Tribule , affliggere , travagliare , angosciare , abbattere, tormentare, accorare, cruciare, vessare, addolorare, tribolare, affanare, amareggiare, inquietare, molestare, sbatacchiare, dolorem afferres cruciare, vexare, angere, mo'lestia, toedio afficere, exagitare , affliger , tourmenter , harceler, vexer, inquieter, turabuster, chagriner, importuner.

Trico , lignot, bastone , frugone , batacchio , baculus , sudes , conius , tricot. .

Trifolada, salsa con tartufi , o con aglio , embamma tuberibus, vel allio condituin. sauce avec des truffes, ou à

Trifole, trifolau, che va in cerca di tartuli , cercatore, di tartufi , tuberum indagator. inquisitor, chercheur des truf-

Trila , V. Gala nel giuoco. della neusa.

Trinche , parlandosi di latte. sangue ec. , vale rappigliarsi, coagularsi , aggrnmarsi , aggrumolarsi , quagliarsi , rappigliarsi in grumi, coagulari, cogi, se coaguler, s'engrumeler.

Trincerament, il trincerare. l'alzar trincea, trincieramenrare non perfunctorie, pugnis, to, munitiones, munimenta,

> Trinità , t. teol. , col quale si denotano le tre persone divine, cioè il Padre, il Fi glinolo, e lo Spirito Santol Trinita , Trinitas , la Trinita Trinità, per la festa dedicata al mistero della Trinità , festum SS. Trinitatis , la Trinig

te, la fête de la Trinité. Fior illa trinità, V. Pensè nom. Tripliche, rinterzare, tri

plicare, atterzare, triplicare, tripler. Triplo , t. di proporzione ,

triplus, triple. Tripudi, romore, strepito,

fracasso, schiamazzo, baccano, chiasso, rombazzo.

Trissaria, bararia, treccheria, marioleria, truffa, busbacheria, dolus, fraus, fallacia, tricherie, tromperie. au jeu.

Trivial , volgare , comune , ordinario, triviale, rozzo, incolto, communis, vulgaris, vulgatus, trivialis, rudis, incultus , trivial.

Trojet, dicesi per ischerzo tre. Noi trojet , noi tre , nos tres, nous trois.

Tronà, colpo di fuoco, colpo di tuono , iclus ignis , explosio, strepitus tonitru, coup de feu, coup de tonnerre.

Tronbe di stivaj, quella parte, che vi è tra il piede, e il ginocchio dello stivale, gamba d' uno stivale, tibia ocrearum, la tige d'une botte.

Tronbete , pubblicar a snono di tromba, trombettare, tuba eanere, buccina denunciare, trompeter, publier à son de trompe.

· Tronch , fusto , pedale , ceppo, stipite, tronco, bronco, trureus, tronc, tige.

Trondone, correre qua, e h. camminare velocemente per le coutrade, per la cittàt cursitare, properare, convir les rues , la ville , arpenter.

robusto, membrato, atticcia- | choire.

| to , compresso , nerberute , fortis , validus , valens ; robustus, lacertosus, fort.

Trotasse , correr molto , camminure assai, e a piedi, cursare, citatiore gradu procedere , courir beaucoup, trotter.

Trovaja, cosa trovata fortunutamente, un bei trovato. un felice incontro, res repertitia , repentinum bonum , obventio, objecta utilitas..... Fè na boña trovaja, trovare fortunatamente qualobe cosa, boni aliquid fortuiti nancisci, faire une bonne trouvaille,

avoir une rencontre heureuse. Trubia, t. ingiurioso, donna malvagia, trista, carogna, robaccia, baldracca, ciccantona , scortum , vilaine coquine. Trubia , cuffia , reticulum. calantica, coiffe de reseau.

Trugno , V. Trogno. Twnor, gouliezza in qualche parte del corpo, cagionata da qualche accidente, o da qualche malattia; bozza, enhato , tumore , enfingione , tumor , tumeur , enflure.

Tunisela, tonicella, dalmatica, veste, che portano i diaconi, e i soddiaconi, dalmatica, dalmatique, tunique.

Tupin d' armogn , uomo increscevole, fastidioso per la sna mellonaggine, seccatore, nojoso, importuno, horbottone, molestus, importunus, querulus , importun , pesant , lourd , facheux , grogneur. Tupin d' armogn , nomo stupido, grossolano, inclenso, scioccone , torpidus , hebes , Trosson , forte , gagliardo , ineptus , stupidus , cruche , matino pieno di ec., cacabus plenus etc., plein nu pot de

Tupinèt, o cassalaso, nccello, cingallegra, egythalos, mesange a longue queuve.

Turnichet , stromento di chirurgia, che serve a comprimere i vasi in certe operazioni, tornaquette . . . . . tourniquet.

Turtin , piocolo viluppo , piccolo piego, involucrum, petit rouleau.

Turtine , avviluppare , inviluppare, avvelgere, attorniare, ravvolgere, voltolare, muovere in gire, convolvere, involvere, circumvolvere, circumplicare , volutare , rouler, entortiller.

Tussia, o pover tussia, fuligine di metallo condensata in isquame rivolte, e aggruppate insieme, di color bigio, dura come la terra mezza cotta, e di superficie granellosa, la quale s'attacca ai pezzi di terra, che sospendono i fonditori per la gola del cammino, quando fondono il bronzo, ella è un rimedio diseccativo, e si adopera nelle malattie degli occhi, tuzia, spo-· dio in grappoli , tutia, spodos, tutie, spode.

loco paratus, obvius, et ex- e pais . V. Pais. Tut qua : positus, un homme à tout, tutto quanto, omnis, e, ( 3

Tom III.

Tupinà d' roba , na pignat- jau poil , et à la plume. Tut fotu , V. Malfoli. Destissa la candeila tute le done son parie a ogni cuffia è buona per la notte, quando non si vede , poco importa l'aver così le cose squisite, e dicesi di teminine che non sian gran tratto belle, sublata lucerna, nihil interest inter mulieres tout est bon lorsque la lampe est éteinte. Tut afait, intieramente, omnino, prorsus, plane , tout a tait. Tut ant una välta, tutto insieme, nel medesimo tempo, d'un sol colpo, simul, uno, eodemque tempore, una simul, conjunctim, tout d'un coup, tout à la fois , a meine temps. Tut al longh dla mur, tut'l longh del di, lunghesso il mare, durante il giorno tutto ; securdum mare, toto die, tout le long de la mer, tout le long du jour. A l'e tut un , poco m' importa, sia come si voglia , nihil refert , melius, pejus prosit, obsit, susque deque fero , c'est tont un , il n'importe pas, qu'il vienne, ou non , ce m'est tout un.

Tut a l'ingros , a bilanciare, a contrappesare ogui cosa , ogni cosa compensata, omnibus expensis, à tout prendre. Tut ant un eva, tutto Tut , tuta , add. , tutto, tut | bagnato di sudore , sudore ta, ogni cosa, (otus, omnis, perfusus, tout trempé de sueur. tout, toute, entier. Tut 'l Tut ant un fià, V. Eà. Tut mond, tutti gli uomini, ogni ant un nen , ad un tratto, in sorta di persone, omnes ad un colpo, tutto in un tratto, unum, tout le monde. Un cursim, contento cursu, repenom bon a tut, uom da bosco, [ te , to ut-à-coup , de bout en e da riviera , homo in quovis blane , subitement. Tut mos

TU entier, tout cela, tout ceci. | à tout, se prêter à tout, s' Tuti quanti, totti quanti, quotquot omnes ad anum, tous les hommes. Tut ven a tai , fiña j' onge a plè l' aj , d'ogni cosa anche piccola se ne dee far conto, ugni prun fa siepe, vel minima curanda sunt, tout est bon à quelque chose. Dieu , et la Nature ne font rien en vain , tout sert en habens , summo pollens ingeménage. Tut sol, tuta sola, sol, e solèt, ec....solus, tout seul , toute senle. Tut un com dè su n'uss, sconsideratamente, a casaccio, disavvedutamente, inconsulto, temere, nulla habita ratione, à tort, et à travers, vale anche inutilmente, frustra, en vain. Tuti i poch fan 'l pro, cioè che la fortuna si fa poeo per volta, Roma non fu fatta a un tratto, a penna a penna l'oca si penna nemo repente fit summus, vel minimis rebus fortuna conflatur, petit à petit l'oiseau fait son nid. Tut, o nen, assolutamente, ad ogni modo, absolute, omnino, plane, absolument, malgré toute opposition, tout de fait, entièrement. Va 'l tut, espressione, che si usa in certi giuochi, in cni si arrischia tutto il danaro in un sol colpo, che si ha avanti, va il tutto, omnis jaciatur alea , va tout, Fe ande 'l tut. arriachiare tutto il danaro, omnem aleam jacere, faire va tont, hasarder en nn seul conp tout l'argent , qu'on a devant soi. Acostumesse a tut . acomadesse, alesse a tut, avver- au logis. A tute mode, in sarsi, accomodersi a tutto, ogni maniera, modis omniomnibus names ere, se faire bus, omnimode, en toutes

habitner aux nsages, aux convenances suivant les temps, les lieux, et les personnes. Tut cheur , tut spirit , tut eui. tutto cuore, tutto spirito tutt' occhi, cioè pien di spirito, pien di cuore, occhiuto, summa voluntate prosditus, bonam, et benignam mentem nio, oculeus, tout cœur, tout esprit, tout yeux, plein de cœur, plein d'esprit. Nen del tut, nulla del tutto; punto punto, in niun modo, assolutamente nulla, nihil omnino , nullo modo , nulla ratione, nullement, absolument rien , en aucune facon. Da per tut, dovunque, ubique; quocumque, en quelque lieu. une ce soit. I son tut vöstr son tutto vostro , son tutto intento, dedicato ai vostri vantaggi, devotus tibi sum, quodcumque sum , tuum est , je suis tout à vous, mon cœur est tout à vous. Tut 't di, tuta la neuit, durante il giorno, durante la notte, toto die, tota nocte, durant tout le jonr, pendant tonte la nnit, A tut ore, ad ogni ore, assiduamente, omnibus horis, assidue , à toutes les heures. Tut' i di , tuit i meis , ogni giorno, in clascon mese, singulis diebus, singulis mensibus, tous les jours, tous les mois, Tuti doi, amendue, ambo, tous denx, Pera tut sol ant cà , io era solo in casa, unus domi eram , j'étais tout seul manières de toutes facons. Pie un po d' tut , prendere , stegliere un po' di tutto, aliquid ex unoquoque decerpere , ac delibare , prendre un peu de tout. A l'ero dosent an tut, non eran più di ducento, erant omnino ad dugentos, ils étaient deux cents en tout. Un om bon a tut, nomo abile ad ogni affare, uom da bosco, e da riviera, homo in quovis loco paratus, obvius, et expositus, un homme à tout. 'L tut sta ant el dle lucerne, lo splendore del s'accoppia, sole è ben diverso da quello

TU 595 delle lampadi , lux longe alia est solis, et lychnorum, la lumière du soleil est toute autre chose, que celle des lampes. A l'è tut autr ch' fol , egli è molto sagace, astuto . vafer, sagax admodum est. il est tout autre, que fon. Tut al long dla riva , lunghesso il lido, secundum litus, tout le long du rivage. A tut ande, tut 'l pi, al più al più, ad summum, ut maxime , a tout rompre . tout au plus. Nen del tut, niento prinsipie ben, il tutto consi- affatto, minime, nihil prorsus, ste nell' incominciar bene , point du tout. Usasi la voce summa rei est bene cospisse .... Tut in molte altre frasi , e L' splendor del sol l'è ben tut | proverbii, di cui vedi gli araur , l' è ben divers da col ticoli di quei vocaboli , a cui

, consonante , V , prode bon.

Vaca d' Rossia, V. Vacheta. Vacarta, mandra, o stalla delle vacche, bubile, vacherie, étable à vaches.

Vacato, vacasion, onorario, mercede, merces, honorarium, vacation, honoraire, droit d'assistance.

Vaciarin, cacio di vacca, cacio di Savoja, caseus, bubulus, fromage de Savoie, fromage de vache, vacherin.

giare , delirare , anfanare, de- l

lirare, desipere, deliramenta nome. V to dio da bon ve loqui extravaguer radoter. lo assicuro , id tibi pro certo Vacile , ondeggiare , vacillare, affirmo, je vous le dis tout barcollare, titubare, fluttuare , nutare , titubare , hæsitare, animi pendere , hæsstare , fluctuare , vacillare, titubare animo, chanceler, vaciller.

Vagh , leggiadro , grazioso, vago, vistoso, elegans, venustus , blandus , concinnus , vague , agréable.

Vagina , canale , che con duce nell' utero , vagina . . .

vagin. Vajneta, uccello, allodola mattolina, petra gnola, corrie-Vacile, farneticare, vaneg- ra, galerita, fa rlouse.

Valantia , V. Valentisa

Valeisse, prevalersi, appro- | ventaglii, flabelorum opifex. fittarsi, avvantaggiarsi, tirar profitto, cavar utile, servirsi, valersi, usare, adoprare, far uso commodum capere ex aliqua re, fructum, utilitatem percipere, uti, frui, adhibere, se prévaloir, se servir.

Vuleriana, sorta d'erba, la cui radice è d'un grande uso nella medicina, massime a provocar il sudore, e l'urina, valeriana, fu , nardus sil vestris , valériane,

Valor, prezzo, pregio, valore, valuta, pretium, valenc. Valor, per prodezza, bravura, valore, coraggio, intrepidezza, virtus, præstantia, virtus bellica, bravoure, valeur éclatante, courage, intrépidité , hardiesse.

Valosca, guscio del fromento, loppa, gluma, balle du blé, gousse, envelope,

qui couvre le grain. Vanagloria , prgoglio, burbanza, albagia, grandigia, vanagloria, boria, vanità, ventosa, el inanis gloria, osten-

tatio, superbia, jactantia ..... Vanan, voce de carrettieri per incitare i cavalli , , , , , haie.

Vanghia, prateria nelle vicinanze della città di Torino. prata prope Taurinum, prairic pres de l'urin , qu'on nomme Vanchia.

Vangeli di patoloch , di cherdenson , V. Gaseta, Vanita , amor proprio , va-

nità, amor sui, amor proprius, vanitas, aciour propre, vanité.

Vansoi, V. A.nnsoi. Vantaijad , colui , che fa ;

éventailliste.

Vante, parlandosi del frumento, tralignare, imbastardire, degenerare, degenerare , dégénérer,

Vapor, esalazione, vapore, ed è la parte sottile de'corpi umidi , che da essi si solleva. renduta leggiera dal calore, e si prende anche per qualunque corpo sottilissimo, che esali da checchessia, vapor, exhalatio, vapeur.

Varasso, echa medicinale, elleboro bianco, helleborum album , ellébore blanc.

Variabil , add. , volubile , incostante, instabile, girevole , variabile , inconstans, instabilis, varias, et mutabilis, variable, se parlasi d'una don-

na , frivole, Varicos, add., nome, che si dà ai tumori cagionati dalle varici, ed alle vene troppo dilatute, varigoso, varicosus,

variqueux. Vas., t. anatomico, dicesi dell'arterie , vene , e di tutti canalletti , per cui corre . o in cui si contiene qualche fluido ne' corpi animati , vaso, vas, vaisseau. Vas d bosch per i sitron , limon ec. , vaso di legno quadrato, e ripieno di terra, ove si piantano ce-

dri, arancii, e simili alberi, cassa, cassa lignea, caisse. Vaslot , t. prov. , botalin botticello , doliolum , petit

tonneau. Vas vinari, diconsi tutti i vasi di legno destinati a contenere vino, od altri liquori, bottume, quantità di botti,

vasa vinaria, lignea, et maiora dolia, futailles.

Vast , V. Guast.

· Vauda, gran tratto di paese di terreno incolto, pianura, campagna, landa, planities, campus, lande.

Ubidiensa, sommessione, abbidienza, obedientia, obeissauce. Ubidiensa, presso i Religiosi claustrali è l' ordine, la permissione, che un Superiore da per iscritto ad un Religioso per andare in qualche luogo, o per passare da un Convento all'altro, ubbidienza, licenza, commeatus, obédience.

Ubidient, obbediente, ubbidiente , sottomesso , arrendevole, soggetto, dicto parens, morigerus, obediens, obéissant.

Udito, uno de' cinque sentimenti , l'organo del quale è l'orecchio, udito, auditus, l' ouie.

Veder da canociaj, vetro, o cristallo simile di figura alla lente civaja , lens vitred , crystallina , loupe, verre, verre de lunette , lentille. Veder dj' ociaj , V. Veder da canociaj. Veder da mostre, vetro da oriuoli a tasca, vitrum,

Veleità, volere imperfetto, e mefficace, velleità, inanis voluntas, velleité, volonté foible, et imparfaite.

Vclen , veleno , tossico , virus, venenum, venin, poison. Velen, per odio, stizza, mapiù a temere, post inimici crispari, tlotter au vent, ba-

VÄ mortem, nihit ampline metuendum, morte la bête, mort

le venin. Velenè, o anvelenè, dar il veleno, avvelenare, veneno inficere , venenum proebere , venenare, empoisonner, don-

ner du poison. Velenos, velenoso, avvelenato, attossicato, virulentus, venenosus, vénimeux, véné-

Ven a taj, che, per buona sorte, avventurosamente, fortuito , forte , fortuna , par bonhenr, heureusement.

Veña per passe un gitaj , un liamet, veña d' na tasca, d'un cotin ; guajna d'una sottana ; d' una bisaccia . . . . . coulisse.

Vendicator, vendicatore vendicatrice, ultor, ultrix, vengeur, vengereuse.

Venereo, add., lussurioso, libidinoso, venereo, veneraus, libidinosus, vénérien, lascif, luxurieux, libidineux, volnpteux, sensuel, débauché. Venerco, agg. a morbo, lue, male ec., si dice delle infermità cagionate da un veleno, comunicato nell'usar carnalmente con persona infetta di mal francese, o simile, lues veneraa, venerien, maladie vénérienne.

Ventile , esaminare , considerare , perpendere , discutere , ventiler, discuter une affaire, agiter, debattre une question, avant que délibérer en forme. Ventile , e sventole , dicesi del lignita , odium , venin. Morta | muoversi , che fa la cosa espola bestia, mort 'l velen, cioè i sta al vento, ventolare, svenmorto il nemico nulla si ha tolere, vento moveri, agitari, diner, voltiger au gré du mosina in pubblico, poveri

vent.

Ventresca, lardo, arvina,
petit lard. Ventresca, dicesi
anche la pancia del tonno .....
venter tynni, panse du ton.

Venturina, gemma, che ha macchiette, o venature d'oro, come il lapislazzalo sovra di un fondo di color di muschio, d' caffe, avventurina.... aventurine.

Verdurera , rivendugliola d'erbe , treccola , copa , olerum venditrix , berbiere, ven-

deuse d'herbes.

Ferbena, erbs celebre presso gli antichi, i quali l'asavano nelle loro cerimonie religiose, i medici l'adoperano cone vulneraria, capitale, e febbrifuga, verbena, o erba colombina, verbena, reveiue. Vergada, frusta, frusta-

tura, 'fugellazione, 'specie di gastigo, o di supplicio in nso presso i militari, fustiturium, fustigation. Vergada, per la sola uzione di percuotere con vergle, flagellorani ctus, vebera, virgidenia, action de fustiger, de louetter, fustigation. De la vergada, fe passe per le verghe, V. Verga.

Vergantà, chiudeuda, chiusa, siepe, septum, échalier.

Verginon, colui, che mena vita celibe, scapolo, zitello, cœlebs, exsors matrinonii, celibataire, puceau. Vergna, V. Svergna.

Vergognos, vergognoso, confuso, verecondo, svergognato, pudens, verecundus, pudibundus, honteux. Piver vergoguos, diconsi certi poveri che arrossiscono a chieder la li-

miosina in pubblico, porestivergognosi, mendici verccundi, pauvres honteux. Vergognoti, vituperevole, ontososconcio, disonesto, villano, sozzo, indecente, laido. Le part vergognose, diconsi le parti, che servono ella generazione, parti vergognose, le vergogno, nudenta, les parties honteuses.

Verità, V. Vrità.

Verm., verme. S'i viide que' I verm da un, felo beive, chi ha ben hevuto, dice tanto il suo ben ; come il suo male, gran traditore si è il desco; la nensa è una dolce colla, in vino, in peculii veritat, le vin fait jaser, fait dire la vérité. Verm del formaç, vernicello, che s'ingeneratel cacio, vermiculus cascumiezacion, vinte, guillot.

Vernacol, sost. linguage joi particolore d'una città, d'una provincia, derivato dal linguaggio generale d'una nazione, chaletto, idiouia grossalano, linguaggio di persone rustiche, dialectus, loquendi genta, dialecte, patois, largona Vernacol, add., che è del puese, nativo, ed è per lo più aggiunto di lingua; vernacolo, v. dell' uno, patrius, naturel, v. dell' uno, patrius, naturel,

du pays.

Vernè, leugh piantà d'verne, bosco d'outani, luogo
piantato d'alni, ager alnis
consitus, aunsie.

Veronica, sorta di pianta, veronica, veronica, veronique. Verset, versetto, versiculus, verset.

Vertoje, V. Antervuje. Vess, cane, o cane vile,

splacevole, canis, canis vilis, 1 chien, chien vilain.

Vesse, far una vescia, tirar una coreggia, spetezzare, trullare, suppedere, emittere ventris flatum, hebetare flatum ventris, vesser, lacher une

Vesse, inquietare, affliggere, tormentare, straziare, vessare, molestare , vexare , insectari , molestiam afferre, vexer, tourmenter , faire de la peine injustement.

Vestission, ceremonia, che si usa nel dare l'abito ad un Religioso, ad una Religiosa; vestizione, se d' una Religiosa, monacazione . . . veture.

· Vetrifiche, far vetro, vetrificare, vitri naturam inducere , vitrifier. Vetrifiche , in s. n. divenir vetro, vitri naturam induere, se vitritier. U , vocale , u.

Ujet dla salada, del coi, il cuore , il torso , il cesto , il grumole della lattuga, del cavolo, caulis lactucæ, brassice, le cœur, la pomme de laitue, de chou. Vigilia, V. Vilia.

Vilotola , V. Traciola. Vimna , t. cont. , riparo , sicpe ec., fatta di vinchii,

ritorte, pali intrecciati, vallum e viminibus, retortis ramusculis, vel palis contextum. clayonage, clôture d'osiers, d'harts, de palis.

Vinapola, vino debole, vinello, acquerello, vinucchio, vino di poco corpo, infirmi saporis vinum, villum, tora, lorea, posca, ginguet, piquette.

vinum merum, vinum ingentium virium , vin , vin gros , le jus de la vigne, le jus de la treille.

Vint, e quatr' ore son sonà, passo la fiorita età , non v' è più riparo, effluxit juventa,

actum est, ses beaux jours sont passés, il s'en est fait. Vioira , guardia , guardadonne , infermiera , assistente, valetudinario præposita, garde infirmière, assistante. Vioira , lucerna per far lume di notte, lychnus nocturnus, lam-

pe de nuit. Virera, douna, che attende a girare l'aspo nella tilatura de' bozzoli . . . tourneuse.

Virtuòs, virtuoso, chi è virtuos, da pertut a trênva da vive, chi a un meste, a l'a na cassiña, ch' ai tenpesta nen ansıma, i dotti, e sapienti dappertutto trovan ricovero, chi ha arte, ha parte . . . . . . ubique patria , omne solum viro sapienti patria est, qui a un métier, trouve du pain par tout.

Visa, mostra, sembiante. species, forma, semblant. apparence. Fè visa d' durmi far mostra di dormire, somnume mentiri, faire semblant de dormir , feindre de dormir.

Visabie, V. Vis vergin. Viscardina, insetto, che ha l'odore della rosa, e del muschio, onde si mette net tabacco, per comunicargli tal odore, V. Macobar.

Vische, accendere, allumare, appicear fuoco, accendere ignem facere , allomer , embraser. Vische 'l sangh, in-Vinassa, vino, sugo di vite, lianumare il sangue, sunguiéchauffer le sang. Vischesse , accendersi , infiammarsi . inflammari, ardescere, s'enflammer , s'allumer.

Visita , l' atto del visitare . visita, visitatio, officiosus ad aliqueni aditus, salutatio, vi site. Fè visita , restitui la visita, far visita , restituire la visita, aliquem visere , invisere , faire, rondre visite. Visita d' Sant' Elisabet, dicesi di visita assai lunga, diutina visitatio, visite fort longue. Visita sul leugh del leugh , t. legale , il trasferirsi de' Giudici in qualche luogo per farvi qualche atto giudiziale, inspectio, descente sur les lieux.

Visitasion, dicesi d' una festa istituita in onore della SS. Vergine in memoria della visita da essa fatta a s. Elimbetta, Visitazione, la festa della Visitazione, Visitatio, Visitationis festum, invisentis Virginis Elisabetham festus dies, la Visitution de la Vierge, la fête de la Visitation. Visitasion, vi è altres) un Ordine di Monache, di cui s. Francesco di Sales è l'institutore, che dicesi l' Ordine della Visitazione, Visitationis Ordo, l'Ordre de la Visitation.

Visitator, si dice di chi è preposto a far la visita di alcun luogo per vedere, se ogni cosa vi sia, e vi si faccia a dovere, ed anche di chi è destinato a visitare i Conventi d'una, o più Provincie d'un Ordine religioso; visitatore, inspector, visitator, visiteur. Visite, audar a vedere al-

nem inflammare , enflammer, | d' osservanza , visitare , visere , invisere, visitare, visiter. Visite, andar in qualche luogo per veder checchessia: visitare, inspicere, visiter, aller voir quelque chose.

Vissola , sorta di ciriegia , visciola, cerasum acidum, griotte, mérise.

Visti , V. Vesti.

Vistòs , elegante , ornato , pulito, avvenente, gentile, di bella vista, appariscente, vistoso, elegans, præclarus, venustus, speciosus, visu decorus , jucundus , formosus . joli, agreable, apparent, éclatant, d'une belle mentre, qui fait belle ligure.

Vita , sust. , vita. Fin ch' ajè fià , fè vita , non si dee disperar dell'ammalato, finchè egli è vivo, intinchè vi è fiato , v' è speranza , ceroto dum anima est, spes est, un mmlade tant qu'il est en vie. espère toujours.

Vitassa, mala vita, meschina, o stretta vita, mala, misera vita, vie triste, misérable. Vitassa, dicesi di persona di grosse membra ; fatticcio, tarchiato, atticcinto, paffuto, corpulento, maccianghero, lacertosus, corpulentus, membra, trapa, doda.

Vitina, dicesi di corporatara, di taglio delicato, sottile, gracilis, et juncea statura, taille mince, taille fine.

Vitura cornica, carro, o altro simile tirato da buoi. rheda bobus juncta, subjuncti plaustro boves, char, voiture attelée avec des bœufs.

Vivandèra, moglie del vitrui per ufficio di carità, o vandiere, o donna, che vende le vivande ai soldati , castren- ! sis suffarranea, quæ cibaria militibus subministrat, vivandière. Vivandèra, cerchio di stagno, o d'altro metallo per porvi i piatti sopra la mensa, trespolo, trapezophorus, porte-assiette.

Ulian . V. Olian.

Ultim , ultimo , postremus , ultimus, dernier. L'ultimo ad arrivar fu gamba störta, prov. itel. . non vi mancava altri , che tu, che colui ec. ; tu solus aberas, ille unus deerat. il n'y manquait que vous, que celui-là.

· Ultime , dar l' nltima mano , ultimare , finire , absolvere, perficere, finem imponere, ultimer, finir, achever , mettre fin.

Umanista, studente di umanità, qui dat operam humamioribus literis . humaniste.

Limanità, scuola, studio di lettere umane, umanità, humaniores literæ, les humanités.

Umecte, V. Umidi. . Umil , dimesso , sommesso, umile, rispettuso, modesto, humilis, abjectus, subneissus, dicesi un coulé. sui despiciens, humble, modeste, soumia, respectueux. Umil con na stringa, vile, spregievole, avvilito, abbietto, basso, abjectus, avili, abattu.

. Umiliata , consorella della compagnia sotto il titolo di Sant' Elisabetta , umiliata .... sœnt de l'humiliation.

Umilie, umiliare, abbassare, mortificare, far umile, rintuzzar l'orgoglio, aliquem deprimere, alicujus arrogantiam reprimere, auctoritatem elevare , minuere , bumilier , abais- | - Volt , giro , volta , canto ,

ser, mortifier, rabattre l'orgueil. Umiliesse, abbassarsi divenir umile, concepire basso sentimento di se medesimo. umiliarsi, superbiam ponere abjicere se , infra infimos se deprimere , s'humilier , bumilier son esprit, penser modestement de soi-même.

Umilissim servitor ; umilissimo serto, obsequentissimus famulus , très-humble

serviteur.

Un e doi, tosto in un istante, ad un tratto, confestim, illico, protinus, statim, sur l'heure, à l'instant. Un e doi, a denari contanti. præsenti pecunia, argent complant.

Vnua d'erbo, viale d'alberi, arborum series, ordo,

allée d'arbres.

Vojaitr, voi, vos, vous, vous autres. Volada, t. di musica, au-

mento di voce insensibile, con cui si pessa da un tuono all'altro . . . port de voix ; se il passaggio è da un tuono superiore ad un inferiore,

Volantiña , V. Rolantiña. Volaria, V. Fariña volaria. Volatil , add. Sal volatil ,

sal volatile , sal , evanidus , dissipabilis, sel volatil. Alkali volatil . . . alkali volatili Volet, necello, V. Beenssonot.

Volonie, volentieri, di buona voglia, libenter, libenti animo, volontiers, de bonne volonté, de bon gré, de bon cœur, avec plaisir, sans peine . sans répagnance.

angulo, gyrus, florus, angulus, tour, tournant, coin. Völt , giro , girata , giramento , circuitus , tonr. Volt, volta del canto, d' una strada, spatium , tournant. Volt , spazio da poter voltare colla carrosza , spatium , tournant. Volt, angolo, canto, angulus, coin. V. Gir, e Vir.

Volta, t. di giuoco, la carta che si volta a certi giuochi di carte, quando ciascuno de' giuocatori ha il numero dalle carte, che dee avere.

Voltin, dim. di völta, in sign. di coperta di stanza, o d'altri edifizii ec. V. Völta. arco, volta, testudo, absis, arceau.

Voltan , accr. di volta , arco, volta, testudo, camera, urcade.

Volvero . dolor dell'intestino ileo, passione iliaca, passione isterica , V. Miserere.

Vorva del gran, il piccolo involto, che copre immedia; tamente il grano, pulla, apluda , halle de blé, les gousses.

Vota, fiata, volta. Vota per vota, tempo per tempo, volta per volta, identidem, subinde, par fois. Na vôta ai era , eravi un tempo , quondam, aliquando, olim erat, jedis il y avait, du temps, judis.

Vrità, uniformità dell' oggetto coll' intendimento; verita, veritas, verum, vérité. La vrità a l'è com l'euli, a ven sempre al dsora, prov., e vale, che il vero non si può mai tanto occultare, che o tardi, o tosto non si palesi, la verità sta sempre a

I galla , veritas numquetta lateta la vérité se découvre tomours. Esse la boca dla vrità, si dice d' uomo sincero, e veritiero, esser la bocca della verità. ipsius veritatis oraculum, être vrai, sincère, être Saint Jean, bouche d'or. An vrità, veramente , in verità , certe , sane , profecto , en vérité , certainement . assurément.

Vritabil , add. , vero , sincero, veruce, veritiero, ger-. mano, verax, ingenius, verus , véritable. Vritabil , bno- . no , eccellente nel suo genere. præstans, véritable.

Vritabilment, avv., sinceramente, sicuramente, vera-: cemente, veritieramente, vere, sincere, veraciter, certe,

véritablement. Vrone, V. Sone. Usel, V. Lusel.

Usuboue, o aj uss, agli estremi, in somma necessità, in gran miseria , strettezza ec., ad incita, aux abois.

Usure , V. Usurari. Ut. nota di musica, ut ...

ut. Aj va j'ut, e j' et a felo bogè debbonsi fare tutti gli sforzi per muoverlo, amni ope, atque opera enitendum, manibus, pedibusque enixe omnia facienda ut moveatur, vel ad movendum, il faut s'etforcer, faire tous ses efforts pour le remuer.

Vulneraria, nome di una pianta, che è un ottimo rimedio per le ferite recenti, vulperaria . . . . vulpéraire.

Vulva, orificio esterno della vagina dell' utero, vulva, vulva, cunnus, vulve.

7.

#### A 5

guazzabuglio , strepitus, tumultus , tintamarre , bruit.

Zabiliè, an zabiliè, an necamera, in abito de camera, in abito negletto che è una sorta d'abito particolare, che portasi in casa, abito succinto, incolto, vestis cubicularia, déshabillè, négligé.

Zach, zasate, V. Toch,

Zansivari, gargarismo, gargarismatium, gargarisme. Zebedei, testicoli, coglioni, borse, coglie, testis, testiculus, testiculus, témpina,

les bourses.

ZE

Zebo, add., haggen, stupido, melenso, excors, socors, bardus, stolidus, blennus, būche, nigaud, māchoier-cruche, calin, magot-Zebo, per mastello, V. Seber. Zedda, ultima lettera dell'

Ziro-ziro, yiolino, ribela, ribeca, lyra, violon, rebec-Zizola, V. Ziribebola.

Fin del ters e ultim Volum

# V. So ne permette la stampa

FERRERO per l'Eccellentissimo Magistrate della Riforma.

### AL RINOMATISSIM PREIVE

## D. CASIMIRO ZALLI

# D' CHER

Auter del Disionari Piemonteis, Italian, Latin, Fransèis.

#### MADRIGAL

öst Disionari, o Preive ZALLI d'Cher, Piemonèti, Italian, Latin, Francèti, Cod ben ordanà, à ben intelis Peul nen a men ch' esse stimà da ver Dai dòi, dal mond inter; Tanpi ch' a perfesion S'è faun t' edision — da Per Barbiè, Ch' sa bin 'I sō mşate; Però i squori Asocià Son ben content; e mi con lor l' tites Son ben content; e mi con lor l' tites Del daè, ch' o ma inpiegà — per enne al posès.

# HEXASTICH.

Voi Preive ZALLI d'Cher, i se' n gran öm; Vöst Disionari, ch' è stanpà an tre tôm, Lo prèive ad evidensa, a v'fa d'aoor; Sempre ai faran d'elögi i doi Lestor. Taivne però d' an bon, esne content: L' opere laudo i Meistr eternament.

### AL MEDESIM AUTOR

#### GARLO POVIGNA FISICH BOTOR.

Schen dla vöstra conosensa priv ,

Giò non ostant an confidensa iv scriv
Coste mie piche rime a la carloina
Per lode I bel travaj d'vostra persona
Cioè I vöst Disionari Piemonteis ,
Italian , e Latin , unt al Fransèis
Grad i ripet d'un vöst bon servitor
Carlo Povigna Etico Dotor
Eya fAcademich d'Cher dat I Valent ,
Ch' sensa conove a v'anna cordialment.

# AL BRAVISSIM STANPADOR PEDER BARBIÈ

Per la sola bela edision del Disionari Piemontèis, Italian, Latin, Fransèis.

# MADRIGALET.

Lesond d'os mi fra i vari
Un d'osi, ch' son associà
Del Preive Zalta d'Cher al Disionari,
Ch' l'è tant da just stimà,
Is mando si a stampè
Costi me vers, Barbè --- conpost an rima
Per marchene a l'Autor dos mi la stima.
Virrà vost nom Barbè, finch vivo i sitari
Per la bela edition d'oss Disionari.

Sendme compars' as sings for a dia ciòta
Me coleghi i Dolor Calvo, e Pipin,
Ch' an piemonièri na vöta
Sano serve 'nsi bin,
Conpra doò ti, grassionament m' an dime;
Se vàiti ant nost bel giargon cospone d' rime,
Dl' Prebe Zallti d'Cher'l Distonari,
Ch' a l' piùl servi d' rimari.
J' eu totoigi, e content di' dnè, ch' eu speis,
D' ada's n' là viùi serve n' piemonitsi.

Cherasch disneu d'Avril dl' an sedicesim
Dop 'l secol disdeut del Cristianesim.

Del Medich CARLO PORTGRA d' Cherasch
Socio d' varie Academic.

# CATALOGO DEGLI ASSOCIATI

#### AL PRESENTE DIZIONARIO

#### LI SIGNORI:

ABBATE D. Giuseppe Francesco, Canonico, Preposto della Parrocchiale di Carignano, e Vicario Vescovile. Aceasteili Antonio, Chierico, Studente nel Collegio di Carmagnola.

Adami Luigi , Dottor d'Ambe Leggi , Intendente della Città. e Provincia d' Acqui.

Aghemo Giuseppe di Moncalieri, Speriale.

Alasia Gio. Luigi di Sommariva del Bosco , Regio Notajo. Albano D. Michele, Professore in Vercelli.

Albertengo . . . di Vigone , Conte di Monasterolo.

Alciati D. Francesco, Teologo, Canonico della Cattedrale di Vercelli , e Vicario Generale.

Alessandria Raimondo della Morra , Dottor d' Ambe Leggi. Alessio D. Paolo di Canosio, Canonico della Metropolitana di Torino.

Alfazio Gio. Antonio di Poirino, Speziale.

Allamandola Vincenzo di Garessio, Dottor d'Ambe Leggi, residente in Chieri. Alliaudi Giuseppe, Dottor d' A. L., Giudice del Manda-

mento di Buriasco Superiore. Alloato Pietro di Villastellone, Negoziante in seta.

Almonte Vincenzo di Bra, Prete.

Alocco Gio. Pietro di Bra, Prete.

Altare Gioanni di Sommariva del Bosco, Droghiere. Amaretti Francesco di Poirino, Studente nel Collegio di Carmagnola.

Ambrosetti Giomni Stefano di Sordevole.

Ambrosio D. Florido di Chieri, già Religioso, e Lettore Carmelitano. Amedei D. Vittorio di Castelnuovo di Torino, già Religiose

Cappuccino. Andreis D. Antonio di Carmagnola, Professore di Grammatica. Andrioli Luigi , Cavaliere , Ajutante di Campo del Coman-

dante Generale della Savoia. Anfossi Francesco Ignazio di Ceresole, Prete.

Anghilante D. Domenico, Teologo, e Vice-Parroco di Sant' Andrea in Savigliano.

6.48 Ausaldi Gio. Giacomo de Bene , Dottor d' A. L. , Accademico Costante d' Italia. Anselmetti D. Gio. Battista , Preposto: della Parrocchiale di

Marentino. Anselmetti D. Morizio di Torino . Prete.

Appendini Giacomo di Villastellone, Regio Notajo. Arhorio Mella d' Arborio Conte Carlo Emmanuele , Vice-Intendente della Città, e Provincia di Vercelli.

Ardemo Giacomo di Mosso, Prete-

Arnaul D. Carlo Marco di Lagnasco, Teologo, Professore di Rettorica, e di Filosofia, Socio di più Accad, letterarie. Arneodi D. Antenio, Rettore di Scuola in Revello. Aruga Carlo Francesco di Chieri , Mercante. Asinari Michele di Torino, Chierico.

Assom Domenico di Villastellone , Proprietario.

Astegiano Giacomo Antonio, Medico in Monticello. Asti Felice di Vigone, Conte di San-Martino. Audino Emmanuele, Agente a Ternavasio.

Averardi Venanzio di Torino. Augustino . . . . di . . . . Prete.

Avico Michele di Biella, Librajo. Avogadro D. Luigi, Economo della Parrocchiale di Ceresole,

già Canonico Lateranense.

Aureli Francesco di Cherasco, Conte di Torricella. Aymery Giuseppe Stefano di Carmagnola, Consigliere di Città. Balbiano Giulio Cesare, Patrizio Cheriese, Conte di Aramengo . Luogotenente nel Reggimento delle Guardie , e Gentiluonio di Bocca di S. R. M.

Balbiano Simone Gaetano, Murchese di Colcavagno, Capi-

tano de Granatieri nella Brigata delle Guardie.

Balbis Francesco Appaltatore dei beni di Casanova. Bilbo Prospero di Chieri , Conte di Vinadio , Celle , e Revigliasco, Cavaliere de Ss. M rizio, e Lazzaro, Decurione, e Mastro di Ragione della Città di Torino, Presidente dell' A cudemia Reale delle Scienze, Consultore assunto

della Regia , Militare Accademia ec. ec. Balbo Remigio di Arignano , Misuratore , residente in Chieria

Balbo Giuseppe di Chieri , Negoziante. Balegno Michele di Torino, Cambista.

Ballocca Gio. Battista di Brusnengo. Baralis D. Sebastiano di Savigliano , Teologo.

Baratta Simone . . . . Negoziante. Barberis Luigi di Torino , Chierico.

Barberis Domenico Giacomo di Racconiggi , Regio Notajo. Barberis Emmanuele di Poirino, Speziale.

Barberis D. Serafino Domenico di Carmagnola, già Religioso. Agostiniano.

609

Rarberis Bartolommeo di Villafranca di Piemonte, Prete.
Barbero Damiano di s. Damiano d' Asti; Speziale, e Debghiere residente in Chieri.

Barbie D. Augelo di Torino, Curato della Parrocchiale di S. Maria di Piazza in detta Città.

Barily D. Psolo di Torino, Teologo, Preposto della Parrocchiale di Montilio, e Vicario Foraneo. Baronis Amedeo di Chieri, Cavaliere, e Commendatore.

Barreri Giuseppe Antonio di Verzuolo, R. Notajo, e Sostituito del Giudice di Revello.

Bava Giacomo di Castelnuovo di Torino, Prete. Baudino . . . di Torino.

Baudino Pietro, Percettore di Montilio, e Mandamento.

Beccaria . . . Negoziante in lino in Torino.

Belguardi Tommaso di Biella , Orefice.

Belleri . . . . Impiegato alla Segreteria di Guerra. Bellia Venanzio di Pettinengo , Regio Notajo.

Bellocchio Ottavio di Torino , Dottor d' Ambe Leggi.

Beltramo Carlo Giuseppe, di Moncucco, Regio Notafo.

Beltramo D. Pietro Antonio, Hettore di scuola in Pancalieri. Beltramo Pietro di Biella, Architetto.

Benedetto Giuseppe . . . . Impiegato nell' Uffizio del Soldo.

Benna Bartolommeo di Pralongo, Prete.

Benso Gioseppe Michele, di Santena, Marchese di Cavour, Benvenuti Carlo Lorenzo, Stampatore, e Librajo in Ivrea. Berardi D. Gio. Battista di Costigliole, Arciprete, già Sa-

cerdote Missionario. Rergallo Nicolao, Speziale in Ceva.

Berlia D. Gio. Bettista , Professore in Carmagnola. Rernardi D. Amedeo Felice , Prep. della Parrocch. di Buriasco.

Bernardi Gio. Battista , Regio Notajo in Bra. Berrino Marc' Antonio di Valfenera , Proprietario.

Berrino D. Francesco Antonio di Bra, già Sacerdote Missionario.

Bertero D. Giacinto di Vigone, già Religioso, e Lettore ne' Minori Osservanti.

Bertero D. Antonio, Professore di Umane Lettere nel Collegio di Carmagnola.

Bertetti Giuseppe di Vigone, Regio Notajo.

Bertini Gaspare di Saluzzo, Regio Notajo. Bertini Giuseppe, Dottor d'Ambre Leggi, Percettore delle

Bertini Giuseppe , Dottor d'Ambe Leggi , Percettore dell Contribusioni in Torino , e Mandamento. Bertiti Gio. Battista di Pancalieri , Proprietario.

Bertolini Cipriano, Medico della Comune della Morra, Bertolo D. Giuseppe, Preposto della Parrocchiale di Sant Ambrogio, Vicario Forauco, Esaminatore Sinodale, ed

Ambrogio, Vicario Foraneo, Esaminatore Sinodale, e Accademico Unanime di Torino. Tom. III. Q q

610 Bertone Carlo Gabriele , Patrizio Cheriese , Conte di Sambuy, e Colonello della Brigata dei Dragoni di S. R. M. la Regina.

Bertone D. Gioachino , Segretario nella Curia Vessovile di Vercelli.

Bertone Luigi di Torino, Negoziante.

Bertone D. Luigi di Vigone, Vicario. Bessone Antonio di Vigone, Prete.

Bessone D. Andrea di Vigone, Dottore in S. Teologia,

Bessone Tommaso di Vigone, Regio Notajo. Beylis Giuseppe di Savigliano, Regio Notajo.

Bianco Giuseppe di Villanuova d' Asti , Prete.

Biava Giacomo fu Giuseppe d' Ivrea.

Biava Giacomo fu Stefano d' Ivrea.

Bicchi Alessandro, Controllore nel Controllo gener. di Torino, Biglione Carlo di Chieri , Regio Notajo , Causidico , e Consigliere di detta Città.

Bigo Giuseppe, Chierico, Studente di Filosofia in Saluzzo. Birago Vittorio, Cavaliere di Borgaro, Consigliere di Commercio.

Blengini Giuseppe Giorgio di Lagnasco, Speziale, Acoademico Unanime, e Costante.

Boasso Gaetano di Bra, Dottor d' Ambe Leggi. Borcaccio D. Francesco, Preposto di Vandorno, Diocesi di

Vercelli. Boeri Giuseppe di Racconiggi, Proprietario.

Boetto Luigi di Sanfrè . Misuratore. Boglione D. Francesco, Professore di Quarta nel Collegio di

Bra. Boldrini Giovanni di Torino , Dottor d' Ambe Leggi.

Bollani D. Carlo, Preposto di Frassinere, e Maffiotto. Bolugna D. Innocenso di Gassino, Teologo, Canonico, Arciprete della Parrocchia Collegiata di Chieri, e Vicario

Foranco. Bona D. Filippo , Dottor d'A. L., Canonico della Cattedrala di Saluzzo, e Cerimoniere Vescovile.

Bonanate Nicolao di Carmagnola, Speziale,

Bonaudi Gio, Battista di Pancalieri , Medico,

Bonfiglio Giacomo Maria di . . . . . Bongioanni Tommaso, Dottor d'A. L., Assistente alla Pab-

brica del Tabacco in Tormo. Bono D. Diego di Carmagnola, già Beligioso Francescano ne' Minori Osservanti,

Bono Michele di Verzuolo.

Bonvicino Domenico, Studente nel Collegio di Carmagnola, Borelli D. Unorelo, già Religioso Carmelitano.

Borgarelli D. Francesco di Chieri , Dostore in Medicina, già

.6 er

Religioso Camaldolese , Socio di varie Accademie letterarie. Borgogno Sebastiano della Morra, Regio Notajo. Borzarelli Francesco di Torino , Speziale , Chimico , e Vi-

sitatore.

Bosco Agostino di Poirino, Dottor d' Ambe Leggi. Boscono Alessio d' Acqui , Professore di Rettorica nel Collegio di Chieri.

Bosio Lorenzo di Livorno, Regio Notajo, e Causidico.

residente in Chieri-

Bottini D. . . , di Vercelli , Professore di Belle Lettere ivi. Boulliè D, Francesco, Preposto della Parrocchiale di Druento. Brandisso Giuseppe di Chieri, Regio Notajo, e Causidico,

Consigliere di Città, e Vice Giudice.

Brea D. Francesco, Patrizio Cheriese, Conte di Rivera, Cavaliere Gran-Croce , Primo Presidente , Ministro di Stato, Primo Segretario delle Regie Finanze, Conservatore Gonerale dell' Appannggio di S. A. R. il Duca del Genovese, Decurione della Città di Torino, Direttore della Congregazione primaria, Generalissima di Carità ec. ec. Brezzi-Geymet, e Compagnia, Fabbricatori di Carta in

Pinerolo.

Brignone Gio, Antonio di Favole, Chierico. Brizio D. Gio. Martino, Teologo, Professore nel Collegio di Bra. Broglia Gaspare di Chieri , Dottor d' Ambe Leggi.

Bruno D. Giacinto di Chieri , già Religioso Domenicano ,

Professore nel Collegio di detta Città.

Bruno Vincenzo , e Giacinto di Chieri , Fratelli , Proprietarii. Bruno Carlo, Dottor d' A. L., Quedice di Dogliani, e Mandamento. Bullio D. Gioanni di Occhieppo Superiore, Dottor d'A. L.

Buridani Carlo di Torino , Dottor d' A. L. Buschetti Gaetano di Chieri, Cavaliere, Capitano nelle Regie Armate.

Buschetti Ignazio di Chieri, Cavaliere, Maggiore nelle H.

Armate.

Bussolino D. Gioanni, Pievano della Parrocchiale di Cunico. Buttini Bonaventura di Saluzzo, Regio Notajo, e Causidico. Cacherano Policarpo, Cavaliere d'Osasco, Commendatore. Luogotenente Generale nelle R. Armate, Grande di Corona ec. Cacherano Teobaldo, Cavaliere d' Ocasco, Colonello della

Brigata di Piem., Primo Scudiere di S. R. M. la Regina ac. Calandra D. Giuseppe Andrea, Professore d'Umane Lettere in Garezzo.

Caldo Giuseppe di Dronero, Chierico. Caligaris Giuseppe Felica di Torino, Dollore in Medicina. Camino Carlo Giuseppe di Castelnuovo di Torino, Dottore in Medicina.

Campagnola D. Carlo di Torino, Dottore di Teologia, o d' A. L., già Sacerdote Barnabila, Professore di Filosoha, e Prefetto nel Collegio di Chieri, Socio di varie Accademie Letterarie.

Campana D. Gio. Francesco, Vice-Parroco della Cattedrale di Fossano.

Campra D. Stefano, Rettore di scuola in Villafranca di Pic-

Canalis Carlo Giuseppe di Savigliano , Dottor d'Ambe Leggi. Canalis D. Gioenni Battista di Savigliano, Dottore in S. Teologia.

Canaveri D. Giovenale Dalmazzo, Cappellano della Cattedrale di Fossano.

Canonica Paolo di Poirino, Proprietario, abitante in Chieri. Cantu Giuseppe de Carignano, Proprietario.

Capello Luigi di Torino , Conte di Sanfranco. Capello D. Carlo , Dottor d' Ambe Leggi.

Capello Giuseppe di Levaldiggi , Prete.

Capitolo Filippo Pompeo di Chieri, Offiziale del Soldo. Cara-de Canonico di Carignano, Dottor d'Ambe Leggi, e

Consigliere di detta Città.

Caramelli D. Michel Angelo , Marchese di Clavesana , Dottore di S. Teologia , e d' Ambe Leggi , Canonico , Preposto della Cattedrale di Fossano , Vicario Generale , Risormatore delle H. Scuole, e Socio di varie Accademie letterarie.

Carbone D. Ambrogio, Cappellano alla Madonna degli Orti di Villafranca di Piemonte. . . Carena Paolo Emiglio de Carmagnola, Dottor d'Ambe Leggi

e Senatore. Carena Gio. Antonio di Carmagnola, Dottore in Medicina, Carlevaris Giuscope di Carmagnola , Regio Notajo.

Carlevaris Carlo di Torino , Regio Notajo. Carrani Giuseppe Battista di Castelnuovo di Torino, R. Notajo.

Carrara D. Benedetto , Arciprete di Cortemilia , e V. Foraneo. Carra Amedeo di Chieri, Mercante.

Carro Feire di Torino , Sarto da nomo. Casalis D. Carlo Francesco, Teologo, e Canonico della S3.

Trinità nella Metropolitana di Torino. Casalis D. Nicola , Professore Sostituito , e Direttore Spirituale nel Collegio di Carmagnola.

Casalis Iguazio di Carmagnola, Prete-Castagno Giuseppe di Cavour , Proprietario. Cattaneo Francesco di Torino, Proprietario , residente in Chieri.

Cavalchini Stefano, Studente in Torino.

Cavalia Gioanni di Santena, Bostore in Medicina. Cavalleri D. Felice, Professore in Moncalieri.

Cavalli D. Morizio, Preposto di Carrone, Cantone di Candia. Cavalli Pietro Paolo di Carmagnola, Dottor d' A. L., Prefetto in Pinerolo.

Cauda . . . . Dottor d' A. L. in Torino.

Cayre . . . . di Carmagnola , Prete , e Professore in Susa, Gelebrini Gio. Francesco , Barone di San Martino. Cerignasco . . . . Dottor d' A. L. in Torino.

Cerini Gioanni di Buriasco.

Cerruti Carlo, Segr. del Trib. di Moncalieri, R. Notajo. Cerruti Baldassare di Carignano, Dot. d'A. L. ed Of. del Soldo. Cerruti D. Francesco, Vice-Cur. del Borgo di S. Giovanni di Carmagnola.

Cerruti Domenico di Luserna, Vice Giudice di Torre, o

· Notajo Collegiato.

Ceva D. Demetrio de' Marchesi di Ceva, Dottor d' A. L., Can. della Cat. di Vercelli, Vic. Gen., e Ret. del Ven. Semin. Chialva Gio. Battista di Saluzzo, Prete.

Chiarle Vincenzo di Dogliani , Dottor d' A. L.

Chiatone Gioanni di Sommariva del Bosco, Mercante.

Chiorandi Carlo Innocenzo di Saluzzo, Dottore in Medicina, Chiusano Gio. Battista di Carignano, Misuratore.

Città Illustrissima di Chieri.

Clappiè Gioanui di Chieri , Capo Speziale dell' Ospedale Mag. Clerici D. Stefano, Canon. , Teologo , Protonotario Apostolico, e Vicario Arcivescovile in Carmagnola.

Clerici Gio. Battista, Dottor d' A. L., R. Notajo, Vice-Uditore di Guerra, Assessore del Magistrato della Riforma degli Studj, Segr., ed Archivista della Città di Carmagnola. Coda Michele di Cherasco, H. Notajo.

Collini Giuseppe di . . . .

Colombo Lorenzo di Courgnè, Prete.

Cometti Giuseppe, Professore di Chirurgia, Capo dello Spedale mug. di Fossano, Accad. Unan., Cost., e Fossaneso, Comollio D. Giuseppe, Professore in Crescentino.

Compasero . . . di Canelli , Proprietario.

Conti Paolo di Castelnuovo Torinese, Proprietario. Coppa . . . d'Ivrea, Causidico.

Coppo Giuseppe d' Andezeno, Proprietario.

Cordero D. Goanni, Dottore in S. Teologia, e Preposto della Parrocchiale di Sanco.

Cornaglia Pietro di Carmagnola, Prete. Corsi Carlo di Torino, Allievo delle R. Truppe d'Artigl., e Fort. Cortassa D. Gio. Maria di Carmagnola, Preposto della Par-

rocchiale di Casanoya. Corte Stefano, Percettore delle Contr. in Carmagnota, e Mand. Cossato..., Dottor d' A. L.

Costamagna Gio. B. ttista, R. Notajo, Segr. del Riformatore delle Scuole in Cherasco.

Tunner Cook

6,4

Cotta . . . . d' Ivrea , Causidica.

Cottalorda Giuseppe di Cherasco, R. Notajo, e Segretario della Comune di Narzole.

Cottier Bomventura di Dronero.

Craveri D. Luigi , Teologo , Priore della Parrocch. di Sanfrè. Crotti D. Carlo Maria di Costigliole, Canonico Onor. della Cattedrale di Saluzzo.

Cucchi D. Giuseppe, Teologo, Professore di Rettorica nel

Collegio di Voghera. Cuffia D. Norberto di Villafranca di Piemonte , Vice-Curato della Parrocchiale di Carde.

Cugiani Paolo di Chieri, Primo Seg. del Monte di Pietà in Torino. Curbis Casimiro, Cavaliere di S. Michele d' Asti, Capitano nelle R. Armate, residente in Chieri.

Curbis Luigi , Cavaliere di S. Michele d' Asti , Sindaco della

Comune di Riva presso Chieri. Curbis Nicolao , Cavaliere di S. Michele d' Asti , residente

in Villanova d' Asti. Curiano . . . . R. Notajo , Segr. della Città di Savigliano. Curti Francesco Maria Luigi di Racconiggi, Banchiere.

Dalmasso Francesco di Racconiggi. Damiani D. Gioanni , Arciprete della Parroc. di Dego , e V. F. Damilano Lorenzo di Sanfrè, Chirurgo.

D'Angenues D. Alessandro, Teologo, Can. Onorario della Metropolitana di Torino, Preposto della Parrocchiale di S. Maria del Borgo in Vigone, e Vic. For.

Danna d'Usseglio D. Felice Casimiro di Torino, Dottor de Ambe Leggi, Canonico della Collegiata di Chieri-

Data Francesco di Torino. Daviso Carlo di Torino, Barone, Tesoriere della Città di Chieri , e Percettore del Mandamento.

Deangeli Antonio di Casale, Librajo.

Debenedetti Tobia di Chieri, Negoziante. Debernardi Gio. Battista di Cossato, Hegio Insinuatore.

Delbecco . . . . di Oneglia , Allievo del Ven. Seminario di Torino. Della-Rocca Pietro Morizio di Sanfrè. Delmino . . . . di Torino , Dottore in Medicina.

Demarchi Gaetano di . . . . . Demargherita D. Felice , Vice-Curato a Druento.

Demichelis Carlo di Saluzzo. Demo Angelo della Veneria Reale. Demorra Stefano di Casalgrasso.

Denina Felice Silvestro di Revello , Capitano Tenente d' Artiglieria , Accadem. Unan. di Torino , e Costante d' India. Denina Gio. Benedetto , R. Notajo , ed Insinuatore in Revello.

Depaoli Giacomo, Negoziante in Torino.

De Rege D. Alessandro di Vercelli , Conte di Gifflenga , Cavaliere Gran-Croce, Maggior Generale, Comandante Generale delle Truppe del Governo di Torino, Ispettore della Cavalleria , Commendatore dell' Ordine di S. Leopoldo d'Austria . Cavaliere Gran-Croce dell' Ordine Militare di San Luigi di Francia.

Desteffanis Giovanni, e Giuseppe di Torino, Fratelli. Devalle D. Giocondo di Dogliani, Profes. di Grammatica. Deversi Giuseppe di Carmagnola, Dottore in Medicina. Dionisio Pietro Gerolamo di Candelo.

Discalzo Tommaso di Torino.

Disderi D. Giuseppe Stefano , Dottor d'A. L. , Canonico , Arcidiac. , e Vic. Generale della Diocesi di Saluzzo. Ditani Gio. Battista di Villafranca di Piemonte, Prete. Dò D. Bartolommeo di Vigone , già Religioso , e Lettore Agostiniano.

Donati Carlo di Barolo , Regio Notajo.

Dotta Vincenzo Maria , Speziale in Moncalieri.

Eaudi D. Domenico, Economo del Ven. Seminario di Saluzzo. Elia Giuseppe Serafino di Chieri, Baccelliere in Medicina. Enri Luigi di Torino, Chierico, Dottore in S. Teologia. Faccio . . . . Prete . . . . .

Falco D. Giacomo, Vice Curato della Cattedrale di Saluzzo.

Fantino Gaetano di Chieri, Proprietario. Fasano Giacomo di Chieri, Proprietario.

Fassini D. Donn nico di Racconeggi.

Fassio Michele Audrea d'Asti , Impiegato nelle R. Gabelle. Faverges Augusto, Cavaliere, Capitano nello Stato-Maggiore Generale.

Faulis Gio. di Sommariva del Bosco, Chirurgo in Carmagnola. Faussone Camillo, Cavaltere di Germagnano, Capitano nelle

Regue Armate.

Fautriero Pietro d'Asti, Negoziante, residente in Genova. Fea Pictro di Casule, Pittore, già Professore di Disegno nel Collegio di Chieri, Accademico Irrequieto.

Ferrando Luigi di Montilio , Dottore Collegiato di Chirurgia. Ferrando Giovanni di Montilio , Regio Notajo.

Ferraudi Giovanni, Studente nel Collegio di Carmagnola.

Ferreri Luca di Cervere, Dottor d'A. L., Socio di varie Accad. Ferrero Monsignore Carlo Teresio Maria Vittorio de Marchesi della Marmora di Torino, Cavaliere della Sacra Religione, ed Ordine Militare de Ss. Maurizio, e Lazzaro,

Vescovo di Saluzzo.

Ferrero Gio. Matteo di Valfenera. Ferrero Domenico, Cavaliere, Capitano nelle R. Armate, residente in Nizza di Provenza.

Ferrero D. Cristoforo Cavaliere, Teologo, Canonico, Prepo-

sto dell' Insigne Collegiata di Carmagnola, e Riformatore delle Regie Scuole.

Ferrero Giuseppe di Carmagnola, Prete.

Ferrero Gio. Battista, R. Notajo, Luogotenente-Giudice, e Segretario della Comune di Villastellone.

Ferrero Gio. Angelo d' Alba, Regio Notajo. Ferrero . . . Prete , Rettore di Scuola in Vinovo.

Ferrero D. Gio. Nicolò , Can. , Teol. , e Prep. di Montanaro.

Ferrero Marcellino di Chieri , Proprietario.

Festa Agostino , R. Notajo , e Segr. della Città di Carignano. Festa D. Giuseppe Antonio, Rettore di Scuola a Castellamonte. Feyles Giuseppe Antonio di Riva presso Chieri, R. Notajo residente in Chieri.

Filippi Sebastiano di Clavesana, R. Insinuatore in Dogliani. Finella Carlo di Saluzzo, Chirurgo.

Fiore D. Ignozio, Sacrista dell'Insigne Collegiata di Carmagnola. Fiorito Giuseppe, R. Notajo, e Seg. della Comune di Raeconiggi. Fissore Carlo di Montaldo, Diret. Spir. del R. Collegio in Bra. Fissore Gioanni di Bra, Proprietario.

Fissore D. Matteo de Bra, Dot. in S. Teologia, residente in Torino.

Florio Carlo Giuseppe di Biella, R. Notajo.

Folco Giacomo di Torino, Negoziante, residente in Chieri. Fontanella Luigia di Torino, nata Favetti, Contessa di Baldissero. Fornaseri Giuseppe Maria, R. Notajo in Carmagnola,

Forneri D. Giuseppe, Vice Parroco in Agliè.

Forneris Gio. Battista di Carignano, Dottor d' A. L., e Giudice di Borgo Masino.

Forneris Petronio di Bra. Fracchia Michele di Dogliani . Dottore in Medicina.

Francesia D. Felice , Pievano di Rubiana.

Franchione D. Gio. Antonio , Professore in Castellamonto. Franco D. Bartolommeo di Chieri, già Religioso Agostiniano. Freylino Lorenzo, Commendatore, e Conte di Pino, e Buttigliera d' Asti , Socio dell' Accademia delle Scienze , Mem-

bro della Società Agraria, e di altre Accad. Letterarie. Fumero Michele di Sanfrè, Pretc. Gabbiano D. Giuseppe Antonio, Canonico Onorario della

Cattedrale di Saluzzo, e Ceremoniere Vescovile. Galeani Bonaventura di Saluzzo, Dottor d'Ambe Leggi.

Gallenga . . . . di Torino , Dottor d'Ambe Leggi. Galletti Pellegrino di Cunico, Chierico.

Gallina Luigi di Chieri, Regio Notajo, e Segretaro di detta

Gallizio Francesco, Studente in Torino. Gallo Bernardino di Carmagnola, Negoziante.

Gallo D. Tommaso di Carmagnola, già Religioso France-

scano della più stretta Osservanza.

Gallo Ludovico di Carmagnola, Dottore in Chirurgia, residente in Vigone. Gallo Carlo di Revello , Dottore in Medicina . Socio di varie Accademie letterarie.

Garetto Luigi di Lagnasco, Regio Notajo, Causidico Collegiato, ed Accademico Costante d'Italia.

Garlanda Gio. Bartolommeo di Mortigliengo, Regio Notajo. Garneri Giovanni di Saluzzo, Regio Notajo.

Gastaldi D. Gio. Battista di Marene, già Sacerd. Missionario: Gatto Gio. Tommaso di Sommariva del Bosco .. Veterinario. Gayotti Ottavio di Chieri, Speziale, e Droghiere. Gazelli . . . . di Torino, Conte.

Gazzero Giuseppe di . . . . Avvocato Fiscale.

Genero Giuseppe . . . . Maestro di Scrittura in Torino. Genesio Michele , Regio Notajo , e Segreturo della Comune della Morra.

Genovesio Chiaffredo di Bagnolo, Chirurgo Collegiato. Germano Giuseppe Geometra, ed Agente dell' Ospedale di

Vercelli. Germano Michele Dottore d'A. L., Giudice in Cavaglià. Ghersi D. Andrea di Sommariva del Bosco, già Religioso

Cappuccino. Ghersi Carlo Filippo di Sommariva del Besco, Uffiziale riformato.

Ghibaudi D. Domenico di San Morizio, già Religioso, e Predicatore Cappuccino. Chilione Gio. Antonio di Torino, Commissario del buon

Governo in detta Città-Ghio D. Giuseppe Maria, Canonico Onorario della SS. Tri-

nità e Parroco di . . . . Giacone Giulio di Torino, Regio Notajo.

Giacosa Luigi di Vigone, Capitano nel Reggim, di Saluzzo. Giame Costanzo Dottor d'A. L., Gudice di Costigliole.

Gianetti Giuseppe di Piova, Regio Notajo. Gianzana Bernardo di Sommariva del Bosco.

Giavelli D. Stefano Vice Curato della Parrocchia di Cocconato. Giordanengo Bartolommeo di Sommariva del Bosco, Negoz. Giorsetti D. Francesco Curato della Parrocchiale d'Isasca. Giraud . . . . . Librajo. Giraudi D. Pietro Professore in Torino.

Giretto Francesco di Cocconato, Negoziante da ferro. Giribone D. Giacomo, Cap. Corista della Cattedr. di Saluzzo. Giuliano Francesco Antonio di Carignano, Architetto. Giusiana D. Zaverio di Primeglio, Teologo, Canonico, Can-

tore dell' Insig. Colleg. di Carmagnola, Limosiniere di S. M. Glauda D. Pietro, Bettore dell' Ospedale d' Ivrea. Golfi Luigi di Chieri, Capitano nelle Regie Armate.

Gola Vittorio di Racconiggi, Regio Misuratore. Goutmar Filippo di . . . Grassino Domenico di S. Damiano di Dronero, Chierico. Greppi D. Pietro . Priore della Parrowhiale di S. Maria del Salice in Fossano. Grillone Francesco di S. Damiano, Chierico, Grosso Pietro di Torino, Chierico. Grosso Carlo di Torino. Guerra Giacomo di Bra, Misuratore. Guerra Paolo di Bra , Negoziante. Guicciardi Gioanni , H. Notajo , e Segretario della Comu di Sommariva del Bosco. Gurlino Sebastiano, Sualente in Torino. Icheri Gioschino di Cherasco, Conte di S. Gregorio. Ingegnato Giuseppe del Luogo di Trinità , Speziale. Inviziati Gioanni di Osasio , Dottor d' A. L. lorio Michele di Romano, Regio Notajo. lorio . . . di Romano , Prete. Lacchelli D. Carlo, Vice-Curato della Parroc. di Valfenera Lacchia Eugenio di Salussola, R. Notajo. La-Croix D. Fulgenzio di Thonon, già Sacerdote Barnabita,

La-Croix D. Fulgenzio di Thonon, giù Sacerdote Barnabita, e Professore di Matematica nel Collegio di Chieri, Accademico Irrequieto.
Lemberti Pietro Giuseppe di Carmagnola, Candidato d'A. L.

Landi Costanzo di Bejnasco. Lantourna Augusto, Segretario dell'Ispezione Generales Levi-David, e Figli, Negozianti in Chieri. Lione D. Gio. Maria, Vice: Cur. della Par. di S. Antonio in Bra.

Lombardi D. Francesco, Abbate Commend, Dottore Colleg. di S. Teologia, Can., Prp. della Par. Colleg. di S. Area Colleg. di Cara Colleg. di Cara Colleg. di Cara Colleg. di Cara Cara Colleg. di

Lossan D. Gioauni di Vigone, Dottore in S. Teologia. Lotteri Stefano di Bra, Prete. Lacchini D. Gio. Battish di Savigliano, Professore di Bettorica in Fossano, Socio di varie Accadenue. Luisa Michele di Vigone, Chierico.

Lupo Antonio di Chieri, Medico Onor. dell'Ospedale Mag. Maffone Lodovico di Sanfrè, Dottor d'A. L. Maggia Gio. Battista di Biella, Misuratore. Magnaldi D. Dionisio, Professore di S. Teologia nel Ven-

Seminario di Saluzzo.
Megnocavalli . . . di Casale , Conte di Varengo.
Mago Michele , R. Insinuatore in Carmagnola.
Magrelli Gincinto di Casale , Dottore d' A. L.
Magrino D. Domonico , Professore in Suvigliano,

Malingri Luigi , Conte di Bagnolo. Maloria Filippo di Chieri , Proprietario. Maloria Melchior di Chieri , Negoziante.

Mandrile D. Gio. Battista, Vice-Curato della Parrocchiale di Lagnasco, e Rettore di Scuola.

Manha D. Gio. Agostino, Economo della Par. di Caramagna. Manuelli Carlo , Dottor d'Ambe Leggi , Segretaro della Comune di Dogliani:

Manzi D. Bartolommeo Hettore di Scuola in Vigone. Manzone Eugenio, e Giovanni di Torino, Fratelli.

Marazzi D. Giuseppe Professore di Rettorica , e Prefetto enterito del Collegio di Bene.

Marchetti D. Antonio di Racconiggi, già Religioso Cappuca Marchini Giuseppe di S. Damiano Diocesi di Vercelli.

Marchisio Agostino di Chieri , Cassiere del Monte di Pietà. Marchisio Giuseppe di Chieri , Medico dell' Osped. maggiore. Marchisio Lodovico di Montilio , Dottor d'Ambe Leggi.

Marchisio Gio. Ottavio di Montilio , Dottore in Medicina.

Marchiaio Francesco Maria di Vigone, Speziale. Marchisio D. Cosma Vincenzo di Caraglio, Professore de Umanità, Socio di più Accademie, e Segretaro della B. Accademia di Filosofia, e Belle Lettere in Fossano.

Marchisio Giacomo di Coggiola, Prete-

Marenco Francesco di Bra, Misuratore, e Geometra. Marengo D. Gio. Giacomo di Carmagnola, Teologo, e Ca-

nonico dell' Insigne Collegiata. Marengo Gio. Agostino di Carmagnola . Prete.

Martini Gio- Battista di Villaffanca di Piemonte , R. Notajo Martinotti D. Andrea , Professore di Logica nel Seminario di Vercelli.

Masera Ferdinando di Chieri , Economo dell' Osped, maggiore, Masoero Luigi di Montilio , Misuratore. Musoero Costanzo di Caramagna, Prete.

Mathis Giuseppe Antonio di Bra , Prete-Mathis Viucenzo di Bra , Prete-

Mattirolo . . . . . . Dottore in Medicina.

Massera Gio. Battista di Villastellone , Proprietario. Mazzetti D. Secondo Mattia, Marchese di Frinco, Cavaliere

Gran-Crose ec., Colonello di Fanteria nelle R. Armate. Mellano Domenico Dottore d'A. L., Giudice del Mandamento di Sommariva del Bosco.

Mellica D. Stanislao di Villafranca di Piemonte, già Religioso Cappuccino.

Menile Agostino Avvocato Fiscale in Fossano.

Meuthon Guglielmo Barone di Lorney, Comandante della Città, e Mandamento di Chieri.

620 Menulo Baldassare di Chieri., Dottore d'A. L., Luogotenente Vicario in Torino.

Mercandino Clemente de Vigone , Speziale.

Mercandino D. Michele di Vigone, Dottore in Sagra Téologia.
Mesti ella Chiaffredo di Versuolo, Baccelliere d'A. L., SottoSegretaro della B. Intendenza di Cunco, Membro di più
Accademie.

Meyer Vincenzo di Chieri, Proprietario. Michela Ignazio di Torino, Ingegnere.

Migliore D. Ugone di Verzuolo, Cappellano nelle fini di Villafranca di Piemonte.

Migliore Orazio Regio Notajo in Verzuolo.

Miglygua Ferdinanda di Tovino, Contessa di Caprilio. Milanesio D. Luigi Teotogo, Preposto della Parrocchiale di

Chivasso, e Vicario Foranco. Miretti Domenico di Savigliano, Regio Notajo.

Mocchia . . . . Conte di San Michele. Modena Matteo di Monteu-Roero.

Montalenti Carlo Giuseppe di Castelnuovo di Torino, Dettor d'Ambe Leggi, e Regio Notajo.

Monte Antonio Maria di Cunico, Proprietario.

Montersino P. Pietro, Cappuccino a Villafranca di Piemonte. Montir Luigi di Chieri, Proprietario.

Morelli Bartolommeo Giacinto di Fossano, Dottor & A. L.

Morelli Paolina Carlotta di Fossano, Dunigella...
Motta Giuseppe di Verzuolo, Regio Notajo.

Motura Giacomo di Villafranca di Piemonte, Prete. Murialdo Amedeo, Controlloge della Real Casa.

Navissano Giuseppe di Chieri , Negoziante. Negrini Paolo di Torino , abitante in Chieri , Proprietario.

Negro Giuseppe Architetto in Savigliano.
Nicola Giuseppe . . . Direttore delle R. Poste in Savigliano.

Nicolino Giuscope di Chieri , Architetto. Nigra Luígi di Torino , Banchiere.

Nigra Giorgio di Torino, Banchiere. Nigra D. Giorgio . . . Vice-Curato a Riva presso Chieri.

Novellis Carlo di Savigliano, Dottor d'A. I.. Novellone Pergamo Tommaso di Scandeluzza, Prete, Novellone Pergamo Luigi di Scandeluzza, Cavaliere.

Noveri Giuseppe di Torino, Prete.

Navoli Placido Dittor d'A. L. Sonimito dell'Associatione

Navoli Placido Dottor d'A. L., Sostituito dell'Assocato Fiscale Generale di Torino. Oddenino Baldassare di Chieri, Chirurgo dell' Ospedale Mag.

621

Oggeri D. Domenico, Vice-Curato della Parrocchia di S. Maria Maddalena in Villafranca di Piemonte.

Oggero Guglielmo di Carmagnola, Prete.

Oggero Bartolomneo di Figore, Dottore in Medicina. Oggero D. Leandrod di Figore, e ili Religiono Trinitario Scalzo, Oliani D. . . . Rettore dell' Opedale di S. Gio. in Torino. Oliveri D. Gio. Autonio di Carmagnola, Dott in S. Teologia, Olivero Benedetto di Villastellone, Aggiustatore de pesi, o misure in Carignano.

Olivetti Gioanni della Cisterna, Speziale.

Operti Costanzo, Nobile, Dottor d'A. L., Prefetto della Città, e Provincia d'Acqui.

Pulma . . . . d' Ivrea , Dottor d'A. L. , e Conte.
Pulmieri Pietro di Torino , Professore di Disegno alle Scuolo di detta Città.

Paravia . . . Librajo.

Paropassi Gio. Lerenzo di Moncalieri.

Paschetta Michele di Torino.

Pasero Francesco Tele-soro di Martiniana, Dot. in Chirurgia, Ripetitore nel Collegio delle Provincie, Accad. Un., e Cost. Patrito Michele Antonio di Sommariva del Bosco, Misuratore. Pecchio Luigi, Vice-Giudice in Lombriasco.

Pellery D. Felice, Canonico dell' Insigne Collegiata di

Carmagnola.

Pellery D. Gio. Tommaso, Rettore della Parrocchia del
Borgo de Ss. Michele e Grato di Carmagnola.

Pennazio Gio. Antonio di Hiva presso Chieri, Chierico. Peretti D. Giuseppe Antonio d'Osasio, Cappellano sulle fi-

ni di Villafranca di Picmonte.

Peretti Pietro, Speziale, residente in Roma. Perlino Giuseppe, Sublocatore de dritti di carne, corame, ec.

in Villastellone. Perlo D. Gio. Pietro di Caramagna, già Religioso Cappuccino. Perlo D. Nicolao di Carmagnola, già Religioso Agostiniano. Perrotti Bartolommoo, Regio Notajo, Segretaro del Tribu-

nale di Dogliani. Percet D. Gio. Maria, Professore, e Direttore del Collegio in Carignano.

Persico Vincenzo di Chieri , Dottor d'A. L. , Sostituito dell' Avvocato Fiscale Generale in Torino.

Persico Francesco di Chieri, Medico in Villastellone. Pescarmona Giovanni di Castelnuovo di Torino.

Pescarmona Giovanni di Castelluovo di Torino. Pesce Vincenzo di Mombaruzzo, Proprietario.

Pessiardi Paolo, Studente di Chirurgia in Revello-Pessina Filippo di Montalia, Regio Notafo.

esma Priippo at Montana , Regio Notajo

fin:

Pessivolo D. Pietro, Curato della Parrocchia del Nichelino.
Peyla Luigi di Carmagnola, Cavaliere, Maggiore nel Reggimento d'Asti.

Peyla D. Carlo di Carmagnola, già Religioso Camaldolest.

Peyla Giacomo di Carmagnola.

Peyretti Michele di Osasio, Dottore in Medicina. Peyretti Remigio di Osasio, Regio Notajo.

Piasco D. Gio. Domeoico, Priore della Parrocchia di S. Gioanni in Racconiggi e Vicario Foranco.

Piazzi Francesco di Poirino, Sindaco. Piazzi Autonio di Osasio, Regio Notalo.

Piero . . . Libraio, Hegio Notaj

Picco Marco, Medico in Torino.

Pieco D. . . . Vice Curato di S. Gioanni in Racconiggi. Pignatelli D. Angelo di Carmagnola, già Religioso, e Priore Agostiniano.

Pila Francesco d' Asti.

Pinchia Carlo . Studente in Torino.

Pino D. Clemente di Torino, Dottore in S.º Teologia.

Piola Vincenzo, Professore di Rettorica, e Prefetto nel Collegio di Carmagnola. Pistone Vincenzo di Alessandria.

Pistono Gio. Battista d' Ivrea, Chierico.

Plubano Felice di Grassano, Dottor d'A. L., residente in Montechtaro.

Poetti Agostino di Saluzzo . Dottor d'A. L.

Polleni D. Gio. Antonio, Vice-Curato a Lombriasco.

Pollano Gionchino di Torino, Prete.

Polledro Gionni di Piovà, Negoziante.
Pongenti D. Gio. Simplicio, Canonico, Arciprete della Collegiata di S. Andrea in Savigliano.

Pontremoli Eliseo di Casale, residente in Chieri.

Porrati Giuseppe di Cunico, Proprietario.

Portula ... Conte ....
Povigna Garlo di Cherasco , Dottore in Medicina , e Socio di varie Accademie letterarie.

Pozzi Gioschino di Torino, Dottor d' A. L., Vice-Intendente

a Mortara. Preto Carlo Vittorio di Membaruzzo, Dottor d'A. L., Giudice del Mandamento di S. Stetano Belbo.

Proglio Emiglio , Dottor d'A. L., Giudice del Mandamento della Morra.

Pron Adelaide, nata Incisa di Cherasco, Contessa di Camerana. Provana D. Giuseppe, Economo del Seminario, e dolla Mensa Vescovile di Vercelli.

Pay Autonio di Chieri , Morcante.

Quarino Vincenzo di Chieri, Regio Notajo, e Segretario della Comune di Riva presso Chieri. Rubioglio Guglielmo di S. Michele d' Asti, Dottore in Me-

-dicina, residente in Chieri. Racca D. Luigi di Sommariva del Bosco, Dot. in S. Teologia.

Rucca D. Lung di Sommariva del Bosco, Dolt in S. Teologia Rucca Gioanni di Sanfrè, Dottor d'Ambe Leggi. Radicati Ferdinando, Conte di Primeglio.

Radicati Vespasiano, Cavaliere di Passerano, Maggiore nella Brigata d'Aosta.

Rajueri D. Tommaso di Saluzzo, già Religioso, e Padre Maestro Domenicano.

Ramello Paolo di Bra , Fabbricante di Cera.

Ravera Carlo Desiderio di Torino, Architetto Civile, e Misuratore aggiunto all' Uffizio del Vicariato in Torino. Raviola D. Vincenzo di S. Damiano d'Asti, già Heligioso,

e Lettore nei Minori Osservanti, Professore di Grammatica in Chieri, e Accademico Irrequieto.

Re Carlo di Torino.

Regis Luigi di Biella, Orefice. Rena Filiberto di Vinovo, Chierico.

heuaud Giuseppe di Carmagnola, Dottore in Medicina.

kesicco Luigi di . . . . Caraliere.

Reverdino Marco di Montilio . Dottore in Medicina.

Revigho . . . . Conte della Veneria , Sindaço della Città di Bra , e Riformatore delle R. Scuole.

Reynaud Gio. Battista di Carignano, Prete. Reyneri Pietro Leopoldo, Dottor d'A. L., Giudice del

Mandamento di Monforte. Reyneri D. Giuseppe Paole Maria, Dottor d'A. L., Canonico

della Metropolitana di Torino. Rho Giuseppe Automo di Pecetto, Regio Notajo, e Segra

di detta Comune. Ruca D. Loreuro di Camerano, Rettore di Scuola in Cunico-Richelmi D. Luigi di Torino, Dottore in S. Teologia. Rinaldi Morizio di Cherasco, Barone della Torre.

Riva Giuseppe di Lagnasco, R. Notajo, Misuratore, c Segretario della Comune di Votignasco.

Rivolti Gio. Battista di Carignano, Dottore d'A. L. Robesti D. Lorenzo di Virle, Dottore in S. Teologia, e

Rettore di Scuola in Villastellone.
Robbiola Anton Maria d'Arignano, Professore di Rettorica;
e Ripetitore di Belle Lettere nella R. Accademia Militare.

Robbiolio Carlo Gerolamo di Biella. Robbiolio Gio. Battista Fortunato di Biella.

Robbioni Carlo Regio Insinuatore del Mand. di Montilio. Robesti Giuseppe Norberto Nicolno, Can. della Cat. d'Ivrea.

Roggeri Grounni di Saluzzo.

Roggero Giacomo della Morra.

Roggero Francesco Antonio di Montilio, Chirurgo. Romano Valeriano di Carmagnola , Speziale.

Romano Gio. Matteo di Carmagnola, R. Insinuatore e Liquidatore in Turino.

Rondi Costantino di Biella.

Rondi Giuseppe de Biella, Prete.

Rosa Filippo Lorenzo di Savigliano , Regio Notajo.

Rosano . . . . Dottore d'Ambe Leggi.

Rossino D. Luigi di Torino, Dittore in S. Teologia. Rossi D. Carlo Agostino ; Priore della Parrocchiale di Novello.

Rossi Bernardo , Speziale in Torino. Rosso Giuseppe, Regio Notajo, Segretario della Città di Cherasco.

Rostagno Pietro di Carmagnola, Regio Notajo.

Rovere Giuseppe Maria di Dogliani. Rubino D. Angelo, Prevosto del Santuario di Monchiero. Rubino D. Gio. Battista, Professore nella Comune della Morra-

Ruberi Giovanni di Torino, Pretc.

Ruffino Carlo di Savigliano, Conte di Gattiera. Rulfo D. Giuseppe di Barge, Socio di varie Accademie Let-

terarie. Succurelli Gaspare, Dottor & A. L., ed Assessore in Torino. Sacco D. Simone, Preposto della Parrocchia di S. Maria

Muggiore in Hacconiggi. Sacerdote Leone di Chieri, Negoziante.

. Sacerdote Vita Giuseppe di Clueri , Negoziante.

Salla Luigi di Bra. San-Martino . . . . di Vercelli , Conte di Strambino.

San-Nazzario . . . di Casale , Conte , Sotto Tenente nella Brigata de' Cavalleggieri.

Sapetti Mattia Tommaso di Novello , Regio Notajo. Saraceno Gio. Michele di Bra. Conte di Brondello.

Saraceno-Zoppi Carlo di Torino , Conte della Torre , Bolmida, e Bergolo.

Sartoris Giuseppe di Montaldo-Scarampo , Regio Notajo-Scaglia Giuseppe di Chieri.

Scala Giuseppe Domenico di Fossano, Architetto. Scarampi Paolo d' Asti, Cavaliere di Monale.

Scarzelli D. Francesco, Professore di Grammatica alla Morra.

Schintone . . . . di Giglianico, Chirurgo. Sciorelli Lorenzo di Dogliani , Dottore in Medicina. Sciorelli Luigi di Dogliant, Regio Notajo.

Scotto . . . . Fratelli , Libraj in Torino.

Scozia . . . di Casale, Prete, Consigliere di S. R. M.

Sena Giacomo di Villastellone, Proprietario.

Screna Clemente di . . . . Dottore in Medicina.

Serra Carlo di Aramengo, Regio Notajo. Serra Prospero di Bra , Dottor d' Ambe Leggi.

Serralunga Paolo di Torino, Chierico.

Serra-Madio Carlo , Vassallo di Mondonio, e di Scandeluzza,

Serratrice Gioachino di Torino, Prete. Seyssel, Marchese d'Aix, Cavaliere del Supremo Ordine della SS. Aununsiata, e dell'Ordine de Ss. Morizio, Lazzaro, Tenente Generale di Cavalleria, Capitano della seconda Compagnia delle Guardie del Corpo di S. R. M. ec.

Sibilla D. Gio. Vincenzo di Garessio, già dell'Ordine dei Predicatori.

Sicardi Tommaso di Piasco, Prete-

Signoretti D. Stefano, Professore di Rettorica in Barge. Silvano D. Domenico, Teologo, Preposto, Commendatore della Parrocchia di Lagnasco, Accademico Unanime, e

Costante. Silvano D. Carlo, Canonico nella Cattedrale di Saluzzo, e

Maestro di Canto Gergoriano.
Simondi Domenico, Dollor d' A. L. e Sindaco della Co-

mune di Revello. Simondi Luigi di Torino, Chierico.

Simonino Camillo di Torino, Chierico.

Simonno Camillo ai Torino, Donor a Amoe Leggi.
Sismondo D. Giuseppe, Preposto della Parrocchiale di Castelnuovo di Torino.

Sobrero Alessandro, Allievo del Ven. Seminario di Saluzzo. Società d'Emulzzone in Biella.

Soera Giuseppe di Torino.

Sola D. Pietro di Carmagnola, Dottore Collegiato di S. Teologia, residente in Torino.

Sola Gio. Hattista di Carmagnola, Prete.

Sola Luigi di Torino, Chierico. Sola Nicola, e Fratelli di Carmagnola, Negozianti.

Sola D. Pietro di Carmognola, Professore di Geometria, e Fisica nel Seminario di Vercelli.

Sola Antonio di Carmagnola.

Sola Giuseppe Maria di Carmagnola , Speziale. Solaro D. Valerio , Canonico Onorario della Cattedrale di

Saluzzo, e Cancelliere della Curia Vescovile.

Solza D. Gio. Battista, Rettore della Parroch, di Primeglio.

Soman ... Ajutante di Campo del Generale Comandante

delle R. Truppe in Savoja.

Spanzotti Agostino di Carmagnola, Chirurgo Collegiato.

Squadrelli Angelo, Studente in Torino.

Strumia D. Antonino di Sommariva del Bosco, Dottore in S. Teologia.

Stuardi D. Angelo di Torino , Dot. Collegiato di S. Teologia, Can. della Metropol. , e Ret. del Ven. Semin. di Torino.

Commercial Cong

626 Stuardi D. Carlo di Poirine, Ripetitore di S. Teologia nel Ven. Scatinario di Torino.

Stura Luigi , Droghiere in Torino.

Suino D. Giuseppe di Corio, Professore nel Collegio di Lanzo. Tacca Francesco, Douor &A. L., Giudice del Mandamento di Bagnasco.

Talucchi D. Giacinto di Torino, Dottore in S. Teologia.

Tarichi Gioanni di Cherasco, Architetto. Tarino Priore Giuseppe, Cancelliere Vescovile nella Curia di Vercelli.

Tasca D. Gioschino , Dottore in S. Teologia , Canonico , Arciprete dell' Insigne Collegiata di Carmagnola.

Tascheri Biagio di Riva presso Chieri , Chirurgo. Tedeschi Felice d'Asti, Negoziante.

Teghilli Giovanni di Chieri , Dottore Collegiato , e Professore di Chirurgia, Capo-Chirurgo nell' O pedale maggiore di detta Città, ed Accademico Irrequicto. Teghilli Fu D. Leandro di Chieri, già Religioso de' Minori

Osservanti di S. Francesco, e Vice Curato della Parrocchia Collegiata di detta Città. Tellier D. Gio. Martino, Teologo, e Preposto della Parrod-

chiale di Svarnafiggi.

Ternavasio Sebastiano di Bra. Tesio Antonio Prete nel Ven. Seminario di Saluzzo.

Tesio Giusoppe di Racconiggi.

Tesio Bartolommeo di Carmagnola, Regio Notajo. Tessiore Domenico d'Arignano, Speziale, e Droghiere in Chieri.

Thome D. Giuseppe Preposto della Parrocchiale di Bagnolo. Todros Jacob Abramo di Torino, Negoziante.

Toja Pietro Vice-Proto alla Stamperia Reale in Torino. Tommatie D. . . . . Rettore del Ven. Seminario in Pinerolo.

Torriglia Giacinto di Dogliani , Capitano , Ajutante-Maggiore nella Brigata di Piemonte. Tosco D. Francesco Antonio di Santena, Canontoo della Col-

legiata di Chieri, Direttore Spirituale nel Collegio, Prefetto delle Carceri di detta Città, già Professore di Gram. Tosi Giuseppe di Chieri, Proprietario.

Trabia Gin. Battista de Savigliano, Tessitore. Traversa Francesco di Bra, Misuratore.

Trinelli Giovanni di Revello , Agrimensare.

Tron Timoteo di Torino, Proprietario. Tron Giuseppe Antonio di Torino, Dottor d'Ambe Leggi. Trou Gietano de Torino, Proprietario.

Trossi Domenico di Vigone, Dottore in Medicina.

Trotti D. Clemente Ascanio , Conte di Coazze , Professore di Teologia, Canonico della Cattedrafe, e Abbate della Parrocchiale di San Gio. Battista di Fossano, Cavaliere della Sacra Religione, ed Ordine Militare de Ss. Morizio e Lazzaro, Accademico Unanime di Torino, e Costante d'Italia ec.

Vallati Carlo di Torino.

Valfrè Francesco di Bra , Protomedico.

Valirè Gio. Andrea di Bra, Conte di Bonzo, e Motera, Valsoglio D. Carlo Giuseppe di Villanuova d'Asti. Rettore

Valsoglio D. Carlo Giuseppe di Villanuova d'Asti, Rettore del R. Collegio di Montechiaro, Socio di varie Accademie letterarie.

Vassallo Giuseppe di Fossano, Speziale.

Vassallo Baldassare di Dogliani, Conte di Castiglione Falletto. Vernazza . . . . Dottor d'Ambe Leggi in Tormo.

Ugone Francesco, Mercante da carta a Cuneo. Viale Giuseppe, Segretaro del Governo della Savoja.

Vine Giuseppe, Segretaro del Governo della Savoja. Vinea Benedetto di Fossano, Spesiale, e Diogliure, Acca-

demico Costante d'Italia.
Vigitello . . . . Luogotente Generale , Mastro de Caccistort
di S. M. la Regina.

Viglione Ottavio, Dottor d'Ambe Leggi, Sindaco della Città di Carmagnola.

Villa Carlo Giuseppe d'Andeseno, Prete, residente in Buttigliera d'Asti.

Villa Gioschino d'Andezeno , Proprietario.

Vioira Eustachio di Chieri, Proprietario. Virano Emmanuele di Poirino, Prete-

Visconti . . , . di Alessandria , Cavaliere di Prasco.

Viterbo Filippo di Bejnasco, Patrizio Fossanese, Cavaliere della S. Beligione, ed Ordine Militare de Ss. Morizio, e Lazzaro, Colonello nelle Regie Armate, Membro di varie Accademie Letterarie.

Viterbo Gespare di Bejnasco, Cavaliere, Patrizio Fossanese, Maggiore nelle R. Armate, Socio di varie Accademie Letterarie.

Zauotti Pietro di Torino, Mercante,

Zavateri D. Gio. Battista, Professore & Umane Lettere in Saluzzo.

Zundeler D. Gieseppe, Cappellano di Cervirole, fini di Carmagnola.

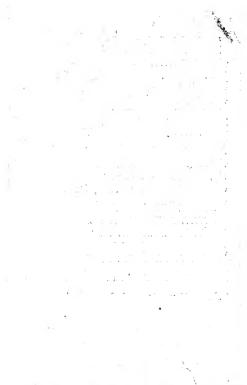